This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.









#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

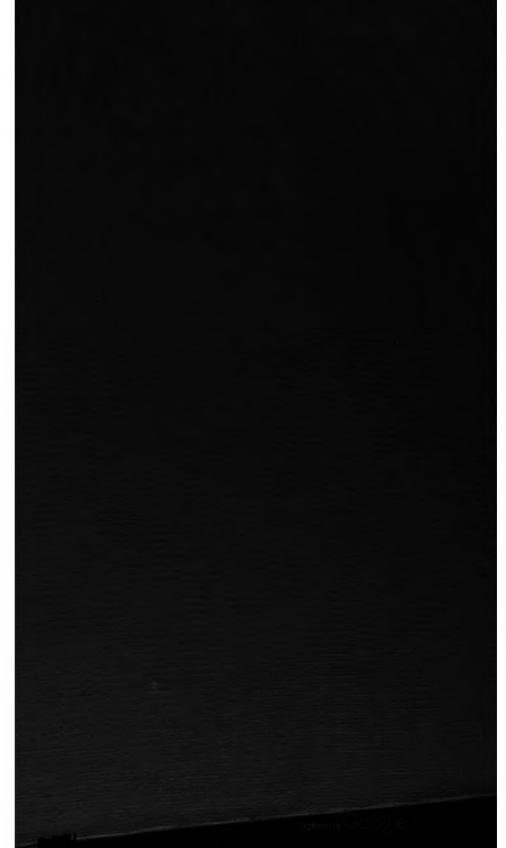

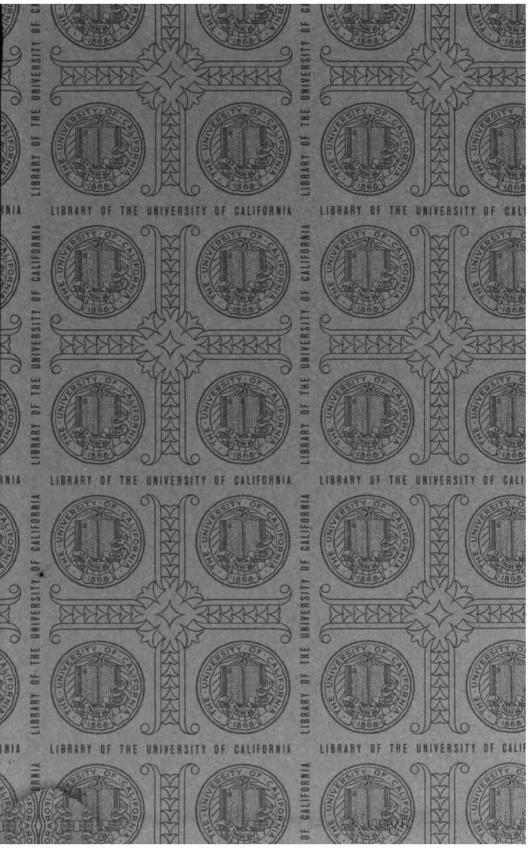





Digitized by Google

## , MISCELLANEA

DI

# STORIA ITALIANA

EDITA PER CURA

new

DELLA REGIA DEPUTAZIONE

1864

DI STORIA PATRIA

TOMO VII.

TORINO STAMPERIA REALE MDCCCLXIX.

## STATUTA

## CALIGARIORUM ET SARTORUM

## CIVITATIS LAUDAE

nunc primum edit

ANTONIUS CERUTI.

DG401 M45 v.7

## LECTORI BENEVOLO

Ex vetustioribus statutis, quibus publica liberorum Laudensium res olim regebatur, nihil aliud nobis superfuisse videtur praeter ordinamenta, quae in gemino tenuique codicillo membrano, in hac Ambrosiana Bibliotheca asservato, leguntur. Horum primus circa saec. XVI conscriptus exhibet iura, quae annis 1261 et 1263 caligariorum societas, seu, ut aiebant, paraticum statuerat sive laudaverat; alter vero saeculo uno vel altero vetustior ea, quae sartorum collegium anno 1426 confirmaverat. At si huius textum attentius inspicias, non dissenties altius legum in eo conscriptarum originem repetendam esse. Si enim saec. XIII iam caligariorum societas vigebat, cur et sartores inter se societatem non instituissent. quam sua peculiaris lex tueretur? Praeterea quasdam consuetudines duobus his collegiis communes, et nonnulla verba prioris aevi rusticitatem immo barbarismum olentia, ceu cusire, exmancare, exmentire, roba, ferita et eiusmodi, quae saec. XVI procul dubio invecta non sunt, huic maioris antiquitatis opinioni arbitror suffragari. Mitto igitur huius sartorum statuti praeloquium, quippe quod anno 1426 conflatum illius temporis imaginem referat, cum municipiorum leges non e senatus populique consulto manarent, sed potius ducum nutu, qui tunc publicae rei summa potiti erant, et plerumque civium libertatem et αύτονομίαν iam occiderant; ac statutorum tantum capitula in medium proferam.

Ceterum frequens in his codicibus populi et communis Laudensis statutorum mentio occurrit, in quibus hae calceariorum sartorumque leges sane comprehendebantur; sed ea hominum et temporum iniuria periisse dicendum, quum medio et labente saeculo XIII saepe bellorum incendia et vastationes inter Laudenses et finitimas civitates exarserint.

Nec longius disserere de harum legum auctoritate et momento e re censeo, cum apud quosque historiae fontium et monumentorum gnaros constet ex praecipuis liberorum civium iuribus fuisse auctoritatem condendi, prout locorum aut temporum ratio postularet, artificum societates, earumque proprias leges statuendi; et civium libertate sua ipsorum ignavia aut improbis sese intrudentium tyrannorum conatibus sublata, eiusmodi collegia simul collapsa vel lata lege fuisse abrogata, persistente tamen in plerisque urbium viis, in quibus ipsa collegia velut in munitissima arce sociatim considebant, nonnullarum artium memoria, quae ipsis nomen suum, historiae monumentum, indiderant.

Attamen hac super re lectorem ad ea, quae in notis ad Comensium statuta fusius disserui, remittens, hic dicendi finem ponam, praeclarae Laudensium civitati ex animo ominatus, ut integrum illius aevi(1) statutorum corpus, si quae adhuc supersint, eruditorum opera ad maximum historiae lucrum tandem prodeat.

Dabam Mediolani, nonis februariis anno rep. sal. MDCCCLXVII.

ANTONIUS CERUTI.

(1) Quaedam Laudis Pompeiae statuta collecta in ordinem compacta sunt Io Galeatio e Vicecomitibus Mediolani duce, et Alberto a Verme civitatis et districtua potestato et capitaneo, mense innuario ann. 1390. Dein anno 1537, curantibus Christophero Sacchio et Iohanne Tiraboschio, Mediolani primo edita sunt in officina Gothardi Pontici. Quaedam vero sutinae artis statuta vulgari eloquio descripta Laudae excusa sunt anno 1706, Mediolanensi Senatu approbante, sed omnino diversa.



## STATUTA

## PARATICI CALIGARIORUM

CIVITATIS ET BURGORUM

#### LAUDAE

DE ANNO MCCLXI

I. In nomine Domini amen. Sacramentum sindicorum paratici caligariorum tale est: Ego iuro ad sancta Dei evangelia, quod cum fide et sine fraude guidabo et salvabo omnes homines dicti paratici usque ad kallendas augusti proximi, et id totum quod in me de rebus dicti paratici venient, guardabo et salvabo ita, quod nec furtum faciam nec fieri permittam, exceptis solidis quinque imperialium, quos concessum est consulibus et canevario et notario pro unoquoque habere occazione dicti officii, et denarios otto imperialium occazione bibendi tantum, quando facient cereum beati Bassiani vel fieri facient; et quicquid recipiam et expendam occaxione paratici, singulariter scribam vel scribi faciam, et futuris consulibus rationem reddam; et dicti sindici teneantur in isto termino elligere unum hominem dicti paratici sorte, qui sit consul, et unum alium iuxta se elligant idoneum ad dictum paraticum regendum; ita quod exequentibus porta huius civitatis sit unus consul; ellector vero taliter elligendus est, scilicet quod elligendi sunt duodecim viri dicti paratici, scilicet tres pro qualibet porta, et ille, qui sortem habuerit per taxillos vel alia iusta sorte, sit consul, et penes se secundum dictam formam tres alios eligat canevarius dicti paratici, scilicet sorte elligere debet hoc modo, scilicet quod sindici elligere debent quattuor homines dicti paratici ydoneos, scilicet de qualibet porta unum, et qui sortem habuerit, sit canevarius. Et qui consul seu canevarius fuerit, non possit vel alter eorum cum eo habitans ad unum panem et vinum amplius consul vel canevarius esse usque ad duos annos; et qui ad sortem fuerit consulatus vel canevarie, non possit etiam ad sortes eligi infra duos annos. Sic sindicus dicti paratici hoc sacramentum prestet; item si quis consul novus fuerit istius paratici, teneatur aliis consulibus et servitori et canevario et scribatori dicti paratici comestionem dare. Item statuerunt sindici istius paratici, quod quilibet canevarius vetus et novus debeat dare pastum unum consulibus et servitori et scribatori istius paratici.

II. MCCLXI die dominico, XIII die mensis februarii, indictione quarta, domini Oldratus Codicaxa et Ioannes de sancto Laurentio et socii officiales comunis Laude ellecti secundum formam statuti comunis Laude, ad videndum statuta paraticorum Laude et omnium locorum episcopatus Laude, et ad ea approbanda et causanda, viso et lecto statuto paratici callegariorum Laude, approbaverunt et affirmaverunt omnia statuta et ordinamenta, que superius scripta continentur ab eis visa, salvo honore comunis Laude et preceptis potestatis Laude, et salvis statutis comunis Laude et statutis et honore populi Laude.

MCCLXIII die lune, quarto die iunii, indictione sexta: domini Sozo de Vistarino et Iacobus de Summaripa,

et Montenarius Niger, et Anzolinus de Sallario ellecti per comune Laude ad approbanda et firmanda seu cassanda omnia statuta paraticorum comunis Laude, et omnium locorum episcopatus Laude, approbaverunt et affirmaverunt omnia statuta et ordinamenta, que superius continentur, preter canzellata et mancificata.

III. Item statuit et ordinavit dictum paraticum callegariorum MCCLXXXVI die iovis primo mensis augusti,
quod aliquis callegarius civitatis et burgorum Laude non
vadat nec presumat nec cum aliqua persona nec personis ad banchum alicuius callegarii causa emendi subtulares, paticos et ocres; et qui contrafecerit, cadat in
et per iuramentum, et insuper componat pro banno denarios sex imperialium pro qualibet vice totiens quotiens
contrafecerit; et quilibet calegarius teneatur per sacramentum acusare contrafacientem; nec aliquis callegarius
debeat dare laborerium suum ad monstrandum alicui alii
callegario sub dictis iuramento et pena.

IV. Item statuit et ordinavit dictum paraticum seu consortium, quod nemo de ipso paratico audeat nec presumat stare ad lumen in diebus sabbati nec vigiliis apostolorum, nec in vigiliis sancte Marie, nec in diebus dominicis nec festis apostolorum nec sancte Marie; et qui contrafecerit, componat pro banno in solidis decem imperialium pro quolibet et qualibet vice, et quilibet teneatur accusare.

V. In nomine Domini. Millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, die dominico vigesimo sexto die septembris, indictione secunda: domini Moreschinus Negrabonus, Ioannis Cremonensis, Antonius de Portatore et Mafeus de Trivilio consules paratici calegariorum Laude fecerunt congregari in curia domini episcopi laudensis infrascriptos homines de ipso paraticho, coram quibus proposuerunt,

quid eis placet sacere et providere super factis dicti paratici, occazione providendi utilitatem et firmitatem dicti paratici, salvis et reservatis primo statutis comunis Laude: unde factis partitis per ipsos consules ad sedendum et levandum, fuere omnes infradicti callegarii in concordia quod xxiv homines ex melioribus dicti paratici.....(\*) et quicquid fecerint sit sirmum et rathum, ac si factum esset per arenghum seu consilium dicti paratici; nomina quorum callegariorum sunt hec: Andreas Bergondius, Bernardus Filatus, Zanebilus Macharius, Girardus Bergondius, Ardizinus de la Monegha, Laurentius Barilus, Maldotus de Maldotis, Bassianus Mangiacavallus, Adamus Buzus, Petrus de Cumano, Simon Mangiamassa, Baxianus Mangiamassa de Lanterio, Bassianus Nigrabonus, Amizo Albarinus, Manfredus Giroldus, Stephanus Voltolinus, Iacobus de Bazello, Petrus de Gardella, Ottinus de Ponte, Filipinus de Concoregio, Martinus Tinctor, Antonius Macharius, Ugherius de Sexto, Alghixius de Mulazano, Gulielmus Thoscanus, Ughetus Cirexa, Girardus Gnicus, Albertus Lavezolus, Guidinus de Petene, Baxianus de la Monicha, Ventura de Gardella, Castellinus Verzellatus, Presbiter Alemis, Baxianus de Trivilio, Petrus de Verdeo, Arnoldus Cedranus, Pelegrinus de Pellate, Niger Lanavegia, Ayulfus de Gafate, Iacobus Broda et Albertus Camporolus.

Item ipso die predicti sindici congregaverunt omnes predictos callegarios in dicto loco, et consilium petierunt ab eis, quid placet eis sacere et providere super factis et negotiis dicti paratici, occazione faciendi utilitatem

<sup>(\*)</sup> Sic puto hoc loco legendum: « quod xxiv homines ex melioribus » dicti paratici eligantur, qui habeant auctoritatem ordinandi et faciendi » quidquid eis placuerit pro utilitate et firmitate dicti paratici »; quae varba ia codice desunt emnino.

dicti paratici, primo reservatis statutis comunis Laude; Zambelus Macharius consulendo dixit, quod elligantur per ipsos consules xxiv sapientes de bonis et melioribus dicti paratici, qui habeant bayliam et auctoritatem ordinandi et faciendi quicquid eis placuerit pro utilitate et firmitate dicti paratici, et quicquid fecerint et ordinaverint sit firmum et ratum, ac si factum esset per consilium seu arenghum dicti paratici; Bernardus et Petrus de Cumano consulendo dixerunt illud idem. Reformato consilio seu arengho, factis partitis per ipsos consules ad sedendum et levandum, fuerunt in concordia secundum dictum ipsorum arenghorum.

VI. MCCLXXXVIII die mercurii XXIV mensis novembris, indictione secunda, domini Morescus Nigrabonus, Ioannes Cremonensis, Antonius de Portatore et Mafeus de Trivilio consules consortii seu paratici calegariorum Laude congregaverunt et coadunarunt in ecclesia maiori Laude alios xxiv sapientes, qui habuerunt bayliam et auctoritatem providendi, faciendi et ordinandi utilitatem et firmitatem dicti paratici, et consilium petierunt ab eis quidnam placebat eis facere et providere super negotiis et factis dicti paratici; predicti vero sapientes statuerunt et ordinaverunt, quod quilibet qui intrare voluerit in dictum consortium seu paraticum, de cetero debeat dare et solvere ipsi paratico solidos quadraginta imperialium in pecunia numerata, videlicet in duobus modis, si fuerit laudensis, et si fuerit extraneus. Si erit calegarius laudensis causa adiscendi de ipsa arte calegarie cum ipsis caligariis, solvet medietatem ipsorum solidorum quadraginta imperialium ad festum sancti Martini proximi, quo ipse intraverit dictum paraticum, et aliam medietatem ad alium sanctum Martinum proximum; et si fuerit forensis, debeat solvere ipsos solidos quadraginta imperialium incontinenti, antequam recipiatur in dicto paratico seu consortio; et aliter non recipiantur nec recipi possint, hoc salvo quod illi qui sunt filii de ipsis calegariis, qui sunt de ipso paratico iurati, possint intrare in ipso paratico solvendo tantum denarios sex imperialium consulibus, qui pro temporibus fuerint, pro sacramento suo, et denarios sex imperialium notario dicti paratici, et denarium unum imperiale servitori dicti paratici. Quod statutum sit precisum et tronchum (\*); et predicti consules et alii, qui pro temporibus fuerint, teneantur per sacramentum attendere et observare in omnibus et per omnia.

VII. Item statuerunt et ordinaverunt callegarii civitatis et burgorum Laude, cupientes animas suas, quantum eis sit possibile, salvas facere et divina precepta servare, quod nullus callegarius sive laborator artis callegarie sive zavatarius civitatis, burgorum, episcopatus et districtus Laude, ac terrarum seu locorum conrespondentium predicte civitatis Laude tam in spiritualibus quam in temporalibus, cuiuscumque conditionis, status et gradus existat, audeat nec presumat laborare nec laborari facere de dicta arte sua callegarie nec de arte zavatarie, nec vendere nec emere, nec vendi nec emi facere subtulares nec coramina, nec aliquas alias res pertinentes et spectantes ad dictam artem calegarie et zavatarie, postquam pulsatum fuerit primum sonum campane ave Marie, que pulsatur super campanile ecclesie maioris laudensis in sero cuiuslibet diei sabbati, et cuiuslibet diei vigilie sancte Marie, scilicet conceptionis, que celebratur die octavo decembris, nativitatis, que celebratur die

<sup>(\*)</sup> Ut aiunt statuta vetustiora. Consule notam ad hoc verbum in Statutis Nevocomensibus.

octavo septembris, assumptionis, que celebratur quintodecimo augusti, annuntiationis, que celebratur vigesimoquinto martii, presentationis, que celebratur secundo februarii, et visitationis, que celebratur secundo iulii, et cuiuslibet alterius vigilie sanctorum et sanctarum celebrari et sanctificari preceptorum per sanctam matrem ecclesiam, usque et per totam diem dominice et festivitatis predictorum sancte Marie et aliorum sanctorum et sanctarum celebrari et sanctificari preceptarum per sanctam matrem ecclesiam, ut supra, post dictam diem sabbati et dictas vigilias immediate sequentes, et vigilia sancti Ursi dictorum callegariorum patroni, usque et per totam diem festivitatis presati sancti Ursi immediate sequentem dictam vigiliam, et que festivitas sancti Ursi celebratur die primo februarii; et hoc sub pena cuilibet laboranti in predictis sestivitatibus et post dictum sonum avemarie pulsandum in dictis vigiliis in dictis diebus sabbati, ut supra, solidorum viginti imperialium, et cuilibet vendenti, ut supra, solidor. decem imperialium pro qualibet paria subtulariorum, botinarum, stivalium et aliorum calciamentorum, et pro qualibet solatura caligarum, et cuilibet vendenti seu ementi coramina cuiusvis maneriei, sive in parva, sive in magna, sive in minima quantitate, solidorum xx imperialium. Quarum omnium penarum medietas aplicetur cereo predictorum callegariorum, qui offertur per eos ad festum sancti Baxiani, et alia medietas cuilibet accusatori predictorum callegariorum contrafacientium predicto capitulo.

VIII. Item statuerunt et ordinaverunt, ut supra, quod nullus callegarius seu laborator predicte artis callegarie et zavatarie, ut supra, audeat nec presumat facere per se nec per aliquam aliam personam submissam aliquod mercatum aliquorum coraminum nec aliquarum pelium cum aliquibus bechariis seu cum aliquibus aliis personis predictarum civitatis, burgorum, episcopatus et districtus Laude seu aliunde in predictis festivitatibus in primo capitulo contentis. Et hoc sub pena florenorum decem ad computum solidorum triginta duorum pro quolibet floreno cuilibet contrafacienti, aufferendorum et applicandorum ut supra.

IX. Item statuerunt et ordinaverunt, ut supra, quod quilibet calegarius et laborator et quelibet alia persona civitatis, burgorum et episcopatus Laude, dummodo sit honeste vite, possit et valeat accusare quoscumque contrafacientes predictis capitulis et cuilibet eorum, et quod stetur simplici sacramento predictorum acuxatorum et cuiuslibet eorum, absque aliqua probatione fienda; et quod medietas predictarum penarum perveniat et pervenire debeat in predictos accusatores, et alia medietas predicto cereo offerendo ad sanctum Baxianum, ut supra.

X. Item statuerunt et ordinaverunt ut supra, quod caneparius paratici dictorum callegariorum teneatur et debeat singulis duobus mensibus in principio primi mensis predictorum duorum mensium elligere et deputare duos magistros predicte artis calegarie, et qui durantibus dictis duobus mensibus perquirere et inquirere in calegariis et in domibus dictorum callegariorum quoscumque contrafacientes predictis capitulis teneantur et debeant in dictis festivitatibus et vigiliis ac diebus sabbati predictis post dictam avemariam; et hoc sub pena soldorum decem pro quolibet elligendorum, ut supra, non perquirentium durante eorum officio; et quod omnes et singuli magistri ac predicte artis laboratores teneantur et debeant permittere dictos duos magistros elligendos, ut supra, seu alterum eorum perquirere in dictis callegariis seu eorum domibus, et ad omnem eorum magistrorum elligendorum,

ut supra, seu alterius eorum requisitionem in predictis festivitatibus et in dictis diebus sabbati ac vigiliis suprascriptis post dictam avemariam, et aperire stationes seu portas domuum suarum pro dictis contrafacientibus inquirendis; et hoc sub pena seldorum xx imperialium aufferendorum cuilibet contrafacienti, et applicandorum ut supra; et quod stetur simplici sacramento dictorum magistrorum seu alterius eorum elligendorum, ut supra, et utrumque eorum seu alterum eorum de eo et super eo, quod dictum fuerit et iuratum per ipsos duos elligendos ut supra, et per utrumque eorum seu alterum eorum seu alterum eorum se invenisse seu repertum fuisse contrafactum dictis statutis et cuilibet eorum.

XI. Anchora hanno ordinato li infrascripti calegarii de servare li supra scripti capituli, et che sia in pena a chadauno maistri soldi cinque, i quali cessarano de andare dreto al corpo de Christo al giorno dicto del corpo de Christo, et de andare a le obsequie di morti, et de andare el giorno de sancto Ursulo a l'offerta, et a fare la raxone a le kalende de avosto, et compagnare el cereo, siando avisadi dal servitore, et andare a le soprascripte cose: la nome de quali sono questi qua sequente descripti, cioe:

Ambroxino Cirexolo
D. Bertolino Milanese
D. Lazarino Quaresma
Francesco del Cerro
Iacomo Prevedon
Antonio Alardo.
Iacomo de Lavagna.
Ioanne San Gallo.
Betin del Rio.

Pedrin Crotto. Ambroxo Percacexa. Bovo da Oxio. Ioanne Novarexe. Baxino di Pixi canepario. Lorenzo Milanese. Francesco da Caravazo dicto Zucon. Nicolò Bregognon. Leone Tresto. Jacomin Novarexe. Bernardin Bregognon. Ambroxo Rocho. Leone Percacexa. Pedro Prevedon. Zovanne Prevedon. Thomaxe de Lavagna. Joanne Pizo. Prin Tarucha. Albertin da Oxio. Baxano Bergognono. Pedro Legora. Bertolo da Galara. Bassano Milanese. Johanne de Livraga.

## STATUTA

## COLLEGII SARTORUM

## LAUDIS POMPEIAE

In nomine Domini amen. Infrascripta sunt capitula et pacta paratici seu collegii magistrorum artis sartorie, et per eos facta et ordinata ad gloriam omnipotentis Dei.

I. De la pena di chi dirà vilania ou vero batarà alcuno de li scindici.

In primis namque ordinaverunt et statuerunt, quod si aliquis sartor huius collegii tam magister quam discipulus dixerit dedecus seu exmentiverit vel percuserit aliquem ex consulibus dicti paratici, quod pro dedecore predicto solvat pro banno solidos decem imperialium pro qualibet vice. Et hoc sine exceptione; que pena perveniat et pervenire debeat in paraticum predictum, remanentibus tamen firmis penis in statutis comunis Laude comprehensis.

II. De pena citati et non comparuerit.

Item quod si aliquis sartor non venerit, et petitus fuerit per nuntium sartorum, ut sit in aliquo loco ad consilium vel ad arengum, ubi alii congregati fuerint pro comunitate sartorum, pro banno ei tollantur duodecim denarii, nisi parabulam habuerit vel iusto impedimento remanserit, et hoc sine tenore; que pena perveniat in paraticum predictum.

III. De pena recipientis discipulum alterius magistri.

Item teneatur quilibet sartor non incantare neque tollere aliquem discipulum manentem cum aliquo a festo sancti Michaelis usque ad festum domini nostri Yesu Christi, et a media quadragesima usque ad festum Pasche militum. Et si quis contrafecerit, pro banno ei tollatur soldos quinque imperialium applicandos paratico predicto. Et predicta locum habeant, si discipulus fecerit pactum cum magistro seu sartore de non recedendo ab eo intra illud tempus, intra quod cum alio stare voluerit; et aliter dictum capitulum locum non habeat.

IV. Quod qui non est magister vel caput stationis, non possit habere ellectionem.

Item quod nullus sartor, qui non sit magister et caput stationis, non possit habere aliquam ellectionem nec breve pro comunitate sartorum.

V. De pena habentis societatem cum aliquo sartore, qui non solverit intratam et non fecerit sacramentum.

Item teneatur quilibet sartor non habere societatem cum aliquo qui non sit magister, et qui non solverit intratam et fecerit sacramentum sartorum. Et qui contrafecerit, solvat pro banno solidos viginti imperialium. Et hoc sine tenore, et quilibet sit accusator, et medietas sit accusatoris.

VI. De pena aufferenda per consules magistris et discipulis non atendentibus pacta consulum.

Item possint consules huius paratici, et eis liceat pignus et securitatem accipere a quolibet magistro et discipulo, qui non attendet et observabit pacta ipsorum consulum in toto vel in parte super illis, que pertinebunt ad officium sartorie, ad eorum voluntatem usque in solidis viginti magistris, et solidis decem discipulis.

VII. Quod consules teneantur ius facere quibuscumque lamentantibus respectu offitii sartorie.

Item consules teneantur facere rationem, si eis lamentatio fiet de aliquo sartore vel discipulo vel laboratore per aliquem super his que pertinent ad offitium sartorie. Liceat tamen lamentare volenti ire ad offitium iudicum domini potestatis Laude vel consulum iustitie Laude.

VIII. de pena recipientis in apotheca sua aliquem laboratorem habentem sub se discipulum, qui non solverit intratam.

Item quod aliquis sartorie laborator non possit habere aliquem sub se discipulum, nisi prius solvat intratam sartorie. Et si aliquis contrafecerit, quilibet magister teneatur ipsum laboratorem non permittere stare in sua statione in banno solidorum quinque imperialium.

IX. De pena recusantis et non dantis pignus currerio, qui habuerit preceptum a consulibus.

Item statuerunt quod quando currerius collegii sartorum precepto consulum collegii sartorum iverit ad aliquem sartorem ad petendum ab eo aliquod pignus teneatur ille sartor de presenti dare pignus illi currerio. Et si quis sartor noluerit illud pignus sibi dare, teneantur consules sartorum ab eo tollere qualibet vice solidos quinque imperialium.

X. De pena ellectorum elligentium in consules se ipsos, videlicet unus alterum.

Item statuerunt quod illi ellectores, qui habuerint brevia elligendi consules sartorum, quod aliquis ipsorum ellectorum non possit nec debeat nec sibi liceat elligere inter se unus alterum in consulem sartorum. Et si quis contrafecerit, solvat pro banno qualibet vice solidos decem imperialium. Et insuper expellatur a consilio sartorum usque ad tres annos, et insuper non possit nec

debeat habere aliquod officium in collegio sartorum usque ad hunc terminum trium annorum predictorum.

XI. De visitatione infirmi collegii.

Item statuerunt quod si quis homo de collegio sartorum pauper infirmus iacuerit, quod consules sartorum, si sciverint, teneantur et debeant eum visitare et providere ei de comuni sartorum, si eis videbitur expedire.

XII. Quod nullus possit esse consul, nisi steterit magister per annos quinque.

Item quod nullus sartor possit esse consul, nisi steterit magister in officio sartorie per quinque annos continuos.

XIII. De ratione reddenda per consules post eorum exitum.

Item statuerunt quod consules teneantur reddere rationem in pleno consilio sartorum de omni et toto eo, quod eis superfuerit ab eorum feudo et offitialium eorum, et ab expensis factis occasione offitii eorum consulatus et intra duos menses eorum exitus.

XIV. De festivitatibus observandis.

Nomina appostolorum et aliorum sanctorum, que celebrari debent, sunt hec, videlicet festivitas sancti Bassiani mensis ianuarii; sanctus Mathias mensis februarii; festivitas sanctorum appostolorum Filippi et Iacobi mensis maii; sanctus Barnabas mensis iunii; sanctus Iacobus mensis iullii; festivitas appostolorum Petri et Pauli eiusdem mensis iunii; sanctus Bartholameus mensis augusti; sanctus Matheus mensis septembris; nativitas appostolorum Simonis et Iude mensis octubris; sanctus Andreas mensis novembris; sanctus Iohannes mensis decembris, et festum sancti Macharii mensis ianuarii, et dies veneris sancti.

XV. De pena non observantis infrascripta festa.

Item statuerunt quod quilibet sartor non possit nec

debeat cusire neque cusiri dimittere in sua statione in festo sancte Marie candellarie mensis februarii, nec in festo sancte Marie mensis martii, nec in festo sancte Marie mensis augusti, quod celebratur die quinto et die quintodecimo dicti mensis, neque in festo sancte Marie mensis septembris, ab hora diei in antea, preter robam defunctorum et pro funeribus mortuorum. Et qui contrafecerit, solvat pro banno qualibet vice solidos tres imperialium, et accusator habeat medietatem, et teneatur perpetuo secretus. Et consules teneantur suprascriptos tres solidos de presenti tollere, cum eis fuerit denuntiatum.

XVI. Quod aliquis discipulus qui receperit aliquid pro mercede ab aliquo magistro, non possit servire alteri magistro.

Item statuerunt quod quilibet discipulus de mercede, qui receperit vel habuerit denarios vel aliquid aliud a magistro suo, cum quo laboraverit ad mercedem, teneatur non laborare cum alio, nisi prius satisfecerit vel satisfacere paratus fuerit cum effectu ipsi magistro, aut in concordia fuerit cum illo de eo quod sibi dare debuerit. Et hoc in banno solidorum duorum pro quolibet vice.

XVII. De securitate prestanda per caneparium collegii.

Item statuerunt quod ille qui fuerit caneparius teneatur prestare bonam et idoneam securitatem comuni collegii sartorum de illis rebus omnibus, que in eo pervenerunt de comuni sartorum. Et hoc ad voluntatem consulum et consilii, vel maioris partis dicti collegii, et infra quindecim dies cum ellecti fuerint:

XVIII. De pena dicentis verba iniuriosa in presentia consulis alicui.

Item statuerunt quod si aliquis de offitio sartorie

habuerit verba iniuriosa cum aliquo de dicto offitio in presentia consulis, et consul ei vel eis preceperit ut ipsi desistant ab ipsis verbis, et preceptum consulis contempserint, consul teneatur ei vel eis, qui sic contempserint vel contempserit, auferre pro quolibet et qualibet vice solidos quinque, et sine tenore, et hoc ultra penam a statutis comunis Laude limitatam.

XIX. De debitoribus collegii sartorum exigendis per consules exeuntes de regimine.

Item statuerunt quod consules sartorum, qui pro tempore fuerint, infra unum mensem postquam exiverint de eorum regimine, teneantur recuperare omnes denarios a quacumque persona dare debente comuni sartorum aliqua de causa, et eos consignare in denariis vel pignoribus in consilio sartorum; alioquin teneantur solvere de eorum proprio in pena et banno pro quolibet consule viginti solidorum: et hoc sine tenore.

XX. De pignoribus vendendis post terminum limitatum per consules.

Item statutum est quod consules possint et eis liceat vendere pignora post terminum eis datum per consules dicti paratici.

XXI. De pena non celebrantis festa.

Item statutum est quod quilibet sartor teneatur celebrare omnia festa in suprascriptis statutis contenta in pena solidorum quinque imperialium pro quolibet et qualibet vice. Et hoc ultra penam in statutis comunis Laude limitatam.

XXII. Quod qui fuerit consul, cesset a consulatu per annos duos.

Item statutum est quod consules supradicti paratici, qui ellecti fuerunt, et qui pro tempore fuerint, cessent et cessare debeant a consulatu dicti paratici per annos duos. XXIII. De pena illius, qui non iverit ad corpora mortuorum, cum sibi preceptum fuerit.

Item statuerunt quod quilibet magister dicti paratici teneatur venire ad corpora mortuorum cuiuslibet sartoris et cuiuslibet familie sartoris, si ei preceptum fuerit parte alterius ex dictis consulibus, et non debeant recedere ab illo corpore usquequo erit sepelitum, absque licentia dictorum consulum sub pena soldorum duorum pro quolibet qui contrafecerit.

XXIV. Quod nullus possit elligi in consulem, nisi prius solverit expensas paratici et feudum consulum.

Item statuerunt quod nullus possit elligi in consulem dicti paratici, nec habere aliquam ellectionem pro ipso paratico, nisi prius solverit expensas dicti paratici et feudum consulum dicti paratici; et si haberet ellectionem, quod illa ellectio sit cassa et nullius valoris.

XXV. Quod nullus possit exercere artem sartorie, nisi iuraverit prius in manibus consulum.

Item statuerunt et firmiter ordinaverunt quod quilibet sartor tam civis et districtualis Laude, quam forensis, qui exerceret vel exercere vellit artem sartorie tam in civitate Laude quam in episcopatu, teneatur et debeat paraticum intrare et matricolam, et solvere intratam dicti paratici, et iurare teneatur in manibus consulum dicti paratici de faciendo bene et legaliter dictam artem sartorie, et etiam solvere omnes expensas, quae fient pro dicto paratico. Alioquin ille sartor, qui recusaret facere predicta non possit nec debeat facere nec exercere dictam artem sartorie in civitate vel episcopatu. Et quod tales sartores predicti facere recusantes omnibus iuris remediis per dominum potestatem et eius curiam et alios iudices comunis Laude per aliquem eorum cogantur sub illa pena, de qua ipsi domino potestati et iudicibus

videbitur, ultra penas contentas in statutis dicti paratici.

XXVI. De solutione fienda per intrantes paraticum sartorum.

Item quod nullus sartor faciens seu exercens artem sartorie vel in civitate vel episcopatu Laude possit nec. valeat facere nec exercere seu operari artem sartorie in dictis civitate vel districtu, nisi prius intraverit paraticum sive collegium sartorum dicte civitatis. Et quod ille talis intratus dictum paraticum solvat et solvere teneatur pro intrata ipsius paratici, videlicet si fuerit civis Laude solidos quadraginta, si forensis dummodo moram trahat in civitate solidos decem imperialium pro quolibet; si vero fuerit de districtu vel episcopatu Laude solidos viginti pro quolibet; que quidem pecunia perveniat et pervenire debeat in dictum paraticum pro quinque partibus, et in consules dicti paratici tam presentes quam futuros pro sexta parte. Et quod ipsi tales sartores ad predicta fatiendum et observandum per dominum potestatem et eius curiam omnibus iuris remediis precisse compellantur.

XXVII. De sequestris fiendis.

Item statuerunt et ordinaverunt, quod in casu quo aliquis sartor haberet penes se aliquid de bonis alicuius debitoris unius vel plurium aliorum sartorum et causa sartorie, et per consules dicti paratici preceptum fuerit oretenus vel in scriptis quod dicta bona retinere debeat penes se usque quo satisfactum fuerit aut solutum dicto tali sartori habere debenti, quod tunc ipse sartor, cui predictum preceptum factum fuerit, teneatur et debeat penes se dicta talia bona retinere ad mandatum dictorum consulum, et non respondere dicto tali, cuius fuerint dicta bona, nisi fuerint in concordia dicte partes, sub pena solidorum quinque imperialium cuilibet contrafatienti, applicanda dicto paratico dictorum sartorum.

XXVIII. De solutione fienda pro cereo, et de associando dictum cereum.

Item statuerunt et ordinaverunt, quod quilibet sartor magister stationis teneatur et debeat solvere consulibus dicti paratici aut illi persone, que deputabitur per dictos consules solidum unum imperialium; et quilibet laborator cuiuslibet sartoris, qui laboraverit ad medietatem, denarios sex imperialium singulo anno pro cereo fiendo in honorem sancti Bassiani confessoris Laudensium; et hoc sub pena dupli. Insuper teneantur suprascripti sartores et laboratores venire ad assotiandum dictum cereum tempore, quo eis preceptum fuerit, et qui contrafecerit, solvat statim pro banno solidum unum imperialium, nisi insta causa impedimenti fuerit, quare dictum cereum assotiare non potuerunt.

XXIX. De iure reddendo per dom, potestatem Laude sartoribus pro smancatione drapi.

Item statuerunt quod si quis sartor levaverit aliquid de veste alicuius, vel de pano smancaverit, aut vestem destruxerit vel maculaverit, teneatur ad emendationem ipsius. Et in predictis procedatur per dominum potestatem Laude omnibus diebus etiam feriatis simpliciter et de plano, etiam sine aliqua petitione redenda in scriptis; sed solo verbo teneatur expedire, et etiam contra declarationem prefati domini potestatis nullus audiatur; et de predictis non possit sindicari.



### INDEX STATUTORUM

#### COLLEGII CALIGARIORUM CIVITATIS ET BURGORUM LAUDE

- I. Sacramentum sindicorum paratici caligariorum.
- II. Confirmatio statutorum facta ab officialibus comunis Laude; annis 1261 et 1263.
- III. De prohibitione facta caligariis emendi subtulares, paticos et ocres ab aliis caligariis.
- IV. Quod nemo audeat stare ad lumen in vigiliis dierum festorum.
- V. De provisionibus super factis paratici in consilio ordinatis.
- VI. De solutione facienda a caligariis, qui intrare voluerint in paraticum.
- VII. De prohibitione exercendi artem caligarie post sonum campane in vesperis sabbati et vigiliarum dierum festorum.
- VIII. Quod nullus callegarius audeat facere mercatum coraminum cum beccariis.
  - IX. Quod quilibet callegarius et quelibet alia persona honeste vite possit accusare contrafacientes.
  - X. Quod caneparius paratici debeat singulis duobus mensibus deputare duos magistros, qui contrafacientes inquirant.
  - XI. De pena illis infligenda, qui processionibus non interfuerint, nec exequiis mortuorum.

### INDEX STATUTORUM

#### COLLEGII SARTORUM EIUSDEM CIVITATIS

- I. De la pena di chi dirà vilania o vero batarà alcuno de li scindici.
- II. De pena citati et non comparuerit.
- III. De pena recipientis discipulum alterius magistri.
- IV. Quod qui non est magister vel caput stationis, non possit habere ellectionem.
- V. De pena habentis societatem cum aliquo sartore, qui non solverit intratam et non fecerit sacramentum.
- VI. De pena aufferenda per consules magistris et discipulis non attendentibus pacta consulum.
- VII. Quod consules teneantur ius facere quibuscumque lamentantibus respectu officii sartorie.
- VIII. De pena recipientis in apotheca sua aliquem laboratorem habentem sub se discipulum, qui non solverit intratam.
- 1X. De pena recusantis et non dantis pignus curerio, qui habuerit preceptum a consulibus.
  - X. De pena ellectorum elligentium in consules se ipsos.
- XI. De visitatione infirmi collegii.
- XII. Quod nullus possit esse consul, nisi steterit magister per annos quinque.
- XIII. De ratione reddenda per consules post eorum exitum.
- XIV. De festivitatibus observandis.
- XV. De pena non observantis infrascripta festa.
- XVI. Quod aliquis discipulus qui receperit aliquid pro mercede ab aliquo magistro, non possit servire alteri magistro.

- XVII. De securitate prestanda per caneparium collegii.
- XVIII. De pena dicentis verba iniuriosa in presentia consulis alicui.
  - XIX. De debitoribus collegii sartorum exigendis per consules exeuntes de regimine.
  - XX. De pignoribus vendendis post terminum limitatum per consules.
  - XXI. De pena non celebrantis festa.
- XXII. Quod qui fuerit consul, cesset a consulatu per annos duos.
- XXIII. De pena illius, qui non iverit ad corpora mortuorum, cum sibi preceptum fuerit.
- XXIV. Quod nullus possit elligi in consulem, nisi prius solverit expensas paratici et feudum consulum.
- XXV. Quod nullus possit exercere artem sartorie, nisi iuraverit prius in manibus consulum.
- XXVI. De solutione fienda per intrantes paraticum sartorum.
- XXVII. De sequestris fiendis.
- XXVIII. De solutione fienda pro cereo, et de associando dictum cereum.
  - XXIX. De iure reddendo per dominum potestatem Laude sartoribus pro smancatione drapi.

### ORFINI LAUDENSIS

**POEMA** 

## DE REGIMINE ET SAPIENTIA

**POTESTATIS** 

nunc primum edit

ANTONIUS CERUTI.

#### AL LETTORE

~~~~

Dacchè ebbe a cessare nelle repubbliche lombarde il reggime consolare sui primordii del secolo XIII, ed a ripristinarsi l'ufficio del podestà annuale eletto dal libero suffragio popolare per la direzione politica ed amministrativa dei comuni, lasciata ai consoli di giustizia la ventilazione delle cause forensi, fu necessario tracciare le norme ispirate da un criterio di rettitudine morale e sociale. a cui dovesse attenersi quel magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, affinche un'amministrazione calma, equa ed integra potesse sostituirsi al governo consolare talvolta capriccioso ed arbitrario, che risentiva dello spirito partigiano locale. Le città che nell'attaccamento vigile alle nuove istituzioni vedevano la miglior garanzia della vita e conservazione loro, e nell'unità del governo la rapidifà nella spedizione degli affari, dopo la scomparsa dei podestà imperiali, se riconobbero il lato utile della nuova forma governativa, tentarono altresì di circondarla di tali guarentigie, non di rado minuziose e bizzarre, che impedissero ad un eletto e rappresentante del popolo di farsene signore. Di esse le più fondamentali erano il giuramento, il sindacato, la deposizione. Perciò il nuovo ufficio, quantunque sembrasse una dittatura sebben mite, ed allontanasse dalle sue sorgenti storiche il reggime comunale, non era tuttavia esente da gravi difficoltà e pericoli di doppio ordine, giacchè se tal fiata le stesse guarentigie imposte dagli statuti non impedivano col favore di date circostanze e delle stesse sospettose passioni popolari di condurre al dispotismo non pochi astuti ed ambiziosi podestà, tal altra questi nell'anarchia degli ordini sociali aveano bensì il reggime del comune, ma solo i partiti in realtà eran quei che dominavano.

Ma il podestà non bastava all'amministrazione della pubblica cosa; dovea perciò condur seco uno stuolo di altri minori magistrati,

estranei al pari di lui al popolo a cui venivano, ed agli interessi comunali, i quali formavano, come dicevasi, la sua famiglia; essi erano i militi, i giudici, gli assessori. Tutti questi erano tenuti all'osservanza di statuti si speciali che generali, che dapprima altro non erano se non una parafrasi del giuramento del podestà medesimo, e poi sviluppatisi divennero il codice civile, penale e commerciale delle repubbliche, preziose raccolte di atti e documenti pubblici, che fanno prova dell'alto grado di coltura della borghesia italiana di quell'epoca.

Il nuovo ordinamento nazionale e popelare, quantunque ardito ad un tempo e pericoloso, avea destato l'ambizione dei cittadini, a cui sorrideva la possibilità di divenire quandochessia capi politici in qualche città lombarda. A ciò fu reputato necessario ampliare la cerchia degli studii, che diedero all'Italia in que' giorni d'orgasmo e d'attività legioni d'uomini di stato, il cui intento operoso fu quello di dedicarsi scientificamente all'arte difficile di governare i proprii simili. Guerra, diritto, finanze, lavori pubblici, legislazione, amministrazione, poesia, pittura, architettura, teologia, filosofia, tutto fu studiato, discusso, approfondito. Agli Italiani spetta il vanto di aver creato la scienza della politica, cui Brunetto Latini nel suo Tesoro chiama la scienza comprensiva di tutte le arti bisognevoli alla società umana (1), e l'Italia rimase à lungo la patria dei giureconsulti e dei politici di professione, la patria degli Irnerio, dei Bartoli, dei Macchiavelli, dei Mazzarini, dei Bottero, dei Baldo, dei Vida, dei Paruta, dei Sansovino, ed anche nei secoli XII e XIII erano tanto favoriti gli studi politici, ed aveano fatto sì buona prova, specialmente innanzi il sorgere delle fazioni cittadine, che persino non poche città del mezzodi della Francia vollero seguire lo sviluppo politico delle città lombarde. Marsiglia, Arles, Avignone scelsero più d'una volta per loro podestà o rettore cavalieri lombardi, che perciò si famigliarizzarono con quelle regioni e col loro linguaggio, giacchè fu allora che Dante trovava « la lingua d'Oco più bella et migliore », e Brunetto Latini scriveva in francese il suo Tesoro.

<sup>(1)</sup> Le governement des citer..... est la plus noble et haute science et li plus nobles offices qui soit en terre, selonc ce que politique comprand toutes les arts qui besoignent à la communité des hommes.

Preziosi documenti della storia delle idee e del lavoro intellettuale e morale d'allora ci restano dotti volumi, che quantunque non segnino che i primi passi infantili dell'arte di governare, pure la scienza in essi largamente profusa, ad onta delle tenebre non ancor dissipate del barbarismo, merita altamente l'ammirazione e lo studio dello statista moderno, giacchè se l'assennato scrittore riconosce la necessità che un secolo accolga le cognizioni di quelli che lo precedettero, e ne aumenti il tesoro ad utilità dei secoli che verranno, sono in certo modo da chiamarsi parassiti coloro, che si empiono della dottrina del tempo passato senza farla fruttare a vantaggio della cosa pubblica del tempo loro. A tacere degli statuti municipali compilati in que' due secoli, il Trattato dell'ufficio del Podestà di Brunetto Latini, terminato nel 1283 e compreso nel libro III del suo Tesoro, opera d'importanza capitale, e prima di quello il Libellus erudiens futurum rectorem populorum, conosciuto sotto il nome di Oculus pastoralis, che il Muratori nell'erudite sue dissertazioni fece di pubblica ragione (1) con molti altri trattati e documenti intorno a questo argomento, ci rivelano l'intima natura e le leggi onde risultava la « Podesteria ». Lo stesso sommo Alighieri non disdegnò di scendere nell'arena delle dottrine sociali; ma nella sua Monarchia egli elevossi ai più alti concetti della filosofia del diritto, ed apprezzò con savio temperamento e con isquisita sagacità ciò che esige dalla natura la struttura organica dei corpi politici.

Un nuovo trattato di quel tempo è quello sinora inedito di Orfino da Lodi De regimine et sapientia potestatis. Chi fosse questo scrittore non è dato desumerlo da notizie contemporanee, nè da alcuna memoria storica o letteraria che di lui ci sia rimasta; solo appare da una postilla d'un suo coetaneo ch'ei fu giudice generale di Federico II di Svevia, di cui seguiva la fazione, e che giudice altresì e conte era suo figlio Marco, a cui è indiritto il Trattato, scritto nella prima metà del secolo XIII. Un altro suo scritto andò sventuratamente smarrito. Questo Codice membranaceo annunciato dal Frisi (2) e dal Giulini (3), ed asportato già nella Biblioteca nazionale di Francia, appartiene ancora all'insigne Basilica di S. Giovanni Battista di Monza, il cui Ven. Capitolo me ne permise

<sup>(1)</sup> Antiq. Ital. med. aevi, tom. IV, col. 95.

<sup>(2)</sup> Memorie storiche di Monza, tom. III, pag. 234.

<sup>(3)</sup> Memorie della città e campagna di Milano ecc. P. VIII, pag. 71.

gentilmente la copia; è qua e là di assai difficile lettura, e scritto in versi leonini assai in uso a quell'epoca di estrema decadenza delle lettere, e sembra originale, presentando chiose, lacune, aggiunte e correzioni, di cui però alcune appaiono d'altra mano, ma contemporanea. Sulla prima pagina sta un rozzo disegno a penna rappresentante l'effigie dell'imperatore Federico I colla testa cinta di corona murale e con una torre merlata sul petto, racchiuso in un circolo colla leggenda intorno all'effigie: + Laudensem rupem statuit Fredericus in urbem, che allude alla riedificazione di Lodi ordinata da quel monarca. L'autore che dovette essere fornito di non comune coltura, fatta ragione de' suoi tempi, dopo profusi encomii a Federico I e a'suoi successori Enrico VI e Federico II. come conveniva a lui ghibellino e lodigiano, quali furono i due Morena. il giudice Ottone ed Acerbo contemporanei del Barbarossa ed annalisti della loro patria, si propose di porgere in pochi tratti l'imagine di un avveduto ed onesto podestà si nell'esercizio della sua magistratura, che negli atti della vita privata, e di descrivere la sua casa e i suoi costumi domestici, l'apparato della sua mensa, del suo corteggio e delle sue vesti. Nè al solo primo magistrato traccia Orfino le regole del buon governo, ma altresì agli ufficiali da lui dipendenti, ch'erano i giudici, i militi, i notai, i legati; e rammenta tutte le leggi e le consuetudini forensi allora usate nell'amministrazione della giustizia.

Tutto considerato, non intendo proporre, pubblicandolo, questo breve poema come un insigne monumento letterario nè politico, bensì come un saggio non affatto spregevole delle tendenze e degli studii d'un tempo di sì operosa energia, come una pagina che riflette le profonde convinzioni e la tenacità dei propositi dei nostri avi, anelanti ad imprimere all' organismo governativo quell' ordine e quella stabilità, che è voluta dalla dignità e dai doveri dell'uomo, ed a sviluppare negli ordini sociali i principii e l' uso assennato della libertà senza detrimento della maestà della legge morale.

Milano, nel gennaio 4868.

ANTONIO CERUTI.

# De Regimine et Sapientta Estestatis.

Vicolumna Gayaers. 74 LAH. Coccula colorant mous figural. To thronk the allemo lacemane lutimes. Is handber inc. graphentine on anful tempenar firth veltigia count of pasts

diladif and route fallems & fin pacts

fratour, hi farbar,

accounted counting man fub accommender of a furt f or m much treum. bunger cot pudir tehellit to only official this minutes linner neter. Pred regard fibi ping modulanne blanto i bale 6 etta ouaf faath romat prinapil Alti. Dimen » grun . fier fup allen Lenun I willo free ofeth munine Loud . O zome deferer duciby private fuer. Out and orfinite forthe aires to onort In minda our methelia gold lapoit . O Flore our pour lobour HA TERMI 13m 0.0 23 E clare auguste freterica culmue fa to. is opine retin been retune times. dan nous prometorio summer tito. Memoral inpute seminar gund Late . Fruority & foint melling flore beato. Fullul ing one humofibilisamples. - 3 mib. Acchile form & wif extendingly A uros nobilities of I when A ro. · Debiail forming printed actions an agree arborred muse " thim to Programatia. 5 Jac d-adomata plante Com friste O chien expense consist many thouse the source come come come comme commented factions insulations of the contract of of no are under enor frienderfate uphinfor,

Digitized by Google

### Incipit Orfinus

### De Regimine et Sapientia Potestatis.

Factorum specula reserans mendico figuras Dissimili specie calamo lacrimante lituras, Non ausus tenptare stilum, vestigia, curas Palladis aut muse falleras vel serta poete, Indomitas transibo tuas sub arondine mete. Vox mihi rauca tremit, pavidum cor, lingua tepescit, Horisque (1) officium sua munera sumere nescit. Pica negata sibi promit modulamine blando, Ut rationis avis fert psittacus, aurea pando Gesta ducis sciculi romani principis alti, Diviciisque grati fati super astra levati, Auxilio fretus celesti numine letus, Ordine discretus ducibus pro more suetus. Militat Orfinus specialis cultor honoris, Qui miranda canit melliflua gesta saporis, (\*) Cesaris Augusti Frederici (9) culmine fato

(\*) Verso agg.

Florida grata polis sobolis fidelis amoris.

<sup>(1)</sup> Corr. Orisque.

<sup>(2)</sup> Federico I vantavasi d'esser riconosciuto discendente dai Cesari di Roma, e dicevasi l'86mº successore d'Augusto; i suoi cronisti non scarseggiavano di adulazioni in proposito. Radevico lo chiama « divus augustus » Fredericus (II, 76); romanum principem, et urbis ac orbis dominatorem; • imperator, nunc princeps orbis terrarum; romanum imperium totius » orbis...asylum • (I. 6; I. 20; I. 12), « Anno dominicae incarnationis 1152, » ab urbe autem 1904 annis, ab origine mundi 6303 Fridericus dux etc. • leggesi in Godefridi colon. chron. regia. « Anno ab urbe condita 1800 etc. » Ott. Frising. de Gest. Frid. II. 1.

Nobilium regum procerum de semine grato.

Iam nova progenies celo dimittitur alto (1).

Principis in prato geminantur germina lato,

Fructibus et foliis mellitis flore beato,

Tullius atque Cato, Salamon sibi, Senaca, Plato;

Viribus Acchiles, forma Paris, Ector, Ulixes,

Aurea nobilitas omni pretiosior auro,

Fertilis et viridis redolet magis arbore lauro,

Regia natura sibi dat diademata plura,

Celica regina largitur munera trina,

Virtutum cumulos fatiscit laude pios.

Ordiar unde tuos, Frederice secunde (2), triumphos?

Felices casus ordiar unde tuos?

De imperatore Friderico primo. Inclitus antiquus Cesar quidam Federicus
Hostibus hic firmus vindex ac pacis amicus,
Defensor fidei custos hatleta pudicus,
Gente guibelengus (3) Fredericus duxque suevus (4)
De Stuffo castro virtutum moribus apto;
Hinc cadit Henricus sceptro virtute politus,
Laudibus abdictus, titulis deitatis amictus.
Tunc (5) tremuit terra, tunc placidum terruit orbem,
Laudensem rupem statuit Fredericus in urbem.

<sup>(1)</sup> Il poeta per adulare classicamente il Barbarossa gli accomoda questo verso di Virgilio (Egl. IV, v. 7), tolto dai celebri vaticinii della Sibilla Cumana allusivi alla nascita di Cristo.

<sup>(2)</sup> Il Frisi lesse erroneamente sancte.

<sup>(3)</sup> Wibelinga era castello del comitato ereditario degli Staufen, di cui era anche figlio Enrico VI morto nel 1198, e Filippo suo fratello, riconosciuto come imperatore legittimo a fronte del competitore Ottone dalla maggioranza dei principi alemanni del partito degli Staufen o ghibellini. In Federico I per linea paterna e materna si univa il sangue delle famiglie rivali degli Enrici di Wibelinga e de'Guelfi (Welf) di Altorfo.

<sup>(4) (</sup>Chiosa nel ms.): Ducatus Suevie de Alamania (Staufen).

<sup>(5)</sup> Fris. hunc.

Viribus hic studuit putridam (1) detrudere sordem; (\*) Tunc superi cessere sibi pro federe faxes. Cursum fortune felicis vindicis arces Non parcens sceleri posuit pro crimine falcem. Victrices aquile coluerunt undique Martem. Iuppiter (9) esse pium statuit quodcumque iuberet. Ut cunculcaret hostes quoscumque videret. Lauda reformata valuit prospera fata, Aurea tunc framea nituit sibi regia flamma. Vipera (3) mactata fit victrix principis aula, Serpentem priscum superavit rex basiliscum. Dextera leonem, clava draconem fulminat alma, Aspide secto Marte refecto stat sibi palma, Ysdra resecta ruit, cruce lecta rex capit arma, Ut domus alma Dei reveletur marthe trophei, In qua iudei, pharisei stant et ebrei; Regibus exactis hiis monstris ense subactis, Hostibus extortis periit pars magna cohortis, Flumen rex talis iacuit super astra sodalis, Parcere si posset pociorum mors pociori; Debuit iste potens non potuisse mori.

Dotibus Henrico placuit regina marito; Lucet ut aurora facie rutilante decora, Gratificata deis pollet decorata tropheis,

De imperatore Heurico et Constantia

Tunc fuit ex binis vetus urbs renovata ruinis

<sup>(\*)</sup> Verso agg.

<sup>(1)</sup> Fris. putidam.

<sup>(3)</sup> Dominus imperator Federicus primus, victo papa et cardinalibus et aliis novis factis, et destructis civitatibus, pace facta, suo filio Henrico coronato, ivit trans mare cum magno exercitu; ista per hec monstra denotantur (Chiosa nel cod.).

<sup>(3)</sup> Vipera est in vexillo.... quod raptum per imperatorem Federicum primum et civitate destructa et alie multe etc. (Chiosa nel cod.).

Hec populis alta preciosa sede perata (1) (\*) Cesaris augusta residens Constancia iusta Moribus instructa forma, splendore venusta Apula tunc nupta trino diademate fulta. Hanc Henricus summa pietate peritus Culmine pace fidei virtutum Marte beatus, Tunc procerum fastus superavit mense reatus, Fit regis siculi filia sponsa sibi. Fit sol cum luna natura luminis una, Est Dea iuncta Deo, sic tenet asta leo. Omnia Cesar erat, quia pax sua regna tenebat; Plus placuisse Deo nemo putatur eo. Filius huic sapiens fulget diademate matris. Sepe solet similis filius esse patris. (\*\*) Filius Henrici Federicus ad alta levatur, Rite coronatur (9); fidei dulcore beatur; Baiulat hic pondus Fredericus laude secundus, Cui favet hic mundus, sors, gloria, fama, triumphus; Imperium servat armis ac lege gubernat, Nititur ut cernat et munera sordida spernat. Florentes mores aliis designat honores, Pullulat hic silva per flores, fructus, hodores, Estitit huic proles regali dogmate moles.

Vestibus ornata varius thesaurus in arca.

De imperatore Friderico secundo.

(\*) Versi agg.
Sic sedet alta rosa magna omnibus vel speciosa,
Et lucet ex more roseo perfusa colore.

(\*\*) Versi agg.

Imperat augustus frameis deitatis honustus, Iudicat hic iustus Michael velut ense venustus.

<sup>(1)</sup> Corr. parata.

<sup>(2)</sup> Questo monarca fu coronato in Roma da Onorio III nel dicembre 1212.

De uxoribus

Trina sibi felix nupsit regina fidelis,
Cui veniet quarta post quinta sibilla vocata,
Filia lux solis parit cum sole creata;
Stant soboles reges comites proceresque leones,
Aurea regine refert diademate crine.
Sex gemini fratres diverse gloria matris,
Culmine quos ditat fecundi lancea patris
Lumine quos lustrat Corradi laurea fratris;
Hos fortuna regit, sors felix, prospera fatis.
Rex uniens favet, cui terra cui supplicat orbis,
Cui Deus aridet, populus famulatur et omnis. (\*)

Dulcia dilectis deiectis tristia fundunt,

Munera subiectis suspectis funera iungunt,

Inter fautores discrimina iurgia condunt. (\*\*)

Hos, Basiane, rege (1), qui regnas cum patre rege
Sirecusanus patria fuit hic Basianus

Laudensis presul, cui demon lepra fit esul.

Terra quidem mellis lactis sine turbine fellis.

Hic fluit ex stellis sapidus ros manna catervis,

Curia celestis dulcedinis aula vocata

Gens pia lauda ergo cedunt omnia grata,

Mente decorata faveant sibi singula nata

Non ibi laus sine re, neque res sine laude vocata

Hec scelus excessus castigat lege sacrata.

Iam tenet imperium, docet hic prescriptio nata,

Sceptra, corona, spata, crux, vestis, lancea sacra

<sup>(\*)</sup> Verso agg.
Forma sibi Paridis, manus Hectoris astus Olixius.
(\*\*) Verso agg.
Sub Domini lege tu, Basiane, rege.

<sup>(1)</sup> Frisi: Sub Domini tu Basiane rege Siracusanus patria etc.

Reliquiis veterum sanctorum purificata
Tempore, lege, fide, numero nexuque ligata
Cesar et hii reges felicia regna gubernant,
Predecessorum pratum vestia servant;
Regna paterna colunt et avorum iura ministrant,
Veraces dictant, fallaces ense maritant.
Implorant, orant sanctos, sibi numina rorant,
Leges divinas, humanas voce colorant,
Federe, marte, fide, studio super ista laborant,
Donec sub requie mundum sine murmure ponat.

De imperatore Friderico. Prima Frederici spata regia sacra refluxit, Italicas urbes sulcari vomere iussit, Hasta secunda ducis sub eodem palmite luxit; Vota patrum sequitur soboles non dissona gestis, Vendicat antiqua sapienter crimina pestis. Gratia principiis semper respondet honestis, Predia sub spinis viduata est, vinea vinis, Principibus, ducibus nobilibusque viris; Menia castra nimis sunt strata ruinis, Sunt obsessa nimis facta ruina cinis. Hinc ratione patrum speculum, lux, splendor, ymago Sol de sole micans crescit sua sancta propago (1). Emula fex rabies languescit falsa vorago; Princeps romanus rex est ierosolimitanus, Ungarus et grecus cui confert munera letus, Tuscia iam simplex sibi fervet, Gallia triplex Apulus et calaber siculus sibi servit et affer,

<sup>(1)</sup> Federico II avea ordinato « d'invocare » in certi casi il suo nome (Constitution. regni sicul., lib. I, tit. XV). E Guntero avea detto di Federico I:

Suscipe cunctorum regnator maxime regum, Suscipe lux mundi, cui nullum parve priusve Spirat in orbe caput: te gaudet principe mundus.

Ortus et occasus, aquilo sibi servit et auster, Ytalus, yspanus sibi sistit in ense romanus (1).

Rivulus, emanans humilis prudencia scriptus

Sensus, forma, decus constans, facundia, virtus,

Lex animata (2) vigens, lux, pax, ars, gloria dictus,

Fedus, amor ratio, nexus, concordia mixtus,

Nodus et ordo, decor, iuris sapientia pictus

Spes, fons, flos, splendor, species, via, legis amictus;

Hic cibus et potus Cesar stat manna relictus,

Iudiciique vigor cedens pietate remissus.

Hunc regit arte Deus natus de Virgine Christus,

Omnia sic audet, ut singula regna dealbet,

Divisum imperium cum Iove Cesar habet (3).

Nocte pluit tota, redeunt spectacula mane; Divisum imperium cum Iove Caesar habet.

Il poetastro Batillo sapendo che Augusto, lodato in quel distico, ne indagava l'autore ma invano, se li ascrisse a se stesso e fu ricolmo d'onori

<sup>(1)</sup> Nelle Constitutiones regni siculi, redatte da Pier delle Vigne e pubblicate nel 1231 da Federico II, questi è chiamato « imperator, Roma- » norum Caesar semper augustus, italicus, hierosolymitanus, arelatensis, » felix, victor ac triumphator. » Federico I avea scritto a Saladino che le due Etiopie, la Mauritania, la Persia, la Siria ecc. appartenevano all'impero, perchè conquistate da Crasso ed Antonio, generali de' suoi predecessori (Matt. Paris opp., p. 146).

<sup>(2)</sup> La teoria romana del despotismo imperiale che l'imperatorc fosse « lex » animata in terris » (Pertz, Mon. germ. hist., pag. 277), trovasi nettamente formulata non solo nelle lezioni dei glossatori e negli scritti degli annalisti devoti all'imperatore, ma nella stessa legislazione; « lux mundi » lo chiama il commentatore I. Spigel nel XVI secolo « propter immensam » eius potestatem, dicitur enim animata lex in terris a iurisperitis. »

<sup>(3)</sup> Anche il Barbarossa diceva fastosamente di sè alla Dieta di Roncaglia: Ipse quidem quamvis divino munere princeps Summus in orbe ferar, legumque immunis et expers, Non servire quidem cogar, sed condere iura.

<sup>(</sup>Cf. Gunter. Degest. Frid., lib. VIII, p. 404 apud Pertz Mon. Germ. hist., t. IV).

Anche questo verso è di Virgilio. A lui, come narrano i suoi biografi, veniva attribuito l'epigramma da lui composto e pubblicato senza nome d'autore:

Ut gelide lune lustrat sua cornua Phebus, Sic tepidis Cesar prestat pia lumina rebus. Cuius ad imperium redit etas aurea mundo, Ut genus humanum florescat semine mundo, Cuius ut in speculo speculetur more (1) rotondo, Ut populum clipeo tueatur Marte secondo. Pax sibi vigeat, iaceant discrimina fundo; Ille creat proceres, rectores moribus aptos, Ordinibus variis titulis moderamine pactos; Milicias veteres reparat ruinis, ille decorat Tirones opibus altis et honore colorat, Excolit alta Dei, titulavit laude tropheis, Prevalet hic palmis, quia cautis utitur armis; Hunc sapientia, magnificentia, gratia dotat, Quia potencia firma, loquencia, gloria potat Theologie sacra Sophie numine donat, Gratia tanta datur sine pondere, nec numeratur, Nec mensuratur, sed semper multiplicatur. Ius conservatur, vindictas rex moderatur. Putrida membra secat, ne pars sincera puniatur, Quam bene venatur, spaciatur, rex operatur. (')

(') Versi agg.

Rex animata gerit, tria mundi climata querit, Agmina prava querit, menia, saxa terit.

Hos ego versiculos feoi, tulit alter honores; Sic vos non vobis nidificatis aves;

Sic vos non vobis vellera fertis oves; Sic vos non vobis mellificatis apes;

Sic vos non vobis fertis aratra boves.

Divulgatasi la qual cosa, Virgilio ebbe lodi amplissime e Batillo le beffe. (1) Lege in orbe (così nel ms.).

e di doni dal principe. Ma Virgilio offesosene, pubblicò all'istesso modo, ripetendolo quattro volte, sulla carta il principio del verso: « Sic vos non » vobis; » e chiedendo Augusto che desso fosse da alcune compito, e nessuno sapendolo fare, Virgilio, riproducendo quell'epigramma, così continuò:

Munera linguarum (1), parcarum, fata dearum Atque poetarum disponit sacra viarum, Septima namque via sibi musa Sophia Gaudia mira pia cui confert Virgo Maria. Qualiter arma gerat et in omni militet arte, Corigat omnes, deleat hostes vindice Marte, Visitet arces, tereat alpes stans sine parte.

Gesta ducum veterum felici carmine sanat,
Omnia iuncta simul cum Iove Cesar amat.
Per numen lumen sibi lucet dulce cacumen.
Crescit ei flumen laudis dulcedine culmen,
Augetur nomen sibi multiplicatur et omen.
Crescit et augetur, quia longior usus habetur
Curia feconda sapiens a crimine monda,
Curia regalis sacra felix imperialis.
Nec fuit huic similis neque cernitur altera talis.
Aula creatoris dulcedinis aula valoris
Cesaris aula docet quod valet atque nocet. (2)

De curia

Erigit hec egros, exaltat honore suevos,
Hec stimulat tardos, dissolvit compede claudos,
Larga manus plena sibi ridet lata crumena
Auri thesauri varia cum divite vena
Omnia terrena superat sua recta camena.
Hec docet, hec confert, largitur munera multa,

<sup>(1)</sup> Linguae fuerunt divisae in constructione turris Bahelis (Chiesa nel cod.).

<sup>(3)</sup> Piuttosto che la Corte, vuol qui il poeta intendere la persona dell'imperatore, nell'istesso modo che molti letterati e giuristi del suo tempo parlavano della supremazia politica della città (urbis), città fittisia, sottintendendovi il sovrano, usando uno stile adoperato da lui stesso, come allorchè dice: « Curiae nostrae praevidimus ordinare iustitiam, a qua, » velut a fonte rivuli, per regnum undique norma iustitiae derivatur » ( Constit. regni siculi, tit. XXXVII).

Hec parit exempla felicia curia culta, Moribus ac opibus vario moderamine ducta, Fertilis et docilis quia spernit sordida stulta, Instruit alta loqui sapientum gutura muta. (\*)

Hec ferit, hec regit (1), hec legit alta corona
Culmina, semina, carmina, menia dat pia dona;
Hec rigat et punit; solvit, parcit, ligat, unit,
Sicut in axe poli nihil est equabile soli.
Sic similis proli nulla propago soli;
Qui putat hec aliud futurus sit pectore vanus,
Regibus an longans (2) nescit inesse manus.
Illustres reges melliflua pabula tradunt (3),
Arbore de dulci dulcia poma cadunt.
Nititur hic dominus gentes superare superbas,
Et steriles silvas amaras disgregat herbas,
Si plantat plantas ex dulci palmite sanctas,
Ut placat placida partha provincia pace,
Et taceat rapida resecata superbia falce.
Verbere se ledit, qui non sibi servit, obedit.

(') Vern agg.
Alta triumphanti reddit sua vota tonanti,
Digna ministranti dat premia vel fabricanti.

(2) Corr. longas.

<sup>(1)</sup> Haec serit (Chiosa nel ms.).

<sup>(3)</sup> Era massima accettata ed insegnata a que' di dai leggisti, che l'imperatore è la sorgente della legge e che ogni potere emana da lui, superiore ad ogni legge e padrone del mondo e dei beni dei privati. L'arcivescovo di Milano parlando a nome degli Italiani disse a Federico alla Dieta di Roncaglia: « Scias itaque omne ius populi in condendis legibus tibi con» cessum. Tua voluntas ius est, sicut dicitur: quod principi placuit, legis » habet vigorem, cum populus ei et in eum omne suum imperium et po» testatem concesserit. Quodcumque enim imperator per epistolam con» stituerit, vel cognoscens decreverit, vel edicto praeceperit, legem esse » constat (Pertz, Mon. Germ. hist., tom. IV, p. 111).

Sic viciis credit, spreta virtute recedit.

Qui numerare potest fulgencia sidera celi,

Multiplicare potest miracula voce fideli;

Cungrua si sedes tibi fit, non inde recedes,

Nunquam gaudebis, quia tristis forte iacebis;

Lucifer in summum voluit trascendere fastum,

Corruit et meruit Plutonis degere pastu.

Semina rodentes primi doluere parentes.

Cesaris aula fremuit fallacia calva.

Cesar in aspectus cognovit et hos cito gestus.

Proditor oblitus meriti super ede nutritus

Proditur, aufugens captus in ense ruit.

Stat Cesar (1) in palacio, regnat pius pre gaudio,
Letus manens in numine fecundus est in semine.
Triumphat hic in preliis, fulget simul cum filiis,
Cui laus manet, est gloria, Cristo canit preconia;
Favent sibi reges, duces, alti viri iam principes.
Perfectus hic virtutibus et graciarum dotibus (2)
Omnes sui stant divites ac gloriosi milites;
Proles viret, quam nobiles felix regit quam fertilis,
Fautor manet, suaviter hostis iacet crudeliter;
Hostes tremunt et emuli senes canunt et parvuli,
Omnis ruit fallacia, regi manet laus gloria (3).
Vivant, regnant in culmine cum rege magno Cesare,
Per gloriosa tempora Deo canantur carmina.

Ymnus
principis
post
victorism
proditorum.

<sup>(1)</sup> Hic est genus metri, quod appellatur dimetrum iambisum iadia, quod est duo metri, quia duo pedes faciunt unum metrum. Iambicus ideo dicitur, quod iambicus semper dominatur in loco pari, ut habetur in poeta Horatio: sillaba longa brevi etc. (Chiosa nel ms.).

<sup>(2)</sup> Anche di Federico I diceva Sicardo: « Fuit miles strenuus et ma-» gnanimus, mitis, affabilis, illiteratus sed morali experientia doctus » ( Chron., p. 598 ).

<sup>(3)</sup> Gratia (Chiosa nel ms.).

De miseria rebellium. Si Deus hunc nutrit, cur quisquam gutture rugit? Vult temptare Deos furiarum legis amator; Cantabit vacuus coram latrone viator. A paucis multi superantur verbere stulti; Hostes inbelles fiunt sibi quique rebelles (1). Illis tempestas, mors moribus crescit egestas, Dampna, doli, fraudes, periuria, furta, rapine, Impetus, ira, furor, tenebre, formido, ruine; Hiis dolor ac gemitus, lacrime, discordia, terror, Planetus, tristicia, penuria, pallor et error. His furor et langor, rancor, gemitus quoque, clangor, Hos ferit angusta manes tribulacio iusta. Quam mala canicies, tussis et esuries, Hiis timor ac hodium, rabies, dissensio, rixa, (\*) Dampnum, debilitas, infamia, pena, reatus; Qui pavet huic regi, dives stat sorte beatus, Non hie ambigui graditur fortuna meatus; Hic salus atque quies, lex, pax et gloria felix. Lux sine candelis, medicus manet hic sine telis, Hic opibus, donis fulgens in honore fidelis, Spes miseris, medicina reis, recreacio fessis, Hic cibus et potus varius, stat copia messis. Forma, figura, modus, numerus, mensura pudoris, Hic pietas, hic vera fides, hic fedus amoris. Hinc decor et mores, pax, lux, lex, vita valores, Milicie flores, fidei virtutis hodores,

<sup>(\*)</sup> Verso agg.
Lis, sitis atque fames, cancer, lasivia fixa.

<sup>(1)</sup> Ribelti sono qui chiamate le città lombarde confederate contro l'imperatore. Contro di queste era stata ripristinata da lui medesimo la legge romana Iulia maiestatis, uno dei principali stromenti di Tiberio. Di essa dice Radevico: « Nequaquam se ignorare legem Iuliam maiestatis, quae » in eos qui contra imperatorem vel rempublicam aliquid moliti, suum » vigorem extendit » (1. 20).

Iusticie rores, sua curia donat honores.

Hic fugat herrores gladio referente dolores,

Hunc hequitat mundum, ducit sua dextra secundum. (\*)

Fert ducibus rite sine turbine vel sine lite,

Hoc regimen mite sapidum dulcedine vite.

Hunc Deus exaudit, orbem sua dextera claudit,

Gentibus aplaudit, simulantes nec scelus audit;

Sol novus est ortus, pax, gloria, semita, portus.

Lux, calor, ordo, decus, iam silet omne pecus,

Gloria, palma, salus sibi sit sine turbine laus.

Hinc fugiat fraus actor hostis ab arce malus,

Hic lateat fletus, lis, pudor, ira, metus. (\*\*)

Mens hebet et linguam connectunt vincla pudoris, Cordis et officium munus non suscipit oris, Me titubare facit prudencia tanta virorum; Nam quis non titubet trutinam subiturus eorum? Ergo Pierides, precor, aspirate caventi, Et me reddatis mihi dicere pauca (1) volenti.

Supplicatio

- Si fuerit soli permissa licencia digno Rara avis in terris nigroque similima cingno Non ducibus solis resplendent lumina solis;
- (') Verso agg.
  Omnibus exemplum placidum per corda potentum.
- (\*\*) Versi agg.

  Nomen et agnomen sibi crescit laudis in omnem.

  Est fidei dives qui dicit munere cives,

  Sic premit in mundo, dum deprimit alta profundo,

  Ni ius rimatur cum cuspide conta minatur;

  Inde Fredericus fidei stat iuris amicus.

<sup>(1)</sup> Grata (Chiosa nel ms.).

Per mare piratis aditus patet et reprobatis, Et pluit iniustis sceleratis sordibus ustis, Indomiti moris gaudent dulcedine roris. Omnipotens eterne Deus, qui conta gubernas, Astra regis, terrena seris, generancia servas, Da calamo, lingue scribere grata loqui. Suscipe carmina, tolle precamina, Virgo Maria, Portaque regia dux mihi pervia, lata Sophia. Dirige semina celica semina, stella marina, Deprime prelia, des mihi premia, flos sine spina.

De statu malo humani generis. Dum genus humanum nesciret cernere sanum, Ut pecus austerum renuens disponere verum, Absque Deo trino degebat more ferino. Lex vetus eterna latuit cum lege moderna, Nec soboles certa nudi sine lege reperta, Murmure clamantes per silvas sorte vagantes. Mortales primi ructabant gutture glandes, Per varias partes venerunt dogmatis artes. Cuius et ad nutum matres glomerantur in unum, Coram natura statuantur singula iura, Nec siluit virtus mater concordia pura, Reges rectores formentur et undique mores. Fiat rex magnus Deus ac homo Christus et agnus, Qui doceat reges, prelatos condere leges, Conveniant gentes servus pauperque potentes, Qui genus humanum precioso sanguine missus Rex redimat populumque Dei sine crimine Christus. Ut solis radius intrat innoxius fenestram intra, Sic Dei filius multo subtilius aulam virgineam Preco puella, Deus, grex, pastor, stella, sabeus Fert, parit et rorat, timet, audit, ducit et orat. Virginis hic natus oriens de sole creatus

Omnibus hiis gratus relevet delicta reatus, In cuius speculo ferveat omnis homo.

Hic nitet alta domus, fons, ortus, palmaque, pomus, (\*) Vinea cum silvis aurum manabat ab illis. Per medias edes revigebat regia sedes Basibus ex denis statuis stabilita catenis; Hic sedet alta Dea residens sibi grata chorea, Aurea cesaries sibi frons erat, ut decet, alta, Forma, decor, species, oculus sed lingua beata; Claudit eam vestis auri perfusa colore, Scintillans lapide duodeno pondere rore. Splendet in argento, gemmis prefulget et auro, Cui nitor et splendor sceptri diadematis ardor, Anulus et mitra nituit sibi regia virga. Hic statue septem sustentant undique sedem, Undique sculpturis gemmis sub mille figuris; (\*\*) Ianua cristalli placet aurea sculpta metalli, Ordinibus florum retinens diadema decorum, Auro cum gemmis miris et ymago deorum Mirificis, puris sculpturis sydere curis. Iungitur hiis donis quedam clamis imperialis, Auro consuta splendet et illa satis. Ex variis petris nitidis stellata coruscat, Illam conseruit adamans, zassirus adornat, Ut speculum lucet, quo quis speculatur et optat;

Descriptio naturae (?) et domus insins.

<sup>(\*)</sup> Verso agg.
Scripta pavimentis cameris talamis documentis.

<sup>(\*\*)</sup> Versi agg.
Ystoriis muris pictis tenet ordine iuris,
Omnibus inde tipis fabulis per secula scitis,
A geminis ovis pascite terga bovis.

Recta manus signum gestabat laudis asilum, Ordine vexillum crucis alme pace benignum. Hic scola conventus rationis laudibus emptus, Qui corus atque scole nunquam stabant sine sole. Hec domus ornata gradibus scalis reperata Sedibus optentis variis sculptis pavimentis, Purpureis variisque notis residebat in alto Vestibus ex setis titulis similantibus auro, Agmine suscepto miro diademate sceptro, Laudibus ac ymnis cum flamis tribus ignis, Muneribus dignis crucibus sub palmite signis, Luminibus, lignis, foliis in hodore benignis, Floribus et palmis sertis et laudibus almis. In iubilis, psalmis, ymnis, sub cantibus altis, Vestibus ex albis, variis celestibus armis, Undique pace deam tunc venerantur eam. Hinc aderant grata temptoria fixa novata, Ordinibus prata fuerant virtutibus apta, Artibus et viciis furiis variis variata. Labitur ex saxis fons vivus laudibus aptis, Litoribus cultis lapidum sub marmore sculptis Floribus insertis sub odoribus inde repertis, Hic instrumentis nulla dulcedine lentis, (\*) Hic orientis aque scaturit fons dulcis et alto, Quod geminis rivis partitur littora vivus, Et rigat has silvas crebro, palmas, prata et olivas. Vox avium cantus dulcoris in agmine sanctus Tunc volucres solvunt, odas per guttura volvunt, Lilia ros flores redolebant fructus odores.

<sup>(\*)</sup> Verso agg.
Ulmus (1), oliva, salix sibi vinea iuncta socialis.

<sup>(1)</sup> vel laurus (Chiosa nel ms.).

Hic dea fortune variatur ymagine lune, Hec rota solatur multos, ferit illa, vagatur, Axe premit, scandit, gloria magna cadit. De fortuna.

Non parcunt parce, quia spargunt pascua parce;
Cloto colum portat, Lachesis trahit; Antropos secat.
Voce sua rauca clamabat Baccus et alta.
Hic dea stat cursus recitans miracula rursus,
Iuno, Venus, Pallas silent discordia fallax
Noctua rex bubo refert presagia ludo,
Quatuor hic venti siluerunt murmure lenti.

De parcis.

De Bacco.

De dea cursus.

De tribus deabus.

De XII avibus.

Fixica florebat, nusquam sua fata silebat Astronomia, phylosophya, theologia Virginibus dictis alto diademate pictis.

De astronomia, physica et theologia.

Sol Ve. Mer. (1) et luna Saturnus, Iupiter et Mars, Libra, leo, cancer, virgo, bos, scorpio, pisces Stant caper et geminus ariesque sagitat aquarus.

Do VII planetis et XII signis.

Profert, discernit, orat numeratque, potitur Virga voce polo stellis arsque politur.

De VII artibus.

Hic furie viciaque iacent sub voce trementes, Ne leges fiant, neque noxia iura petentes Quilibet arbitrio vivat (2), discordia clamat, De furtis et vitiis.

<sup>(1)</sup> L'imperito poeta segnò con le sole iniziali i nomi di due pianeti, Venere e Mercurio, tentando di salvare la misura del verso, già abbastanza irregolare.

<sup>(2) «</sup> Dignum namque extimamus, ut bona facientes nostra laude et protectione tueantur, quorum scientia mundus illuminatur ad obediendum Deo et nobis eius ministris, vita subiectorum informatur etc. » Così Federico I nel suo *Privilegium scholasticum*, carta fondamentale delle università (V. Pertz, *Mon. Germ. Hist.*, t. IV, pag. 114).

Et socias fervore ruens cum sulfure flammas, Iura poli cum iure fori discordia dampnat; Hec dea defendit, obstat prescriptio pura, Nil valuere preces, iacuit sterilis sua cura, Inter utrasque deas fremuerunt iurgia dura.

De pugna et fuga discordie. Gaudet et assentit nature curia tota, Approbat et recipit rationis dulcia vota. Stridet et in lacrimis fugiens discordia mota Hec dea tristatur, quod ab agmine iam separatur, Culmine privatur, prescriptio non (1) operatur; Anxia hunc plorat, laniatis crinibus orat. Huic occulus rorat, gemitu furiosa dolorat, Demones implorat, mox gesta sinistra laborat. Virginibus doctis fuit hic concessa facultas Reges condendi leges sub dogmate cultas; Ordinat alta locos causas discrimine blando: Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando, Leges, rectores, prelatos arte creando; Laudat civilis iuris sapiencia nodos, Et varios casus iungit et illa modos. Singula recta pia disponit theologia Munera grata quia subiungit phylosophya; Qui gerit astra poli gemino pro crimine viso Vindictam coluit in terris, et paradiso Angelus ex alto culpa ruit agmine lato. Terras gradiente gula spoliata est Eva cucula, Adam Eva mater ructarunt semina seva, Sub patre pars leva stetit his per tempus et Eva Non tenui culpa stabilita est vita caduca, Pro vetito pomo stans maledictus homo,

De tribus
virginibus
quae
fecerunt
leges,
scilicet
theologia,
civilis
sapientia
et rhetorics.

Virgine pro vera rediit cito vita severa.

<sup>(1)</sup> Nil (Variante nel ms.).

Labitur ex fonte sacro sine murmure rivus, Iura fori pariens gemini dulcedine unius.

Cesaris in pratis iacuerunt frondis opacis Floribus optatis copia magna satis. Flore ligant flores, faciunt sibi serta sorores, Nec sicant rores solis radiisque calores; Quam bene quam clarum statuit ius queque dearum. Omnibus est carum plusquam preciosius aurum, Actibus istarum stabilita est forma viarum, Quam cito regine concludunt themate fine, Conseruere simul sumpto quo themate dictant Regibus has leges, prelatis iura ministrant, Regia scrutantur, referunt simul ac operantur; Protinus edicta statuerunt lite relicta, Iura placent scripta, quia nulla fuere sinistra, Ordine descripta firmat regina magistra, Ut patet in dictis pandectis versibus istis, Et latet in priscis bibliis ratione ministris.

Regine fecerunt leges et

Supplicat Orfinius rationis in arte latinus, (\*)

Ut doceat populos magna Minerva suos.

Indicat ergo dea nova cantica sacra trophea,

Instruit hic Pallas vicium vel quid sit honestas,

Et regimen vitam quam servet quisque potestas,

Qualiter imperii fulgeat officium,

Qualiter anales renoventur hic officiales,

Qualiter equales operentur in arce sodales

Ordine papales, specialiter imperiales,

Quos docet ut mutet, ne fiant symoniales.

<sup>(\*)</sup> Verso agg.

Legibus arte sinus regionis florida pinus.

Officiis mixtis Cesar renitescit in istis,
Arte nutrimentis prefulget in hiis documentis,
Qui docet ac ornat et amata sequencia format,
Ut regat imperium regna per ingenium,
Ut placeat mundus, vigilat super omnia mundus,
Regia quod servet Cesar super ardua fervet,
Sic regit officium regna magisterium (\*).

Supplicat ille Deo rex dignus laude tropheo, Pontifici, clero famuletur tramite vero Ordine sincero laycis de corde severo.

Doctrina potestatis.

Primo (1) Deum timeat, servet mandataque legis,
Et teneat iussa felicis congrua regis,
Ut patriam paci iungat sit dedita cura,
Ordine, mensura disponat singula iura.
Furibus et tota sileat provincia lota,
Crimine purgata placeat gens cuncta beata;
Sit viduis medicina reis tutela pusillis
Dotibus et templis, miseris faveat peregrinis,
Non tamen ut ledat legem nec singula credat,

(\*) Versi agg.

Non ibi spaciosus aliquis locus vel scrupulosus (?),

Frugibus umbrosus et fontibus est copiosus.

<sup>(1)</sup> Ante. - Anche Brunetto Latini pone fra i primi doveri del podestà il sentimento religioso e l'osservanza della legge divina: « Soveigne toi de » la loi de ses comandemans, et noblie pas Dieu et ses sains; mais va » sovent au mostier et prie Dieu de toi et de tes subgiez; car David li » prophetes dit: que se Diex ne garde la cité, por neant se travaillent cil » qui la gardent .... Soiez religeus et mostrez la droite foi, parce que il » n'a plus bele chose au prince de la terre, que avoir droite foi et veraie » creance, et il est escrit: quand li iustes rois sied en sa chaiere, nul mal » ne puet cheir contre lui. Et por ce garde les iglises, les maisons de » Dieu etc. »

<sup>(2)</sup> scil. lubricosus (Chiosa nel ms.).

In dubiis magni scrutetur nota magistri;
Non in tormentis studeat sapientia mentis,
Creditur ille canis quem gloria vexat inanis,
Non nimis verbis largius, sit verbere parcus,
Non semper feriet quemcumque minabitur arcus;
Marchio, dux, preses seriter disponat in arte,
Puniat et pareat, pugnet concordia Marte.
Quemlibet officium docet hic quod curet honeste,
Crimina sub peste resecans sub iudice teste. (\*)

Suscipiat rectos humilis qui iurgia poscunt,
Iam miseris solis irasci numina possunt;
Rex caveat talis vinis venerisque ruinis,
Non sua bursa nimis det grandia munera mimis,
Cenet ut est moris, servatis litibus horis.

Utatur virtute sacra, viciumque recidat,
In quantum natura potest humana, resistat.
Res sine candelis nusquam manet absque querelis,
Tempore nocturno pociatur sole diurno,
Iam sine mensura non stabit regia cura,
Ut medicus telis curat mala gesta medelis,
Sit sapiens, felix.......(\*\*)

Armis dotatus sit, equis et veste beatus.

<sup>(\*)</sup> Verso agg.
Ordine sub forma sub campo aere norma.

Principiis firmus leo stat rex finibus ircus,
Et bene sit fiscus sibi salvus tempore priscus,
Et proprius discus dapibus bene sit repolitus,
Nodus ubi est syrpicis (?) nullus in arte politus.

Rex regat ex arte, tueatur menia Marte, Consulat et caute patriam teneat sine parte, Rector mox iuret quod fidus singula curet. Tunc ad cautelam sibi iuret quisque sequelam (1). Militet hic letus miles dulcedine fretus, Undique discretus iudex censere suetus; Miles pungat equum, bene iudex iudicat equum. Hic patrie leges conservet undique reges, Et populi mores iuris pietate rigores. Scandala, rumores satagat tenuare labores, Mutua si spernit, rector sua lumina tergit. Perfidie pingues contemnat et ille bilingues Laudat adulator, nullus stat verus amator. Si bene regna regis, es dignus nomine regis, Dignus eris laude, careas si crimine, fraude. Arceat errores, expensas atque furores, Deleat usuras, habeat de paupere curas. Post trahat ille moram populari examine coram: Inquisitores scrutentur probra, pudores, Perfidias, mores, ramores, falsa, dolores; Perquirant laudes et crimina, munera, fraudes. Non bene stant tuti proceres ab honore soluti, Non sint mendaces, sponsores sive loquaces; Esto memor mendax tua cum mendacia mendas, Ne sibi credatur leviter, si vera loquatur; Non sint vinosi, raptores sive gulosi, Denique legati fiant probitate beati, Vestibus ornati referant se nobilitati.

<sup>(1)</sup> Chiamavasi sequela e sequimentum il giuramento di fedeltà prestato al podestà dagli ufficiali inferiori e dalle terre dipendenti dal capoluogo governativo, qual era la città o la borgata principale, quando questa fosse indipendente.

Sindicus instructus placeat sub dogmate fultus, Consultatores populi sectentur honores, Sint vacui sorde, fugiant discrimina corde, Inde reformentur quecumque placere videntur, Nec secreta ferant, patrie felicia querant, Sint ibi legales in sedibus officiales.

Transigat assessor, purget sua menia rector,
Fidus rectori sedeat studioque labori,
Et patrie mori populi se iungat amori,
Congrua dulcori memoret sociata decori.
Rector terrorem populi magis optet amorem,.
Gens petit et laudat quod rector menia claudat;
Non depredetur neminis ab igne cremetur,
Vel condempnetur dupli, quia lege tenetur.
Hunc qui pulsabit falso, de morte putabit;
Feudis contentus male querere sit pede lentus,
Rem publicam servet, fiscalia iura gubernet,
Sit bene vestitus, facondus in arte peritus.

Rex medicis doctis faveat dulcedine cordis, Ut vigilet fortis spreta formidine sortis; Dum residet sanus, timor hiis sit cottidianus, Credat Abiceni medicinis vel Galieni.

Prandia qui censed, primo de paupere pensed, Ne sit in ofensa neque dextera sit deprehensa.

Dux comedat caute, sobrie sine rusticitate, Et bibat ornate, iaceat, vigilet moderate; De mensa sobrius, de lecto surge pudicus, Gaudia sepe tuis poteris subiungere curis, Et sinum caste faveat tibi femina caute (\*)

Non cuiquam nupta, ne sint ibi scandala multa,
Sit viduata viris non sociata diis;
Elige formosam et iuvenem speciosam,
Moribus ornatam.

Dulcior est melle facies speciosa puelle,
Non tamen hiis telis pereat tibi gloria felix.
Substineat frenis regimen tenus arbore velis,
Hoc tamen hocculte, ne sit duplicacio culpe;
Visitet hic terras ut possit spernere guerras.
Non pernoctabit preses foris, huc remeabit,
Ni foret ex certa causa de more reperta:
Plurima delicta veniunt regione relicta.
Hereticos perdat, manicheos ingue repellat. (1)

Sint famuli plani neque stent super ethera vani,
Qui domini noscant mores neque iurgia poscant;
Sint bene nutriti, triti bene veste politi;
Litibus exclusi sileant racionibus usi,
Ne cito confusi moveantur ab arce reclusi,
Ut bene laudetur sibi civis vix famuletur,
Vir patrie recte famulus famulatur inepte,
Largus in expensis, sodomitas puniat ensis,
Lenones tollat, facies incesta perorat,
Quam male iurgantis coniungit brachia collis,
Corruptus preses mala rerum examinat omnis.

Dulcis et asper erit, ut res pro tempore querit; Si paciens fuerit, omnia victor erit.

(\*) Verso agg.

Ne faciat peius positivo gaudeat eius.

<sup>(1)</sup> Fu ascritto a lode di Oldrado da Tresteno, lodigiano anch'egli, e podestà di Milano nel 1233, che « Catharos ut debuit uxit », come leggesi nell'iscrizione sottoposta al suo monumento.

Non irascetur facinus sibi vix lacrimetur, Res concors fulget titulis, discordia luget, Res minime crescunt pacis sed lite liquescunt.

Non regimen geminet, populis commercia stringet,
Mercibus equales statuantur hic officiales.
Hic bene doctores doceant medicamina mores;
Dux vicium cernet, animum virtute reservet,
Nec regimen spernet, ceptum sed rite gubernet.
Est ibi quam dura per leges pena futura.
Spernat rumores, mendacia, probra, pudores,
Nec cumulet gestus vindictas stulta modestus.
Invidia, avaricia, Venus, atra superbia cesset,
Iusticiam fortis prudens moderamina prestet.

Rector honoretur priscus, novus arte creetur, Clauditur urbs portis, vigilet custodia noctis, Ne fugiant capti, statuantur moribus apti, Expiet hic captos sub penis criminis aptos.

Semper, ut est moris, resonet campana laboris,
Artibus impletis paveat campana quietis.
Tunc cito pincerna referat preciosa falerna,
Non ibi cisterna faveat sed clara taberna,
Undique tunc memorent populi felicia temptent.

Virginibus nuptis, monialibus ore venustis Rex placidis gestis faveat studiisque honestis; Millitet in festis referens solamina mestis, Actibus infestis societur congrua pestis.

Ut tepeat dira cunctis tristantibus ira, Versibus arpa, lira, lituus germinet nova carmina diva; Hic strepitus, cantus, sonitus clangorque tubarum Floribus et sertis foliis rosarum seriesque.

De rnamentis. Ornamenta ducis reputantur sidera lucis, Ordine flos dulcis, ros, ars, lex vita salubris; Sit domus armata cameris, thalamis decorata. Armis, vexillis, clipeis, galeis reparata, Et sociis, famulis et equis bene sit geminata, Vestibus armentur socii, famuli decorentur, Moribus ornentur, fidei dulcore beentur, Vestibus et cappis pociantur moribus aptis, Crinibus incisis regionis honore politis. Vir suberis crescit, levibus sua planta quiescit, Lancea vexillis baneria iuncta sub illis In cameris lecti studio conamine recti, Florida sit cultra vana sub ymayne pulcra. Annulus ex auro graviter sociatur avaro, Annulus ex petris precio tenus ordine letis, Aula pro mulis et equis falleris sit dedita fretis, In stabulis parvis asinus depascit in arvis, Utilis est famulis bestia cum stimulis. Denique iumentis quia sunt hec gaudia lentis, Parcus in expensis, tenuis cui cingitur hensis. Hic syphus argenti, duo bis dat vina bibenti, Leticiam menti, decus aule, pignus egenti, Hic lapides sculpi precii sub ymayne culti, Ordine picturis variis domus apta figuris, Sculpa pavimentis variis condita talentis Sit talamis, scalis, cameris redimita metalis.

Hic sonipes frenis, sellis decorentur abenis Hic equus et mulus sibi serviat alter et unus, Aurea centura sibi sint munillia plura. Sella nitens freno falleris sociata sereno, Lancea, mucro, spata, calcaria sint germinata; Hic varie pelles lorice contra (1) rebelles, Gaudia cum sertis equitantibus arte disertis Cum pilleis, terris, galleis, clipeis, cirothecis.

Dum iacet in lecto plumis vel bombice tecto Rex nimis electo vario certamine secto, Undique rumores claudat et inde fores. Verna sit assiduus, dum cubat hic dominus, Quod probus assistet, sibi pallia recta ministret, Quadra super lecta placeant conamine recta. Dux veteres panos largitur, ut innovet anos, Carcer hic aptatus, quia punit probra, reatus. Presidis in aula placidus sit ianitor alma, Omnibus optata lateat domus apta cloaca, Lana vel erba viris aut fenum sit sine spinis. Sit bene tecta domus, sint ibi ligna, focus, Ardeat eterna pro furibus apta lucerna, Sulfura cum feris fricabunt tempore petris. Cum totus abscondet meretricibus, omnia fondet, Sit coqus arte bonus, sic erit unde loqus.

Officiis mistis et variis domus hec redimita
Sic viciis ista vacuetur sorde relicta.
Iusticie vita vigeat quasi rex herimita;
Purpura scarleta sibi sint variata trapeta,
In talamis leta zendalia sericha seta.
In cameris freta iaceant quamplura secreta,
Undique cortina circumdet grecha, latina,
Aurea vexilla, tentoria magna, pusilla,
Cera sit ex illa tenuissima sculpta sigilla.

<sup>(1)</sup> Sorte (Chiosa nel ms.).

Perticha sit recta geminata ab arbore secta.
Falco, canis nisus ducibus dat gaudia risus,
Bellua silvestris tribuat sollamina gestis,
Symia docta rota simulet risoria vota;
Hic volucres solvant odas per guttura volvant,
Gula canis fortis vigilet pro furibus hostis,
Clauditur urbs portis, satagat custodia noctis:
In solitis horis resonet campana laboris,
Tinniat expletis gestis campana quietis;
Hiis ornamentis cito crescit fama regentis.

Caucius ex archa sit epistola rite redacta,
Scrinia sint arte super aurea munera marte,
Non dabit hic parce, neque plangat munus in arce;
Balnea vel stufe fiant per tempora multe;
Regibus est apta per tossica cauta triaca.

De moribus manducandi Aula sit ornata tabulis et sede parata Ampla fenestrata.

Clara caminata spaciosa sit aurea grata,
Sedibus armata, sit fronde vel igne focata,
Aut paleis strata, foliis vel flore locata.
Luminibus cauta candelis sole novata,
Dolia sint clara, nova, vasa putredine rasa,
Armis, vexillis, clipeis, galleis recreata.
In faleris sellis sint lancea iuncta capellis;
Mensa sit aptata, mera dulcia, forcia, glauca,
Illa sit aut lunga spaciosa vel ampla rotunda,
Gens ibi iocunda, viciis et murmure munda,
Hic tripodes, dischi iaceant tenus ordine spissi,
Ferrea cultra satis nova sint cum gausape fixi.

<sup>(1)</sup> Manca qui un verso, che nel codice fu abraso.

Pocula clara data, tabulis mantilia lata, Scribitur in carta, veniant in fercula quarta (1), Panis frumenti sarmenti (9) vina bibenti: Sint ibi cultelli tersi ratione duelli. Ante manus famuli lavent, deinde tribuni; Tunc sedeant bini, sit laus dedita sini, Non sedeat dominus, ni velit ipse cocus. Ut decet equales, epulentur amore sodales. Tunc dapifer dicat domino que fercla ministrat, Et ferat absque mora que (3) prandia sint meliora, Scutifer inclinans nova fercula viva propinans. Tunc manibus lotis geminentur fercula notis, Sed domino prima, seriatim fratribus yma. Provideat dominus que sint ..... (4) disco, Ultimus et primus epulentur carmine prisco. Pocula laudata Prandia prelauta (\*) Fercula sint aucta conctis gustantibus apta. Tunc referat domino dapifer sua fercula clausa, Pregustet modice famulus, neque sit sine causa. Tunc epulis gratis fiat benedictio patris; Prandia qui censet, primo de paupere penset, Ne sit in offensa sua dextera nec reprehensa. Omnis edat caute, sobrie sine rusticitate. Si quis edit solus, non sit inesse dolus, Nil referat spurci neque vivat more bubulci. Dum cibus aitatur, labiis quis pauca loquatur;

(\*) Verso agg.

Quilibet inquirat que fercla coquina propinat.

<sup>(1)</sup> Frici quarta.

<sup>(2)</sup> Frisi Carinti.(3) Frisi quia prandia sunt meliora.

<sup>(4)</sup> Abrasione nel codice.

Gens bene farcita dapibus vel veste polita Percipit audita vel obedit in aure nutrita.

Aula potestatis sit amicis hospita gratis, Omnibus optatis sibi prandia nobilitatis, Cum dapibus lautis clara falerna satis. Virga facultatis moderetur munera gratis Larga manus fratris, non prodiga fertilitatis; Aut rebus placidis aut urbis cumsonet aptis. Qui bibis argento, ditis Laxarique memento, At bibat hic parce Loth commonet et patet arce. Dollia sint plena precioso vetere amena, Est locuples vena prandendi vita serena. Substineat frena vel edat pectus avena, Nocturna cena stomaco fit maxima pena. Est ratio viva, quod sit sic cena nociva; Dum brevis est hora, noctis vitare labora, Si vis esse levis, sit tua cena brevis. Non decet ad discum breve gausape scissum, Non manibus inungat epulans, nisi pallia iungat. Tunc manibus lotis geminentur fercula votis, Et vigili cura referat sua dextera pura. Non lupus aut porcus faciet sine murmure corpus; Plus amat dentem lupus hic, quam quinque parentes; Fercula cum vinis medientur, et absque ruinis Prandia vicinis rex donet munera nimis. Frondibus utetur famulus, nec musa minetur; Non ibi sit fumus, sibi serviat alter et unus: In dapibus munus disponat in arce tribunus, Fercula pauperibus, ossa dato canibus; Et famuli sileant, dum fercula, vina propinant, Serviat inclinans dapifer Dum domini prandent, noctu candelabra candent;

Pocio tradetur dum dentibus esca levetur, Dum calor hinc cedat, caveat ne guttura ledat, (') Nec caro dentata redeat magis in piperata, Undique libatos spernat et ille cibos. Musta quidem prima sint dulcia forcia vina, His acqua sit mixta, ne sint ibi turpia dicta. Sint ibi silvestres volucres Non sibi campestres radices semina pestes Ventre tument sacra tunicata legumina macra; Milia, panica fugiant non ventris amica, Allia cum cepe Pissibus optatis copia grata cratis, Quadrupedes, pisces, volucres, animalia pingues Sal, piper atque sapor, hinc liquor, inde vapor; Non edat ille data, nisi sint ibi viva parata, Nec decet in disco discumbere gausape sicco. Ordine discreta sibi sit variata dieta, Gaudet natura stomaci per fercula plura, Fructus et assata placeant in fine locata. Non socios fraudet dominus, neque prandia tradet, Dux sedeat recte comedens, neque potet inepte; Fertur in offensam cum pectore tangere mensam, Nec spuat infeste contentus partis honeste. Cenet ut est moris, servatis litibus horis, Hii varii mores variantur per regiones.

Si nimis egrotus epuletur ab arce remotus, Cui cibus ignotus non detur, sed bene lotus Cum medici sensu medicantis munere censu.

<sup>(\*)</sup> Verso agg.

Quilibet inquirat que fercla coquina propinat.

Sepius in pratis epuletur frondis opacis

Cum sociis gratis famulis sub amore paratis,

Vox litui rauca, resonet sibi dulciter arpa;

Tunc citharante lira geminentur carmina dira,

Cum vitula (1), rocta sibi sit suavissima corda;

Cornua curva tube vocitet super ethera turbe,

Versibus hic laudent, mox organa, timpana pulsent

Hic avium cantus nimia dulcedine sanctus.

Ystrio festinet, solamina grata propinet, Cantores grati simulent fera gesta rogati.

Tunc manibus lotis referant pocula rotis, Hinc vigilent, memorent, patrie felicia querent. Prandeat et iaceat, ut meditata ferat. (\*)

De iudicibus. Iusticie clavis sit regis alma, suavis, (\*\*)

Dulcis et equalis iudex decoretur in aulis,
Si nimis ille gravis regionis fit mala navis,
Si stet inequalis, moveatur ab ordine talis.
Ordine papalis residens aut imperialis
Munere venalis non sit neque symonialis.

(\*) Versi agg.

Cophinus ornatus sit claudere grata paratus,

Aurea formata sint hic cyminilia grata.

(\*\*) Versi agg.
In quali quali bene coit officiali.
Rara fides soli sistit in arte fori,
O fili, tu facias concordantias et glosas.

<sup>(1)</sup> Vitula, istrumento di musica, ossia la viola, detta anche vitula, e vitulari chiamavasi il cantar colla viola. Rocta altro istrumento musicale, di cui non s'ha memoria.

Iusticie virga stat duplex florida lingua (1), Si bene distincta fuerit tenus ordine pincta, Aspera sorde pigra fugiat quaxi toxica nigra.

Legibus est usus preceps si lege solutus
Unde fuit munda pia iuris dictio longa;
Singula mox iuret iudex quod recta proguret, (\*)
Sit viduis, miseris, templis tutela, pusilis
Non precibus, precio, fraudibus, arte, dolo.

Non sedet in festis iudex, nisi pro male gestis,
Presidis a dextris meditetur rebus honestis;
Stulticie testis sit iudex aspera pestis,
Dulcis et asper erit, nisi res pro tempore querit.
Causarum trinum genus sermone latinum,
Iudicii trinus actus stat iure latinus,
Est dubius casus litis discrimine clausus,
Tristis et eventus cito cedit sorte putendus:
Non decet hic fastus in litibus aut malus astus,
Sed bene sit cautus iuvenis sub rege coactus.

Non sedeat mutus regionis culmine tutus (3), Legibus argutus celestia iura secutus.

(\*) Verso agg.

Tunc ad cautelam prestet sibi quisque sequelam.

<sup>(1)</sup> Anche l'autore dell'Oculus Pastoralis nel capit. De modestia et disciplina Rectorum scriveva: « Oportet vos armari armatura iustitiae, » ut possitis stare adversus insidias detractorum. Induite ergo pro thorace » iustitiam, accipite pro galea iudicium certum, sumite scutum inexpusgnabile aequitatem, et portate baculum in manu dextera non arundineum » sed ligneum et fortem similem baculo pastorali, quem tenet Ecclesia etc. » (2) Brunetto Latini insegna l'amministrazione della giustizia dover essere prima cura di chi governa: « Moult est bele chose et honeste a segnor, » que quand il siet à court, que il entende volontiers as uns et as autres,

Blandimenta precum renuat, rex iudicet equum, Moribus aut iure dirimat cito iurgia pure. Ordine mensure mandabit singula cure, Floreat ornatus sermonis in arte notatus, Pluribus optatus sileat sine laude boatus.

Iudicis est ensis redimitus lingua forensis,
Hinc fugiat scripta male consona sordida dicto.
Munere coruptus male iudicat heris adustus,
Aut precibus ductus et amore, timore sepultus.
Aspera non dirimunt nullisque federa fingunt,
Iurgia protelant, enormia crimina celant;
Turpiter hii certant et avara stipendia velant,
Ut populos ledant, spoliati fine recedant
Munera quos cedant, geminant scelus, agmina fedant,
Partibus aplaudunt, et egenis viscera claudunt.

Dum petit hora, sedet, dum postulat hora, recedet, Et notet atente rationes, iurgia mente, Actor utrique forum sortitur honore reorum.

Sunt duo, que tristes faciunt monosilaba lites, Verba quidem « sic non » atque « meumque tuum. »

Sepius in bellis iudex agit absque libellis, Si persona nimis fuerit vel questio vilis. Hic sine scriptura poterit decidere plura, 'Que cito scire potes, si bene iura notes.

mesmement les avocaz et les parties des chose (causes): car il si des coverront la force des plaiz et manifesteront la matieres des questions;

<sup>»</sup> por quoi la loi dit, que lor offices est fierement bons et besoignables

<sup>»</sup> à la vie des homes, et tant au plus comme se il combatissent a lespee

<sup>»</sup> et a coutiaus por lor parens ou por lor païs. Car nos ne cuidons pas,

<sup>»</sup> fuit lampereres, que cil seulement soient chevalier qui ont escu et

<sup>»</sup> haubert, mais chevalier sont li avocat et li pairoin des causes etc. »

Iudex lege sciat ubi pura calumpnia fiat,
Illud iuretur quod lis sibi iusta videtur,
Et si queretur verum, non inficietur.
Ut lis tardetur, dillatio nulla petetur,
Nec promittetur nec falsa probatio detur.

Iudicii seriter si vis bene scire tenorem,
 Iudicis, actoris nomina scribe foris,
 Atque referentis (1) causam propone petentis.
 Sufficit in lite causam proponere rite,
 Que si discordat, cito dampna, pericula portat.

Si petitur fundus, sint fines et loca, fructus,
Sed facies scriptas sufficit esse duas.
Nomina nummorum generis scribenda reorum,
Propria servorum pateant vel matris eorum,
Materiam, speciem, pondus numerumque, colorem,
Singula que repetit, scribat quod regula dicit;
Ut residens fiat, certior ista sciat.
Dentibus infestos poterit lacerare libellos,
Articulos rectos teneat, sed spernat ineptos.

Multiplici causa iudex removetur ab aula,
Denique suspectus non sit de iure receptus,
Inde reponetur alius sibi vel societur.
Ex variis causis iudex suspectus habetur;
Iudicis arbitrio discucienda puto,
Qui ius censendi voluit non iura petendi,
Contentus propria quilibet pro arte sua.
Plus preciosa valent, sed speciosa placent.

Casibus undenis poterit quis certificari,

Non tamen est facile per singula sic numerari.

<sup>(1)</sup> requirentis (Corr. nel cod.).

Inre satisdetur, si iussus in his dubitetur,
Quod si monstratur, caucio nulla datur.
Hoc fit in activo, non obtinet in fugitivo,
Actio ditetur vel saltem causa notetur,
Ordine citetur semel aut hiis lege docetur.
Ni presentetur, alii possessio detur,
Vel sic mulctetur latitans, ut rite videtur,
Si latitent partes, merito sibi pena notetur,
Si fuerit presto, cursus rationibus esto.

Solvere cogetur reus hic, si rite fatetur. Quod si queretur, dillatio parva sequetur, Illico dampnetur, si lis iniusta movetur. Major sponte sciens contra se ubi vis sit et hostis, Nec natura rei favor lis aut ius ne repugnet, Ut persolvantur sibi congrua tempora dantur. Offerat imbellis actor detenta libelli, Et petat ex causa cur res sit turbine clausa. In ius clametur, veluti de iure docetur, Lis contestetur, iuretur et inde probetur; Tunc allegetur, ponetur et res trutinetur, Post conclaudetur, sententia certa feretur, Sportula tradetur, ut mos regionis habetur. Nec retractetur, quia lex ratione tuetur; Non proteletur, quia congrua pena iubetur, Sed si ledetur minor, undique restituetur, Aut appelletur; post hec nihil inde novetur. Absque thenore datur residentis certa notatur, Provocet in scriptis superatus illico dictis. Nec sibi dampnosum reputet dux vel viciosum, Obprobrium fieri non putet ille sibi. Appellare vetant scellus, excellencia pacta, Contemptus ..... una res, interdictio facta,

Arbitrium, res que periit non temporis apta. Iurgia vesana renuit lex iustiniana, Rex (1) intricate tepeant sub vindice late, Intricare vetat iurgia musa secat. Hic petit, ille negat, hic probat et reprobat, Excipit ac replicat, ponit et inde cogat (2). Hic agit et ille fugit, hic tenet, ille resurgit, Provocat et ducit, hic suplicat atque recludit.

Cum pedibus plombi debet sententia fondi, Iudicium detur caute, non precipietur (3). Sicut cum scripta fuerit sententia dicta, Semper erit fixa meritis et sorde relicta, In scriptis recitet residens, sententia fulget, Nunquam festinet iudex, meditata propinet, Audiat orantes, ascultans undique fantes, Dirigat hic oculos in nova verba suos. (\*)

Non malus est iudex, qui iurgia tarda subegit, Gracior est fructus, quia spes prodiencior edit; Litibus audita trutinentur lege nutrita, Iurgia finita sileant racione sopita.

Per solitos mores faciat iudex rationes,
Dampnet in expensis, ut precipit aula forensis,
Undique mulctabit fatuos, scelerata levabit,
Ingeniis, studiis ferveat, officiis.
Audiat ille foris, servatis litibus horis;

(\*) Versi agg.
Iudicio iustus placet auxiliando fidelis,
Conscilio cautus sit quisque favendo querelis.

<sup>(1)</sup> Corr. res.

<sup>(2)</sup> Et inde probat (Var. nel ms.).

<sup>(3)</sup> Corr. praecipitetur.

Prandeat et iaceat, ut meditata ferat. Tertia vel quarta dabit productio larga.

Iudice presente iuratur, parte vidente;
Tunc pariter caute testes interroget apte,
Condicio, sexus, etas, discretio, fama,
Sunt fortuna, fides in testibus ista notanda.
Ex variis curis oritur presumptio iuris,
Iudiciis certis lex credat lege repertis;
Ut referunt plures, oritur presumptio duplex,
Legibus et factis ac dictis, moribus aptis,
Testibus et scriptis dirimat rationibus istis.

Fert medicus passis medicamina, lex data causis, Nil noviter temptet iudex, dum questio pendet Ille sacramentis parcat sine murmure gentis; Forma sacramenti fit dandi vel referendi: Sepius ex aula male iurat iudicis aula, Inde recusatur, iusta ratione probatur Lite procurator, tutor, curator et actor. Syndicus, ynconemus (1), custos, super omnia gestor Sollicite reddant rationes, ne sua perdant. Sub dubio liti respondent sepe periti, Ut bona salventur, stipulari lege iubentur, Qui perimit pactum, quod sit rationibus aptum, Non placet hoc regi, quia rex est dissona legi, Res periit in totum, difert ex opere votum, Que proponatur, nisi constet et illa probatur. Lis perit ex annis tribus, hoc fit non sine dampnis; Causa manet firma per fata latencia bina, Quatuor ista timor, hodium, dilectio, munus Pervertunt animos, male iudicat alter et unus;

<sup>(1)</sup> Forse oeconomus.

Undique corruptus male iudicat heris onustus, Fraudibus inductus, precibus precioque sepultus; Moribus inbutus sit ab omni labe sepultus (1); Non renuat pactum pretor rationibus aptum, Denique con.... teneat de moribus aptum. Tramitibus litis lex floret in arte petiti, Lis cadit aliter sibi dans spiracula vite. Iudicium pacto, spacio disolvitur artho, Mortua vel rapta fit res vel lis minus apta, Calculus accedat, qui iubet ipse vetat. Res iacet incerta nixi lex sit tota relicta, Iurgia deserta reparantur ab arce diserta; De re comuni sua cras sociabitur uni. Ne pereat tota, facit hec contencio mota. Sepe solet lucta fieri sub iudice ducta, Fraudibus occultis pugnatur crimine, culpis, Qui simulat crimen hunc talio dapnat eidem. Formula sublata cecidit sub lege novata Silaba si qua cadet, integra causa iacet.

Litibus est requies fine secunda dies.

Iudicat inceste lites trutinantur inepte,

Disserat et penset, trutinet qui iurgia censet,
Plurima scrutatur fatuus, nihil hic operatur;
Actio si detur, rem quisquis habere videtur,
Lictera rextaurat casus bonus inaurat,
Lex bene declarata breviter que regula narrat,
Si tamen ex glosa reseretur nubilia prosa;
Inde sit explosa variabilis ars scrupulqsa (2),
Ordine res litis dirimit meditatio mitis,
Lex iubet atque vetat, promittit, consulit, artat,

<sup>(1)</sup> Munitus (Var. nel cod.).

<sup>(2)</sup> Lubricosa (Id.).

Ordinat et punit cito, difert, parcit et urit. Hic bene scire potes, si bene iura notes; Non irascatur legere, sed rex paciatur, Pretor laudatur, subito si lis minuatur.

Utilis in arca sit epistola rite redacta, Regula iura regit, quia iurgia vera subegit.

Arbiter exactus laudabis iure coactus,
Vilis et abiectus reputabitur artis ineptus,
Et quasi suspectus paciatur frigus et exstus;
Ordine disiectus vix novit sistere rectus,
Partibus electus sit constans turbine sectus
Sit neque deceptus, aut fraudis labe molestus.

Arbitrii forma velud est sub iudice norma, Sic dirimit multas lites et amica voluntas.

Hos consoletur pius arbiter, egra medetur Arbiter exactus merito laudare coactus Proferat aut dictet, vel que sint congrua scribet, Omnia scribantur et partibus exibeantur.

Arbitrii forma tenet instar
Arbiter electus laudet sine sorde receptus,
Undique sit rectus pietatis hodore refectus,
Fraudibus eiectus neque partibus esto molestus,
Moribus inbutus et ab omni labe solutus,
Tempore vel penis rata stat sententia legis.

Arbitrii species dicitur esse duplex, Quod dirimit ficte, quod laudat fraudis inique, Coriget hic iudex iuris in arte rudes. Litibus aptatis respondeat ille thogatis;
Florida digesta dirimunt bene perfida gesta.
Sint ibi formosi libri, nusquam viciosi,
Aurit aquam cribris cognitor absque libris.
Iuste decernat, subtiliter omnia cernat,
Impia discernat et munera sordida spernat.
Ordine scripturas dictet sine turbine puras,
Iudex discretus sedeat sine murmure letus,
Audiat ille foris lites discriminis horis
Finiat et muniat causas per iurgia clausas.
Undique de plano leviter vel tramite sano
Iurgia sumatim trutinabit vel seriatim,
Sportula paulatim reseretur causa gradatim.

Tramitibus litis positis quasi palmite vitis
In ius clametur, veluti de iure docetur;
Offerat in bellis actor repetenda libellis,
Et petat ex causa cur sunt res turbine clausa.
Iudicet hic rite, trutinet per singula trite,
Proferat in scriptis residens vel vilia dictis,
Non minor infamis seu cetus stultus inanis
Arte fide dignus sit liber inde benignus.

Vix mulier censet, cantus solamina penset, Iurgia finita sopita sileant ratione petita.

Proferat hic caute residens et dictet aperte,
Legibus immundas civiles temperet undas,
Sint ibi scripture deitatis nomine pure,
Suppleat in iure de facto sic sibi cure.
Terreat hic testes referentes scandala, pestes,
Si male testentur, merito iaculis ferientur,
Scandala, iurgia compescat iudex ut rixa quiescat.

Non erit ille bonus iudex simul atque patronus, Maxima fit pestis!, cum iudex stat sibi testis; In rebus propriis prohibet sapientia iuris, Qua quis lance quidem trutinat, trutinabitur idem. Non allios dampnet, nisi fraudis culpa videtur. Iudicet hic alios similis, quia penæ iubetur, Non iusta faciem merito vindicta trahetur, Sed meritis certis doctrinis legis apertis. Mulctos mulctabit paupertas, quos revelabit, Crimina dampnabit, que regula recta ligabit, Inde relaxabit suspectos vel sociabit; Sic curatores, tutores lege creabit. Pignoribus captis tutores cogat in actis, Hic male degentes moneat sociosque nocentes. Sic interdicat veluti sapientia dictat, Si meritis pactis faveat, residebit in altis; Quod deportetur quis crimine iure cavetur, Sive relegetur substantia vel publicetur, Aut occidetur, si mortem pena meretur, Exulabit patriam sine re vel spe redeundi.

Hic dirimat sorte, si res sit fervida forte Iure comuni socii pars iungitur uni. (\*)

Undique legatus servet mandata beatus, Iudicis inpuram tenet arbiter arte figuram, Cautus uterque reget veluti prudencia queret.

Servet et hic pacta, que sint civiliter acta. Dividat ille bonos in litibus arte patronos,

<sup>(\*)</sup> Verso agg.

Ne pereat tota, faciat hic commentio mota.

Omnibus archa fori fit gratia nobiliori,
Officio lauto pociatur in arce beato;
Arbitrio iusto revirescat corde venusto,
Et manibus mundis studeat civilibus undis.
Si favor augetur, sententia digna sequetur,
Iudicet ad simile solvendi pravior ille,
Dampnet in expensis convictos lex dirimentis,
Excipit hic actor latitans fugientis et error.
Sic alimenta feret, veluti si ubera queret,
Litibus inponat fines, sapiencia donat.

Inpositis feriis cesset repeticio iuris,
Iura relegantur, ubi vires predominantur
Inplicite falsi sub iudice non fabricantur,
Singula gesta libris monumentaque cuncta ferantur,
Sub recta serie tribuantur, si repetantur.

Deferat examen causarum presidis agmen,
Tempore bellorum reseras mala gesta reorum;
Non sedet in festo iudex, nisi pro male gesto,
Sepe repentine ferie sunt tempore trine,
Messibus et festis mera dant sollamina fessis.

Consulat antiquos vivens in arte peritos, Et dirimat rite scrutans super omnia trite, Lis cadit ex lite sibi dans spiracula vite

Nemo sit orrendus pro alio neque conveniendus,
Alter ut alterius hodium ferat, hoc prohibet ius;
Non nocet agnatis noxia culpa patris.
Nec solet elidi mulier pro sorde mariti,
Regula demonstrat, non culpa nepotibus obstat,
Presidis edictum pateat pro gramate scriptum,

Ne cadat intra album fatuus fugiendo reatum. Est scelus hoc altum iussum ducis angere gratum, Si male servetur, decretum pena paretur, Si deludetur preceptum, mulcta dupletur. Iussa potestatis terrene discuciantur, Si sunt digna satis, ne leges diminuantur; Nunquam dementi faveat quis prava iubenti, Quod iubet assessor, non debet frangere pretor, Ni foret iniustum nimium neque fraude solutum. Congrua precepta teneat dux frangat inepta, Nunquam divinis iubeant contraria reges, Supremus furor est sacras contempnere leges, Utile mandatum iubeat laudabile gratum, Nec revocet gestum preses, nisi ledat honestum, Deleat inceptum, si sit racionis ineptum: Illicitum questum renuat tenus arte molestum, Letificet mestum populum sua lingua modestum; Quam cito cognoscit sapiens, que turpia poscit, Qui petit iniustum neque sit de iure venustum, Hic cito discedat, ne prava peticio ledat.

Iudex dapnatur sceleri, nisi pena promatur;
Qui differt penas, peccandi laxat habenas,
Qui facinus celant meritis ad peius anhelant,
Qui scelus ignorant, levius sua tella colorant;
Verbera quis demit, culpa perhempnis erit.
Est levius punire scelus quam crimina multa,
Non cumulet gestus scelerum male rector honestus,
Deleat hic parvas flammas quam flumine pravas,
Quam cito similis modicis fit fervidus ignis.
Actores proprios puniat aula suos.
Omnis vindicta nimis aspera sit maledicta;
Nullus vindictam capiat sine vindice dictam,

Casibus exceptis variis a lege repertis, Vindictam teneant crimina queque suam. Optima vindicta rationis sit benedicta, Congrua si pena fuerit, tunc fertur amena, Non superet culpas ulcio queque suas. Os dolet ac pulpa, cum quis patitur sine culpa; Non pateant duple pene sub iudice culpe, Qui ferit in gladiis, hic perit in iaculis, Ni feriat iuste legis virtute vetuste, Qui ferit iniuste, gladio ferietur aduste; Quod propriis culpis patitur, lacrimetur inultis, Carceris in penis proceres moderentur abenis, Carceris erompna (1) patris est pacis alumpna, Carcere privato vetito sub iudice lato. Nunciet, accuset, inquirat, crimina pulset, Non tamen hic feriat, nisi plenius omnia querat; Non gerat iratus, liqueat sed culpa reatus, Verberibus, verbis fatui feriantur acerbis, Rex feriat mulcte iaculo ne petet inulte, Nec subito feriat, nisi primo crimina querat; Penas sepe luit, quas homo non meruit. Aspera pena gravis minor est ratione sodalis, Ob populum multum latuit crebro crimen inultum, Deleat ingentes culpas minimasque recentes; Sepe duces trepidant scelerum punire potentes, Et miseros feriunt leviter cruciando cadentes, Quam cito muneribus satagunt leviare nocentes.

Si timeat ventum, regimen fit tramite lentum,
Non dubitet preses culpas dampnare nocentum,
Nec trepidet faciem procerum neque verba potentum,
Nec nimis lacrimis doleat super ora dolentum;

<sup>(1)</sup> Corr. aerumna.

Si pavet in verba fatuorum voce superba,
Ipse dabit terga, quia mens sua fervet acerba,
Nec nimium properet, ne sit sua messis in erba.
Ulcio tardetur, procerum gravis ira levetur,
Sumere vindictam tardet, dum mitiget iram,
Ne cadat in penas famulus plus crimine fedas;
Pluribus his culpas proprias rex laxet inultas,
Non sibi sit iubeo, neque pro racione voluntas.

Fit vicium multis, si rex vult parcere culpis, Est gravis et turpis, si res sit consona spurcis.

Flagiciis digni feriantur in ense maligni Supliciis ligni crucis atre carceris igni.

Corigat et moneat fatuos, iubeat quoque, stringat, Differat et feriat, caleat tepeatque, relinquat.

Verna ferit sellam pavidus, non tangit asellam, Percutit ille canem, quod temperet ille leonem.

Non feriat iustum, relevabit et ille nocentem,
Per miserum flentem non deprimat ille potentem,
Vitando Sillam, non incidat ipse Caribdim.
Non erit ex urbs deformanda ruinis,
Nec facies hominis est maculanda iuris. (\*)

Verberibus verbis feriat, reprimatur lingua superbis,

(\*) Vern agg.

Rex fidei cultor, sceleris bene criminis ultor

Non sibi seductor placeat nec criminis auctor;

Qui mala iura colunt, sibi precamina probant,

Qui pia iura docet, non sibi fama nocet.

Undique rumores renuat rex, probra, furores, Non cumulet gestus vindictas stulta modestus, Vindicet attente contemptus iniqua repente, Mitiget hic penas, odii restringat habenas, In scuticis gladiis vindicet assiduis. (1) Crimina qui fingit, sua pectora fulgore tingit. (\*) Invigilet nec vincat eum tortura laboris, Pandectam relegat, pandectam scire laboret. Alte mentis opus colat, amplectetur, adhoret, Nec minus est codex opus imperiale colendus, Post dicta tamen divorum gesta legendus. Terminat hic lites, fit questio iuris in illis; Hic iubet, illa docet, lex pendet et ab hoc et ab illis. Iusticie duo templa patent responsa petenti, Thesaurosque novos aperit labor hic fodienti, Dat nomen clarum, dat amicos, implet avarum, Informat mores, animum regit, auget honores. Ergo laboremus, qui noscere iura studemus, Ergo malo mori, quam vertere terga labori. Sumptus atque labor licet instet, non superabor, Torquens tortorem superabo, labore laborem. Ius civile solet vigilantibus esse paratum, Quod non neglectis novit prebere ducatum.

Nec positiva dari poteritque negata probari; Casibus in denis fit questio recta querelis; Hec loca si queris, iura notare velis. Iusticie telis lex est simulanda medelis; Hec bona si queris, sapientum crede loquelis.

(\*) Versi agg.
Si quis forte cupit iuris consultus haberi,
Conctarum (?) studium velit a quocumque doceri.

<sup>(1)</sup> Hic deficiunt multa carmina de iustitia (Nota nel cod.).

Ut medicina malo ira lex est dedita causis, Publica pupille res simulata pusille.

Eius erit velle, qui possit iungere nolle. Quattuor ac in terra datur natis iura trientem; Semissem iura dant natis quinque vel ultra, Arbitrium sequitur cetera substantia patris. (\*)

Iudicis officium placidum per plurima spectat, Que faciet rector, quia sic prudencia prestat.

Hec memini: meminisse iuvat sed cetera rector; Ista tuli, que tulisse licet felicia pretor. Scrutetur, memoret, relevet mea carmina lector, Saxa movere solet lingue dulcedine recthor, Sic regimen felix vireat virtutis abenis

Appoca (1) fit dantis, antapoca percipientis.
Casibus hiis binis conductor ab ede nudatur
Si male versetur vel cesset solvere census;
.........debet dominoque vel expedit edes.
Commoda qui sentit, dampnum sibi regula pendet,
Arva cui dentur, rem quis et habere videtur
Tollere semisses possunt comuniter omnes,
Sed mercatores stipulari posse trientes.
Casibus ex senis mulier spondere tenetur.
Si quis habet vires, aufert sepissime vires
Unde .....invitum .....que non .....(2)
Si tua res fuerit, quam quis invadere querit,
Ipse dabit duplum, pena faciente quadruplum.

<sup>(1)</sup> Apocha è la quitanza rilasciata da chi ha ricevuto denaro, antapoca è lo scritto con cui il debitore dichiara di avere sborsato al creditore il denaro dovutogli.

<sup>(2)</sup> Questo verso e inintelligibile, essendone impossibile la lettura.

Ut fugiat funis, sit finis cantica, laus Provida natura pro solicitudine cura Arte nutrit tura, statuit civilia iura, Ne dolus, usura producant iurgia dura Ordine, mensura teneat rex menia, rura.

Causidici gesta sua purpura vendit honesta, Letificat mesta lingua florente modesta, Plurima funesta male ducit perfida testa, Pratica precepta teneat theorica cepta, Florida sic festa male vertit voce molesta.

Causarum trinum genus est sermone latinum, Iudicum trinus est actus iure latinus, Adque sit pronus, docilis sine sorde patronus.

Gloria patronis defertur vocis honoris,
Pro meritis moris fidei ratione laboris,
Sepe levata (1) foris producunt probra pudoris,
Lingua timet oris miseris sub tristibus horis, (\*)
Unde carent roris dulcedine, lumine solis.
Nulli causidico reorum esse fidem neque dico,
Hosti pro modico fit amicus et hostis amico;
Ars male docta scolis non placet apta dolis. (\*\*)
Inprobus orator quasi stat delirus arrator

Digitized by Google

<sup>(\*)</sup> Verso agg.
Lingua ferox oris tumet hiis sub tristibus horis.

<sup>(\*\*)</sup> Versi agg.

Sepe timore cadit patronus et intima claudit,

Predicat incassum, defensat crimine lapsum,

Advocat in vanum, graviter recitando profanum.

<sup>(1)</sup> tacenda (Nota nel ms.).

Impius ornator quisquam stat iuris amator, Recta cavillare minus est quam litus arare, Intricare nocet, quod pia musa docet.

Inproba gesta ferunt et scandala iurgia querunt, Arte colorata faciunt exordia grata, Nil faciant fraudis referentes premia laudis, Sint placidi corde spreta putredine, sorde. Causidicus lites, piscator in equore pisces, Vulnus amat medicus, presbiter interitus; Argumentetur, meditetur et alta loquetur, Undique soletur miseros qui iura tuetur. Legibus armetur fatuus neque more notetur, Casibus utetur, legum racione fruetur, Aut vero simile vel verum differat ille: Disputet ac dicat simul et moralia fingat, Irritet, agumentet rationes, iura frequentet. Hic petat, ille neget, hic probet et ille tenet, Provocet in scriptis vel verbis illico dictis, Pollicitis multis extorquent munera stultis, Ac in consultis rapiunt sibi dona salutis. Pondere sub formis modus insit regula normis, Quod licet ex factis referat sermonibus aptis, Viribus hii crescant, animi virtute virescant; Iam nimis infestant proceses, sine lege molestant, Barbarice gentis rapiunt metalla petentis. Inproba dicta feriunt, simulata iuvanima querunt, Quam male patroni sunt ad mendacia proni. Suplicet ornate recitans rector meditate, Dulciter et caute litis rationibus apte, Quod sua ferventer retulit, scultet pacienter Quod sedet ardenter dirimat pia fata decenter, Proferat hac oret, meritum ratione coloret.

Causidici lati placeant super astra (1) vocati. Sub facie cultus gestus sermone locutus, Constantes grati fallaces sint reprobati, Sint refrenati lingua felice rogati. Legibus armati sint equa lance beati; Vestibus ornati referant se nobilitati. Quam male sunt nati, nisi pareant ebrietati. Militant in curia quidam advocati, Ouos dotavit furia regina peccati, Qui sunt lege fussia (2), canina dotati, Crimine dampnati, nisi sint ex fonte renati. Sint oratores fugientes probra, pudores, Falsos errores, rumores, vana, timores; Hii memorent mores artis gestusque calores, Artibus inmundis micant quadrata rotondis; Non recitent lenti neque lingua percutienti; Omnibus intenti rationis in arte loquenti, Ordine maiores doceant ortare minores; Est modus orandi, censendi, consiliandi, Est locus ortandi, scrutandi vel meditandi, Horet hic ornate, recitet meditata beate.

(1) Super alta (Nota nel Cod.).

<sup>(2)</sup> La Legge Fufia de comitiis fu emanata da Q. Fufio Caleno, da cui prese nome, rammentata da Cicerone post red. in Senat. in Vatin. V. 7, 9.; e la legge Caninia riguardante la manomissione dei servi fu promulgata da Caninio cittadino romano e tribuno del popolo. Ne fa cenno Vopisco in Tac. c. 10 in fin. Pare però che qui rettamente debba intendersi la legge Furia Caninia, che alcuni altresì chiamano Fufia Caninia, intorno alla quale evvi il tit. 3, lib. 3 cod. Iustinian. Quintiliano però dice che i Furii dicevansi dapprima Fufii (l. 1. c. 4.). Intorno alla legge Furia si legge: « Fuit » etiam Furia Caninia de manumissionibus, ut in testamento ex tribus » servis non plures quam duos manumittere liceret; ex decem dimidiam » partem; a decem usque ad triginta tertiam partem; usque ad centum » quartam, usque ad quingentos quintam etc. » (Caius Institut. lib. 5, tit. 9, Paul. Sentent. l. 4. tit. 14).

Per fas sive nefas denigrant turbine metas,
Patroni iurent quod recte iurgia curent.
Hoc prohibet mores, tueantur templa minores;
Quod iuretur lege corumpetur,
Sed in consuetudine non habetur.
Displicet ornatus nimius gestusque beatus,
Si sit adoptatus, fugiat scelus atque reatus;
Intricare nocet quod pia musa docet.
Testis doctrinis careat bona pars peregrinis,
Fraudem cum fraude pellere iure studet.
Turpiter hic orat, cui sors scelerata laborat,
Turpiter inplorat, cui turpis fama sonorat,
Laudibus hic orat, cui mens intra vaporat,
Causidici sedes stabilis fulgebit in edes.

Dulciter orditur, blanditur, in arte potitur, Qui mala iura fovet, perfida gesta movet. Hii fabricant rixas, defensant crimina lixas; Protelare student graviter ne iurgia curent, Sic medici ledunt miseros et premia querunt.

Hic nimis infestat, rapit aurum dum dolor exstat;
In sene pax crescat, merito mala lingua quiescat,
Orditur, recitat precibusque coloribus ornat,
Blanditur, reparat, claudit, minus apta reformat;
Hic calet, hic alget, minuit, confutat et auget.
Temperat, incendit, iterum sua tela retendit,
Conlaudat, memorat, aplaudit, audit et aptat,
Cogitat, exquirit, studet, invenit, eligit, artat,
Ordinat, iniungit, petit, orat et inprobat, instat.
Que via, qui modus, locus ac instancia, nodus,
Quid genus in species divisum iudicet omnes,
Dirigit et iungit, notat, instruit, auget et unit,
Destruat, infirmet, minuit vel discipat, auget.

Denotet ex curis que lis sit questio iuris,
Aut etiam facti que sint fera vincula pacti,
Multa per antitesim delirant, recta fatigant
Federa facta rata federi per pacta novata,
Quot fera fata fori referunt sociata furori,
Sepe per anbages fit legum maxima strages.

Cur inportuni veniant ad castra tribuni, Inprobitatis honus devitet quisque patronus, Arguat et facinus seditionis opus.

Non de iure datur ut postulet, inmo vetatur Luminibus cassus mulier muliebria passus, Ab dictis pene servus puer actor arene; Non erit ille bonus iudex similis atque patronus, Insipiens, stultus patronus, gutture brutus Sepe redargutus sileat vel ab ordine mutus Vestibus ornatus placido sermone beatus. (\*)

Femina vel servi iuventur mala fama protervi, Hereticus cecus ubi sit residere suetus, Nominet hic dominum, si tenet inde suum, Aut se defendet, ne damna cadencia mendet. Lingua sibi blesa (1), doleat pro crimine lesa Flagiciis dignis meritis pro sorde malignis

(\*) Verso agg.

Non ferat iratus hec ut meditatus.

Quid cum legitima fraudatur litera voce Blaesaque fit iusso coacta sono? Bleso fu un cognome, com'anche quello di Balbo, imposto ai Sempronii appunto pel vizio della lingua.

<sup>(1)</sup> Blaesus, cioè balbuziente. Narra Ovidio che a'suoi tempi le ragazze affettavano fra gli altri difetti, anche quello di balbettare, come leggesi nel suo libro de arte amandi 3, 294:

Garulus infestat, aurum trahit et dolor estat. Erpeta res vilis mordax quasi fex puerilis, Est ydiota nimis prestans sub frugia civis. Discere qui nescit, laus est si lingua quiescit, Cur dilatatur mala fimbra cur gemitatur.

Deviat ille pares per easdem curavat (?) aures
De (1) mendicatis suffragiisque datis. (\*)
Sopnia Parnasi referunt sub ymagine falsi,
Quam male sunt falsi virtutis ab ordine clausi;
Fit color ex albo niger, albus cedit in atro,
Si malus est pictor, res cadit atque color.
Bos arat invitus, male sulcat vomere litus,
Sic simulat mixta conpulsus in arce sophista;
Sepe timore cadit patronus et intima claudit,
Predicat incassum, defensat crimine lapsum,
Advocat in vanum graviter recitando prophanum.

De officio notarii. Scribite scribtores, vobis geminentur honores,
Scribere qui nescit, laus est si pena quiescit,
Conscilium formet calamis pretoris et ornet.
Scriba refert dicta que sunt, vel florida scripta;
Acta probe facta tribuat similis omnibus acta,
Undique vel pacta contractus more redacta,
Ob res scribendas bene noscit festa, kalendas.
Mensis habet nonas, ydus per tempus et horas,
Mensis et hora dies, locus annis ac homo princeps.
In publicis gestis signis indictio, testis
Illico scribantur, seriatim recta legantur

<sup>(\*)</sup> Verso agg. Quam male patroni sunt ad mendacia proni.

<sup>(1)</sup> Sub (Variante nel ms.).

Partibus inducta publicentur ab arce reducta; Sunt tamen occulta, que sunt super arce secuta (1). Hic notet et sedeat, congrua verba ferat. Iudicibus memoret, studiis moralia queret; Murmura, rumores fugiant paciendo labores, Omnia celata documentis vel publicata, Penna sit ornata calamis et dextra parata. Apta vel aptata vetus anseris et renovata. Sint tibi quaterni veteres super acta moderni, Omnia predicta publicentur sorde relicta. Singula sint scripta serie pigritate remissa; Scribere iam lenti tribuant bene gesta petenti. Sint ibi scriptores scribentes probra, pudores, Iurgia vel lites directo tramite mites. Scribere sit velox notulas dictare libellos, Omnia scribantur et partibus exhibeantur. (\*)

Militis officium spectat super arma novare, Ut dominum, socios, populum valeat decorare, De officio militis.

## (\*) Versi agg.

A noto gens dicta, gens impia, gens maledicta, Gens preciis victa, precibus virtute relicta; Hanc focus exurat, meretricem namque figurat, Que nullum curat, nisi quantum res sua durat. Gens bona thesaurum studiis designat et aurum, Officium clarum sibi stat vel fraudis amarum, Nec nimis austerus sit in arte tabellio verus.

<sup>(1)</sup> Brunetto Latini parlando del consiglio a cui presiede il podestà ed intervengono i notai per redigerne il processo verbale, soggiunge: « Et quant ce est tout fait bien et diligemment, li sires li done congié, et se mestiers est, il commande creance ( ciò è il secreto, d'onde derivò il nome di credenza a tal consiglio), et qui ne la tient, il doit estre dampnez comme traitres. »

Et scelus et rixas clipeis studeat tenuare.

Arte quidem miles moveat per tempora vires,
Ne sibi sint viles ludi per menia fines;
Is sequitur dominum laudibus ipse suum.

Militis asta ferit, iudex moderamina querit,
Miles pungat equum, sed iudex iudicat equum.

Hic forbanitos (1) perquirat fraudis iniquos,
Qui ducibus sociis ferveat ille suis.

Sic honus et pondus portet sine turbine mundus,
Iudicis et sociis famulis pociatur amore,
Ut simul his vigeat amor ex dulcedinis hore,
Nec scelus aut fidem faciat fervore, timore.

Vestibus ac armis paribus decoretur hodore,
Consulat et sedeat, stimulat honore,
Anuat, aplaudit, ascultat absque timore,
Virtutisque rore felix fulgebit hodore.
Hiis ornamentis virent pro laude regentis;
Sit gladio cinctus miles vel ad arma peritus,
Cui modicus risus placeat sine crimine visus.

Est oculus dester iudex milesque sinister;
Ergo pares faveant, civibus ut placeant.
Undique plateas curant statuendo coreas,
Ad bravium currant equites, per pallia ludant,
Milicias gratus statuant proceres decoratas
Aurea per scuta vexillis, lancea culta,
In falleris sellis refovet dulcedine mellis.
Rex sapiens sociis credat populisque ministris,
Iudicis ac equitis ferveat auxiliis.

<sup>(1)</sup> Forbanniti, da forisbannire, erano i banditi, cioè quelli che mediante promulgazione di editto o bando, bannum, venivano esiliati. Tale espulsione chiamavasi forbannum.

Sit tibi legalis in sedibus officialis

Dicit inequalis mente tenet ungula talis.

Hic medicus curet fera sompnia, fata figuret;

Arte senescalcus placeat sine murmure tardus,

Quod notet et scribat, rationis iura requirat.

Servus et ancilla famuletur et ille vel illa

Scutifer et verna referat preciosa falerna;

Sint tibi liberti, iuvenes dociles atque diserti,

Non capifer liza, sileat contentio, rixa.

Marte marescalcus equitet super agmina cautus,
Ense, manu forti vigilet super alta choorti.
Clave camarlengus non sit per scrinia lentus,
Claviger in cameris dormiat in publicis.
Baiulus et preco resonet sub gutture leto,
Cornibus atque tubis resonabunt nectaris undis.
Sint animo tales ex laudibus officiales,
Munere doctandi meritis et in arte vocandi,
Scurra scelus querat, spiculator (1) crimina sperat.

Hic desperatus lateat mucrone paratus,
Vindicet in larva precio formidine parva,
Aut facie tinctus, gladio pro crimine cinctus
Si feriat parva quod sint provincia salva.
Hic latet oculte latitans sub iudice culpe,
Infula fert aquilam missi dominique figuram,
Aut aliquid signum procerum super arma benignum.

Forpice tonsores, rasores sint meliores, Atque minutores cautores quam leviores. Hic explorator, mediator, vite viator

<sup>(1)</sup> Gladiator (Chiosa nel ms.).

Presidis in scenis sit baiulus arte fidelis Nuncius et missus faveat sine murmure fixus, Voce sua preco clamabit gutture leto, Cornibus atque tubis sonitus pociatur inudis.

Scutifer et missi male sunt sub iudice fixi,
Noncius officium vertit in exicium.
Plurima scrutator mala defert preco viator (1),
Quot nimis oculta retegunt quod crimina furta,
Quot simulant predas, rapiunt velamine fedas
Baiulus est leno, fallit, bibit heu sine freno,
Ludit et incendit socios, mala recia tendit,
Garit et offendit, validis mala premia pendit.

Occasum fatuus, sapiens considerat ortum,

Ut placidum valeat regionis condere portum.

Est dubius casus belli temerarius ausus,
Insidiis sorte ne sit deceptus ab hoste;
Si valet in pace, sit levis absque face,
Quod si non valeat, congrua bella gerat,
Ortetur populos viribus ille suos.

Sint acies dene, centene ....(2)

Cornibus atque tubis faveant pretoribus urbis,
Si superare nequit preses, bona federa querit.

Sint duo sub pace, cui sunt bella sub arce; (\*)

Dedecus est parvum dubium pugnare superbum,
Si miserum ledit, nil sibi laudis erit.

Dux equitet sorte non arce situs ab hoste;

<sup>(\*)</sup> Verso agg.

Arma parat martis sapiens rex tempore pacis.

<sup>(1)</sup> Corr. praeconizzator.

<sup>(9)</sup> Adde sive quaterne (Nota nel ms.).

Tunc mavet in palmis utendo thoracibus, armis, Sit de captivis maxima cura nimis.

De ludis.

Undique taupinum reddit venus, alea, vinum, (\*) Alea vitetur quia sic de iure iubetur; Sepe malus ludus producit verbera, vulnus, Ludus scacorum variat cito corda duorum; Qui nimium ludit, a se cito gaudia trudit. Noxius est ludus gladiorum, vanus abusus Torniat hic tiro, iocus asta sit ordine diro. Luditur in dampno pavidus gladiante tiranno, Non erit absurdum nocuum depellere ludum, Undique dampnosos pellat ab arce iocos. Allea, baccus, amor merretricum ledit amicum, Hec ferit ut cecha, dat et aufert sed sine meta; Hic numerus cautus par dispar multiplicatus Abbacus et cifra germinant cito tossica trita. Alea blanda placet, spoliat, iuvat et aurit et auget, Una manus vulnus revocat, dat munere munus, Et cadit inferior, qui fuit ante prior. Hec vacuat cellas, male dotat in urbe puellas, Terra fit inculta, viduatur femina nupta. Inde cadunt furta, geminantur prelia multa Femina captiva paciuntur ficus oliva.

(\*) Versi agg.

Sepe malus ludus producit gaudia, fructus,
Sepe bonus ludus generat cito tristia, luctus;
Est tamen arcendus cito pravus ab arte movendus.
Sunt comites ludi periuria, iurgia nudi
Fraus, dolus et furta matres substantia curta;
Est pileus ludus de vertice tollere surdus,
Ne capitis macule sint sibi propatule.

Guerra fit activa populi per bella nociva. Sit tabulis ludus modice vel schacus abusus, Stet iocus amentis divisus ab ede potentis. Prospera confundit, fatuus cito noxia fundit Ad bravium cursus equitum . . . . .

De legatis

Destinet ornatos laycos rex more paratos, (\*)
Aptos et gratos sapientium more creatos,
Undique facundos verbi dulcedine cumptos.
Ordine legati renoventur ad alta vocati,
Vestibus ornati referant se nobilitati.

Primo nocent regi legati consona legi,
Quam recitent plebi, ne possint culmina ledi,
Vel referant genti super atria lata sedenti,
Ni fuerint missi legati principis ipsi.
Omnibus his motis fit amicis gracia votis,
Rector ad hec querit, legatus et inde recedit;
Deferat hic scripta legatus quilibet ista.
Recta ferent, orent vel per quasi vera laborent,
Quam male nituntur mendaces, falsa locuntur;
Fallere nituntur, fallaces decipiuntur.
Vana ferunt turbis, simulant pretoribus urbis,
Fraudis adulantur verbis, quia turpia fantur.
Sepe relaxantur fatui, sine mente fugantur.
Si malus est missus, oritur cito sordis abissus.

Militis est cursus bravii per pallia rursus, Perditur ex punctis annus tenus ordine fontis, Et clamis et vestis sit ludis orrida pestis. Perditur inde capa, minima re fraudibus apta Officii cura colitur male vinea rara.

<sup>(\*)</sup> Versi agg.

Verba notent dicta, placeat legacio scripta, Ut bene sit grata, populis ac more notata. Ambaxatores geminentur tunc meliores, Exploratores, precones ante barones, Atque viatores ibi fiant tunc leviores. (\*)

Hec nova premonstro, tibi nato (1) dogmata monstro, Gaudia pro signo sub amoris vincula signo. Sub levitate stili tibi mando carmina, fili, Ordine subtili studio dispone senili, Non iuvenili corde virili cunde (2) cubili, Nec puerili murmure vili iungis (3) ovili. Marche, nutrimenta tibi sint hec mente retenta Absque manu lenta, quia legum sunt documenta. Dulcia pulmenta sunt aurea grata talenta, Nate, representa quia regum sunt alimenta. Cesaris in mensa quia sunt fercula densa, Lilia grata rosa nova munera sunt speciosa Florida famosa redolencia quam preciosa. Ansia spumosa sileant fera labra dolosa.

Livor edax cessed (4), ne me mala lingua molestet, Carmina si ledit, saltem post fata silebit.

(\*) Versi agg.
Gloria virtutis et gratia larga salutis
Sint tibi non parce, Marco, cui singula parco.

<sup>(1)</sup> Conchiude il suo carme il poeta con un'apostrofe a Marco suo figlio e giudice, come accenna la postilla seguente, scritta in fine del codice da mano contemporanea.

<sup>(2)</sup> Corr. conde.

<sup>(3)</sup> Stabis (Var. nel ms.).

<sup>(4)</sup> Corr. cesset.

Parcite primates, relevetis carmina vates;
Hic teneat metricas ancora fixa rates.
Cetera prosa ferat, que sunt moralia querat,
Mixta poetarum titulis dulcore dearum.
Carmina ter (1) mille quasi sunt monumenta Sibille,
Cristalli glacies nimio vigilata labore,
Vade per urbana splendida castra toge.
Anthyocus dictus residebat rex Fredericus
Preses et invictus frameis regionis amictus;
Dux, comes abdictus legionis marchio mixtus,
Tunc fuit hic scriptus tractatus carmine fictus,
Cui stetit hic fautor iudex generalis et actor.

Gloria fert carmen, si gratia dixerit amen, Regia virgo tamen tueatur omen et agmen.

Explicit Orfinus Ligurum de gente latinus, Lauda sibi patria cuius (2) in Ytalia. (3)

Explicit liber de moribus et sapientia potestatis.

<sup>(1)</sup> Lege bis (Nota nel ms.).

<sup>(2)</sup> Corr. civis.

<sup>(3)</sup> Dominus rex Federicus de Anthiochia tunc erat vicarius in ducatu Spolleti et in Marchia Ancone et in Romania, domini imperatoris filius, et tunc auctor iste erat ipsius iudex generalis, et Marcus filius ipsius iudicis erat iudex et comes comitatus Auxi, quando inceptus fuit hioliber et alium librum fecit, qui iudici actiones animi scrutatur de omnibus magiis (Nota nel cod.).

## ANTONIO MINUTI

VITA

DI

## MUZIO ATTENDOLO SFORZA

edita da

GIULIO PORRO LAMBERTENGHI

## PREFAZIONE

~will live~

La maggior parte delle Repubbliche Italiane sul finire del sec. XIV, per le intestine discordie, avevano cessato di esistere ed erano cadute sotto il giogo di piccoli principi e di tiranni che, rifuggendo dal lasciare le armi in mano alle popolazioni, che prima ingannate poi maltrattate avrebbero potuto rivolgerle contro dei loro oppressori, con ogni mezzo cercarono di spegnere quello spirito militare che aveva fatto sì mirabili prove specialmente sui campi di Legnano contro il Barbarossa. Ed erano di tal fatta riusciti nel loro intento. che vediamo Giovanni e Luchino Visconti encomiati per le lodevoli consuetudini da loro introdotte (1), di non chiamare il popolo sotto le armi. E Galeazzo e Barnabò Visconti nel 1356 (2) accordarono persino ai nobili il permesso di riscattarsi con denaro dall'onere della milizia. Nè solo i principi ma anche le Repubbliche, dove la libertà sopravviveva, l'onore della milizia era tanto decaduto, che quella di Firenze nel 1351 dispensava i proprii cittadini dal servizio militare, e nel contado a lei soggetto lo ragguagliava ad un tributo in denaro proporzionato ad un tanto per ciascun uomo, che prima era tenuto di fornire (3). E per supplire alle decadute milizie cittadine assoldarono anch'esse quei mercenari, di cui primi s'erano circondati i principi che credevano trovare in essi maggior sicurezza che nell'amore dei popoli soggetti al loro dominio. Inglesi, Tedeschi, Svizzeri, Francesi calarono in Italia a saccheggiare più che far guerra. Ben presto quei mercenari si diedero dei capi delle loro nazioni, e formarono quelle compagnie di ventura che infestarono per tanti anni la nostra penisola. Infausti sono i nomi del

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Galvanei Flammae de Gest. Azoni R. I. S., T. XII, col. 1042. Quinta lex fuit quod populus ad bella non procedat, sed domi vacet suis oneribus.

<sup>(2)</sup> Antiqua ducum Mediolani decreta, pag. 21 e 22.

<sup>(3)</sup> Matteo Villani, 11, 46.

Duca Guarnieri, di Fra Monreale, del conte Lando, dell'Acuto e di altri capitani di minor conto che riempirono di rovine la nostra bella Italia, finche destatosi nuovamente lo spirito militare nei nostri sorsero dei condottieri Italiani. Il primo che levò alto il grido del suo nome fu Alberico da Barbiano dei conti di Lugo, il quale formò una compagnia tutta di nazionali, in cui aveva deliberato che niuno che straniero fosse potesse entrare, e vuolsi persino che dai suoi soldati esigesse giuramento d'odio contro gli stranieri (4). Con questa osò egli affrontare la celebre compagnia dei Brettoni e Guaschi comandata da Giovanni Malestroit, che Papa Gregorio XI, dopo conchiusa in Francia la pace di Bretigny, rovesciò sulla infelice Italia per domare la Romagna e sottomettere Firenze. Profondo dolore e ribrezzo si prova leggendo di quali rovine, stragi e sozzure quelle masnade segnarono ogni lor passo sulla nostra terra. Roberto Cardinale di Ginevra, Legato del Papa, che minacciava i i Bolognesi di volersi lavare le mani ed i piedi nel loro sangue, nella notte del primo di febbraio del 1377, dopo aver promesso pace agli abitanti di Cesena, v'introduceva di soppiatto i Brettoni, ed ordinava il sacco e l'eccidio della misera città troppo fidente nella sua promessa. Rifugge l'animo dal raccontare quelle scene di orrore, che furon tali da muovere a pietà persino l'animo efferato dell'Acuto, che cercò salvare una parte di que'sciagurati. Oltre cinque mila furono i cadaveri trovati nei sotterranei e nei poggi della rovinata città, quando l'anno dopo il Malatesta, cui erano stati venduti gli avanzi di Cesena, volle rifabbricarla. Nel 4379 moveva verso Roma la compagnia de' Brettoni, messasi al soldo de' Cardinali scismatici che tenevano per Roberto di Ginevra, da loro creato Papa sotto il nome di Clemente VII. Il Barbiano era in Lombardia, dove Urbano VI gli mandò lettere e messi supplicandolo s'affrettasse in suo aiuto. Alberico accorse celere a Roma, dove il Papa atterrito gli consegnò colle proprie mani il vessillo della Chiesa. Il 28 d'aprile, divisi i suoi Italiani in due schiere, l'una capitanata da lui stesso, l'altra da Giovanni de' Pepoli, allo spuntare dell'alba assaliva la feroce compagnia, e la sconfisse benchè più numerosa della sua. Dopo quello splendido fatto d'armi si formarono altre compagnie Italiane sotto capi nazionali. Più tardi nelle schiere del

<sup>(1)</sup> Barelli, De Alberico VII, cognomento Magno, nota 28.

Barbiano militarono due giovani che prima stretti da fraterna amicizia, si fecero in seguito aspra e lunga guerra, e furono capi delle due scuole che da loro presero il nome di Bracceschi e di Sforzeschi. Del secondo di questi celebri condottieri offro ai cultori degli studi storici una vita scritta da un suo famigliare, il quale potè dire in molte occasioni di aver veduto quanto raccontava. Le storie contemporanee sono piene delle gesta dello Sforza. Monsignor Paolo Giovio dettò la sua biografia: ma ben dice il Litta « che, scritta senza alcun ordine, le rimane il pregio dello stile e del nome dell'autore ». Un'altra ne scrisse Leodrisio Crivelli che fu pubblicata nel vol. XIX della gran raccolta dei R. I. S. Opina il Muratori nella prefazione da lui appostavi che sia stata scritta verso il 4460. Questa, che ora si stampa, lo fu nel 4454, ed io quasi crederei che il Crivelli non abbia fatto altro che tradurre in gran parte, la biografia del Minuti; cosa non straordinaria in quel tempo. Egli era un letterato e dettò altri lavori. Si scorge in lui la pretesa di elevarsi all'altezza degli storici classici, e perciò la lingua latina gli parve più acconcia al suo fine, e quindi, come indegni della gravità storica, ommise tutti quei dettagli che rendono tanto interessante la lettura delle antiche cronache, dettagli che abbondano nel nostro autore, il quale dopo aver esordito con una prefazione latina, che non è certo Ciceroniana, prosegue il suo racconto in volgare. Come dice benissimo il Litta « il suo stile non è certamente colto, ma il suo lavoro è ben condotto ». E giacchè ho nominato il Litta osserverò che egli nel dare la nota degli autori che scrissero degli Sforza, non ha citato la vita di Muzio Sforza del Crivelli, e neppure quella citata dal Muratori nella prefazione alla vita suddetta, e che dice stampata a Bologna nel 1523 col titolo: · Marci Attenduli Cotignolani Sfortiae gestorum liber primus e vulgari in latinum conversus Petro Mattheo Caranto interprete ad illustrissimum et invictissimum Franciscum Sfortiam ducem nonum Mediolani. Mentre poi notò l'altra opera del Caranti Ludovici Sfortiae captivitas ad Petrum Gryptum Protonotarium. Bononiae 1507. L'ommissione della vita di Muzio scritta da Marco Attendolo mi aveva fatto sospettare che il Muratori fosse stato tratto in errore, e l'averla inutilmente cercata in molte biblioteche, ed il non trovarla citata in nessuna bibliografia mi avevano confermato nel mio dubbio. Ma alla fine trovai vera l'asserzione del Muratori, grazie alla gentilezza del

Bibliotecario signor Viggetti che mi informò che quel libercolo, forse unico adesso, esiste inserto in una Miscellanea nella Biblioteca della R. Università di Bologna. Quanto alla vita scritta da Marco Attendolo ne esiste una copia sincrona, se pure non è l'autografo, nella Biblioteca Trivulzio. Ignoro se esistano altre copie di quest'opera.

Due sono i Codici MSS. che a mia saputa esistono dell'opera del Minuti: l'uno trovasi nella Biblioteca Trivulzio col nome dell'autore: l'altro a Parigi nella Biblioteca Imperiale. Le note cronologiche che si trovano nel primo, sul quale vien fatta questa pubblicazione, mi dispensano dal parlarne: su quello che è nella Biblioteca di Parigi giova far qualche cenno. Il Montfaucon Bibliotheca Bibliothecarum MSS, 44. 890 dice che nella Biblioteca di Parigi esiste un MS. in pergamena col titolo: Compendio de' gesti di Sforza Attendolo per Ant. Placentino. Dopo di lui il Marsand che descrisse ed illustrò i MSS. Italiani della R. Biblioteca di Parigi (Parigi, Stamperia Reale 4835), scrive che al nº 9944 di essa trovasi la vita di Francesco Sforza, scritta da Antonio Piacentino, membr. in fol. caratteri tondi Sec. XV. Cita in seguito il principio dell'opera, che ommetto per brevità essendo uguale a quello del Codice Trivulzio, ad eccezione del nome dell'autore che non trovasi in quello di Parigi, e dell'anno che nel Codice Trivulzio è notato come opera fatta nel 1454, in luogo del 1458 che pure trovasi poi in fine anche nel Codice Trivulzio. Il Codice Parigino termina così: « Altri gesti del Conte Francesco per altro modo si scrivono particolarmente ed ordinatamente in altre carte. Amen. Laus tibi sit Iesu Christe. Bartholomeus Gambagnola Cremonensis seripsit mandato Magnifici Domini Marchesini Stanghe Ducalis Secretarii die 20 septembris 1491 ».

Il Poggiali, Memorie letterarie di Piacenza, pag. 448, all'articolo Cornazzano Antonio Piacentino, dopo aver citato un' opera di lui col titolo: De gestis invictissimi et illustrissimi Sfortiae Ducis Mediolani, segue dicendo: « Un altro antico apografo di questa stessa » opera credo che sia l'esistente nella R. Biblioteca di Parigi, » N° 9944, col titolo di Compendio de' gesti di Sforza Attendolo per » Antonio Placentino, che nell'indice si qualifica Liber egregie scriptus » et elegantibus picturis initio ornatus: imperocchè non essendovi » indizio alcuno che verun Antonio Piacentino descritte abbia mai » le gesta di Sforza Attendolo di Cotignola, fondatissimo diritto » abbiamo di sospettare, anzi di credere, che il compilatore del

- » catalogo dei MSS. della R. Biblioteca abbia equivocato fra Sforza » Attendolo padre, e il Conte Francesco Sforza figliuolo di lui. » la cui vita Antonio Cornazzano prende a particolarmente descri-
- » vere nell'opera presente con incominciare appunto dalla morte » di Sforza Attendolo....».

Il Poggiali errò nel credere ad uno sbaglio del Montfaucon. Il Marsand errò dicendo che il Codice citato dal Montfaucon contenesse la vita di Francesco Sforza. Il Codice citato dal Montfaucon è il medesimo che fu poi descritto dal Marsand, che una volta era segnato col Nº 9944, ed ora invece porta il Nº 372 del Fond Italien. Esso contiene la stessa opera che sta nel Codice Trivulzio, e le lacune che uguali si trovano nei due MSS, mi fanno credere che siano stati copiati dallo stesso esemplare più antico che forse ora più non esiste, o per lo meno ignorasi dove si trovi.

Della vita dell'autore nulla ho potuto raccogliere. L'eruditissimo e cortesissimo Conte Bernardo Palastrelli, cui mi diressi per averne notizia, mi scrisse che la famiglia Minuti non trovasi fra le Piacentine. Solo risulta dal suo libro che seguiva lo Sforza, ed era da lui adoperato in alti ufficii. Il Crivelli (R. I. S., T. XIX. col. 682 E) dice: Foschinum Attendulum cum magna militum manu et Antonium Minutum spectatae virtutis questorem in urbe reliquit . . . . Il nostro autore riportando il medesimo fatto pone soltanto il suo nome, senza l'elogio che gli fece il Crivelli, circostanza che mi persuade anche più esser egli il vero autore di quest'opera, come si ha nel Codice Trivulzio. Sull'anteriorità della biografia del Minuti a quella del Crivelli non ho alcun dubbio. Oltre alla data 1454 che sta nel Codice Trivulzio vi è un'altra ragione che parmi assai migliore, cioè non essere presumibile che un uomo, il quale fu testimonio dei fatti da lui riferiti, volesse attingere il suo racconto ad altrui fonte, e si facesse a tradurre un lavoro altrui. Se non sarà gradita questa biografia agli amatori della pura lingua toscana del trecento, spero sarà bene accetta a quei cultori di storia patria che preferiscono un racconto improntato alla semplicità di que'tempi alle storie pomposamente narrate molti secoli dopo.

GIULIO PORRO LAMBERTENGHI.

## COMPENDIO

dei gesti del magnifico et gloriosissimo signore Sforza dal tempo della sua natività fino alla morte sua compilato in vulgare per Antonio de' Minuti Placentino dell'anno accectini in Milano sotto lo duca Francesco Sforza duca IIII. Cap. I.

Haec omnia qui legerit nec admirari incipiat cur conscripta sunt hoc primum intelligatur volumus, non alterius rei causa scripta esse, quam quod cupiam, ita visum fuit res illas tradere memoriae quae quamquam pro singulari praestantia ac claritate sua immortalem quondam laudem prae se ferant. Negligentia tamen et vetustate periisse et penitus obsoluisse potuissent. Indignum enim sibi manifestum invidiae argumentum videbatur, hiis rebus quas forte olim perire contingeret quod quis posset auxilium invenire quo et vivere perpetua memoratione meruissent et posteris traditae nonnullos illis quibus in rebus egregie gerendis confirmare suo exemplo, alios vero ad gloriam et virtutem non mediocriter accendere possent. Haec non si forte cuipiam breviori quam opporteret oratione comprehensa videantur. Ideo satis quandam quasi diffusius, de hiis scribendi materiam illis praebuisse qui et otio et facultate in eloquenda historia praevalere censentur. De Sfortia agendum est qui vir in primis omni virtute praeditus, omni laude dignus, quamquam forte secus fortuna tulerit mihi quidem altius principia repetenti non videtur humiliori loco natus quam sua praestantia, indoles et virtus animi et corporis singularis prae se ferebat. Nam eius maiores ex praeclara quadam familia exortos accepi, quae in oppido quodam florentissimo et opulentissimo Datiae regionis inter primates habebatur. Ex qua quosdam migrasse in Italiam constat, qui Sfortiae progenitores extiterunt. Huius mihi auctor est Robertus de Bavaria rex Romanorum qui cum Patavi versaretur una cum Burgiano tunc Norimbergensi affini suo et duce Bavariae Ludovico nepote suo, Iohanne quoque duce filio suo et principe Bologostensi fratre magni monasterii Prusiensis, et domino Francisco de Carraria caeterisque inuumeris heroibus, ad eum salutandum visendumque missus est Sfortia legatus florentinorum, quem ea tempestate, propter eius egregiam gloriam armis partam, Florentini copiis suis praesecerant universique exercitus sui constituerant imperatorem. Hic vero inter heroas illos adeo egregie adeo eleganter versari coepit, ut sui omnes suaeque progeniei naturae studiosissimos reddiderit praestantia indole et robore ipso corporis prudentia, liberalitate animi, magnitudine, clementia, humanitate, quae omnia in uno viro excellebant, suadere omnibus nulli dignitati, nulli rei lustrandae sese imparem esse. Qui cum quodam die regis filio donum amplissimum et splendidissimum obtulisset, regem ipsum in tantam sui admirationem et benevolentiam dixit, ut eius praeclaras laudes rex ipse praedicare studiosissime videretur, virtutemque viri et gloriam in conspectu perpetuo habere. Rex igitur ipse viro affectus coepit ab eo de eius origine perquirere: cui se ipsum ex Muzolo

filio Iohannis de Tendolis progenitum respondit. Rex vero cui nullo pacto suaderi poterat ex tenui radice immensam hanc arborem processisse, in hanc opinionem illico ductus est: virum hunc ex Tendolis oppido Datiae opulentissimo originem trahere dixit, quae palam in media heroum corona sese existimare ac procul dubio credere Sfortiam clarissimum virum praeclara quadam Tendolorum familia productum fuisse. Quod autem in Italia non in Datia natus sit huius rei causam fuisse Longofredum de Sausonia imperatorem. Qui cum iter in Italiam pararet secum principes et primates Germaniae omnes aduxisse fertur, qui ad invadendum Italiam et ad comparandam imperii lauream auxilio forent. Inter quorum primos extitit quidam frater regis Datiae imperatoris nepos qui ex Datia magnas copias coëgerat ex Tendolorum praesertim oppido, proptereaque Tendolani viri et robore corporis et peritia rei militaris ceteris longe omnibus praestare censentur, ea quod perpetuum bellum cum coeteris gerentihus eorum corpora et animi in aciem instructissimi redduntur. Hi igitur cum in Italiam venissent ex hiis Sfortiae genus habitum esse: huiusque rei sese firmum argumentum et nomine patris Muzoli, quod in Datianis tendis maxime celebre habetur, in Italia vero minime et ex patris nomine et Tendolae viribus quae in Datia une sunt (1), in Italia nulle trahere dicebat rex. Adiiciebat quoque hiis rex eum et robore corporis et clara habitudine nec non et hilaritate perpetua vultus ex media Alemania ortum facile argui posse, praeterea prudentia, audacia, fide in bellis gerendis, animi magnitudine cum Germanis persimilis esset, ex Germania traxisse genus nullo pacto

<sup>(1)</sup> Così tanto nel Cod. Trivulziano che in quello della Bibl. Imperiale di Parigi.

negari posse. Haec omnia ipse rex prudentissimus adstanti corona heroum magna auctoritate disserebat. Qua ratione ductus rex ipse ex sententia omnium heroum Sfortiam ipsum in singulis suis comitatus palatini (1) pranestis donavit leone videlicet aureo in azura superficie erecto pomumque cotanum dextera branca sustentante, pulcherrimumque cimerum addidit, eumque in numero heroum suorum conscribi iussit, veluti vera corporis et animi nobilitate preditissimum. Quod si huic nostrae historiae tanti regis testificatio non sufficeret, sunt res eius preclarissime gestae, sunt victoriae innumerae, sunt dignitates supernae quas ipse tum manu tum prudentia tum beneficiis clarissimis comparavit: sunt omnia animi et corporis ornamenta quae in eo excellebant; quibus in medium latis, facile probaretur sicuti ad summum prope locum dignitatis et gloriae perveniret. Ita non solum non obscuro eum loco prodiisse, verum ex clarissima et integerrima quadam stirfe genus habuisse. Et haec namque verae laudes existunt quibus rex ipse pariter respondere probatur. Haec vera nobilitas quae virtute nititur; verum haec omnia in Sfortia ipso egregie inveniuntur; in ipso tamen quasi quodam semine nitebatur. At vero ex se ipse filium genuit in quo quidquid in patre egregium quidquid laudabile extitit profusum habetur, adeo ut si quid in patre coepisset quod ad felicitatem corporis et animi pertineret, in hoc filio expressum videatur: in rebus enim bello gestis, victoriis, audacia, peritia, prudentia, solicitudine aequasse patrem; amplitudine vero imperii certe superasse videatur. Qui etiam affinitate et coniugii claritate, praeterea caeteras virtutes forte cum patre comunes habuit, iustitiam,

<sup>(1)</sup> Così nel Cod. Trivulzio. Il Cod. Parigino ha praversis.

clementiam, patientiam, animi humanitatem et mansuetudinem. At vero hic plus habet quam in media acie et pugna pacem afferre potuit, adeo animo suo imperare, adeo suadere hostibus valeat. Illam vero unam neque cum patre neque cum ullo hominum communem habere crediderim, gratiam scilicet imperandi. Licet enim forte caetera virtutum semina a patre acceperat, haec una certe adeo sibi in cunabulis infusa est, cum gentes ipsae imperaret ab ipso magisque imperari coepit. Quae enim humana vel sollicitudo vel industria per se facere potest ut ultro fieri ac diversi regiminis unius voluntati se imperandos crederent. Verum in hoc uno ita omnes consentire videntur, quasi omnium imperio ipsum natura genuerit nilque ei negaverit quod vel ad ministrandum rem publicam universam, vel ad illustrandam dignitatem imperii pertinere videatur. De quo non amplius dixerim quam eius laudes et preclara gesta hac oratione, sed magno volumine comprehendenda relinquo.

Rex olim Romam dum Longofredus adiret,
Italiam venit procerum comitante caterva,
Datia quos patria quos castrum Tendole misit
Vera loquor Patavi: Romanus namque Robertus
Rex sanxit, quod caetera restaret cronica facti
Ex quo crediderim dixit te Sfortia natum,
Ex Datiis genuit quem Muzulus ipse Iohannes
Sfortiam et insigni mox rex donavit honore.
Ex igitur proavis ex Datiis nata propago
Sfortia Franciscus qui bello invictus et aurio
Virtute et superis fautricibus omnia vinctus (1),
Rex miram Italiam pacem revocavit in omnem,
Et tamen sanctum indigna ditione sepulchrum
Eripere est cupidus gentemque donasse profanam.

(1) Ms. di Parigi ha vincens.

Serenissimus rex Christosorus Datiae, Shigae (sic) et Norvigiae, Hostiae et Vendiae rex etc. quendam de suis militibus misit ad illustrissimum dominum Federicum marchionem Brandeburgensem, et nomen ipsius militis est Rinich Nanrici et erat filius cuiusdem Enrici Kunt, et natus erat miles de Stellis nuncupatus.

Dominus Henricus filius Rinich (1) miles.

Dominus Rinich Henrici militis.

Dominus Herenenth (9) Nicolai militis.

Dominus Nicolaus Erik filius Erik militis.

Dominus Erik filius Muzoh militis.

Dominus Andreas Erik filius Muzoli militis.

Item isti milites sunt nati in regno Datiae et dome magnificorum dominorum de Attendolis de domo magnifici domini Muzeli Iohonnis, Dominus Sfortia pater magnifici domini Francisci, et omnes sunt armati cum clipeo et inter stellam auream in campo azureo.

Nota che li soprascripti nominati de la magnifica casa de Attendoli, che portano la stella per arma, hanno sforzato et disfatto xiii re de corona del soprascripto reame de Datia et de Norvegia et de Bonden de la nazione de Germania. Disse lo illustrissimo marchese Federico imperiale archicamerario et elettore dell'impero queste soprascritte cose essere vere.

Questi sone li parenti de lo illustrissimo conte Francesco Sforza, che sono in Alemania in lo reame de Datia, trovati per mi Mandole dei Franchi in le carte del marchese de Brandeburgh per loro inventione, sì come antiquamente se trovò per re Roberto re di Romani come per altre scripture se pò videre et per croniche molte.

<sup>(1)</sup> Ms. di Parigi ha Runth in tutti i luoghi ove il Trivulziano ha Rinich.

<sup>(2)</sup> Ms. di Parigi ha Cherenench.

E qui se acomensa li gesti del magnifico et gloriossissimo del sig. Sforza del tempo de la sua natività sine a la sua morte et al prohemio. Cap. II.

Perchè al mio parere non è da pretermictere et lassare de scrivere et de rememorare li gesti fatti et opere de valorosi Illmi et virtuosi huomini, secondo per Tito Livio nostro, Justino, Plutarco, Emilio Probo e altri dottissimi è stato rememorato: non cognosco perchè debia per modo veruno perire la memoria de le opere illustrissime de Sforza, ne per che cagione non se debiano perpetuare: per le quali se perfectamente se pondereranno le virtudi, senza la fortuna, di la quale esso Sforza ymo pochissimo favorito fu, se lui primo de tutti li altri famosi debiamo collocare dubito; al quale niuno preferirò de fede, constantia, animosità, gagliarda sollecitudine, amore verso la sua patria, dilettione verso li suoi parenti et clementia verso ogni uno. Le quali volendo descrivere seguiterò lo ordine historiale che de tutte le cose così prospere, come è de ogni qualità de scrivere, le quali sapere et intendere non è se non bello et dilectevole, (come) ignorare le turpissime. Perchè de le virtudi et opere laudabili havendone cognizione non se ne può trarre ne retenere se non bono fructo, perfecta dottrina et optimi costumi et exempii como se conosce et vedese per le discipline et sententie cotidianamente usitate. Più hanno commentato et scripto, più et chi manco de questi gesti de Sforza come Leonardo Aretino, Biondo da Forlì, Bartolomeo Genoese et più altri. Et chi ha scripto più et chi manco de questi gesti fin a voluntà essere secondo la diritta voluntà verità, reducendo quella secondo gli è piaciuto rememorare al proposito della materia de che ha scripto, non detrahendo però a veruno che vorrà bene

lucidare la verità de tutti questi gesti; perchè le istorie non se denno maculare ne aseguitare a petito, nè voluntà nè partialità privata in loro descrivere, come in questo ha fatto alcuno, ma solamente seguitare la mera verità come è successa, quantunque la verità molte fiate vene in odio. Trovarà questo compendio contenere ogni gesto suo essere prenotato dirictamente et senza alcuna privata passione, dilectione et fintione, come per molti moderni, quali se sono trovati a li fatti se poderea chi vorrà chiaramente verificare.

## Qui se comensa la narratione de tutti li gesti de Sforza. CAP. III.

Cominciarò adunque, Illmo principe et clementissimo mio unico segnore, del vostro gloriosissimo genitore li gesti soi et facti dall'ultimo della sua famosissima irreprensibile et immaculata vita et fine, per la vacillazione de alcuni che stanno in dubbio del tempo della sua temporale etade quanta fosse, quando de questo miserabile mondo li suoi giorni finì, et poi seguitando la nativitade sua de anno in anno procederò a la declaratione de essi, rammemorando etiamdio con essi molti altri gesti fatti in el tempo suo vitale. La recolenda et bona memoria de Sforza trasmigrò di questa vita mondana l'anno MCCCCXXIIII in lunedì a dì 3 di gennaio, circa hore VIII in la Peschera fiume d'Abruzzo de zinquantaquattro in zinquantacinque anni come alla fine de questo seriosamente se contene; et questo è certo: nè questi anni passava secondo la relatione della matre da la quale più fiate ho udito questo. A questa comenzo: ciò perchè molti nel suo stavano et stanno in credere et dire che quando fornì li giorni suoi fosse da anni Lx et forse

LXV: pur questa è la mera verità, quale per la scriptura che seguita, se poderà per chi vorrà conoscere il vero. Sforza fu Codognolese, et suo genitore Iohanne de li Attendoli nobile de generatione, assai ricco, sua matre fu Lysa chiamata de li Petracini consorte del detto Iohanne. Fu homo bene morigerato, devotissimo et timoroso de Dio, de optima vita diritto et fidele et senza fraude, vitii et mendatii, bene veduto dilecto et amato dal suo signore della terra, et cossì de li altri homini et persone de essa terra, et non manco de signori cittadini et altre generatione vicine a quello paese. Questo Johanne ebbe de la dicta donna xxi figlioli tra maschi et femine. De quelli xxi figlioli reliquie sono Bortolo, Sforza, Becchetto et Margarita, la quale fu maritata in uno Jacomazzo de Manegoldi da Cotignola (1), richo et homo da bene, el quale Jacobo ebbe da la dicta Margarita fra li altri dui fioli ultimi, l'uno Foschino l'altro Marco, quale Jacomo detto Sforza poi se allevò et fece homini da bene et valorosi et docti. Bortolo era Bartolomeo; Bechetto che se chiamò al battesimo Francesco, perchè nel tempo de sua puerilità fu molto ardito et gagliardo et rebecava molto ogniuno, quando era reprenso quantunque fosse de quella etade. Gli fu posto nome Bechetto come Becoletto nome pelucho (9) et vulgare. El quale fu poi in el mestiere delle armi molto gagliardo

<sup>(1)</sup> Vi è qui un errore non so se fatto dall'autore o dai copisti, Margherita secondo il Litta (Famiglie celebri) fu maritata in prime nozze con Giacomo Gaetani di Napoli, conte di Morcone, ed in seconde nozze con Michelino de' Ravignani di Bagnacavallo, da cui discese l'estinta famiglia Bolognese de' Manzuoli Sforza.

<sup>(2)</sup> Il Dizionario della Crusca non ha il vocabolo pelucho. Nel Cherubini, Dizionario milanese, si trova pelucch, bracco: voci furbesche equivalenti a birro: giugà al pelucch, lo stesso che giugà a sbirr e lader. Voce ora faori d'uso, ma che forse era comune allora a Milano, dove abitava l'autore quando scrisse questa biografia.

animoso et virtuoso. Et per rispetto de questi Bechetto, quello che fu poi marchese de la Marca anconitana e poi duca de Milano se chiamò Francesco Sforza (1). Al battesimo se chiamò Jacomo, et da poi Jacomuzzo, et pur alcuni li diceva in puerizia Muzolo; ma el suo dritto nome proprio fu Jacomo.

## Come Sforza naque del anno MCCCLXVIIII del mese de inzugno. CAP. IV.

Sforza nacque nell'anno 1360 del mese de iugno de martedì che fo a dì 10 (2) a hore viiii del giorno. Et nel tempo de la pueritia sua fu molto gentile de costumi, atti animosi, gesti et loquela. Volendo in casa del patre vivere molto gentile et pulitamente in sua specialità: nonobstante loro vivessero nobilmente in casa, che a ogniuno de parenti vicini et benevoli che sentivano questo et li modi et gesti suoi li pareva una cosa più divina che humana. Nel anno MCCCLXXX Sforza, come cazato da le costellationi e pianeti sotto cui era nato, et allora era in Italia messer Johanne Agutto, el quale haveva fatte molte magnanime cose et relevate de honore et fama: et havendo del anno moccenti Gregorio papa XI concesso 'et dato Bagnocavallo et Codognola a messer Johanne

<sup>(1)</sup> A conferma di quanto dice qui il Minuti riferisco il seguente brano degli Annales mediolanenses (R. I. S., T. 16, col. 741 E) « In Cotignola • die xıx iunii hora vııı in die Martis natus fuit vocatus in baptismo

<sup>»</sup> Iacobus deinde vocatus fuit Muzullus pestea comes Albricus de Zagonaria

<sup>»</sup> sibi nomen imposuit Sfortia propter eius animositatem. »

<sup>(2)</sup> Ignoro sopra qual fondamento il Muratori (Annali d'It., an. 1401) lo dice nato il 10 giugno. L'autore degli Annales mediolanenses conferma pienamente la data riferita dal nostro autore : vedasi il brano di essi riportato nella 3.ª nota del capitolo 3.º. Anche nella vita scritta da Marco Attendolo trovasi la medesima data che nel Minuti cioè il 19 giugno.

Acuto (1), et lui sentendo da valentissimi et dotti homini che Codognola era posta in loco che haveva migliore aere che terra de Romagna dove vivevano molto et grandissimo tempo le persone noranta, cento, et cento xiii anni, deliberò Codognola de vico farne castello con fosse e steccato et ponerlo in fortezza, et redurla a castello nelli anni MCCCC.xxII et 1373. Ma per ampliare el loco et farlo maggiore non havendo altro atto al loco che le possessioni et terre del detto Johanne, el quale per discretione non domandò pagamento alcuno de quelle sue possessioni occupate da messer Johanne Aguto per detta cagione. Misser Johanne Aguto volse et ordinò che ciaschuno che hedificava case in quello terreno fosse tenuto et obbligato dare uno tanto ogni anno al detto Johanne de li Attendoli, et così fino al dì de oggi sono obligati. Essendo adoncha allora il conte Johanne et il conte Alberico da Barbiano (9) ovvero da Zagonara

(1) Il Bonincontri (Annales R. I. S., T. 21, col. 21) dice « Anno a salutifera » Christi incarnatione 1372 Gregorius XI pontifex quo magis Iohannem » Aucum sibi fidum faceret dedit sibi in feudum Codignolam et Bagnaca-» vallum » ed in seguito (col. 22) aggiunge • Eo item anno (1373) » Iohannes Aucus Codignolam moenibus cinxit ambitu maiori quam prius p fuerat. Quod ut efficeret agrum vico finitimum Iohannis Attenduli coepit, • in cuius compensationem statuit ut quisquis eo ambitu aedificarent quo-• tannis annuam pensionem lohanni Attendolo posterisque persolveret. » È strano come il Manni nella vita da lui scritta dell'Hawkwood (R. I. S. cont., col. 636) accusi il Salmon (di cui per giunta riporta male il titolo dell'opera) di aver voluto « dar a credere, per quanto da altri scrittori non sia narrato, che Gregorio XI donasse all'Acuto il piccol Castello di » Cotignola. » Tal donazione è positiva ed era conosciuta quando scriveva il Manni, perchè l'opera del Bonincontri era già stampata. Quanto dice il postro Minuti aggiunge autorità all'asserzione del Bonincontri, anche pei dettagli delle fortificazioni che l'Acuto fece fare intorno a quella terra.

(2) Intorno alle gesta di questo celebre condottiero, che raccolse pel primo una compagnia di ventura tutta composta d'italiani, colla quale sconfisse a Marino, 28 aprile 1379, la famosa compagnia dei Brettoni comandata dal Malestroit, veggasi un curioso libro stampato a Milano mel 1782, di Enrico Barelli che ha per titolo « De Alberico VII cognomento magno carmen panegyricum. »

8

capitani de la compagnia de Sto Georgio, et la compagnia havendo dato il bastone del capitano al conte Johanne, di poi il conte Johanne el dete con volontà della compagnia al conte Albericho per fargli honore. Oldendo Sforza a ragionare e narrare de questi fatti e de quelle magnanimitade, et cosse de quello misser Johanne Aguto et de alcuno altro capitano et signore, havendo l'animo grande et gentile se partì (1) da circha anni xu dell'anno MCCCLXXX dal padre e da casa senza dire ne fare mentione alchuna ad alcuno de suoi, a instantia de andare al conte Johanne et al conte Alberico sopranominati. Et andando allora, nel suo andare fo preso da uno homo d'arme de Boldrino de Panigale (2) che allora era capitano

(1) Il Bonincontri (Annales R. I. S. Vol. XXI, col. 38 E) riporta gli stessi particolari: « Anno salutis, egli dice, 1381, Sfortia Attendolus vixdum ado» lescens quum ad res militares animum adiecisset domo, inscio patre et
» suis ad Albericum Lugi comitem profecturus discessit. Sed in ipso iti» nere captus est a quodam milite Boldrini Perusini qui erat prefectus
» equitum Pontificis. »

(2) Non si ha una biografia di questo capitano di ventura. Ho raccolto qui tutte le notizie che ho potuto trovare nei cronisti di quel tempo. Tomaso III, marchese di Saluzzo, nel suo celebre romanzo, il Cavaliere errante, che fu pubblicato in parte dal cav. Lodovico Sauli (Mem. della R. Accademia di Torino, T. 27) dice che a venti anni lasciò il suo mestiero d'agricoltore e si cacciò in una masnada di assassini, e tanto per la sua barbarie e liberalità accrebbe il suo potere che divenne fra breve capitano di oste numerosa e fu podestà di molte cittadi e castella. Non fuvvi in Italia giammai uomo di lui più temuto. Fu della Marca d'Ancona e detto Baudrin le meurtrier. Nel 1387 Urbano VI gli diè stipendio onde sottomettere la Romagna che non voleva obbedire a' suoi legati (Minerbetti, cronica R. I. S. cont., col. 105, 113). Nel 1391 egli era ad un suo castello e fu invitato a desinare da Giovanello Tomacelli, fratello di Papa Bonifacio IX. Si recò egli a Macerata a tale effetto, accompagnato solo da venti uomini. Ivi giunto ed entrato nella sala, quando si diè l'acqua alle mani venne assassinato ad un cenno del Tomacelli (Minerbetti, cap. 41, col. 241). I di lui soldati giurarono di vendicarlo ed entrarono per allora nella Compagnia di S. Giorgio; ma quando due anni dopo essa si sciolse mossero verso Macerata, di cui disertarono i contorni mettendo tutto a ferro e fuoco. I fiorentini s'intromisero: fu loro, con una grossa somma

della giesa. El quale homo d'arme el tenete quattro anni con lui. In questo tempo ch'el stete con quello homo d'arme essendo inanimato a perseverare in el mestere de la militia, come chiamato da li suoi pianeti et fatto animoso et gagliardo nel mistere et comenzato a portare le armi, retornò a casa a revisitare el padre et li parenti soi nel MCCCLXXXIV nell'inverno che se va a le stanzie, non imperò con intentione de stare a casa.

Come Sforza fu in tutto disposto de voler seguire la disciplina militare. CAP. V.

Stato a casa pochi giorni el padre vedendo la dispositione del Sforza in tutto disposto de volere essere soldato, disse: « Poi che tua dispositione è in tutto de volere seguitare la disciplina militare, non voglio altro che ti te faza homo d'arme: poi procazarai tua ventura ». Allora gli comperò iv cavalli e tutte le arme. Et lui allora andò dal conte Johanne e dal conte Alberigho, dell'altro anno che vene MCCCLXXXV, li quali vedendo così atto et in punto e animoso con quelli iv cavalli gli denno v altri cavalli et li donò soldo per nove cavalli. Allora era più a uno homo d'arme, havere nove o dieci cavalli, che non è al presente zinquanta. E allora se extimava più uno conducente de centozinquanta e in fino a ducento lanze, che al presente de ottocento a mille cavalli. E così stette con loro fino al anno MCCCLXXXVIII. Ne la quale compagnia Brazo da Montone era anchora con simile condutta, et usavano insema l'uno con l'altro come è usanza de li homini d'arme nelle compagnie

di denaro, restituito il corpo di Boldrino che essi riposero in una ricca cassa, e che di poi portavano nelle guerre come loro insegna (Cronaca d'Agubbio R. I. S., col. 944. Minerbetti, l. c. 314. Ammirato, St. fior. 838).

fraternalmente. Sforza, o fosse per gagliardia, o fosse come se volesse, haveva una natura che con chi haveva a fare voleva sempre essere superiore; intanto che alli guadagni e bottini era necessario se facesse a le più volte come lui voleva et ordinava. Onde una volta essendo ad una certa differentia con li altri, con uno Tarantolo et uno Scorpione, homini d'arme, et toltili et sforzatili parendoli quella roba essere sua de rasone, et se redusse denanze al conte Albericho perchè facesse rasone de quella differentia, rispondendo animosamente et arditamente Sforza come quello che li pareva havere ragione al conte Albericho, el conte Alberigho disse: (1) « Io credo che da qui a pocho me vorai sforzare ». Et voltosi a tutti li homini d'arme astanti, e li altri che li erano disse jurando che se gramarebbe (9) Sforza da li inanti. E cosi allora ordinò et comandò da l'ora inanze che no se gramasse se no Sforza. E così facto fu. Et questa fu la origine perchè fu ditto e da chi fu ditto Sforza. Et poi che Sforzeschi, el qual nome dapoi è durato, dura et durarà senza fine. Allora Sforza prese la divisa sforzescha fatta a quarteri. Et come è ditto, fino allora Sforza e Brazo de Montone erano boni homini d'arme et molto amicissimi et compagnoni. Sforza leva li quarteri che oggidì portano li Sforzeschi et fece le unde strette et unite insema dal canto mancho, el quartero rosso dal canto dirito, e la calza fessa dal canto dritto col biancho fora, el cilestro di dentro, e la rossa de la gamba mancha. Brazo fece la sua divisa per contrario per non portarla l'uno come l'altro, et fece li quarteri del canto dritto, et le unde destese, ma non in tutto,

<sup>(1)</sup> Il Bonincontri (Annales R. I. S., T. XXI, col. 54 A) e molti altri storici riferiscono pure questo fatto.

<sup>(2)</sup> chiamerebbe.

e la calza fessa de la gamba stancha. Et così portano oggidì l'uno e l'altro; dicendo Brazo con piacevolezza « Tu Sforza porti le unde strette et superbe come le unde del mare quando è sconfiato; e io le voglio quiete, piane e pacifiche ». Sforza respondeva che Brazo voleva le unde piane per pocho animo. Et disputavano l'uno con l'altro con riso et jocundità. De poi Sforza essendo andato nell'anno MCCCLXXXVIII all'invernata a Codognola per vedere e revisitare el padre e li parenti e li amici como è usanza fare, trovò il padre e tutta la casata de li Attendoli sotto arme per certa inimicizia venuta per una femina con uno parentado detto Paxolino da Gravarolo, longe da Codognola uno miglio e de quello de' Faenza. Ad evidentia della quale inimicizia è da vedere e de sapere che Bortolo germano de Sforza havendo promesso overo afidato de togliere per mogliera una Johanna, figliola de (1) . . . . . de Codognola speliosissima giovane, essendo innamorato uno figliolo de Martino de Paxolini perduta e volendola per moglie in ogni modo contra la volontà del padre e de la madre e de parenti de essa Johanna. Respondendo el detto Bortholo lui non se ne curava; et così el padre de Sforza e del detto Bortholo purchè li parenti de essa fusseno contenti. Dicendo loro questo non per paura, ma volendo bene pacificamente vivere con loro et con ciascheduno come era loro costume e usati de fare. Quello e lo figliolo

<sup>(1)</sup> Manca il nome del casato di questa giovane tanto nel Codice Trivalzio che in quello di Parigi. Il Bonincontri (l. c., col. 54 A) dice lohannam mulierem Cotignolae forma excellentem. » Noterò ancora che il detto autore, loco citato, chiama il Pasolini rapitore della fanciulla, Martinum Passerinum, che è forse il nome assunto da quella casata per nascondersi ed evitare le persecuzioni degli Attendoli, come dice più sotto il nostro autore. Nessuno degli storici e cronisti che raccontano il fatto tiode il nome della famiglia di quella giovane.

tenendo pure quelli Attendoli el facessero per dispetto, essendo quelli Paxolini più homini che li Attendoli; ma li Attendoli erano meglio veduti e amati da ognuno. Uno giorno senza fare motto a li Attendoli de inimicizia, ne de guerra, andorno li Paxolini a trovare li Attendoli sprovvedutamente e assaliti e amazzarono Matheo et Teuduzo fratelli de Bosso de li Attendoli inanti nominato; e così se comensò guerra tra loro. Per la quale guerra ogni giorno se trovavano insema; per modo et forma ne furono morti e feriti assai de l'una parte et de l'altra. E anchora Sforza fu ferito como qui pocho inanti se contene, sì che per questa guerra fu de bisogno se facesse mutare el nome del parentado per la accerima persecutione facevano li Attendoli in ogni terra e loco, sapevano li Attendoli fosse uno de dicti Paxolini. De' quali Paxolini uno ch'era stato principio et origine de questa guerra, cioè Martino, de poi andò de fatto senza salvacondotto ne licenza con la coregia al collo a trovare Sforza el quale era a Pisa per stantia. Quale Martino Sforza lo conobbe e maravigliosse assai de la sua venuta in quella forma e senza salvacondotto, et più per dubio de' parenti suoi che per lui proprio. El detto Martino era stato principio e origine de quella inimicitia e de tutto quello male a torto. Giunto Martino da Sforza se gittò con quella corregia al collo in genochione a li piedi de Sforza dicendo « Io solo sono stato fondamento e origine de inimicizia e guerra nostra e de ogni male è occorso. Nessuno altro del nostro parentado non gli ha. colpa se non io, quantunque se ne portano meco la pena et el danno, e andiamo tutti sparsi et non troviamo loco ne tenga. Io ve prego per l'amore de Dio e de la nostra Donna vogliate havere misericordia de mi: io sono quello che ho commesso, perpetrato e fatto ogni

male, e li altri miei parenti non hanno colpa: occidimi o fatemi occidere come volete, ch'io solo el merito, e li altri miei del mio parentado non hanno colpa ne difetto. Pregovi gli abbiate misericordia e gli perdonate ». E con infinite lacrime in genochione, con la corregia al collo con grande umilitade et pietade pregava Sforza de lui facesse come volesse; e li altri come innocenti e non colpevoli perdonasse. Sforza commosso a pietade (e che non aveva in se niente di crudele ne che mai infino a la morte soa odio che l'ebbe) el fece levare e menar in casa a fare collatione: poi li disse che non haveva fatto bene a andare così senza salvacondotto, non per lui, che esso non se ne curava, ma per rispetto de Lorenzo, Bosso, Micheletto e li altri soi fratelli. Feceli dare denari da vivere et fecelo accompagnare dove el volse andare; poi li fece fare una tregua che durò molti e molti anni, et che potevano tornare a Gravarolo a la terra: volsegli in tutto far la pace e perdonare. Ma non gli podete mai convertire nè redurre Lorenzo, Bosso nè Micheletto, nè niuno de li altri per li soi fratelli erano stati morti, come è detto de sopra. Sì che stando Sforza a Codognola e trovato li suoi in tale inimicitia e guerra, andando lui uno giorno fora de Codognola a solazzo, come quello che aveva uno animo senza timore non dubitando de quelli soi inimici, detto Martino e Pasolino lo assaltorono, e ferilo molto gravemente, per forma, non essendo stato soccorso, l'avrebbono ancora lui morto. Scampò et guarite.

Come Sforza comenzò a tastare Lorenzo de li Attendoli volesse seguire l'arte militare. Cap. VI.

Da poi intendendo pure andare al mestere de le armi et havendo lui in se de quello animo de molti altri, quali appetiscono ognuno faza come fanno loro, comenzò attachare e testare Lorenzo de li Attendoli che el con esso volesse seguitare l'arte militare. E pure inansi se partisse de casa. Sforza tanto el predicò contaminò et lusinghò Lorenzo che già haveva moglie, bono scolaro et dotto figliolo de uno Tomaso de li Attendoli, homo da bene et assai riccho de la casa de li Attendoli, ma non de quello ceppo nè de quello ramo de Sforza. Et era Lorenzo de molti e molti più anni che Sforza, che se condusse andar al soldo con esso Sforza et al mestere de le arme. E andarono insema ambidui la prima volta ne l'anno mccclxxxv de aprile, al soldo del marchese (1) Alberto marchese de Ferrara con lanze xv. Bosso al fine poi deliberò ancora lui andare al soldo e redussese con Sforza in casa sua: el quale fu uno valoroso homo nel mestere de le arme. Micheleto de li Attendoli fece pure il simile. Vedendo Lorenzo et Bosso pure reducti a quello mestere ancora lui deliberò de farlo; se accostò con Sforza, et soto lui ebbe nobile conducta. Da poi fu homo d'arme gagliardissimo e astuto capitano e animosissimo nel mestere. Stette con il marchese circha anni xviii (3). poi si partirono dicti Sforza et Lorenzo tutti dui insema dal detto marchese con bona licenza et gratia de esso marchese. Nell'anno accelaxazio de marso se condusse con il conte Johanni et con el conte Albericho da Barbiano con xv lanze, con li quali se trovaveno alora fra li altri Astore Vesconte, Tarantola e Scorpiono sopranominato,

<sup>(1)</sup> Qui l'autore shaglia il nome. Nel 1385 era signore di Ferrara Niccolò II, il quale morì nel 1388. A lui successe Alberto suo fratelle. Il Crivelli nella vita dello Sforza (R. I. S., T. XIX, col. 633) sembra traducesse il Minuti, e cade nello stesso errore, ma in lui è meno evidente perchè non dice l'anno in cui lo Sforza entrò al servizio del Marchese di Ferrara.

<sup>(2)</sup> Così sta scritto nel Codice Trivulzio, ma deve correggersi con anni vii.

Gianino da Lugho, et alcuni altri notabili scudieri et huomini d'arme; perchè el conte Alberigho già era ritornato del reame: che prima era andato dreto al ducha de Angiò nominato Lodovico et primo re Aluyse et avo del re Renato. El quale ducha de Angiò vene in Italia (1) del anno meccuxxxii con circa ottanta mila persone, che affamava ogni loco. El qual ducha non volendo condurre seco, o che non volesse o che non potesse, el conte Alberigho, esso conte Alberigho perseguitando pure el ducha de Angiò se condusse fino nel reame. Giunto là et vedendo el ducha de Angiò non volerlo a li suoi servitii per modo alcuno se condusse con Carlo de la pace; el quale Carlo fece esso Alberigho grande conestabile de quello reame. Ad evidentia del quale Carlo de la pace è da intendere che re Roberto de la casa de Durazo, re de Ungaria et del regno de Cicilia o vero de Napoli, ebbe uno nipote che se chiumava Carlo che poi fu cognominato Carlo de la pace, et ebbe una fighiusia che se chiamò Johanna. Morto el re Roberto rimase in signoria la dita Johanna, chiamata regina Johanna prima regina del detto reame di Cicilia. Quello perseverando in detto state e cresciuto detto Carlo fece molte cose magnanime in Italia et fora de Italia. Infra le quali, essendo molto smico et benevolo della giesa de Dio et del suo pastore et favorevole a loro stato, se trové à dargli tanto favore

<sup>(</sup>i) Il Chron. forolivense R. I. S., T. XXII, ed il Gazata R. I. S., T. XVIII dicono che l'armata di Ludovico d'Angiò ascendeva a sessantacinque mifa cavalieri. L'autore degli Annales mediolanenses lo dice di 45 mila. Ma il cronista estense (R. I. S., T. XV) e Matteo de Griffonibus (R. I. S., T. XVIII) le fanno ascendere a soli 15 mila cavaliti e 3500 balestrieri. Può darsi benissimo che nel numero indicato dal Minuti fosse compresa tatta quella tarba di persone non combattenti che in quel tempo seguivano le armate. L'autore della Cronaca di Rimini R. I. S., T. XV, dice che non fa mai vista nè da lui, nè da altri armata più numerosa e più bella.

et ajuto che redusser a una grandissima quiete et pace quanto in Italia quanto de fora per forma che si chiamò poi Carlo de la pace; come fece Sforza, per cui se rememorava li gesti suoi nel presente compendio, el quale redusse al tempo de papa Martino quinto in tanta tranquillitade et pace quieta tutto il stato de la Giesa de Italia, che dal Faro de Messina fino a li confini de Italia ultramonte se andavano per li mercadanti, romeri e viandanti ciascuno nocte e giorno sicurissimi senza alcuno sospetto et lesione, dormendo in ne le strade et fora de strata, de nocte aloggiando como li piaceva. In questo mezzo la dicta regina Johanna prima prese quattro mariti: Andrea, Lodovico, Jacomo Taraconese et Otto de Bruzinichi. Quello Andrea se chiamò re Andrea, come se dice, per non esser lui idoneo et sufficiente al opera muliebre zoè al coito, o fosse per altra casone, essa regina Johanna consentì che 'l fo a turpissimo suspendio impiccato. Per vendetta de la quale morte detto re Aloysio suo fratello l'anno accenzavi re d'Ungaria con molte persone transferì in el detto reame de Napoli contra quelli ch'erano stati consentienti a la morte de quello detto suo fratello, de li quali fecero asperissima vendetta. Per rispetto del morbo venete in quello reame gli fu forza partirsi e ritornare in Ungaria. De poi questo successo la regina Johanna prese l'altro marito nominato (1) Lodovico Tarantino consobrino de essa regina bellissimo de aspetto de persona, el quale poco vivete et scampò in quello honore, perchè facendo troppo il

<sup>(1)</sup> L'autore dei Giornali napoletani (R. I. S., T. XXI, cel. 1033), premette il matrimorio della Regina Giovanna con Lodovico di Taranto alla calata di Re Luigi d'Ungheria. Era però già incominciata la guerra e venuto in Italia con 300 nobili ungheri il Vescovo di Cinque chiese ministro di quel re.

contrario de quello non faceva il re Andrea predicto con la regina predicta, de l'atto carnale insatiabile, e anichilata la natura, morite. El tertio si fu Jacomo Aragonese (1) chiamato, quale se tene come marito ducha de Calabria non come re. Morto questo per infermità accidentale prese il quarto (2) che fu re Otto de Brunizichi de nobilissima progenie. Vivendo Otto e la regina in pace in quello reame el sopradetto Carolo de la pace magnificatosi et fattosi animoso e grande de molta reputatione, cercando et pensando de farse ogni dì più famoso, exaltarse e farse signore de detto regno de Cicilia parendoli come nipote del re Roberto dover havere ancora lui qualche ragione in quello regno.

Come re Carlo se parti da Cicilia, re de Cicilia se parti da Franza a Marsillia con grande moltitudine de gente.

CAP. VII.

Essendo stato incoronato nel anno passato MCCCLXXX re del reame de Cicilia da papa Urbano sexto, se partì da Franza e Marsalia con grande moltitudine de gente nel anno MCCCLXXXI, et andò per mare nel regno de Cicilia. Giunto nel regno andò a campo a Napoli dove era detto re Otto, et la regina Johanna. Detto re Otto quando li parse el tempo uscì da Napoli con moltitudine de gente como li parse per andare assaltare re Carlo de la pace. Sentendo el re Carlo come re Otto insiva, con intelligentia havuta da quelli de dentro entrò dentro de Napoli per un altra porta. El quale entrato dentro et dato quello ordine a lui et a li soi pareva, parse de

(2) Nel 1376 Giornali napoletani R. I. S., T. XXI, col. 1038 B.

<sup>(1)</sup> Il Raynaldus (Annales ecclesiastici) riporta per intero il contratto stabilito per queste nozze il 14 dicembre 1363.

uscire de Napoli et andò alle spalle del re Otto. El quale assaltato posto in confusione lo ruppe et preselo et menolo a Napoli, et col focho gli fece levare la vista e poi el fece morire (1). Queste cose agitandosi, la regina Johanna vedendose el marito preso, el stato suo mal conducto, tene modo de Napoli partirsi e andare in Franza per vedere modo de trovare soccorso et ajuto. Finalmente pratichò con Lodovico ducha de Angiò affine che re de Franza gli desse soccorso, che lo faria suo figliolo adottivo. Concluse tra lo re et facto suo figliolo adottivo, esso Lodovico ducha de Angiò andò nel detto reame per terra del anno MCCCLXXXII, con persone più de ottantamila, così li andò la detta regina Johanna: et giunti che furono la detta regina Johanna morite del mese di luglio et alora detto conte Alberigho andò dreto al ducha d'Angiò in le reame como è ditto de sopra. El conte Johanni rimase de qua de Roma. E così rimase re lo detto Carlo de la pace, el quale ebbe assai e non poca controversia con lo detto ducha de Angiò. Dapoi esso ducha morite a Bisselli et fa portato el corpo a Bari e gli fa sepellito. Questo Carolo della pace ebbe due figlioli uno Lancilago l'altro Iohanna, la quale fu regina Iohanna seconda.

<sup>(1)</sup> Anche qui il Minuti cade in errore. Ottone di Brunswich fu fatto prigioniero nel 1381 da Carlo della Pace e sostenuto nel castello di Molfetta sino al 1384: nel qual anno fu chiafinato a Barletta da esso re Carlo, pei buoni consigli datigli, fu lasciato libero. Nel 1387 comandava l'armata che Lodovico duca d'Angiò mandò alla conquista del regno contro la regina Giovanna II<sup>a</sup>. Nel 1392 fu nuovamente fatto prigioniero e riscattato per due mila fiorini d'oro. Dopo questo l'autore dei Giornali napoletani non lo nomina più. Nel 1399 era già morto.

Come re Carlo andò in Ungaria e como fu morto con una azeta, et como re Lancislago rimase re de Cicilia. CAP. VIII.

Da poi esso Carolo quietato el stato suo andò in Ungaria, dove essendo a uno convito et bevendo gli fu dato de una segure, zoè de un azeta in testa per lo quale colpo finì li dì soi: et così rimase Lancislago re del reame de Cicilia et dopo lui la detta Johanna seconda, de la quale successiva se discorre più largamente. Sicchè andò il detto conte Alberigho nel reame morta la regina prima el ducha de Angiò, et remasto uno Carlo de la pace re in stato de quello reame, el conte Alberigho et conte Johanni se condussero Sforza e Lorenzo, havuta licenza dal marchese Alberto con xy lanze como ho ditto. Con li quali stetteno circa iv anni poi se condusseno con misser Broglia, come se dice qui appresso del MCCCLXXXXVI. In questo mezzo del anno MCCCLXXXXV una domenica, che fu a di xu de settembre fra le xi e de xii hore, Johanne Galeazio Maria Vesconte che era conte de Virtù fu creato duca de Milano, et ebbe el ducato in su la piazza del dottore della giesa messer Santo Ambrosio sopra uno alto trionfante tribunale con inaudita et excellente solempnità et festa presente l'arcivesco de Milano et episcopi suffraganti del detto arcivesco de Milano, el marchese de Monferrato, più altri signori, li ambassadori Veneziani, Padoani, Fiorentini, Bolognesi, Senesi, Pisani, Luchesi, Perosini et de più altri loci. Invitati poi con grande triompho fono fatti più bagordi, giostre e molte altre solempnità che durorono otto giorni. Al quale triumpho fu fatto uno solemne sermone che incomenza « Magnificat Dominus misericordiam suam etc. » come apertamente se vede ne la genealogia de Visconti

e como sono discesi de la casa de Franza. El tenore de detto sermone et genealogia se descrive qui sotto successive.

El sermone recitato ne la creatione del duca Johanne Galeazo duca de Milano. CAP. VIIII (1),

Magnificavit Dominus misericordiam suam: ex fortitudine magnificentiae oritur. Est autem magnificentia magnarum et excelsarum rerum cum animi ampla quadam et splendida propositione agitatio atque administratio. Illustrissimus itaque princeps et generosissimus dom. dom. Johannes Galeas Vicecomes dux Mediolani etc. Papiae Virtutumque comes, nec non Pisarum, Senarum et Perusii dominus, productus ex illa generosissima et vetustissima ac praeclarissima domo illustrissimorum dominorum comitum Angleriae denominata ab Anglo rege et primo conditore ipsius olim civitatis, a quo reges et Caesares, duces et comites ac Vicecomites de Mediolano descenderunt, quorum genealogia prout in nonnullis libris autenticis et cronicis antiquissimis se in hoc concordantibus veraciter reperitur. Hic seriatim describitur.

(1) Questo ed il seguente capitolo furono dal Minuti malamente cavati dal magnifico messale donato alla basilica di Sant'Ambrogio, ove tuttora si conserva dal duca Gian Galeazzo Visconti. Inutile è il dire che non merita alcuna fede questa fastosa e ridicola genealogia. Non ho voluto sopprimerla perchè inedita, e si trova tanto nel Codice Trivulzio quanto nel parigino. L'ho riscontrata sul ms. di S. Ambrogio e ridotta alla sua vera lezione emendando i gravissimi errori con cui l'avevano travisata il Minuti o gli amanuensi dei due codici sopracitati. È un ridicolo testimonio di quella sciocca adulazione che fu sovente imitata dai cortigiani di quei personaggi che di piccolo stato saliti a grande fortuna arrossiscono di dovere i loro natali ad oscuri ascendenti. Quanto poi del suo vi aggiunse il Minuti verrà notato a suo luogo.

Anchises unus ex regibus Troianorum. Venus filia Jovis regis Cretensium, Eneas rex Italiae, Ascanius rex Italiae, Anglus rex Angleriae et primus illius civitatis aedificator. Anglus junior rex Angleriae, Ubertus Vicecomes comes Angleriae. Hic anno domini ccclxxxiv interfecit quendam serpentem extra portam novam Mediolani existentem ubi nunc est monasterium S. Dionisii, civitatem Mediolani suo anelitu fedantem et populum occidentem, quem barba arreptum clave prostravit. Et ex hoc ius sextarii comunitatis Mediolani sibi donatum fuit. Maximianus rex Angleriae, Rolandus rex Angleriae, Millo rex Angleriae, Milonus rex Angleriae, Alionus rex Angleriae et Mediolani, qui in adventu Albuyni regis Langobardorum ex rege factus fuit Mediolani dux. Galvaneus comes Angleriae, Cosmas comes Angleriae, Andreas comes Angleriae, Perideus comes Angleriae, qui contra Teodoricum Gotum regem Italiae arianum factus fuit rex Mediolani eo quod esset vir catolicus. Astulfus rex Langobardorum, Desiderius rex Langobardorum ultimus qui anno Domini occvi obsessis Adriano papa et Carolo Magno in castro de Vigo circa dietam unam prope Romam et Roma capta a trecentibus milibus Saracinorum, prefatus rex Desiderius christianissimus congregatis Longobardis contra Saracenos Romam intravit et occisis LXX milia ex ipsis et plus, et cc milia, inter quos erant xxII reges Saracinorum, coepit, qui et baptisma receperunt per manus Celsi archiepiscopi Mediolani et Petri episcopi Papiensi, et liberatis ab obsidione papa et Carolo Magno imperatore cognato, suo ipsos Saracenos cum Urbe Romana ipsi Carolo donavit et eidem fidelitatem iuraverunt. Ac etiam ipse rex Desiderius mmp christianos ab ipsis

Saracenis incarcerates liberavit ac eos predicto Carolo presentavit: inter quos erant septem reges et xiv magni principes christiani. Qua obtenta victoria a dicto papa. obtinuit brachium dextrum Beati Petri apostoli, lac coagulatum decollationis Beati Pauli apostoli et linguam Sancti Marcelli papae, quae abscisa locuta est, cum infinitis indulgentiis, quas reposuit in monasterio S. Petri de Clivate dioecesis Mediolani, quod edificari fecit et dotavit, prout in privilegiis dicti monasterii indulgentiarum a poena et culpa plenius continetur. In quibus etiam relegitur dominum regem Desiderium propter ipsius et Langobardorum bonam probam, ut premittitur, obtinuisse ad Adriano papa suprascripto tertiam partem reliquiarum et tertiam partem indulgentiarum urbis praetaxatae. Et insuper a praedictis domino papa et Carolo idem rex Desiderius obtinuit quod quislibet Longobardus cum ense in manu et cincta possit ire ad presentiam cuiuslibet papae et imperatoris (1): item a prefato domino Carolo obtinuit idem rex Desiderius quod ipse et omnes de genere suo in secula seculorum possint facere atque creare capitaneos atque vassores, comites, marchiones et terram donare prout imperator, prout in ipso et in aliis privilegiis concessis dicto regi Desiderio latius continetur. Sed postquam ipse rex Desiderius regnasset annis xxx orta dissensione inter papam, Carolum

<sup>(1)</sup> Questi privilegi che non si trovano nel testo Sant'Ambrogiano e che fureno aggiunti dal Minuti o da'suoi copisti, sono troppo ridicoli perchè io abbia a spender parole per confutarne l'autenticità. Altri consimili privilegi si trovano nella Cronaca di Daniele De Comitibus Anglerias tuttora inedita citata dall'Argelati (Bib. script. mediol., T. I, P. II, col. 343). Essi mi richiamano alla mente un lungo diploma, spurio ben inteso, che trovasi nell'archivio Belgioioso a Milano, in cui il Papa accorda i sopracitati privilegi ed altri ancor più ridicoli a re Desiderio. Quella carta è abbastanza antica perchè il Minuti potesse averla veduta.

imperatorem et regem Desiderium, Desiderius congregato exercitu de Liguria idest Lombardia, Emilia idest de partibus ubi est Bononia, Venetia idest Marchia Trivisana, Alpiscotia idest Pedemontium et Sabaudia, Retia in qua est civitas Coria, Tuscia, Saporonica idest Apulia et de reliquis partibus Italiae, in quibus omnibus Italiae provinciis ipse rex Desiderius regnabat, obviam Carolo intranti Italiam usque Iporigiam ad Clausos ivit. Et ibi per tres dies durissime pugnatum fuit. Adeo Longobardi animositate proeliandi anxii fuerunt ut unum passum terrae in ipso proelio stabiliti nequaquam amitterent. Deinde in loco Bellasilva, qui nunc dicitur Mortalia ob magnam mortalitatem hominum ibi factam in dioecesi Papiensi, pugnatum est ubi utrique parti pessime fuit, quia ibi caesa sunt hominum corpora plusquam centum milia. In quo quidem loco et praelio occisi fuerunt Amelius gener Caroli et Amicus Amelii socius qui sepulti sunt ibi unus in ecclesia S. Eusebii et alter in ecclesia S. Petri dicti loci. Qui quidem divinitus coniuncti in ecclesia S. Eusebii usque hodie requiescunt. Morto denique rege Desiderio successit ei Bernardus comes Angleriae, Guido comes Angleriae, Otto comes Angleriae, Berengarius imperator ex dictis comitibus Angleriae, Hugo imperator ex dictis comitibus Angleriae, Fulcus comes Angleriae, Obizo comes Angleriae, Fagius comes Angleriae, Heriprandus vicecomes comes Angleriae. Hic pugnavit contra Baverium nepotem Conradi imperatoris, et capite eiusdem abscisso corpus per pedes in archu triumphali qui tunc erat extra portam Romanam in oculis imperatoris suspendit ob patriae liberationem anno Domini mxxvi, Otto Vicecomes comes Angleriae: hic in quodam passagio facto ultra mare super portas Hierusalem pugnavit cum quodam rege Saracinorum portante super

galeam pro insignio viperam habentem hominem excoriatum in ore: ob suam virtutem ipsum occidit et galeam regis Saraceni capiti suo imposuit et deinceps pro insignio viperam cum homine excoriato portavit: anno Domini MLXXXXVIII. Et tum capta civitate Hierusalem Gotofredus de Bujono factus est rex Hierusalem. Cosmas comes Angleriae, Vivianus comes Angleriae, Galvaneus comes Angleriae princeps et dux Mediolani, qui in destructione civitatis Mediolani facta per Federicum Barbamruheam qui ipsum Galvaneum ad osculum pacis in fidem recipiens eundem occidit. Deinde xxII ex dictis comitibus Angleriae una cum trecentis ex melioribus civibus Mediolani ipsorum comitum fidelissimis in Alamaniam transmisit; de quibus omnibus nullum novum sive bonum sive malum abinde citra auditum fuit. Reliquos vero ex dictis comitibus Angleriae extra civitatem ejecit, in here et personis totaliter destructos. Et propter tales destructibiles actus execrabiles et perniciosos, quos ut premittitur exercuerat Fredericus predictus, omisso nomine comitum deinceps dicti sunt Vicecomites. Non exuti propterea adhuc vetustate suprascriptae generosae domus quam autentici libri autenticaeque cronicae memorant seriose. Quae quidem destructio facta fuit A. D. MCLXV. Ubertus Vicecomes junior, Otto Vicecomes archiepiscopus Mediolani, Obizo Vicecomes junior, Tibaldus Vicecomes, Matheus Magnus Vicecomes dominus Mediolani, Galeaz Vicecomes dominus Mediolani, Azo Vicecomes dominus Mediolani filius Galeazii, Marcus Vicecomes, Luchinus Vicecomes dominus Mediolani, Johannes Vicecomes archiepiscopus et dominus Mediolani, Stephanus Vicecomes: supradicti fuerunt fratres Galeatii, et filii Mathei, Matheus Vicecomes junior, Bernabos Vicecomes domini Mediolani, Galeaz Vicecomes, qui fuerunt fratres et filii Stephani. Johannes Galeaz Vicecomes dominus civitatis Mediolani etc. in ducem eiusdem
civitatis intronizatus est: ibi videlicet in venerabili ecclesia almi doctoris S. Ambrosii A. D. MCCCLXXXXV. Johannes
Galeaz junior Vicecomes, Azo Vivecomes qui fuerunt
nepotes regis Franciae ex filia, Johannes (1) Maria Vicecomes comes Angleriae, Philippus Maria Vicecomes.
Hii quatuor sunt fratres et filii Johannis Galeatii supradicti.

Come Sforza e Lorenzo Attendolo se partirono con bona licenza dal conte Alberigo e dal conte Johanne et andarono a trovare M.º Broglia et feceno compagnia insema Sforza, Lorenzo et M.º Martino da Faenza. CAP. XI.

Del anno MCCCLXXXVI cum bona licenzia havuta da li detti conti Albrigho et conte Johanne se partirono Sforza et Lorenso da loro et andarono a trovare messer Broglia (9) et feceno compagnia insema Sforza e Lorenzo et messer Martino de Faenza (3), el quale messer Martino

<sup>(1)</sup> Il Codice Trivulzio e quello di Parigi danno il titolo di duca a Gio. Maria; ed a Filippo Maria oltre quello di duca gli altri di *Popias* Angleriaeque comes ac Ianuae dominus. Io mi sono attenuto al testo del ms. di S. Ambrogio.

<sup>(2)</sup> Il Muratori (Annali ad ann. 1398) lo dice trentino. Il Ricotti (Storia delle compagnie di ventura, T. 2, pug. 182) lo dice di Chieri. Fu dal popolo di Assisi fatto signore di quella città dopo averne cacciato Ceccolino de Michelotti. Il Bonincontri (R. I. S., T. XXI, col. 80 C) dice che commise assai crudeltà nel Piceno. Morì nel 1400 di peste a S. Miniato (ib., col. 89 C) mentre era agli stipendi dei Fiorentini.

 <sup>(3)</sup> Martino da Faenza era della famiglia dei Bernabucci. Riporto i brani con cui è riferita la sua cattura e morte nel Chronicon foroliviense (R. I. S., T. XIX, col. 886 E) « Eodem anno (1417) immediate scilicet 20 die maii » in festo Ascensionis de mane in ecclesia fratrum minorum de Arimino » audiens missam dominus Martinus de Faventia caput fere m. armorum.

fu poi preso dal sig. Carolo da Rimini de l'anno MCCCCXVII, et morto. Se condusseno tutti tre con misser Broglia ad Assisi con la compagnia nel MCCCLXXXXVIII. Et havendo Jacholino con li soi partesani ch'erano Raspanti cazati da Perosa, Pandolfo de Baglioni con molti altri quali se dicevano gentilhomini. Et facendo detti Baglioni et gentilhomini usciti de Perosa Sforza et uno Perino de Tortona con alcuni altri homini d'arme de lanze spezzate andorono con licenza de misser Broglia a Perosa in subsidio de Raspanti che signorezavano Peroza, si per guadagnare la vita loro in su la guerra, si per passare il tempo come fanno li soldati, perchè misser Broglia allora era senza guerra et senza aviamento et soldo. Lorenzo et Martino remasero ad Assisi con misser Broglia, et alcuni remasero con Sforza et Perino li quali con licentia de messer Broglia; però, como è ditto, misser Broglia era senza guerra e senza aviamento se condusse al soldo de la comunità de Perosa che erano Raspanti, che fu pur de questo anno MCCCLXXXXVIII a la uscita de octobre. Allora Sforza con volontà de Perino lui et Perino condussero tutti due insema lanze cento a quello soldo de Perosa, ove steteno ambidui circa anni dui finch' el duca de Milano Johanne Galeazio Maria primo duca sopranominato ebbe Perosa (1) al suo comando

<sup>»</sup> hominum captus fuit per provisionatos Caroli de Malatestis domini Arimini. » (1b., col. 887 B) Millesimo ut supra dominus Martinus de Faventia pro » proditione quia volebat prodere dominum Pandulphum fratrem Caroli » de Malatestis et destruere civitatem eorum fuit decapitatus post mortem » Galeaz domini Faventini in Fano de mense novembris. » Nei Monumenta faventina R. I. S. cont. », col. 574, vien pur riferita la sua morte. Il Mittarelli negli Annales Camaldulenses (Tom. VI, pag. 271) ha pubblicato una parte del suo testamento, che era nella bibl. di Classe, con cui fece molti legati alle chiese di Venezia. Egli era stato agli stipendi di quella Repubblica.

<sup>(1)</sup> Annales mediol. R. I. S., T. XVI, col. 833. Sozomeni Hist. R. I. S., T. XVI, col. 1169 B.

et fu del acccc. Allora Sforza prese una stretta et intrinseca amicitia et benevolenza con quelli Perosini Raspanti che durò molto tempo, et in fine al dì d'oggi, Sforza come morto, gli figlioli sono bene veduti da quelli Raspanti et da molti Perosini. Alora quando Sforza e Parino se condusseno con Perosini, Lorenzo e Martino se condusseno con misser Broglia come è detto de sopra ciascuno con la condotta sua. Essendo allora Sforza con Perosini et essendo a Perosa et per tutto quello paese che venerono gli Bianchi in Italia, che fu una grandissima mortalitade et terribile che fu de l'anno MCCCLXXXXVIII. Bortolo fratello de Sforza che stava a casa al governo della casa, de la famiglia et de possessione, perchè como Sforza et Lorenzo se condussero a fare il mestere de le armi Bortolo volse stare a casa: et Bechetto che era il più giovane volse andare dreto a Sforza nel mestere de le arme. El quale Bechetto fu perfecto et optimo homo d'arme et peregrino in ogni cosa, gli venne voglia andare a videre Sforza et l'altro suo fratello, como fa l'uno fratello con l'altro, non sapendo in quello paese fosse morbo et anche per accontentamento de parenti. Giunto da Sforza stete poco nel paese che se infermò de morbo et morì. Da lì a pochi dì Bechetto anche lui se infermò et morì de morbo: el quale Bechetto era circa de xxvii anni et non più. Gli quali ambidui Sforza fece sepellire in Marciano castello del contado de Perosa, ove fece fare una nobile capella secondo el castello et una nobile sepultura ne la quale fece mettere ambidui.

Come Sforza prese per donna M.<sup>na</sup> Lucia de Torsano et ebbe una figliola chiamata Ursula. CAP. XII.

In questo tempo che Sforza stette in quelle parti prese per donna madonna Lucia de Torsano, de quello paese

gentildonna. De la quale ebbe una figliola, la quale dette a balia a lactare in Mariano; el nome della quale si fu Ursa. Stando Perosini et le cose così, havendo mandato Johanne Galeazo Maria duca de Milano lo exercito sino inverso Perosa, tra che esso duca era ben veduto et voluto da Perosini, tra che quelli che reggevano el stato non gli pareva potessero durare in quello stato, tra che dubitavano essere oppressi da quello stesso exercito, deliberarono dar quella obedientia al duca de Milano, et così feceno; et tutti de uno animo et voluntà dierono et quella città et quello dominio al prefato duca, del anno MCCCC. Havuto che ebbe esso duca de Milano Perosa, in questo anno MCCCC, Sforza et Perino da Tortona rimasero al soldo de esso duca. Et la rasone perchè Sforza et Perino remasero al soldo de esso duca perchè Sforza andò a Milano a capitulare con quello signore duca per lui et per Perino. Et allora Sforza comenzò pigliare amicitia, cognoscenza et demestigeza con quello signore duca de Milano et de Visconti. Et rimasero ambidui a quello soldo ducale con cento lanze (1). Da poi alcuni mesi Perino, perchè rimanesse a lui solo tutta la condotta de cento lanze, cercando de tradire Sforza et non sapendo trovare altro defecto accusò Sforza a quelli che erano lì per il duca che Sforza era guelfo et che guardassero bene come se ne potevano fidare. Allora Sforza fu subito casso dal soldo del duca de Milano perchè era guelfo et non per altro: et questo è certissimo et manifesto. Ma per questo fatto de guelfi et ghibellini quantunque sia cosa ridiculosa, nientedemeno per

<sup>(1)</sup> Il Bonincontri (R. I. S., T. XXI) dice con cento lance. Leodrisio Crivelli (R. I. S., T. XIX, 635 C) dice « Lancearum centum, hi sunt » trecenti equites novissimo prorsus militandi accipiendique stipendii » instituto.

tutta Italia è cosa perniciosa. Non curarò de far digressione dal proposito de la materia principiata, et narrare la origine de essi secondo che se trova ne li antiquissimi annali.

De la origine de Guelsi et Ghibellini. CAP. XIII.

Al tempo de Innocentio papa secondo (el quale fu creato sommo pontefice del anno di nostro Signore Iesu Christo (1) MCXXI.) del MCXXVIIII Rogerio e Guglielmo fratelli et duci de Normandia, la quale prima se nominava Venetia, si condussero con grandissime copie de gente nel regno di Cicilia per subiugarlo et redurlo al suo dominio. Papa Innocentio sentendo questo, per non lassarlo detraere quello reame de la ditione del romano pastore, sotto cui esso regno era subiugato, preparata molta copia de gente mandò contra detti duci de Normandia. Quali eserciti pontificali et ducali giunti a lo debito, cominciata la battaglia tra l'una parte et l'altra, el ducale exercito ottenne la vittoria contro lo exercito

<sup>(1)</sup> Il nostro Minuti, quanto è degno di fede nei fatti contemporanei, altrettanto è poco attendibile quando parla del passato. Tralascerò quindi di rettificare tutti gli errori che sono in questo e nel seguente capitolo. A dar però un'idea della inesattezza del nostro autore dirò che Innocenzo II fa creato papa nel 1130. Non fu sotto il suo pontificato che i Normanni vennero per la prima volta in Italia, ma bensì nel 1016 (Leo Ostiensis Chron. lib. 2 cap. 37), quando di ritorno dalla Terra Santa andarono in aiuto di Guimario III principe di Salerno. La rotta dell'armata pontificia ebbe luogo nel 1053 presso Civitella. I tre capitani dell'esercito normanno in quella giornata furono Unfredo conte, capo supremo, Ricardo conte d'Aversa e Roberto Guiscardo: pontefice era Leone IX. Secondo Guglielmo Pugliese (R. I. S., T. V.) Nicolò II papa accordò l'investitura degli Stati conquistati e da conquistarsi con titolo di duca a Roberto Guiscardo nel 1059, e secondo Leone Ostiense (Chron. lib. 3, cap. 16) nel 1060. E ciò basti. Il Crivelli (R. I. S., T. XIX, 636 e seg.) traduce quasi letteralmente questo brano commettendo gli stessi errori.

pontificale, per forma che papa Innocentio prelibato venne in le mane de detti duci de Normandia, li quali mai non volseno liberare finchè il detto papa Innocentio con essi non venne a conventione et pacti; che furono che el detto papa Innocentio dovesse dare in feudo perpetuo il detto regno de Cicilia a detti fratelli duci de Normandia et soi heredi: et così fu consecuto et liberato detto papa Innocentio. Sentendo queste cose fatte per papa Innocentio con detto Rogerio et Guglielmo, Conrado terzo imperatore el quale prima era inimico del papa Innocentio et più de Rogerio et de Guglielmo, molto più el fo poi sentendo quella concessione fatta del detto regno; et tanto più quanto intendeva quello regno essere iurisdictione dell'imperatore; perchè quello regno prima fu sotto la dictione dell'imperio che pontificale. Sichè malevolo del detto papa Innocentio et mal contento de la impresa fatta de quello regno per li detti Rogierio et Guglielmo et quello obtenuto in feudo quello regno, deliberò con acerbo animo farne vendetta et fare contra loro. Et deliberato ad ogni modo detto Conrado andare contra el papa et contra Roggero et Guglielmo et fargli aspra guerra.

Come Corrado terzo imperatore deliberò de andare contra el papa et contra Rugero e Guglielmo e fargli asprissima guerra. Cap. XIV.

Sentito questo papa Innocentio per fare più tosto contra loro nel suo paese che quelli andassero contra lui, pensò fargli guerra a casa loro, et condusse a suoi servitii Henrico Superbo duca di Baviera, el quale se condusse volontera a quella impresa per certa cagione et ragione li pareva havere nel territorio de questo Conrado. Questo

Henrico havendo aceptato la impresa et essendo appresso alla decrepita etade, quella impresa lassò a uno suo fratello più giovane robusto et possente della persona, apto et consueto al fatto d'arme detto Guelfo. Al quale Guelfo detto papa Innocentio, Rogerio et Guglielmo mandorono de Cicilia et de Italia molte gente in suo favore et aiuto. Conrado presto sentendo el preparamento del detto Guelfo in nome del detto Henrico et l'ainto et favore et possanza gli mandava papa Innocentio et Rogerio, essendo ancora lui a la vecchiezza, elesse in suo nome Federico suo figliolo et fecelo capo de tutta la gente sua a quella impresa contra el detto Henrico et contra la gente de papa Innocentio et Rogiero, el quale Federigo non era de minore animositade, fortezza et astutia del detto Guelfo. Questo Federico era levato et nutrito in una patria o vero terra chiamata per nome Gibelingh, et era sopra modo amato da quelli de la terra et da quello paese. Preparato et ordinato suo exercito, Federico andò contra il detto Guelfo, et giunto insema Guelfo et Federico al loco de Erisboim ne la provincia detta Retia, animosi se denno a la battaglia l'uno et l'altro. Quale commixta con molta morte de persone de l'una parte et de l'altra, dicto Federico al ultimo ruppe detto Guelfo et tutto lo so exercito. El quale Guelfo redutto che fo al suo paese, per recuperare la infamia et vergogna recevuta et per vendicarse de novo postosi in ordine alla guerra, andò contra detto Federico, el quale più animoso che prima per la vittoria ricevuta messe in punto tutto lo exercito, andò a trovar Guelfo presso a una villa chiamata Elenofon poco lunge da Inspruch, et datosi a la battaglia battagliandosi l'uno et l'altro Federico obtenne de novo la battaglia et victoria, et ruppe lo detto Guelfo et tutto lo so exercito: et morto fu Guelfo con gente assai

de soi et presa la maggior parte. Et così rimase in tutto vincitore Federico per Conrado suo patre imperatore. Et perchè usato è in li exerciti gridare ad alta voce, exempli gratia chi Duca Duca, chi Sforza Sforza, chi Brazo Brazo, et chi Marco, et chi uno nome et chi uno altro, secondo li signori et comunitadi che fanno far guerra, così in el detto exercito et battaglie de Henrico per cui Guelfo suo fratello se gridava ad alta voce, et invocava Guelfo Guelfo, tolendo il grido a voce del nome principale del exercito, quale era Guelfo. De Conrado imperatore per cui era Federicho suo figliolo ne lo exercito et battaglie se cridava Gibelinch, non perchè Federico sosse gibelino nè altro, ma lui era contento nel suo exercito se gridasse Gibelinch Gibelinch per rispetto de la patria ove era stato nutrito, portandoli amore et devotione, come ogidì per molti capitani del mestere se grida et invocase il nome de la patria et non el nome loro. E così de allora in qua che fu nel MCXXVIIII si comensò a dire a quelli del papa et ecclesia essere Guelfi da quello Guelfo morto per parte de papa Innocentio; et quelli dell'imperatore essere Gibellini per rispecto de quello Federico che per parte de Conrado tertio imperatore obtene victoria contra Guelfo.

Como papa Innocentio cercava de andare in Italia et operò mandarli sancto Bernardo abate di Chiaravalle per condurre la pace. CAP. XV.

Sentendo poi papa Innocentio el dicto Conrado havere obtenuto quelle vittorie cerchava andare in Italia, operò mandarli s. Bernardo allora in vita seculare abbate de Chiaravalle a reconzilarse per modo restasse a vegnire in Italia contra lui. El quale santo Bernardo con la gratia

de Dio inspirato redusse quella discordia ad pace e concordia. Quale pur concluso ditto Conrado con Ludovicho re de Franzia con grandissime multitudine de gente andò contra Turchi, et mediante il divino aiuto obtenero vittoria contra infedeli et ebbero grandissimo honore. In questi di proprii messer Broglia che era soldato de Fiorentini morì (1) a Fiorenza del MCCCC et Lorenzo de Attendoli rimase alora al soldo de Fiorentini et steteli molti anni. Casso che fu Sforza dal duca de Milano in quella forma, con bona licentia et gratia del duca de Milano Sforza si condusse al soldo de la comunità de Fiorenza con cinqanta lanze del anno Mcccci, per sei mesi firmi, et intrò in Fiorenza a dì vi de aprile del ditto anno; et quello proprio comenzò il soldo suo per le ditte lanze L. In quello tempo morì la prima figliola de Sforza rimasta a baila a Martiano; et quello anno medesimo de MCCCCI nacque Francesco primogenito de maschi de Sforza in santo Miniato del Todescho de Fiorenza in sabato che sa a xxIII de luglio la vigilia de s. Iacomo et s. Cristosonate le xxiv ore, poco dreto all'Ave Maria, et fu la vigilia el sabato, perochè la festa si fa in lunedì xxv de luglio. E fugli posto nome Francesco, per amore del zio carnale zoè fratello de Sforza che se chiamò Francesco e poi Becheto come è ditto de sopra nel principio. Dice la madre, da la quale questo odii dire io, che essendo ella pura e vergiue inante fosse con Sforza, una notte sognava essere in una bella casa dove era una longhissima et alta scala, su la scala essa se mise ad andare et salire. In capo de quella scala gli era una nostra donna dipincta col figliolo in brazo el quale teneva uno pomo d'oro in mano. In capo de quella scala era una grande

<sup>(1)</sup> Vedi la nota 1 del cap. XI, ove è riferita la morte del Broglia.

et bella sala: volendo intrare in quella sala, essendo salita in capo de quella scala et rimirando et guardando con alegro core, si animò quella nostra donna, e facendoli riverenza divotamente pareva che quello nostro signore Ihu Xpo se despicasse de la madre zoè de la nostra donna e piegandose verso lei li gitava in scosso sive in gremio quello pomo d'oro, et quella el pigliava e facevali riverentia. Da lì a pochi mesi se conversò poi con Sforza et da lui ebbe una putta incontinente, la quale non scampò se non che otto mesi. Poco stette poi successive ingravidosse de questo Francesco, quale fu quello pomo d'oro el quale nacque, et fo como che qui ne li gesti suoi amplamente si contene.

De le virtù de le quali fu dotato el conte Francesco primogenito de Sforza. CAP. XVI.

Esso Francesco fu tanto gratioso benevolo clemente benigno misericordioso, bello de persona e de statura, bello de faza alegro et iocondo, de bellissimo aspetto, eloquentissimo sopra ogniuno, fortunatissimo savio e dotissimo de ragione o in calculare, or come se vede exaltato altissimamente, dilecto et amato da signori popoli et gente de ogni conditione, e così più de gente d'arme et saccomani, astuto e bellicoso, sopra tutto in fatti d'arme animoso: con tutte le sollecitudine debia havere corpo humano, poco dormire, poco mangiare et de suo bevere temperato; victoriosissimo sopra li suoi inimici, che mai sua persona, sue bandiere et stendardi ritornarono indietro uno passo. Ha avuto molte et infinite vittorie come ne li gesti suoi particolarmente se contene; misericordiosissimo, senza alcuna crudeltà, et perdonare a suoi inimici se ben gli havesse potuto offendere essendo capitati nelle

sue mani: devotissimo sopra ogni creatura de Dio e de la nostra gloriosissima Vergine Maria: elemosinare sì de giese, si de maridare fanciulle: signore justissimo ne le terre sue: facto conte, essere marchese de la Marca anconitana, capitano generale de la liga venetiana fiorentina genovese, gonfaloniere de la Giesa, grande contestabile del reame de Cicilia; et per sua sollicitudine astutia animosità et virtù acquistò Milano col suo ducato; signore de Lombardia; timone e governo de tutti i signori e gentiluomini d'Italia: largo in donare più tosto in prodigalità che larghezza, dotato de ogni gentilezza, fortissimo in ogni affanno e fatica; e sopra tutte le altre cose ne li affanni adversità e tribulationi sapere fingere coprire gubernare in li affanni adversità e tribulatione e melanconia e dolore, che non parirà fosse quello. De una complessione angelica e mixta che pochi cognoscevano quale fosse. Per forma che tutti li corsi de pianeti e segni celestiali se concordarono a creare quella creatura e natura angelica più tosto che umana.

De la seconda conducta de Sforza con Fiorentini con cento lanze per uno anno. CAP. XVII.

Fornita questa prima ferma de sei mesi Sforza, piacendo li modi gesti opere et solicitudine a la dicta comunità de Fiorenza, ella lo ridusse poi con lanze cento per uno anno. E andò quello medesimo anno per parte de quella comunità in la Marcha Trevisana per stantia in Padoana a Montagnana al re Roberto, re de Baviera imperatore perchè non era electo se non novamente; el quale imperatore era amicissimo de Fiorentini; perchè alora il signore de Padua, Iohanne Bentivoglio et Fiorentini erano in liga: el duca de Milano et Venetiani se intendevano insema. Et venne in aiuto de messer Francesco de Carrara, signore de Padua. E lì allora re Roberto concesse a Sforza e a tutta sua casa de Attendoli che portassino per arma el leone d'oro overo gialdo col codogno in la gamba manca, e la gamba dericta sopra el codogno, dicendo Sforza che voleva el leone tegnisse la gamba diricta de sopra per difensione del codogno; però che tenendo el codogno de sopra pariva lo offerisse per dare ad altri. El quale re Roberto fu quello che testificò e cognobbe Sforza essere disceso da quelli reali de Datia come per testimonianza de esso re Roberto se trovò a Padoa, et come venerono quelli Attendoli in Italia, e come in Datia se ne trovano ancora. L'altro anno del Mccccii Sforza se partì da Montagnana et con esso andò messer Rainaldo de Gianfigliazzi, et messer Filippo Corsino ambassadori e commissari fiorentini in campo a Bologna per soldo de la comunitate de Fiorenza. Allora Iohanne de Bentivogli signorezava Bologna a bachetta perchè era citadino et sol credito et seguito de suoi et de suoi partigiani si la prese in tirannia, subjugò la libertà et fessi signore a bachetta. Et era in liga con Fiorentini et el signore de Padoa, et como è detto el campo alora de Fiorentini et de Iohanni de Bentivogli per stare più seguro da lo exercito del duca de Milano, che era appresso al Panaro in Modonese, se redusse a Casalecchio. Standoli lo exercito ducale, del quale era luogotenente ducale messer Jacomo Dal Verme et capitano generale Bernardono Trevisano homo ferocissimo, et el conte Alberigho da Zacconara. Questo conte Alberigho (1) essendo nel reame de Cicilia a soldo de Carlo da la pace, come ch'è dicto, in battaglia rotto dal duca de Venoxia fu posto in

<sup>(1)</sup> Il Barbiano fu fatto prigioniero nel 1392. Vedi giornali napoletani R. I. S., T. XXI, col. 1062. Crivelli l. c. col. 639.

prigione, e volendo el duca de Venoxia redimerlo, et non volendo el conte Alberigho ponere taglia, non gli deteno altro tormento nè tortura se non che lui con stimuli el facevano dì e notte vigilare. El quale non potendo dormire, la natura declinata per lo somno sentendosi mancare se poxe taglia ducati Lx milia, come desperato a morte per lo somnio. Ma non però che sapesse onde pagare quella taglia missa per fuggire la morte. E chi scampa una hora ne scampa mille. Poi el duca de Milano el quale non cercava altro che havere homini famosissimi et sentendo la fama del caso del conte Alberigho cercò per pratica haverlo, e finalmente per concordia lo rescosse de presone per ducati xxx milia, et altri ducati xxx milia glie li dette per condurlo in Lombardia nel numero del suo soldo. Et conducto in Lombardia et facto capitano de la gente ducale insema con Bernardono et con messer Jacomo Dal Verme, se condussero con lo exercito ducale in su quello di Modona. Et giunto lì, sentiti li modi de la gente de la liga e dove erano passati el Panaro, andorono a trovare a Casalechio (1) lo exercito de Fiorentini e de Johanni Bentivogli per desordine de Tartaglia da Lavello ch'era con Fiorentini. El quale trovandosi a uno passo abandonò quello passo. Quale reducto abandonato la gente de la liga tutta se messeno in fuga. Alora fu dicto, e fino al dì d'oggi se dice, che la compagnia de la rosa ruppe quello exercito; et pur non fu vero; ma fu lo exercito del duca de Milano, e fu solo per lo desordine de Tartaglia da Lavello. Alora lo exercito del duca de Milano rotto che ebbeno

<sup>(1)</sup> Sul combattimento di Casaleccio vedi quanto ne dice il Gattaro (R. I. S., T. XVII, col. 849 e 850) che loda assai lo Sforza. È strano come il Minuti non abbia raccontato più in disteso questo fatto d'arme tanto omorevole per lo Sforza.

quello exercito, con la parte haveva in Bologna entrorono in Bologna, presono la città, fu morto (1) Johanne de Bentivogli, et cazati fora li Bentivogli fecero signore el duca de Milano.

Come Sforza andò a Fiorenza a pede con uno bastone in mano. CAP. XVIII.

Sforza liberato da inimici, come l'è usanza del mestero de le armi, andò a Fierenza a pede con uno bastone in mano; la quale andata in quella forma fu cagione fare ritornare a Fiorenza molti homini d'arme et sacomani in quella forma et Sforza non el fece ad altro fine che per dare exemplo ad altri. Dopo quella rotta ritornato Sforza a Fiorenza in quello modo rimase al soldo de Fiorentini uno bono tempo. De questo anno de mecceni del mese de (2) . . . . nacque madona Elisa et fagli messo nome Elisa per rispecto de madonna Elisa madre de Sforza, non obstante che madonna Elisa anche fosse viva. Questo medesimo anno del accecu transmigrò de questo mondo el duca Johanne Galeatio Maria primo duca de Milano, et deinde poco dereto havuto el dominio de Bologna, in Marignano a di iii de septembre; per lo quale prima che morisse aparve più volte la cometa. Al quale duca nel tempo de sua morte obedivano Pisa Perosa Siena Verona Padova Treviso, et altre terre et città teneva in Lombardia. Questo duca de Milano ebbe dui figlioli legiptimi et uno naturale. El primo ebbe nome Johanne

<sup>(1)</sup> L'uccisione del Bentivoglio è raccontata minutamente dal Gattaro (l. c. col. 854): ebbe luogo al 28 giugno 1403. Vedi anche il Delayto (R. I. S., T. XVIII, col. 970 E). L'autore della cremaca di Bologna dice che gli furon fatte più di 40 ferite (R. I. S., T. XVIII, col. 574 B).

<sup>(3)</sup> Manca il mese tanto nel ms. Trivulzio che in quello della Bib. imp. di Parigi, lasciatovi lo spazio in bianco.

Maria, el secondo Filippo Maria, el naturale fu Gabriel. El primo se chiamava conte de Papia: morto el duca Johanne Galeazo rimase duca de Milano Johanne primogenito et Filippo Maria conte de Papia. El quale Filippo Maria fina a la morte del duca Johan Maria vivete non molto abondantemente, et molte volte con gran necessità. Morto dicto Johanne Galeazo duca de Milano li Fiorentiui da lì a pochi mesi, anche v o vi, che fu del anno acccciii, mossero guerra a Pisa che stava a obedienza del duca de Milano; et Veneziani mosseno guerra al conte de Carrara che teneva Padua, a uno tempo medesimo, o vero poco da l'uno de l'altro e giaschuna comunità obtenne sua impresa; perchè Fiorentini obtennero Pisa et Venetiani sconfixero in tutto casa de Carrara et presono Padua. Ad evidentia de queste due citadi zoè Padua e Pisa è da sapere che Pixa, creato Johanne Galeazo Maria duca et havuta la obedientia de Pisa, la dette ad Gabriello suo figliolo naturale, el quale sentendo poterla mal tenere per ostacolo de alcuni gentilomini pixani, vendete la fortezza a li signori gentilhomini Gambacurta, li quali funo signori. Poi uno Jacomo d'Apiano principale canzeliere con astuzia tolse il dominio a li Gambacurta et fecese signore. El quale da lì a poco tempo vedendo male poterla signorezzare se accordò col duca de Milano et deteli Pisa, el duca gli dette Piombino con sue pertinentie. Da li a poco tempo li Gambacurti de novo ritolseno Pisa al duca de Milano et la tenerono in dominio finchè li Fiorentini gli mandorono al campo et l'aveno come de sotto se contene. Del MCCCLXXXVIII passato ebbe il duca de Milano Padua, et fece andare a Milano el signore de Padua et deteli certa provixione: pur stava però come presone, non potendo andare dove voleva fora

de la città. Da lì a poco tempo questo signore (1) de Padua pur seppe tanto fare se ne fuggì da Milano et andò ad Padua ove entrò con tutto una boschera a le spalle como fanno fachini che vanno fazendo giavadure (9) et conziando lavegii (3). El quale intrato dentro la notte con li suoi seguaci et partesani tolse Padua al duca de Milano et fece liga insema con Fiorentini e Johanne Bentivogli che era signore de Bologna. El duca de Milano se intendeva allora con Venetiani et aveva una stretta amicitia insema. Sichè intendendosi insema el duca de Milano et Venetiani et essendo in liga Fiorentini Bentivogli et el signore de Padua, Fiorentini operarono che lo imperatore, Roberto chiamato, novo electo, venne in Padoana al offexa del duca de Milano secretamente e a defexa del signore de Padua. Ove andò Sforza come è ditto de sopra; sì che per questa cagione, morto el duca de Milano, Venetiani mandorono il campo a Padoa e infine la ebbeno per tradimento, et fecero morire a tradimento el signore de Padua. Quel ch' el tradì fu Francesco (4), che, morto el

(2) Ms. di Parigi ha chiavadure.

<sup>(1)</sup> Sbaglia qui il Minuti. Chi fuggi, non da Milano ma bensi da Asti, fu Francesco Novello. Al di lui padre Francesco il vecchio, cui era stata tolta dal Visconti la signoria di Padova, era stato assegnato per stanza la città di Cremona. Il Gattaro, l. c., racconta assai diversamente l'entrata del Carrarese nella sua città natia, e come ricuperasse il dominio avito. Se male non mi appongo, il Minuti confuse il modo dell'ingresso di Francesco Novello con quello del fratello di Francesco da Vico in Viterbe nel 1375, il quale realmente entrò in essa travestito da villano, come trovasi raccontato dal Bussi, Stor. di Viterbo dietro i vecchi cronisti.

<sup>(3)</sup> Voce del dialetto milanese. Nel Cherubini si trova Lavesg: pietra leggerissima che resiste al fuoco con cui si fanno pentole. Giavadure per chiavadure come sta nel Vocab. della Crusca.

<sup>(4)</sup> Chi fosse questo Francesco che tradì i Carraresi non seppi trovare. Il Gattaro che dà il nome di tutti quelli che contribuirono alla rovina di questa famiglia e racconta il loro tristo fine, non parla d'alcuno ch'avesse nome Francesco.

signore de Padua, andò a Ferrara fingendo fugire per coprire el tradimento, et morì da lì a poco in Ferrara. Posto in su la strada larga rimpeto sancto (1) ..., dove andò uno gran tempo l'anima spersa per quella casa, performa che sece mal sentire a molte persone habitanti in quella casa taliter che pochi volevano abitare in quella casa: lo dico de visu. Et Fiorentini mandorono el campo a Pisa et la ebbeno. El conte Bertholdo Ursino per loro capitaneo generale et con lui Sforza, Tartaglia da Lavello, Lorenzo Attendolo, Zanino Cribello et Pedrone de Castro contestabile de fanteria et più altri condottieri. Et crescerono conducta allora a Sforza et Tartaglia, e gli detteno cavalli ccc peruno di condotta, li quali tenerono assediata Pisa uno bono tempo, et su nel Mccccvi, et la ebbero per forza de fame et de necessità et extremità de viveri fina a mangiare topi, cani et ogni immonditia per vivere. Et così stando assediati del anno meccevi de septembre quelli Gambacurti et Pisani vedendosi malconducti in pessima extremità, sapendo loro Senesi secrelamente essere odiosi de Fiorentini, alora per obedientia da loro data al duca de Milano richiedeteno a Senesi subsidio. Quali Senesi secretamente deteno denari a Gapare de Pazi de Valdarno strenuo homo d'arme et rebello de Fiorentini (i quali Pazi al ultimo furono dapoi destituti et disfatti all'ultimo exterminio) et Agnolo de la Pergola, quali se vivevano come soldati sotto la umbra de re Lanzilago. Dicto Gaspare et Angelo secretamente tolti li danari da Senesi se partirono da quello de Roma, come homini del re Lanzilago et con quella voce, quantunque havessero avuto secretamente li danari da Senesi. Et venendo con persone circa pcc da cavallo et da pede

<sup>(1)</sup> Manca il nome nel ms. Trivulzio e di Parigi, lasciatovi lo spazio in banco.

per maremma de Sena per fare la via de Castiglione de la Peschara che ancora tenevano Pisani: et altro de là non gli era rimasto. Sforza essendo advisato de la venuta loro prima che alchuno altro per le intelligentie private aveva con molti per lo suo optimo et amorevole portamento et pratiche teneva con suoi amici. Notificata questa cosa a Guglielmo Capponi et Bartolomeo Valori commissari in campo de Fiorentini et al conte Bertoldo de Ursini capitaneo generale de Fiorentini, con volontà loro tolse tutti li homini d'arme et sacomani utili tutti senza cariagio; excepto de quelli de Tartaglia perchè fino allora gli era inimico solo per invidia; et con questo se ne andò a Volterra de Fiorentini che era terra separata per sè ma sotto Fiorenza. Et lì tolto uno Petrono de Castro contestabile de Fiorentini con alcuna fanteria, tanto che erano circa cinquecento persone da cavallo et da pede et tutti utili et senza cariagi, et col nome de Sto Grigorio essendo guida sempre el dicto Petrono perchè sapeva molto bene el paese, se partirono et cavalcarono sempre de tracta di e notte per quella maremma de Sena et de Piombino et longe da Castiglione de la Peschara per non essere sentiti, et cavalcarono circa miglia Lx. Havuta informazione dove erano alloggiati li dicti Gaspare et Angelo, Sforza aloggiò longe da loro la notte circa cinque miglia. L'altro giorno in ordine e colli agguati suoi Sforza, quelli liberamente et senza suspicione como de usanza de exerciti, et non pensando trovare inimico alcuno sprovvedutamente giunti dove era Sforza apizatosi Sforza con loro li ruppe de tracta, perchè andavano liberamente senza ordine alcuno come è dicto de sopra. Rotti et presi tutti questi, Sforza stette lì la notte et alogiò lì con quella preda. La notte come era usanza de Sforza che sempre levava campo inanzi giorno un hore, essendo longe da

Castiglione de la Peschara circa vii miglia et non havendo ancora alcuno sentito niente de quella rotta, Sforza tolse le giornee(1) de la divisa de Gaspare et de Angelo, presi et messogli indosso ad alcuni suoi famigli et huomini d'armi, segundo parse a lui et mandoli a la porta de Castiglione de la Peschara, li quali erano de Pisani como è ditto de sopra, et quello poco subsidio o victualia o altro che avevano Pisani, havevano da Castiglione de la Peschara li quali erano de Pisani. Et ordinò quelli andasseno alla porta dicendo a quelli che erano per guardia o per altro alla porta, come erano famigli de Gasparo Pazo et de Angelo de la Pergola, et che avevono la sua divisa perchè andavano per soccorso de Pisa con una gran gente, et che apareggiassero de la victualia per lo esercito, et con tali parole vedesseno modo andare un poco dentro al ponte in la porta et pigliare le guardie et torre la porta, et lui li saria a le spalle a soccorrerli, et potendo avere la porta non dubitava che non pigliasse la terra. Li quali fecero bene secondo l'ordine dato da Sforza; et giunti a la porta quelli della terra vedendo quelle divise et dando fede, quelli entrati dentro la porta Sforza li fu presto alle spalle: senza uno puncto de tempo entrorono dentro, preseno la terra et sacomanaronla tutta. La quale sacomanata Sforza se ne tornò all'exercito contro Pisa con quella vittoria. Facto sapere a Pisani quella nitoria et como erano rotti Gaspare de Paxi et Angelo de la Pergola che andavano per soccorso et presi tutti, et sacomanato Castiglione de la Peschara, Gambacurti e Pisani ne presero tanto smarrimento che sbigottiti perderno l'animo la speranza et el favore, che da lì a pochì mesi deliberorono in tutto renderse a Fiorentini. Per la

<sup>(1)</sup> Specie di veste militare aperta davanti.

qual cosa quelli Gambacurti el popolo pisano presa partita con Fiorentini dettero Sancta Maria in Bagno et alcune altre terre a li detti Gambacurti, et elli lassarono Pisa ad voluntà del popolo, pur però mal volontera, a Fiorentini. Sì che Sforza per quella cavalcata et victoria et per sua solecitudine fu potissima cagione fare che Fiorentini havessero Pisa. In quella introrono del anno meccevi a dì viii de octobre.

Como Fiorentini ordinarono dare a Sforza de provisione ducati zinquecento ogni anno. Cap. XVIIII.

Dopo questo per remuneratione de le optime opere virtudi et sollecitudine de Sforza, Fiorentini ordinarono dare a Sforza de provisione ogni anno ducati p d'oro in perpetuo, fosse Sforza dove se volesse, et anche soldo se volesse, et anche avesse che conducta se volesse. Et questo se intendeva ultra ogni soldo havesse. La quale provisione non durò però se non che fin che Sforza andò nel reame et che se condusse con lo re Lanzilago. Allora Fiorentini presono l'amicizia et fraternità de Brazo. Et più la detta provisione de ducati ccccc l'anno non deteno a Sforza; non però che fosseno inimici de Sforza, ma se accostorono con Brazo et lassorono Sforza. Havuta Pisa in possanza de Fiorentini cominciò in tutto l'odio et inimicizia de Tartaglia contro Sforza, invidioso che fosse più honorato, reputato meglio veduto et tractato da Fiorentini che non fosse lui. Del anno mecceni Sforza ebbe uno altro figliolo che chiamò Albrigho, el quale nacque in Poggibonzi. Et da lì a poco tempo morì in Castello fiorentino, del detto anno Bonifacio papa IX, el primo di de ottobre (1). Et in quello medesimo mese

(1) Vi è confusione negli anni: Bonifacio IX morì nel 1404.

fu creato Innocentio papa septimo, da Sulmona, et fu incoronato a dì xi de novembre. Del anno MCCCCIIII, nacque in Arezzo de Toschana a dì xiii de zenaro mad. Antonia, che fu muliere del sig. Ardizone de Carrara. Et in questo medesimo se fecerono molte novità a Roma. Del anno uccccv papa Innocentio septimo morì in Roma del mese de octobre. Et successive fu creato papa Gregorio XII da Venetia. Questo anno Paolo Orsino et Zocolino de Michelotto ferono molte cose in Roma. Del anno MCCCCVII nacque in Castello fiorentino de Toscana del mese de mazo a Sforza uno figliolo chiamato Leone, el quale fu nutrito da Lorenzo Attendolo per alcuni anni in Fiorenza. Poi a li viiii de octobre Fiorentini ebbero Pisa como è già dicto de sopra. De questo anno de MCCCCVII re Lanzilago mandò a Roma circa vii mila cavalli el quale fuggì in castel S. Angelo. Paulo Orsino poco inanzi sera conduto con el Papa e con la giesa per opera del conte Tagliacozzo. Et intrò in Roma con la parte Ursina et ruppe la gente de re Lancilago et cazoli et prese cavalli circa a tre milia. Allora el papa dette Narni a Paulo Orsino in vicariato per cinque anni. L'anno poi che venne MccccvII in Pisa del mese de (1) ..... nacque a Sforza uno figliolo septimo chiamato Johanne. Nel detto anno papa Gregorio se partì da Roma facendo voce volere andare al Concilio secondo haveva promesso andare in conclave quando fu creato Papa. Re Lancilago mandò denuo a Roma ove cra rimasto Paulo Orsino. Finalmente Paulo Orsino trovò scusa che non se poteva desendere et accordosse et condussese con re Lancilago con lanze DC et fanti CC, et dete Roma al re Lancilago, et per sua scusa mandò a notificare questo al papa.

<sup>(1)</sup> Manca nel ms. Trivulzio e di Parigi, lasciatovi lo spazio in bianco.

Come Sforza andò al soldo del marchese Nicolò da Este de Ferrara con settecento cavalli et capitaneo generale per la guerra de messer Ottobon Terzo. Cap. XX.

Del anno mecceviii Sforza se partite del mese de magio da Fiorentini con loro bona licentia et gratia et andò al soldo del marchese Nicolò da Este de Ferrara per le guerre de messer Ottobon Terzo, che teneva Parma et Regio de Lombardia et Borgo S. Donino, con cavalli septecento, et fu capitaneo generale. Alora Sforza leva li stendardi da li quartieri e passò per mezzo Florentia con detti stendardi. Quando se partì andò dal marchese predetto e stete a soldo del detto marchese mesi xvii. Ouesto anno medesimo circa la fine de novembre Micheletto con una quantità de homini d'arme più de xu essendo corso uno giorno a Parma, come se fa al tempo de guerra, misser Otto el prese con circa xu homini d'arme et fecelo mettere in presone nel camuzone de Parma con ferri a le mane et li piedi in ceppi, et con catene al collo fino al marzo de l'altro anno accecviiii, facendoli pessima compagnia gettandoli l'acqua adosso, et mal vestito e peggio pasciuto. Li quali poi ruppeno la presone, del mese de marzo, con lo manico de la lucerna. Essendo cavalcato messer Ottobon Terzo et piovendo uscirono da ceppi et cavorsi li ferri con lo aiuto de uno, piliarono le guardie de la porta de la città et amaserono uno che voleva gridare, l'altro menarono con loro. Et essendo tutti in camisa andorno a Filino che teneva uno Visconte de Rossi, al quale quantunque fosse uno de Rossi messer Ottobon Terzo non gli faceva guerra, el quale con grandissimo dubio et sospetto li accettò. Et poi per pietà vedendoli a quello tempo in camisa che per altro feceli vestire tutti de novo et poi se ne andorno

con Dio, et lassò la terra a loro. Misser Otto retornato a Parma de la cavalcata trovati quelli essere fuggiti se ne andò de tratta, sentendo loro essere andati a Filino, con la gente sua. Michelotto con li altri furono a la difesa così della terra come de loro; dove che messer Otto fu ferito in uno pede per forma fu necessario alevarse et ritornare a Parma. Et Micheletto con li altri homini d'arme se ne andorono da Sforza a Robera et Modana.

Come Sforza mandò in sacchi la notte le arme de una frotta de suoi homini d'arme et sacomani in uno bosco.

CAP. XXI.

Del anno necceviiii fu praticato tra el marchese de Ferrara et messer Otto, che era compare de esso marchese, fare (uno certo loco deputato) uno certo parlamento per venire a concordia de pace. Dato l'ordine de parlare insema tra Reggio e Robera, Sforza mandò in in sachi de nocte le arme de una gran frotta de suoi homini d'arme et sacomani in uno bosco molto folto tra Reggio e Robera fora de strade et de ville. Quali homini d'arme el giorno deputato che dovevano venire a parlamento la mattina andarono là ad armarse secretamente. Venuto messer Otto sopra uno ronzino piecolino con uno capucciotto con la becha longa che tochava terra, come se portava allora, Sforza essendo con el marchese solamente con la panzera indosso che era sua usanza, messer Otto, per sospetto, domandò perchè Sforza aveva la panciera indosso. Respose el marchese che era sua usanza, et che mai non andava senza, come era il vero. Giunto al loco del parlamento presso circa tre miglia a Robera su la strada diritta, venuto Micheletto con li

altri armati con le arme coperte con mantelli, Sforza vedendo che a Micheletto el quale haveva l'ordine de ammazzarlo per vendetta et sua rappresalia gli era mancato l'animo, se fece inanzi a messer Otto, et appresso in modo che messe animo et ardire a Micheletto che gli dette per forma che cadette da cavallo; dove Micheletto smontato a fine de ammazzarlo el resto de la gente furono prese quasi tutti, tra li quali fu preso Guido Torello et Antonino dell'Aquila et altri. Nicolò Guerrero era rimasto in Parma con sua conducta. Et così misser Otto fu morto a xxvII de marzo (1). Morto misser Otto Sforza andò subito a Reggio et ebbelo, et avuto andò a Parma, la quale vedendose abbandonata se dette a Sforza. La gente de Nicolò Guerrero (2) se redusse in la cittadella, Sforza avuta la città andò a combattere la cittadella, la quale ebbe per forza et prese la gente de Nicolò Guerrero et lui se salvò. Avuto quella andò a Borgo S. Donino et acquistollo subito. Et così acquistò Regio, Parma et Borgo S. Donino con tutte le altre terre che teneva messer Ottobon Terzo. El marchese dette Montecchio de Parmesana in tutto liberamente a Sforza, et li dette il stendardo de diamanti. Allora Sforza comensò a portare inanse et mandare el stendardo de quarteri sotto cui andavano li saccomani con qualche homini d'arme che li governavano et regevano. Et li homini d'armi andavano poi sotto el stendardo de diamanti con loro regazi.

<sup>(1)</sup> Nessun autore racconta così dettagliatamente l'uccisione di Ottobuon Terzo. Però il Minuti tace la circostanza riportata dall'autore del Chronicon Tarvishum (R. I. S., T. XIX, col. 844 E), che alcuni nemici mangiarono della sua carne; e peggio dice il Delayto (Annales Estenses R. I. S., T. XVIII, col. 1066).

<sup>(2)</sup> Era costui figliuolo ad Ottobuon Terzo, ed era chiamato Guerriero per soprannome (Giovio vita di Muzio Sforza).

Come Sforza andò al soldo de Fiorentini et de misser Baldassare Cossa allora legato della Giesa a Bologna con lanze DCCC et fanti CCCC. CAP. XXII.

Da poi molti giorni Sforza se partì del mese de setembre et andò ancora a soldo de fiorentini et de misser Baldassare Cossa allora legato de la Giesia a Bologna, con lanze ottocento e fanti cccc, et capitulò che non dovesse per modo alcuno essere ne andare contra el marchese de Ferrara et accadendo il bisogno potesse andare al soccorso suo, e così capitulava con ogniuno con quello capitulo quando se conduceva con loro. Et scrisse a Pianoro et scripto che ebbe andò a Fiorenza in el patrimonio et poi a Roma. Sforza giunto a Roma ove era Paulo Orsino, Gentile de Monterano et altre genti della Giesa aloggiorono in el borgo de S. Petro perchè re Lancilago teneva la città di Roma. El castello de S. Angelo, nel quale era castellano uno misser Bertuccio da Corneto, se teneva per la Giesa: la metà del ponte de S. Angelo era tutto sbarrato. Sforza, Paulo Orsino, Gentile de Monterano, Brazo et altra gente de la Giesia ch'erano lì vedendo che lo stare loro lì non li faceva fructo ne utile, et tutto era tempo perduto se partirono da Roma et andorono tutti inverso Monte Gentile, et passorono, sotto Monte Rotondo, el Tevere a guazzo ove se annegarono molti, poi se partirono de la et andorono tutti alle stanzie. Sforza andò in quello di Todi ove era Tartaglia da Lavello per lo re Lancislago. Paulo Orsino a le terre sue, Brazo, che era con la Giesa allora, andò in quello de Perosa. Gentile de Monterano andò a Cecchano. Allora Sforza, verso quello de Todi saccomanò Lagusello et prese S. ta Ficitella et due castella de quelle de Todi, et non potendo aloggiare lì tutti per la neve se redusse a Melia et andò a castello di Valenza et l'ebbe per accordo. Dietro a quello se accordò una gran frotta. Allora intrò in quello de Valenza lui et la compagnia alogiò per altre castella acquistate et così acquistò tutto el contado de Todi, e non se teneva se no el corpo de la città per re Lancislago dove era Tartaglia come è detto. Stando Sforza a collo de Valenza praticò et condusse il matrimonio con mad. Antonia de Salimbeni, figlibla de Angiolino de la Rocha, che era stata muliere de messer Francesco da Casale che era signore de Cortona. El quale misser Francesco fu morto da uno cusino che era gobbo per farse signore come fece. La quale madonna Antonia gli dette le infrascritte terre: Monterone, Montenero, La Ripa et Bagno, Avignone, Chiusi ebbe da poi qui se narra. Sforza cercò ancora avere Cortona ma non gli venne fatto. Poi ebbe Chiusi da Cecho Salimbene el quale la dette per avere amicizia con Sforza, et sue spalle, et anche perchè Cecho stava sempre in timore et sospeto che Senesi non glie la togliessero. Sforza tenne quelle con le altre terre de là. Stando Sforza a collo de Valenza se principiò la inimicizia tra Sforza e Paulo Ursino, perchè allora Paulo Orsino cominciò a desviare la compagnia a Sforza: et andossene allora Johanne de Michele con alcuni altri homini d'arme con più di cento cavalli a Narni et a quelle terre. Questo armo essendo andato Gregorio papa XII a Lucca fingendo volere andare a Pisa al concilio come haveva promisso quando fu creato papa, et essendo fatto in Pisa el concilio de cardinali per creare uno pastore, papa Gregorio non volse renunciare ne gli volse andare, unde per il concilio fu pronunciato scomunicato, et fu creato papa Alessandro V. Messer Pietro da Candia era arcivescovo de Milano et cardinale. El quale stette pochi mesi in papato perchè morì. Questo anno in Codognola a dì xxviii de octobre a Sforza nacque uno figliolo al quale fu posto nome Giorgio. Quando Sforza el seppe non gli piacque quello nome. Et essendo creato novamente papa Alessando, volse Sforza per amore de quello se chiamasse Alessandro, et così se chiamò. Del anno meccex andò papa Alessandro predecto a Bologna, morì, secondo se dice. Et misser Baldassare Cossa che era napolitano disse a tutti li cardinali a la napoletana: «Papa voglio esser io ». Et fu creato papa. Andò verso Roma et ebela come pastore della Giesa, ma non entrò però dentro de Roma. Re Aluisi secondo figliolo et successore del primo re Aluisi che se chiamò duca d'Angiò morto a Biselli, el quale re Alvisi secondo fu patre del re Aloisio tertio et del re Renato che già era andato in quello de Roma inante che papa Alessandro quinto fusse creato, et era in ligha con la Giesa et con fiopentini. Bacendo re Lancislago guerra con fiorentini fu fatta la pace tra re Lancislago et Fiorentini, la quele concluse re Aluisi, rimase in liga con la Giesa et con papa Joanne XXIII. Alora Sforza se liberò da Fiorentini et remase capitano de papa Joanne et de la Giesa. 

Come Sforza rimase libero da Fiorentini et rimase capitano de papa Joanne et de Giesa. C.s. XXIII.

Essendo Sforza in quello de Todo a collo de Valenza se parti da lì, et menò seco madonna Antonia con tutta la gente sua et andorono a Chiusi in el Patrimonio. Et andò per quella via per accompagnare madonna Antonia. Et vide se poteva pigliare qualche pratica per avere Cortona che doveva essere sua secondo, gli era stato promesso quando prese madonna Antonia. In questo tempo

che Sforza stette a Chiusi a quelle pratiche l'armata del re Lancislago prese el porto de Calamone che tenevano Senesi, li quali mandorono a Sforza pregandolo volesse andare o mandare soccorso. Subito gli mandò Micheletto et Bosso Attendoli con circa ccc persone da cavalto et da pede, li quali zonti là senza tardità hebeno la terra et cacciati i nemici se miseno a combattere la rocca et obtenela. Et così recuperata la terra et forteza retornorono da Sforza con victoria et con singolare amore de Senesi, et questo fu nel principio della stretta amicizia fra Sforza e Senesi. Giunto là Sforza et volendo el fatto de Cortona allora non potendo avere loco menò madonna Antonia a Civita Castellana, et li la lasò, et lui andò con la sua gente a Roma. Giunto a Roma stete pochi dì, et sentendo quello faceva re Aluisi se partì da Roma con l'altra gente de la Giesa, et gli andò ancora Paolo Orsino, quantunque fosse principiata la inimicizia tra Sforza e lui come ditto è. Et andorono tutti a trovare re Aluisi che aloggiava appresso a Caporano et venerono in Roma con lui in compagnia uniti insema. Et essendo re Lancislago (1) aloggiato sotto Rocha Secca tra Pontecorvo et S. to Angelo e S. to Germano tractarono infra tutti quello era da fare, et se dovevano andare a trovare re Lancislago o nò. Finalmente la più parte diceva de nò. Sforza diceva de sì allegando che essendo la maestà del re lì con tanti capitani et tanta bella gente et utile non mettendosi loro a fare qualche cosa, che alla maestà del re Aloisi e a tutti loro seria la maggior vergogna et infamia se potesse dire, et che non havendo a fare con li inimici era meglio e più onore non essere redotti lì; confortandoli et inanimandoli a pigliare

<sup>(1)</sup> Giornali napoletani, l. c., col. 1073.

battaglia con loro che non dubitava non fosseno vincitori. Et ultimamente con queste ragioni et per voce de Sforza se obtenete de andare a trovare el re Lancislago et havere a fare con lui. Et così con il nome de S. to Georgio se partirono a dì xv de magio de Caporano et passarono el fiume a guazo, che il primo fu Sforza a Pontecorvo. Et da lì andorono al re Lancislago sotto Rochasecca, el quale li aspettava animosamente in battaglia, col quale erano infra li altri misser Betto Amiglio et Bracha da Viterbo, conte de Policastro, Cola da Campobasso, el conte Oliveto, Zanino de la Treza, misser Malacarne, Daniel da Castello, et più altri condottieri et capitani. Et questa mattina re Lancislago sentendo li inimici andare inverso lui, vestiti misser Zanino Carazo conte de Avelino con alcuni altri alla sua divisa come lai proprio che esso re non era conosciuto da quelli, et feceli tutti septe cavalieri, et como se mandava qualche squadra gli mandava uno de quelli che ogniuno se credeva fusee el re. Sforza era suxo uno avantagioso corsero ditto Cervio, et quello non se lassava maneggiare se non solamente da uno ragazzo, et fu el primo assaltatore dello exercito contra li inimici. Dove apizzato el fatto d'arme el quale durò assai, finalmente Sforza con quello corsero et altri suoi homini d'arme electi non attendendo se non andare inanzi rompendo gli inimici gli mise in fuga. Per modo furono rotti, così che da poi el re Lancislago disse molte volte a Sforza « tu fosti quello che me ruppe col tuo cavallo ». La quale rotta fu a xxvi de magio. Et furono presoni in casa de Sforza molti condotteri et maxime el conte de Olliveto, el conte de Campobasso, et alcuni altri. Et furono guadagnati in casa soa x stendardi de quelli capitanei del re Lancislago. Fatta la rotta el re Aluisi, Sforza, Paulo et tutti li altri retornorono a li suoi

alogiamenti et la sira liberarono tutti li homini d'arme et saccomani presi. El re Lancislago se redusse nel reame, che se lo re Aloisi li andava dreto, come retornò in dreto lo cozava fine in terra de Lavoro e intrava nel reame come vincitore. Re Aluisi sentendo lo re Lancislago farse forte a S.10 Germano andò a Cangelli per vedere se poteva passare per seguitare la impresa a quello passo el quale trovò ben fornito. Allora el re Aloisi vedendo non potere andare inante nè seguitare la vittoria nè entrare nel reame retornò a Roma con tutta quella gente. Allora quelli capitani vedendo non potevano fare altro, re Aluisi non adaptarse a fare altra provisione et procedere più dreto a quella impresa, per quella volta se partirono tutti et andorono alle stantie, et papa Joanne e lui remasero a Roma. Sforza andò in quello de Rieti et prese Cornabecho, Castello Tadino et circa x terre del contado de Rieti. In Rieti erano de la gente del dominio del re Lancislago. Sforza stette lì molti giorni poi andò a Spoleti. In quello inverno tra decembre et zenaro stando Sforza a Spoleti Bosso Attendolo fece una cavalcata in quello de la Matrite per Lavene et retornando con un grosso bottino et guadagno se infermò per Lavene et morì: el corpo del quale Sforza mandò a Martiano ove era sepellita la figliola et fratelli de lui. Et lì el fece sepellire presso li altri. Questo Bosso era tanto gagliardo, animoso et virile et sapeva così bene condurre et era tanto ben voluto da la gente d'arme et da ognuno che el re Lancislago non cercò mai altro che volerlo torre a Sforza, et se el fosse vissuto el re Lencislago avrebbe fatto tanto che a ogni modo lo havaria avuto con lui. Del anno mccccxi el re Aluisi andò in verso Bologna, Sforza e Brazo andorono con el re Aloisi con circa cc cavalli per uno ad accompagnarlo. Giunti a

Sena (1) re Aluisi andò in verso Faenza. Et con esso andò Berardo da Camerino vecchio per Sforza et uno canzelero de Brazo per Brazo, per lo resto de dinari de loro soldo servito. Et papa Johanne andò a Roma et con lui Sforza e Brazo, et lì in Roma se riducessero con papa Johanne.

Come papa Johanne dette Codognola a Sforza per ducati xiiii mila o xvi m. et fecelo conte de Codognola. CAP. XXIIII.

Allora papa Johanne dete Codognola a Sforza per ducati quattordici mila, et chi dice sedeci mila, et feculo conte de Codognola con tutti quelli de Attendoli. Sforza e Brazo havuti denari, lassarono papa Johanne a Roma et retornarono a le stanzie, Brazo in quello de Perosa et Sforza in quello de Spoleti. Et lì deno denari et miserono la compagnia in punto, et lì stetono fino a la retornata de papa Iohanne a Roma. Alora Sforza fece et levò el stendardo del leone; et così andava sempre el stendardo del leone et quello de diamanti con li homini d'arme. In questo tempo madonna Antonia Salimbene essendo andata de Civita Castellana a Monte Jove nel Patrimonio finite li suoi dì in quello loco. In questo medesimo tempo del mese (2).... a Sforza nacque uno figliolo chiamato

<sup>(1)</sup> Qui nel ms. furono scambiati diversi nomi di persone e di luoghi. Ho corretto il testo manifestamente erroneo, appoggiandomi agli Annali senesi (R. I. S. T. XIX, col. 423). Nel ms. sta che papa Gioanni XXIII andò a Bologna, ciò che non regge perchè anni egli vi era già, ed allera ne parti per andare a Roma con re Lodovico, dove giunsero agli 11 d'aprile 1411. Il 19 maggio poi esso re sconfisse a Roccasecca l'armata di re Ladislao. papa Giovanni non rivide Bologna che nel 1413. (Chron. Bol. R. I. S. T. XVIII, col. 604. Il Crivelli al solito commette gli stessi errori.

<sup>(2)</sup> Manca il nome del mese nel ms. Trivulzie ed in quelle di Parigi.

Boso, et nacque in la ripa del Patrimonio. papa Johanne ritornò a Roma, et sentendo che el re Lancislago menazava de volere andare a Roma, per sospetto mandò per Sforza et Paulo Orsino et feceli andare a Roma con loro gente. Et Brazo remase in quello de Perosa. Et steteno in Roma et in quello de Roma per guardia et securezza del papa sino a lo inverno. Venendo poi lo inverno, non essendo più suspetto de lo re per le cattive strade, remase Paulo a le stantie con li suoi e Sforza andò a Civita Castellana e lì steteno quella invernata.

## De la vigilia de S.<sup>to</sup> Mathia se arse Codognola tutta. CAP. XXV.

Del anno ucccexii la vigilia de sancto Mathia a dì xxIIII de febraro la notte vegnendo la festa se arse Codognola (1) tutta, per forma che in manco spazio de due hore non se ne trovò coppo nè preda nè pezo de legne non fosse tutto consumato et arso et desfacto dal fogo. Con tanto impeto et furia de vento se portava el fogo da qua e da là che quando uno andava per aiutare e defendere la casa del vicino, tornato a casa sua, trovava la casa sua infiammata et afogata che non se poteva difendere et molte le trovono tutte arse; et non rimase se non la giesa, la casa de Sforza et la casa de Lorenzo de Attendoli con due o tre case in mezo che non se arseno perchè quelle tre erano de pietre. Allora Sforza fece crescere Codognola de circuito altre tanto quanto era et prestò dinari a ognuno perchè refasseno più presto le case, et a tutti donò li coppi et anche li prestò del grano da vivere et così prestissimo fu rehedificata et

<sup>(1)</sup> Bonincontri Annales R. I. S., T. XXI, col. 105 B.

agrandita de circuito tutta Codognola. De aprile sentendo papa Johanne el re Lancislago essere in ponto per volere venire a Roma contra esso papa et volere prendere Roma, et già comenzava andar de sua gente verso Roma, fece andare a Roma Sforza e tutta la gente de la giesa, excepto Brazo et li steteno molti giorni dove la inimicizia tra Paulo e Sforza cresceva ogni di più perchè ogni di Paulo cerchava pur torre la compagnia a Sforza et desviare li homini d'arme. Vedendo alora Sforza che papa Johanne non li rimediava et pareva che non se curasse o ch'el papa non lo facesse per timore de Paulo o per timore de casa Ursina, o fosse come se volesse Sforza se parti da li altri et se redusse a Colonna terra guasta et lì se fece fortissimo con la compagnia fortificando quello loco come meglio li parse, non perchè avesse pagura de Paulo Orsino et de la compagnia sua soli da soli a soli, ma solo per qualche tradimento de Paulo et partesani suoi. Pur se redusse et fortificosse lì a obbedientia del papa et de la Giesia. Papa Johanne sentendo questo et cognoscendo Sforza star malcontento (et sapeva che Sforza era appresso alla fine de la ferma sua), dubitando che Sforza fornita la ferma et vedendosi da Paulo inimicato et levarli ogni di homini d'armi non se conducesse con lo inimico suo, zoè al re Lancislago, mandò a Sforza monsignore de sancto Angelo con circa trentasei milia ducati a pregarlo et confortarlo che se refermasse con la Giesia et con lui. Sforza udito el cardinale et la imbassata per parte del papa gli rispose « Revendissimo monsignore in conclusione de la imbassata vostra questi denari me li portate voi per lo pagamento mio et per parte del mio servitio debio avere da la Santità del nostro Signore, o perchè me li portate? » (perchè Sforza doveva havere dal papa una grandissima quantità de dinari del suo servitio, et assai più che quelli che erano portati; et però domandò se li portava per suo stipendio o per altra cagione). Monsignore allora rispose: « Ve li porto perchè ve refermiate col papa et per prestanza de la referma ». Allora Sforza rispose: « Io non ricevo questi denari per referma nè per recondutta, salvo se el papa non me promette de difendermi et fare che possa venire a la Santità sua et retornare quando me piace perchè vedo ch'el papa non me potrebbe difendere da Paolo Orsino sebene volesse, et venendo io a la Santità sua et andando in qualche luogo ove fosse Paolo Orsino, perchè non posso sempre andare con tutta la compagnia con la quale essendo io et lui con la sua non dubitava de uno pelo, potrebbe fare de me come fece del Mostarda, el quale essendo soldato de la Giesa, lo amazò a tradimento, tolsile la compagnia de la quale ancora Botarino de Brucioro: sì che ritornarete indreto a nostro Signore con li denari vostri perchè per questa via non voglio suoi denari.

Come Sforza se condusse con il re Lancislago con cavalli due mila et cccc et fanti cccc come soldato del papa et della Giesia. CAP. XXVI.

Sforza remase lì et fornita la sua ferma se condusse con el re Lancislago con cavalli duemila quattrocento et fanti cccc come soldato del papa et della Giesa. In questo mezzo stando li Sforza alla Colonna venne in Roma tanta carestia de biada che gli era una mezza fame. Essendo in quello de Roma certi gentiluomini romani et chiamati de Sancto Stato li quali havevano certe castella abbandonate, et ricchi assai de formento et de hiade et nen troppo longe da Sforza o fosse per invidia

de li emuli loro dentro de Roma como è usanza che tra cittadino e cittadino è sempre qualche invidia, el papa de facto scrisse a Sforza che volesse andare a campo a dicti castelli de li dicti gentilhomini de Sancto Stato et desfargli et pigliare le terre loro, la biada mandare tutta a Roma et l'avanzo del bottino fosse tutto suo et de la sua gente. Sforza ricevute le lettere obbedì et andoli a campo. Le quali tandem se deno a Sforza et hebeli d'accordo. Li quali havuti Sforza subito mandò tutti li fromenti et biade, le quali se trovono, a Roma, le terre et le persone et ogni altra cosa salvò liberalmente. Costretto Sforza, non volendo stare più lì perchè era amicissimo de quelli gentiluomini se ne ritornò a Colonna consignando le terre et ogni altra cosa liberalmente a quelli gentilhomini dicendoli queste parole: Padri et fratelli honorandi, io voglio ritornare dove è il mio aloggiamento et de queste mie genti: io ve adviso ch'el mio venire contra vui et haverne fatto quello che ne ho fatto io non l'ho facto de mia volontà anzi contra la mente mia, et mal volontera; nè sono venuto per voler guadagnare coreze, vestiti nè altro ornamento de donne nè simili cose, perchè l'animo mio non procede in simile terre in questa forma, me sono venuto come mandato sforzatamente et comandato da chi me pò comandare. Vero è che non ho possuto fare che non abbia tolto de le biade et de le altre cose per mangiare per mi e per la mia compagnia, de la qual cosa vi prego me vogliate perdonare. Solo vi prego et conforto et stringo vogliate essere boni figlioli et servitori del nostro signore et de Sancta Madre Chiesa. Dito questo se partite et retornò al alogiamento. Da poi stando allora Sforza in quella pratica de condurse con el re Lancislago come è ditto el re Lancislago domandava segurtà de li denari de la prestanza como se fa a simile condutta. Sforza li respose non havere allora segurtà de poterla dare in quella forma che li domandava, ma che li daria Micheletto suo assine per ostaggio finchè fosse condutto a la sua Maestà. Et così fece: mandò Micheletto Attendolo con sua squadra che era de cavalli circa ccc, tra quali era Givardo de Codognola, Bertutio et molti homini d'arme et cavalli nel reame del re Lancislago. Fu levata una voce che Sforza era redutto col papa Johanni et con la Giesa: allora re Lancislago non pensando più ultra intesa la novella subito fece pigliare Micheletto con tutti quelli homini d'arme et sachezarli tutti, et torli cavalli armi et ciò che havevano, et feceli mettere in presone tutti a Capoa. Poi da lì a pochi dì trovando la novella non esser vera, li sece liberare tutti. Et perchè la roba era tutta sparita et distribuita gli fece fare bono pagamento de ogni cosa gli era tolto. Et così Micheletto con tutti li altri steteno col re Lancislago finchè Sforza se condusse dal re. Allora el re Lancislago venne verso Roma per pigliarla et Sforza se condusse da lui ad Septe terra presso Cangello et andarono insema a campo a Roma verso Ostia de la marina. Vedendo el re quella volta non venire fatto el suo pensiero et disegno sì per la fame grandissima che non havevano de mangiare, sì che per li tractati che aveva in Roma non ebbero loco nè effecto, si levò da Roma per forza et retornorono nel reame. Et Sforza andò per stanzia a Perosa ove era Zocholino et Micheleto fratello de Biordo et capitano del re Lancislago. In questo tempo crescendo sempre la inimicizia tra Sforza et Paulo pur per difetto de Paulo che sempre cercava per ogni modo desviare la compagnia de Sforza, Sforza come animoso et fin de prima quando comenzò a far el mestero de le arme non

voleva lassar sottoponere a ragione, richiedette Paulo volere combattere con lui in ogni modo et come voleva et portariolo di puncto. Paulo acceptò et respose volere fare, et con queste pratiche se scrissono molte lettere l'uno all'altro molto opprobriose, che ne fu principio credendo Paulo vituperare Sforza con il suo scrivere. Finalmente essendo in puncto Sforza Paulo abbandonò la impresa parendoli che con quello scrivere havesse un poco refrenata la ingiuria et lo appetito quantunque havesse poca voglia havere a fare con Sforza, perchè quantunque Paulo in verità fosse gagliardo pure conosceva la gagliardezza et animosità de Sforza, perchè sapeva molto bene come Sforza se exercitava ne le arme, haveva poca voglia de havere a fare con lui. Ma se dette in principio ad intendere fare una grande vergogna a Sforza aceptando havere a fare con lui in quella forma, et così rimase quella cosa senza effecto. Dopo questo al novembre el re Lancislago scrisse a Sforza andasse da lui in el reame per dare ordine a quello havevano a fare. Sforza a la fine de novembre lassò la compagnia a Perosa et andò con circa cc cavalli a Napole dal re (1). El quale visitato la Maestà sua, lo vide volontera, et allegramente lo ricevette et feceli carezze assai domandandoli se el avaria figliolo grande. Rispose ne haveva uno circa xi anni. Disse mandasse per esso. Allora Sforza mandò per esso a Ferrara dove era Francesco, Lione et Johanne. Gianto Francisco a Napole el re il vide molto volontera et mostrogli grande amore. Da poi furono in su le

<sup>(1)</sup> Il Minuti ha ommesso qui di raccontare lo sfregio fatto da papa Giovanni XXIII allo Sforza, facendo dipingere, in più luoghi di Roma, impiccato pel piede destro, e con una zappa nella mano destra, e con un cartello nella sinistra, su cui eranvi tre cattivi versi riportati nel Diarium Romanum, R. I. S., T. XXIV, col. 1039, che lo accusavano d'essere un traditore, e ciò fu ai 7 d'agosto del 1411.

pratishe del stato; et fra le altre cose in questa invannata el re dette ordine voleva tenesse Sforza per la assedio de Paulo Orsino per haverlo ne le mani; però non li pareva non poder haver mai Roma nè signorezarla mentre che Paulo Orsino stava in Roma. Et allora el re Lancislago dette le infrascritte terre nel reame a Sforza et fece Francesco suo figliolo conte de Tricarico, el quale dopo certo tempo se chiamava conticello perchè era uno puto. Lo nome de le quali terre date a Sforza è questo zoè: Tricarico, Senese, Calciano, Lasabranda, Grassano, Cracho et Caranosa. Et così remase Sforza tutta quella invernata nel reame con el re Lancislago fino al febraro nel anno acceccan.

Come el duca Johanne Maria fu morto da Andrea da Bagio et da alcuni altri suoi camereri, et successe Philippo Maria suo fratello in signoria. CAP. XXVII.

Questo anno de MCCCCXII a di XII de magio in giobia nel palazzo de la corte de l'arengho in Milano, ove habitava el duca Johanne Maria, la mattina volendo uscire de camera per andare a messa come era usanza sua fu morto da Andrea da Bagio et da alcuni altri soi camereri et consilieri. El quale morto successe a lui Philippo Maria suo fratello, et era conte de Pavia: el quale entrò in signoria a xv de iunio et era la festa de santa Juletta martire. El quale Philippo Maria fece asprissima vendetta et persecutione contro quelli havevano ucciso el duca Johanne suo fratello. El quale Philippo Maria vivete in signoria fino al anno MCCCCXLVII, nel quale anno morite a di XIII de agosto. — Poi de l'anno MCCCCXLIII de febraro Sforza se partì dal reame con denari de la sostanza et retornò a Perosa, et lassò el conte Francesco

con el re Lancislago. Retornato Sforza a Perosa et dati denari a la compagnia levò da lì la compagnia secondo l'ordine havuto dal re et andò in la Marchia, et là perseguitò tanto Paulo Orsino con sua industria, et astutia et ingegno fingendo volere fare altro che lo condusse dentro de la Rocha Contrata et assediollo lui, el quale assediatoli che fu per modo che non poteva uscire se non volasse. El re Lancislago de subito se partì dal reame et andò a Roma et presela. In questo mezzo presso Roma Paulo Orsino che stava malissimo conducto in la Rocha Contrata, el re Lancislago mandò al detto assedio a Sforza el sig. Malatesta da Cesena, el conte de Carrara, Stando Paolo Orsino assediato in quella forma se ne fuggì et andò per la via de Urbino: et fu ditto che se ne era fuggito per messanità et spallo del sig. Malatesta da Cesena secretamente, perchè lui s'era convenuto con Paulo Orsino consentire alla sua liberatione et fuga per havere la Rocha Contrata. El guale fece pubblicare quella fama et credere che questo che subito fugito Paulo el sig. Malatesta da Cesena hebe la Rocha Contrata. Fugito Paulo in quella forma, el re Lancislago ritornò in el reame et lassò messer Peretto da Ivrea de Piemonte conte de Troja in Roma con la gente del dominio del re. Sforza ritornò per stantia in quello de Perosa, et Brazo stava a Brazano, inimico del re Lancislago, et così se consumò quello anno li de nececcut. Nel quale anno ancora el re Lancislago ad istantia de Sforza et per sua opera et magnanimità fece capitaneo generale in le parte de Romagna el marchese Nicolò da Este da Ferrara, et mandoli el bastone del capitaneato fino a Ferrara et ducati trentamila per prestanza; Sforza fu segurtà del detto marchese. Poi el re mandò per quella invernata Micheletto Attendolo a stare per stanzia a Faenza; el sig. Malatesta da Cesena mandò a stare a Cesena fino a tempo novo. Del altro anno de mccccxiiii andosseno a campo a Bologna dove se doveva condurre el predetto marchese de Ferrara et cinquemila cavalli del duca Filippo de Milano, al quale per capitolo era obbligato el re Lancislago de mandarli pagati et con loro el sig. Malatesta da Cesena et Micheletto con altra gente del re che erano del canto de la lega. Le quali cose erano tutte fattibili et da succedere, se non che li matrimoni e li stati de' signori non sortiscono effecto secondo li pensieri secondo se vede ogni dì. L'altro anno sequente MCCCCXIIII se mutorono le cose in diverse mutationi: la gente del re zoè de sig. misser Malatesta da Cesena, Micheletto et tutta quella gente che erano in Romagna et de là andorono al Budrio de Bologna et la Ricardina de là, excepto al marchese de Ferrara, et la gente del duca de Milano. Et suso quello de Bologna corseno tutti el paese et feceno grandissimo et grosso bottino et guadagno de presoni et de bestiame assai. Ma expectando ogni ora el marchese de Ferrara et quelli zinque mila cavalli del duca de Milano dovevano venire insema con loro per exeguire l'ordine ordinato per el re Lancislago, stando quelli con el bottino et guadagni de presoni et aspectando quella gente como è ditto, el marchese de Ferrara remandò el bastone del capitanato al re Lancislago, et li ducati trentamila retenne per lui. El sig. misser Malatesta, Micheletto et l'altra gente che erano con lui sentendo questo fatto et stando de mala voglia, de la qual cosa essendo tutti sconfortati, besognò retornasseno indietro più che de passo, per forma che li capitani dell'exercito et conduttori perchè el bestiame, assaissimo, guadagnato nel condurre non impedissero el

loro celerissimo ritornare andavanlo amazando per camino, et la gente d'arme facevano el simile nante che lassarlo vivo ali inimici et ali paesani dubitando essere traditi, et perchè non potevano condursi. Et così andando lassando quello bestiame morto per lo cammino et in questo modo a furia giunsero a Imola. Et giunti lì a Imola trovarono molte genti de Bolognesi et de inimici, et li fu necessario se dovevano passare havessero a fare con quella gente inimica; et furono alle mani, faciendo fatti d'arme in tal forma che se la gente de re Lancislago volesseno passare bisognò passassero per forza de lanza et de punta de spada; et così per Forzano passorono et se redussono a Faenza et Cesena, menando li presoni, relassato el bestiame per quello paese. Et là stetono fino ch'el re Lancislago venne dal reame. Sforza che stava in quello de Perosa et aspettava ogni dì ch'el re venisse et passasse a Roma, se vedè molto malcontento dell'atto del marchese de Ferrara per quattro ragioni. Prima perchè li voleva uno singolare amore per l'amicizia presa per la guerra de misser Ottobon Terzo, per forma che quando Sforza se conduceva con qualche persona el primo capitulo ch'el faceva era che non voleva esser contra al sig. marchese de Ferrara, et bisognando voleva poter andare al soccorso del detto marchese como è ditto de sopra. Perchè era stato segurtà et non poteva pensare in che forma potesse restituire al re Lancislago ducati trentamila. Tertio se reputava in tal grandissima imputatione de questo essendo lui stato principale e potissima cagione farlo far capitaneo. L'altra se vedeva per quello mancare et essere turbata tanta impresa quanto era quella; sì che è da credere doveva stare et essere de mala voglia. El re Lancislago che ancora era in el reame quando li fu reportato per quelli del marchese di Ferrara el bastone del capitanato et senza denari, non stette però non attendesse et seguitasse quello haveva principiato, et tenne modo et tanto praticò che inanze giungesse a Roma condusse a suoi servitii Paulo Orsino; el quale Paulo Orsino se condusse da lui non per amore nè a bona voglia, ma come sforzato, perchè tenendo el re Roma, como teneva, et avendo lui perduto le sue terre et stando lui senza soldo non li pareva stare troppo bene, et ce venne condutto credendoli che fusse manco male condurse col re et mantenerse la compagnia appresso che non haveva le terre et perdere poi la compagnia; ancora facendo uno pensero che chi ha termine ha vita, et anche li tempi se mutano, come feceno. Ma non se mutonno come lui pensava. Conducto Paulo a li servitii del re Lancislago esso re lassò el conte Francesco a Napoli et venne inanzi et passò a Roma, et andossene verso Fuligno. Et in questo mezzo Paulo Orsino se fu insema de quello canto. Sforza venne da quello de Perosa et andò a trovare el re et metterse insema con lui, et così sece el signore Malatesta et Micheletto et quella gente che era a Cesena, a Faenza et in Romagna. El re andò poi a Fuligno a campo, ove se travò essere dentra Lorenzo Attendolo et la gente de Fiorentini. Sforza conducto là se condolse col re del caso del marchese de Ferrara et stasiva de mala voglia. Stando così el re pur confortava Sforza non stesse per quello de mala voglia; pur Sforza non se consolava pensando como doveva rendere trenta mila ducati. Finalmente el re vedendo Sforza stare così pieno de affanno et de malinconia gli remise quella obbligatione che aveva per detto marchese de ducati trentamila et liberollo in tutto per scriptura publica; ma non volse absolvere el marchese de Ferrara haveria pagato quelli ducati

trentamila se el re veniva. Stette el re alcuni dì a campo a Fuligno, et vedendo di non poter fare fatto alcuno bono se partì da là et andò a Todi ove era Brazo, et faceva ogni giorno uno capitano con sua conducta et l'altro di uno altro, per forma che uno di Paulo Orsino con sua compagnia essendo conducto a la terra a far fatto d'arme, Brazo con li suoi el rebuttorono per forma che stette a grande periculo de essere preso et havere grande vergogna. Sforza veduto quello et cognoscendo el periculo, nonobstante che Paulo non parlava a Sforza; se mise in soccorso de Paulo et desesa per sorma che Paulo con tutti li suoi se redusse a salvamento et senza damno e vergogna; dicendo Sforza ad alcuni che lo imputavano, o fosse per malevolentia verso Paulo, o vero per altro, che non voleva guardare a cosa alcuna, allegando se Paulo havesse recevuto danno et vergogna era della maestà del re et de quello exercito. El re se partì poi da Todi et andò a Perosa. La persona sua era dentro da Perosa per stantia et tutto lo exercito alogiava fora de Perosa. In questo mezzo el re fece la pace con Fiorentini stando a Perosa, la quale pace fatta el re deliberò de pigliare Paulo Orsino, et mandò per Sforza et ordinò con lui pigliarlo Paulo; ordinasse in campo talmente che la compagnia de Paulo non potesse fuggire, et che non fosse saccomanata et fosse salva. Sforza retornato in campo el re mandò per Paulo, el quale andò a lui, fecelo pigliare et sostenere. Sforza fece salvare la compagnia per modo non se ne perdette uno homo d'arme ne recevette danno alcuno. Fatto questo da li a pochi di el re se partì da Perosa et andò ancora a Todi con lo exercito suo, et menò seco Paulo Orsino prigione, et come prigione ben guardato: et stete li alcuni di et infermossi: et andò verso Roma

et menò con lui Paulo Orsino come prigione con bonissima guardia, como è detto di sopra. Sforza accompagnato el re sino a Monte Rotondo et poi ritornò anche a Todi a campo. Allora li Todini se volevano dare a Sforza. Sforza non li volse mai ascoltare dicendo: se volevano darsi al re Lancislago bene stare, se no non li voleva per niente et ch'era soldato del re, confortandoli volesseno essere homini del re; ma che lui non se voleva impaciarsi; et così non li volse. El re andò a Roma, et entrò in mare et andò per mare a Napoli, et tuttavia menava seco Paulo Orsino. Giunto el re a Napole fece mettere Paulo in prigione. Et poi el re (1) de quella infermità morì a dì vii de agosto. Et non fu vero fosse attosegato (9), come se dice per voce et per fama: et fu sepellito in santo Johanni in la Carbonara fora de Napole del castello de Capoana, in la capella sua. Li quali frati sono dell'ordine de santo agostino de observantia. Morto el re Lancislago rimase el reame a la regina Johanna seconda sorella de esso re Lancislago; la quale se chiamava (3) allora duchessa de Osterlich quando morì el re Lancislago. L'altro fu el re Jacobo che la tolse come appare inanze de l'anno MCCCCXV, chiamato Jacomo da Borbone conte de la Marcha. Li quali re Lancislago et regina Johanna furono figlioli de Carolo de la pace, che fu re di quello reame.

<sup>(1)</sup> L'autore dei giornali napoletani (R. I. S., T. XXI, col. 1076 B) dice che morì al 6 d'agosto alle 2 ore di notte. Il Bonincontri invece (Annales R. I. S., T. XXI, col. 107 B) nota la sua morte al 5 d'agosto.

<sup>(2)</sup> Il Chronicon Eugubinum (R. I. S., T. XXI, col. 957 C) ha « si disse ivi (a Cortona) fu avvelenato usando con una giovane ». Chi poi volesse sapere in qual modo fosse avvelenato non ha che a cercario nel Diario Romano di Stefano Infessura (R. I. S., T. III, P. II, col. 1120 C. D).

<sup>(3)</sup> La regina Giovanna II avea sposato Guglielmo figlio di Leopoldo III deca d'Austria nel 1404 (Gior. napol. l. c., col. 1069).

La quale regina Johanna ultima de casa de Durazo, fu l'ultima desolatione et destructione de quello reame, et ultimo exterminio secondo diceva la profetia de quello reame, cioè « Ultima Duratii erit destructio regni ». Sforza essendo contra Todi como è detto, et sentendo l'amara et dolorosa morte del re Lancislago, havendo lui el consegno de le terre, che gli haveva lasciato el re Lancislago, mandò de subito Fuschino suo nipote col detto consegno a ser Johanni Carazolo da Napole che era rimaso in el patrimonio a quelle terre come vicere, che haveva l'altro consegno de le terre, che li facesse assignare dette terre. El quale misser Johanne, recevuto el ditto contrassegno, disse era contento assignare ditte terre; ma voleva ducati mille cinquecento doveva havere per Ornitello. Et così li assignò el mercà de Ornitello, perchè Fuschino haveva portato una lettera al re Lancislago como misser Johanne doveva havere mille ducati, et già datili mille ducati misser Johanne allegando dovere havere altri cinquecento ducati per spese fatte in Ornitello. Fuschino tolto la tenuta de dette terre tre cioè Piano, la Pena et Marte, andò per non stare per ducati ccccc de havere tutte le terre, a trovar modo de havere ditti ducati cinquecento; quali havuti et datoli a misser Johanne quando retornò per la terra trovò che Senesi l'avevano piliata. Et così pagò ducatí millecinquecento et Senesi tenerno Ornitello, che Sforza non ebbe mai per le cose che aveneno; poi ne fu cagione misser Johanne per gnadagnare quelli ducati cinquecento. In questo mezzo che Fuschino andò a torre quelle dette terre Sforza se partì da Tode con tutta quella gente potea menare et conducere, che furono in tutto circa quattromila persone, et andò a Roma, che già era ribellata de la obbedientia del re

che era morto, per reducerla et mantenerla a la obedientia de la regina Johanna come era stata del re Lancislago. Et intrò in Roma con spalle et aiuto de Sabellesi et Colonnesi et de altri inimici de casa Orsina: et stette in la città de Roma tre di tenendola, da santo Johanne Laterano fino a santo Angelo, perseguendoli facendo sempre fatto d'arme con li altri inimici; per modo una fiata facendo fatto d'arme gli fu tolto de mano el guanto et gitato da cavallo nella mischia. Allora uno Renzo Sordo romano, capo di una squadra, robusto et animoso, vedendo Sforza scavalcato et a pede in mezzo la pugna animosamente con la sua squadra se gittò in mezzo la pugna ad ajutare et difendere Sforza con la spada. Allora Sforza se apizò a la staffa del detto Renzo et pungendo el cavallo de sproni, Sforza per forza apizato a la staffa seguitando el corrente destriero se salvò da inimici. Allora Sfotza incontinente salito suso uno altro cavallo et virilmente trovato quello gli haveva tolto el guanto et la spada, dicendoli tu non te vanterai mai me habbia tolto el guanto et la spada a Sforza, ricaperò da quello el suo guanto et la spada animosamente con vergogna et ulteratione (1) de quello. Vedendo poi Sforza et conoscendo non esser possibile poter retenere Roma in quella forma, non havendo altro subsidio ne spalle ne ajuto usci da Roma, et andò con quella gente haveva a Viterbe; et li stette fino a lo octobre. Et in questo tempo pigliò le infrascritte terre oltra le altre scripte de sopra videlicet: Montalto, Camino, Labbadia, ponte, Le Grotte, Gradeli, Acquapendente, La Rocca de Rebesena, Orto, Bassanello, Lubriano, La Rocca del Verzo, San Severo, Castiglione, Le Celle che sono tra

<sup>(1)</sup> Nel manoscritto di Parigi dopo la parola vergogna vi è uno spazio in bianco.

Acquapendente et Radicofani, Montealfino, Porceno et Silvena. Tolte queste terre stette Sforza da la fine de settembre a la fine de octobre, lassò al governo de quelle terre Micheletto, Fuschino et Santo Parente con tutta la gente haveva con lui, et lui andò a Napoli, con circa cc cavalli, da la regina Johanna seconda per visitarla et far el debito et lo honore suo, etiamdio racomandarsegli et proferirsegli et mostrare voler essere suo bono servitore et homo como era stato de la felice memoria del re Lancislago suo fratello. La quale reverì prima come regina, et poi se condolse de la infelice morte del re: deinde se proferse a la majestà sua, come suo homo et servitore stare a la fidelità sua et mantenimento del suo stato. Ne rimase assai contenta et satisfatta et ebbene assai contentezza, et così Sforza remase a Napele. Pandolfo Alopo da Napole che era conte camerlengo et uno de quelli primi sette offitii de quello reame, et che era el tutto con quella madonna. Questo Pandolfo era stato prima con quella regina Johanna quando la prese el duca de Osterlich per marito, et quando andò a marito el menò seco et sempre ne fu innamorata. Retornata in el reame, morto el marito, pure rimase con essa, et morto el re Lancislago fu il primo homo havesse appresso essa, sichè era et regeva et faceva come voleva et piaceva, quantunque uno misser Marino Beffa napoletano et doctore fosse sopra le intrate del reame et auditore, lo quale fin che la regina Johanna era duchessa de Sterlich era stato sempre advocato et administratore de le intrate et cose sue: et così adesso fatta regina. Ma Pandolfo per amore de la regina era el primo et governava tutto. Entrato Pandolfo in gelosia de Sforza tra perchè el conosceva animoso e gagliardo et con bona compagnia, tra che

fece voce et fama che Sforza cercava togliere per mugliere la regina, o per una cosa o per l'altra, o fosse per invidia che gli fosse fatto troppe carezze et mostrato troppa dilectione et liberalità deliberò pigliare Sforza: et del mese de novembre el fece pigliare (1) et tenetelo in prigione circa IIII mesi, cioè novembre, decembre, genaro et febraro, de marzo MCCCCXV lo fece liberare. Lorenzo Attendolo che era in quello de Fiorenza alogiato con la compagnia, et lui personalmente trovandose a Fiorenza et havuto la novella della presa de Sforza (la quale ebbe da Napole a Fiorenza in cinque di secondo che lui disse più volte), et essendo a la fine de la ferma sua con Fiorentini, et havuto licentia da Fiorentini con loro buona gratia, subito se partì da Fiorenza et andò a levare tutta la compagnia et condussela a Chiusi a le terre de Sforza; e giunto lì Lorenzo, Micheletto, Fuschino et Santo Parente fin che Sforza fu liberato de prigione nel altro anno seguente conservarono tutta la compagnia et la famiglia de tutte quelle terre, in forma che non se ne perdette terra ne homo d'arme ne famiglio, excepto uno Armella d'Ascole de Tronto, el quale Sforza haveva levato et fatto homo d'arme datoli l'essere et la reputatione, et facto contestabile de molte paghe; el quale più volte giochò la prestanza, et haverebbe giuocato el sole se lo havesse in possanza: et se ne fuggite. Da lì a poco tempo per sua ingratitudine Dio ne fece vendetta che misser Vitellesco cardinale et patriarca de Alessandria et delegato

<sup>(1)</sup> Nei giornali napoletani (l. c., col. 1076 D) è data altra causa alla cattura dello Sforza: riporto il brano di essi. « Pandolfello salito in signoria la prima volta che Sforza venne per denari il fe pigliare e carcerare insieme con Paolo etc. . . . . La cagione della presa fo che la Regina avea paura non si facesse principe di Capua con la gente che aveva ».

de la Giesa, per certo tractato de la Giesa li menava contra, feceli mozzare la testa. L'anno prossimo stante mccccxv Pandolfo vedendo Sforza (5) animoso et con bona compagnia netto e puro et fidelissimo, come haveva deliberato farlo pigliare per sospetto deliberò farlo liberare et imparentare con lui. Essendo Sforza animoso et fedelissimo con bona et optima compagnia potrebbe l'uno con l'altro mantenirse in stato et sottomettere li altri. Et così ordinato con la regina quello voleva fare, et la regina piacendoli fece liberare Sforza de marzo, et feceli promettere et afidare una sua sorella donzella al modo de quello reame, la quale se domandava madonna Catelina Alopa, un poco balbutiente, bella de persona, che fu una donna da assai et amorevole, da tutti parenti et amici ben voluta et servitori de Sforza. De la quale Sforza ne ebbe tre figlioli; la prima femina et due maschi como è detto de sopra. Ma inante che la regina facesse liberare Sforza volse per ostagio et per segureza tutti li figlioli de Sforza, et alcuni altri de li suoi videlicet el conte Francesco, Leone, Johanne, Alessandro, madonna Margherita sorella de Sforza, madonna Lisa, Johanne Baptista Attendolo, Matheo Attendolo, Micheletto, Marchetto, Moriano figliolo de Foschino, Bertatio dicto Saraglio et Girardo Gratiano; li quali subito furono mandati a torre dal Patrimonio dove erano, et Lorenzo rimase a quello governo con Foschino et Santo Parente, et condutti a Napoli et presentati a la regina et a Pandolfo furono tutti xiii ostagi et la

<sup>(1)</sup> Gior. nap. (1. c., col. 1076 E) « Pandolfello volendosi fare amico per quello poteva pensò de apparentarsi con Sforza et trattò de farlo liberare con patto che pigliasse per moglie Madonna Catella Alopa sua nipote. Sforza che se vedeva carcerato se ne accontentò et fu liberato: et alli 16 de luglio, se fece la festa et dormì con la nuova sposa. »

regina fece liberare Sforza et ordinò mandarlo al soccorso de la città de l'Aquila, però che la terra era ribellata et la cittadella se teneva, et seceli dar denari et levare tutta la gente che haveva nel Patrimonio. Havuto Sforza li denari lassò a Napoli li ostaggi et andò con li denari su una galea per mare fino a Monte alto, che Sforza pur teneva el Patrimonio. Giunto lì detti denari et condusse Lorenzo al soldo de la regina et levò tutte quelle genti con el nome de Dio et de santo Giorgio: et Lorenzo con loro gente se partirono del Patrimonio et andarono verso l'Aquila, et erano cavalli circa quattromila cinquecento, et più de cinquecento fanti. Giunti al Aquila el popolo uscì fora per havere a fare con loro, et spizati insema Sforza li ruppe et messeli in fuga nella città et presene assai de loro. Et questo fu de jugno. Et poi fornì la città de l'Aquila, et fornite ordinò quello haveva ordinare, et poi se partì lui e Lorenzo con la sua gente et andò a campo ad Itri appresso Gaeta et altre terre de misser Cristofono Gaetano conte de Fondi che era ribellato, lui el duca di Sessa, et Capua quale teneva misser Julio Cesare et Fabritio fratelli. El quale paese per la morte del re Lancislago era tutto rubellato e non se partì da là che acordò misser Christofono, et redusselo a la obedienza el duca de Sessa et quelle terre, poi andò a campo a Capoa dove erono li predetti misser Julio et Fabritio. Non se parti da li che acordò ancora loro et redusseli per forma a la obbedienzia de la regina. Et questa cosa fu origine de la malevolenza et inimicitia de misser Julio et Fabritio contra Sforza. Quali acordati et redutto tutto quello paese a la obedienza de la regina, Sforza et Lorenzo, Fuschino et Santo Parente con tutti li suoi andorono a la regina, la quale li vide et ricevette

gratiosamente. Poi Sforza menò madonna Catalina, et allora la regina fece Sforza grande conestabile del reame et dette la bandera con l'arma de Jerusalem, Ungaria et Cicilia, et reconfermò quelle sette terre haveva prima como è scripto de sopra cioè Tricarico, Senese et le altre cinque, et oltra gli dette le infrascripte terre zoè Tito, Predafixa, Satriano, Milonica, Pestizo, Montella, Cossano et Bagnolo, Nusco, la baronia de Scurano et Mirabello; non potè poi mai havere la tenuta de Nusco nè Mirabello nè la baronia de Scurano per le controversie che occorsono, poi messe a saccomano Mirabello.

Como la regina Iohanna deliberò per consiglio de suoi pigliare marito, et furono proposti tre inanzi. CAP. XXVIII.

<sup>(1)</sup> Gior. nap. (l. c., col. 1076 D) « La regina Gioanna era de anni 46 e tutte lo consiglio la persuadeva che si maritasse per havere herede nel regno e si ragionò del fratello del re d'Inghilterra del fratello del re di Cipri o uno de li Regali de Aragona e per detta ci erano ambasciadori in Mapole ».

<sup>(2)</sup> Manca nei MSS. il nome, e vi è lo spazio in bianco tanto nel MS. Trivulzio, che in quello di Parigi.

Taranto, et fecelo principe perchè como la regina Joanna remase regina dietro la morte del re Lancislago la fece pigliare la regina Maria madre del principe de Taranto, che era stata moglie del re Lancislago, et Johanne Antonio suo figliolo et principe de Taranto, et Gabriello fratello del detto principe, et feceli mettere in prigione. Steterono sempre in pregione mentre che el conte Jacomo predetto venne nel reame, et tolse el stato a la regina, et prese Sforza et Pandolfo. Concluso in quella forma et con quelli capitoli el matrimonio, la regina fece venire el conte Jacomo in el reame in Puglia piana del mese di agosto, et fecelo smontare in terra a Manfredonia. Contra el quale la regina li mandò Sforza, messer Peretto de Pedemonte conte di Troja, che teneva Manfredonia, Troja et molte altre terre, misser Julio Cesare Zocolino da Perosa, et altri suoi baroni et capitani perchè l'accompagnassero honorevolmente, come se conveneva, a Napoli. A quali signori capitani et baroni la regina comandò expressamente lo dovessero riverire et honorare come conte de la Marza, et non come re, perchè essa voleva stesse come suo marito vicario generale del reame et principe de Taranto, et non come re, come erano rimasti d'accordo, et lei voleva essere regina et duchessa in sua vita. Giunto a Manfredonia tutti honorevolmente el conte come re el chiamavano per fino allora re excepto Sforza. Et così stando in Manfredonia se partirono da lì el conte de Troja, misser Julio Zocholino. Et tutti li altri quali haveva reducto Sforza a la obedientia de la regina per invidia, disdegno et dispetto contaminarono el conte Jacomo de la Marza dandoli intendere che non saria mai re nè signore de quello reame, nè el tenerebbe mai in pace fin che Sforza et Pandolfo vivesseno et fusseno parenti, et fusseno in

quello reame, allegandoli havevano fatto quello parentato per intenderse insema, tenere subjecta la regina, et far come volesseno de lei et del reame, et così fariano de lui. El quale conte Jacomo entrate ne le oregie quelle parole, zanze et detractioni, et credendoli gli assentì, et deliberarono in tutto pigliare Sforza, et poi quando fusseno a Napoli pigliare Pandolfo et uccidere l'uno e l'altro. Et volevano fin allora pigliare Sforza, se non che el conte de Troja non volse che in Manfredonia nè Troja, nè in sue terre fosse preso, perchè se la cosa non venisse facta se dicesse lui li havesse assentito, et fusse stato cagione, et havesse el disdegno de la regina, la inimicizia de Sforza et de Pandolfo, et de li altri suoi. Allora deliberarono de pigliarlo in cammino, et così se partirono de Manfredonia et andorono a Fogia, et da Fogia a Troja, da Troja a Casalalbero et a Benevento. Andando da Casalalbero a Benevento, giunti sotto Padula, che teneva uno Jacomo Carbone gentiluomo napoletano, che era tra Casalalbero, Ariano e Benevento, sotto el quale corre uno fiume ditto Calore che vene da Benevento, deliberarono pigliarlo al passar de quello fiume. Sforza allora accorgendose de modi et de acti che tenevano per pigliarlo, et essendo sopra uno avantagiatissimo cavallo corsero, dicto Speranza, se strinse insema con li soi haveva menato seco, et con tutta una effigie che era de animosità passò el fiume (1) inanti de tutti con suo stendardo de quarteri haveva portato con lui, et passato el fiume se voltò su la riva del fiume verso el conte Jacomo et tutti li altri, et lì stette fermo et aspettò tutti passarono in quella forma, che non se rivolse finchè tutti furono

<sup>(1)</sup> Tutti questi fatti, e quelli del seguente capitolo sono ugualmente riportati dal Bonincontri, *Annales* l. c., col. 110, e dal Crivelli l. c., col. 666 e 668.

passati, che non fu homo avesse ardire guardarli, nè andar contra lui, fra li quali erano uno schiaveto et uno Giorgio albanese che erano affratellati et erano stati suoi famigli, et havevali fatti homini d'arme, et erano con messer Julio, li quali havevano promesso al conte Jacomo et a misser Julio amazar Sforza. Sichè vedendo loro Sforza con quella animosità et turbato con quella cera haveva così scura et terribile, non fu homo havesse ardire fargli novità.

## De la effigie et formositade de Sforza. CAP. XXVIIII.

Sforza era de statura più che comune homo, et non però troppo grande, nè magro nè grasso, bene membruto, et tutto nervo, forte et robusto et de bona natura, et sano de la persona. La effigie et cera molto terribile et oscura da guardare, con li occhi concavi in testa, naso aquilino, et bruno assai che dal collare del giupone in suso pretendeva più al negro che al bruno, pure però sotto panni era tutto più candido che armellino, belle et ferme braze, un poco pelose le mane et un poco curte et rotonde; respecto a la persona bellissimo pecto, stretto in cintura, le anche grosse, sotto al corpo le coscie et gambe assai rotonde et grosse: non troppo bellissimo et facondissimo parlatore et dicitore, ma era dotto, astuto et savio al consiglio, et che intendeva assai bene, et de tanta animosità et gagliardezza, et per la sua tropo animosità et gagliardezza non li furono date pro heminente de tituli per metterse a ogni periculo et battaglie, a far fatto d'arme et combattere terre haveva potuto havere amorevolmente più che tutti signori del mondo nel tempo suo verso li suoi parenti et la patria sua, et così ancora inverso li servitori suoi, cercando sempre a tutta possanza exaltare, magnificare et far bene a tutti li soi. Passati tutti el fiume andarono tutti a Benevento, ove Sforza haveva la stantia, non credendo Sforza li fusse fatta novità o molestia alcuna. Giunti in Benevento, visitato l'altare grande del domo, come è usanza de' regali, et intrato in castello circa la uscita de novembre, la prima cosa facerno dettero ordine de pigliare Sforza, pensando se non lo pigliavano lì, male et con grandissimo disturbo et pericolo el poteriano poi pigliare altrove, et al manco condutto che sia in Napoli. Smontato el conte Jacomo in castello, tutti li capitani et Ssorza non pensando più inanse, maximamente, andarono dal conte Jacomo in castello. Giunti lì, et stati uno poco in presentia del conte Jacomo, messer Julio comenzò a reprobare et svilaneggiare Sforza dicendoli infinite ingiurie, et fra le altre parole dirgli che l'era uno traditore. Sforza, odito questo senza respondere mai niente, et con uno animo et stomaco grosso et collerico, prima che rispondesse domandò licentia al conte Jacomo se gli piaceva che li rispondesse. Disse che sì. Havendo licentia Sforza li respose mansuetamente a parte a parte, ma a la parte che era uno traditore rispose che mentiva falsamente per la gola, et prese la sua berretta in presentia del conte Jacomo, la gittò in terra. Messer Julio gittò anche lui la sua in terra. Sforza prese quella de misser Julio, ma misser Julio non volse pigliare quella de Sforza. Allora moltiplicando le parole in presentia del conte Jacomo, alcuni de quelli, come fu el conte de Trojs et Zocholino pigliorono Sforza per li brazi mostrando volere partire la questione. Alcuni altri pigliorono messer Julio et mostrarono de volere partire l'uno e l'altro per amortare le parole et le ingiurie che se dicevano l'uno e l'altro in presentia del conte Jacomo, et menorono in

quella forma sotto quello colore Sforza in una camera, et serroronlo dentro. Li altri facevano vista de menare misser Julio in un'altra camera poi lo lassorono, et venne a la presentia del conte Jacomo. Et in quella forma pigliorno Sforza, poi corsono tutti senza intervallo per la città, saccomanorono la casa de Sforza, tolserli li cavalli et la roba, et presono tutti li homini d'arme soi et famegli che poterono pigliare et saccomanare, et presono li figlioli tutti Fuschino, Domenico et Bosio et tutti li soi che erano lì li misero in pregione de fatto del mese de settembre. Santo Parente sentì il fumo del foco, vedè modo de salvarse meglio ch'el potè et trasfugarse con alcuni cavalli, et andossene più celatamente podette et seppe al Trito et Pietrafixa, ove trovò Lorenzo. Fatto questo et pigliato Sforza in quella forma de septembre, como è ditto de sopra, andorono el conte Jacomo et tutti a Napoli, et menarono Sforza con tutti li figlioli Fuschino et Domenico a Napoli, et furono messi in prigione, Sforza in Castello dell'Ovo col conte Francesco suo figliolo, et li altri in un'altra prigione, et fecero dare alcuni tratti de corda a Sforza, dicendo volevano le terre che teneva. Giunti a Napoli et messi quelli in prigione, pigliorono subito Pandolfo poi fecero el conte Jacomo re, et ordinarono che la regina susse missa in una camera del castello come moglie del re con certe donne, et con quella vita vivessero come piacesse a loro, ma non in libertà come regina. Poi fece mozzare la testa a Pandolfo, lo corpo de lo quale fece in dispregio per alcuni di stare insepulto. Madonna Catalina donna de Sforza, et madonna Lisa de Sforza feceno stare sostenute sempre nel monastero de S.ta Chiara. Et allora el re Giacomo fece liberare Paulo Orsino che era ancora in prigione, el quale poi de l'anno mccccxvi Brazo et

Tartaglia fecero tagliare a pezzi, non obstante fosse in liga con loro, a dì v de agosto per mano de Lodovico Colonna. Ancora alora el re Giacomo fece trarre de prigione la madre del re, Jacomo principe de Taranto, et Johanne Antonio principe de Taranto, et Gabriello fratelli figlioli de la regina Maria, li quali la regina haveva fatto mettere in prigione, come è ditto de sopra. I quali al ditto re Jacomo renderono uno bono merito perchè quando el re Jacomo se ne fuggì da Napole et andò a Taranto li primi che andorono a cazarlo et assediarlo a posta de la regina furono el principe de Taranto et Gabriello. Essendo preso Sforza in quella forma, et fatto el conte Jacomo re per quelli adversari della regina, de Sforza et de Pandolfo, in questo tempo che se agitaveno queste cose el conte de Troja morì a Napoli. De quello mese proprio Lorenzo Attendolo che era aloggiato a Nola con la sua compagnia, sentendo la presa de Sforza recomandò li soi cariagi al conte de Nola et andossene con tutta la sua gente utile a Tito et Predafixa, Micheletto con la sua compagnia, Michelino Revegnano et madonna Malgarita sua moglie et sorella de Sforza, et Santo Parente con tutti li homini d'arme et famigli erano stati saccomanati in Benevento et che erano ridutti con Lorenzo andarono a Tricarico, et de li comenzarono a correre per tutto il reame e fare guerra in ogni loco, per modo correvano fino a Napoli, per modo che mettevano sotto e sopra ciò che lì era, maxime fino a Napoli et Terra de Lavoro questi facevano una così aspra guerra. El re Jacomo mandò per misser Julio Cesare, Fabritio et molta altra gente d'arme ad assediare Tricarico, non che fussero appresso alle mure de Tricarico per assedio, perchè essendo dentro quella gente non avrebbono potuto assediare stretto, ma aloggiorono presso a uno miglio et mezzo, perchè le genti Sforzesche non potevano uscire et andare come facevano scorrendo tutto il paese. Con la quale gente el re Giacomo mandò quattro homini napoletani de' più principali havesse, cioè misser Angelo da Vagliano castellano del Castello Novo, misser Antonello Pulderico figliolo de messer Matheo Pulderico che teneva et tenne LXVI anni Monte S. Angelo in Puglia piana, Rosso Gaetano, et uno altro el nome del quale non è qui scritto, li quali quattro andarono et mandarono per uno salvacondotto a Micheletto et a Michelino Revegnano in Tricarico per poter andare a parlare et praticare qualche accordo tra loro. El re Jacomo havuto el salvacondotto mandò a parlare con quelli. Madonna Margarita predetta la quale, quantunque fosse donna, era de animo masculino, animosa et solicita, sentendo quelli quattro gentilhomini erano in Tricarico col salvacondotto andò con una panzera indosso et una chiavarina in mano, con una frotta de homini d'armi et saccomani a fede a trovare quelli gentilhomini dicendoli che l'era sorella de Sforza et donna de quella terra, et non Micheletto nè Michelino suo marito, che la voleva Sforza suo fratello, se no che li faria impiccare e morire in prigione, et feceli pigliare et ponere de fatto in prigione dicendoli non usciriano mai fin che Sforza non uscisse di prigione; et così fece, et teneli fin ch'el re Jacomo capitulò con Lorenzo et Micheletto et promesse non far morire Sforza, come seguite. Et quella fu una fortissima cagione che Sforza non morì, quantunque prima gli furono dati alcuni tratti di corda, come è detto de sopra. El re Jacomo vedendo l'aspra guerra che facevano quelli Sforzeschi in ogni loco, quelli presi, et che lui era novo in quello stato et in quello reame, et tenendo quelli Sforzeschi tutto il reame in guerra et

tribulatione, non potere affermare, assettare et formare el stato suo et el facto suo, venne all'accordo con Lorenzo Micheletto, Michelino et con madonna Margarita. Et in questa forma fu l'accordo. El re Jacomo prometteva non far morire Sforza nè fargli male nella persona, tenerlo solamente prigione, et lassare tutti quelli haveva prigione, excepto el conte Francesco suo primogenito tenerlo in Castello Novo ma non in prigione, conducesse a' suoi servitii Lorenzo con cavalli novecento, et star in el reame Fuschino, Domenico, Bosio, Sancto Parente, Michelino et madonna Margherita, et lassar andare fora del reame con salvacondotto et liberamente Micheletto con tutti li altri figli de Sforza, et Lorenzo et Micheletto dovevano assignare tutte le terre tenevano di Sforza; et così fu conchiuso et exeguito. Lorenzo li fece assignare le terre et rimase nel reame como è dicto et Sforza in prigione, et assecurato de non recevere male salvo de la prigione in fora; el conte Francasco in Castello Novo come prigione, et Micheletto sicuro et libero et se condusse fora del reame con Leone, Johanne et Alexandro figlioli de Sforza in el Patrimonio. Giunti là se condusse al soldo de Brazo de Montone con cccc cavalli et cc fanti, et così stette molti mesi. El re Jacomo tenne quello reame in quella forma fin che Sforza fu liberato poi l'anno prossimo che vene, come seguita.

Come Sforza ebbe una figliola chiamata Hernestina.

CAP. XXX.

Questo anno de MCCCCXV Sforza ebbe una figliola da madonna Catarina da Aquapendente, a la quale fece ponere nome Hernestina, a la quale fra gli altri figlioli Sforza volse uno singularissimo amore, la quale poi morì dell'anno mccccxxII a Troja de morbo. In questo mezzo stando Sforza in prigione, l'anno seguente accecavi papa Johanne non dubitando più del re Lancislago che era morto, et essendo richiesto dal consiglio che era fatto in Constantia, andò in Constanza, et lassò uno misser Antonio Visconte de Sena, che poi fu fatto cardinale, legato in Bologna e del contado, et Brazo in guardia de Bologna. Et lassò le pecore in guardia al lupo. Giunto papa Janni così al consilio in Constanza fu preso et sostenuto, et renuntiò volesse o no el papato, et su fatto cardinale de Fiorenza. De poi dell'anno accecava fu fatto papa Martino, come seguita qui de sotto. Brazo, sentendo che papa Janni era preso dal consilio, prese tutto el contato de Bolognia che non gli rimase terra, et fu del mese de aprile et de magio. Et se Bologna volse el suo contado besognò che pagasse a Brazo ducati novantasei mila, et con quelli denari se fece signore de Perosa, come permetteno le stelle de sopra. Havuti li ducati novantasei mila, et assignato et lassato quello contado, se ne andò verso el contado de Perosa a la fine de magio per quello de Forlì. El quale Forlì haveva salvacondotto, poco fu observato, et corse una domenica mattina per tutto el Forlivese, che non lassò fora che potesse condurre che non lo menasse. Io dico de visu, perchè me trovai a Forlì quella mattina et tutto quello dì proprio. Poi con quelli dinari et con quella preda andò nel contado de Perosa per farse signore. Essendo lui in el contado de Perosa el signore Carlo Malatesta de Rimini, ad instantia de obviare et resistere a Brazo non pigliasse Perosa et non se facesse signore, andò per intrare in Perosa, et essendo appresso a Perosa ove era Zocolino dentro per el comune de Perosa, el signore

Carlo non volse intrare dentro da Perosa. Se intrava dentro, Brazo non se faceva mai signore de quella città. Et disse a Zocholino che voleva andare a trovar Brazo, et così andorono egli e Zoccolino, et apizati inseme, Brazo nel principio hebe el peggio et tenese rotto, poi per disordine del signore Carlo, che non extimava inimici, Brazo se refece et ruppe el signore Carlo et preselo, et anche Zocholino, et su a' di xii de julio. Preso Zocholino morì in presone, et el signor Carlo da lì a molti mesi se riscosse per ducati sessantamila. Et Brazo se fece signore de Perosa. Alora Brazo dichiarò al signore Carlo come misser Martino era condutto con lui, o fosse che Brazo lo dicesse per odio et inimicitia havesse con misser Martino (1), o fusse pur il vero, questo fu cagione ch'el signore Carlo, giunto a Rimini poi del MCCCCXVII, prese misser Martino el di de l'Ascensione in Arimino, et un suo cancelero sotto questo pretesto, et feceli morire ambidui. Ouesto anno medesimo uccccxvi misser Julio Cesare vedendose extimato da poco dal re Jacomo et essere poco veduto, havendo ricorso da la regina Joanna la atestò se voleva consentire che se proferiva volere amazare el re Jacomo et liberarla (9). La regina non facendo suso altro pensero, subito premeditato con fallacia muliebre far la vendetta de' suoi inimici proprii assenti al parlare de misser Julio. Ma Iddio aparegiava la vendetta de la regina de Sforza e de Pandolfo, li quali haveva tradito indebitamente. Partito misser Julio, la regina manifestò el fatto al marito, et ordinò fargli manifesto e chiaro a lui. Uno giorno posto el re Jacomo-

<sup>(1)</sup> Questi è quel Martino Faentino de Bernabucci, la di lui morte fu già riferita sopra nella nota 2 del cap. XI.

<sup>(2)</sup> Gior. nap. l. c., col. 1077 e seg. Bonincontri, Annales l. c., col. 112 e seguenti.

con alcuni soi affidati dreto la cortina del letto dove dormiva la regina mandò per misser Julio, el quale venuto el richiese de questo fatto, con vista volere dar ordine quando se dovesse fare, per forma ch'el re et li compagni nascosti odirono et intesero ogni cosa. Li quali inteso el fatto uscirono fora et pigliarono misser Julio, et ligatoli le mani lo misero ne le mani del Oriente de Napoli, per altri chiamato Podestà, il quale formatoli el processo adosso confessò ogni cosa. Lecta la sententia in publico, fu menato sul mercato el dì deputato de le bestie, presso li Carmini, et lì in publico li fu tagliata la testa. Et così da lì inante la regina hebe più libertà dal marito et da Franciosi de andar fora dal castello et dove li piaceva, fin che fa liberata lei et Sforza. Dopo questo, al principio del mese de novembre de questo anno MCCCCXVII uno messer Ottino Carazolo grande signore nel reame et Anichino Mormulo (1), li quali havevano grandissimo seguito in Napoli, et molto animosissimi et ben voluti da Sforza, vedendoli la regina Johanna et loro essere maltractati, et peggio veduti dal re et da Francesi, deliberorono in ogni modo liberare la regina et anche loro de tale et tanta servitù, et così Sforza. Uno giorno feceno uno convito a casa del detto misser Ottino Carazolo in Capua dentro de la città con ordine de invitare la regina a questo convito, et come fosse al convito metterla in libertà, et pigliare el re Jacomo. Et così mandorono ad effecto. Facto et ordinato el convito et la festa, invitata la regina (a la quale festa el re Jacomo la lassò andare mai volontera, stando pure sempre in sospetto de quello che succedette, non obstante però el caso de messer Julio Cesare propalato al re avesse

<sup>(1)</sup> Il Bonincontri lo chiama Mommino ed il Crivelli Morimino.

liberta andar fora del castello a piacere suo, pur però la faceva stare con certe donne in compagnia de alcuni Napoletani che li pareva poterse fidare), giunta la regina al convito, et tíuello fornito, volendo la regina retornare al Castello Novo, ove stava el re Jacomo, non pensando ne sapendo quello havevano ordinato et volevano fare li soi fedeli servitori, li fu ditto havesse pazienza, et che non volevano retornasse al Castello Novo et la accompagnarono al castello de Capua. La quale accompagnata dentro del castello, et lassatoli bona et debita compagnia et guardia, vedendo la regina con quanto amore, con quanta carità et tenerezza erano voltati quelli soi fedelissimi servitori, amici et partesani, el modo havevano tenuto per la sua liberatione, conoscendo loro disposti a quello che volevano eseguire per redurla al suo pristino stato, inante se partisseno da lei con voce humile et facondissima comensò a ringratiarli de tanta humanità et de tanta animosità et impresa havevano pigliata per amor suo, recordandoli con lagrime a li occhi, et con dolcezza quanto erano stati fedelissimi servitori de la felice memoria del re Lancislago suo fratello, et quante volte havevano liberamente posto per lo stato loro la roba et le persone loro, conoscendo al presente in questo atto la perfectissima fede loro molto se allegrò, pregandoli et stringendoli a perseverare et exeguire la impresa per loro principiata per salute et libertà sua et di tutti li altri servitori ed amici de essa. El quale parlamento durò uno bono pezzo, recordandoli ancora la libératione et salute de Sforza come suo caro et fidelissimo servitore, et anche bono fratello et amico de tutti loro, el quale per suo amore contro ogni ragione haveva patito tanto tormento, et stato in prigione. El quale rengraziamento et parlare finiti, quelli confortarono la Majestà Sua pregandola stesse de bona voglia et senza timore alcuno, et andorono con el populo armata mano, cridando « Viva la regina » al Castello Novo ove era el re Jacomo, et lo assediarono dentro. Stando assediato alcuni giorni, et vedendo non poter havere ajuto nè soccorso alcuno, el popolo levato tutto incontra lui, se mise a la pratica de lo accordo con misser Ottino et Anichino: venerono al effecto et conclusero li capitoli, et volseno fra gli altri capitoli capitulare tre capituli in specialità: Primo ch'el re Jacomo mandasse fora del reame tutti li Franciosi haveva con lui, salvo ch'el tenesse con lui xL Franciosi, li quali a lui piacesse havere in compagnia. Secondo che se chiamasse et intitulasse vicario generale del reame et principe de Taranto, come gli haveva permesso la regina quando lo pigliò per marito, et lui remase contento et d'accordo con quelli de la regina quando andorono da lui in Franza a capitulare et condurre quello matrimonio. Terzio che liberasse de prigione Sforza gran contestabile de la regina et de tutto el reame.

Come Sforza fu liberato el dì de S. Leonardo a vi de novembre de presonia nel anno MCCCCVII. CAP. XXXI.

Conclusi li capituli fu liberato Sforza il di de S. Leonardo a di vi de novembre. La regina Johanna rimase regina como prima in el suo pristino stato, el re Jacomo mandò fora tutti li Franciosi soi del reame, excepto xL, quali remasero con lui, potendo però andare a piacere dove voleva intitulandose vicario generale del reame et principe de Taranto, ma non re. Assettate quelle cose come è ditto, la regina dette le infrascritte terre a Sforza in cambio de le terre gli haveva tolto el re Jacomo, et

confirmollo grande contestabile, et fece el conte Francesco conte de Ariano (1) et de Apice, dove prima se chiama Conticello de Tricarico, Ariano con il contado, Casal Albero, Troja, Brechari, la baronia de Monte Curnino che sono quattro terre, cioè Apice, Lorsara, San Bartolomeo de Gualdo, Castellazo de' Schiavi, la Presina, Fogliano la Ginestra, Lesena col lago che rende d'acqua cinquecento ducati l'anno, Bastia, Savignano, Monte Cornino, Voltorino, La Motta de' Gianotti, et la Preda de Monte Cornino, la Serra Capriola, Fiorentino, Pandi, Terre Majore. Questo anno de Mccccxvi madonna Catalina fece una putta, perchè già era gravida quando Sforza fu preso dal re Jacomo, de la quale non so el nome; morì poi in Benevento et fu sepellita in S.to Bartolomeo questo anno medesimo de MCCCCXVI. Liberato Sforza, come è ditto, et intendendo farsi signore de Roma, dette licenzia a Micheletto et Cassolo, non obstante Micheletto havesse havuto Brazo a farlo signore ne la Marca, et accordosse con Tartaglia de Lavello, che era rettore del Patrimonio de Terra de Roma, parendoli non poterse fare signore de Roma se non conduceva con lui Tartaglia, et però lo condusse con lanze (9) ..... con lui, et promiseli et dette in preda tutte le terre de Sforza nel Patrimonio se le acquistasse, et però cassò Micheletto. Condusse ancora con lui Berardo da Camarino. Vedendo Micheletto che Brazo lo cassava in quella forma, et sentendo quello che cerchava fare Brazo, et che aveva condutto Tartaglia con lui

<sup>(1)</sup> Lodrisio Crivelli, l. c., col. 974, ha che Francesco Sforza fu fatto conte di Ariano, Foliano, Genesta e Casalalbero, ed ha qualche diversità nei nomi delle terre donate allo Sforza.

<sup>(2)</sup> Lacuna in bianco nel MS. Trivulzio. In quello di Parigi il testo corre senza lacuna, ma evidentemente vi manca il numero delle lancie.

dandoli in preda quelle terre, egli prima pregò Brazo et poi fecelo pregare, che voleva pur cassarlo, almanco havesse in raccomandatione quelle terre. Brazo che aveva ligato el cavallo coma li piaceva respose allegando soe ragioni, avendole date a Tartaglia. Allora sentendo questa risposta Micheletto pregò Brazo li desse il resto del suo servito, o che prestasse tanti denari potesse dare almanco uno ducato per cavallo, et levarse de là. Non li fu modo che Brazo li volesse dare il suo servito, nè prestare denari, et dette licentia che in ogni modo se partisse de le terre sue. Micheletto intendendo quella risposta acerba, et vedendo non poter fare altro malcontento pregò Nicolò Picinino gli prestasse cocc ducati. Nicolò Picinino, conoscendo Brazo male et Micheletto per li bomi servitii recevuti da lui, et sapendogliene mal grato, non havendo demari, gli prestò tanti pegni che rescosse cccc ducati: poi lo accompagnò assai et fecelì la scorta con la compagnia sua finchè prése le terre sue. Giunto Micheletto ad Acquapendente dette uno ducato per cavallo et sparti tutti li homini d'arme per le terre per guardia et difesa de esse terre come meglio gli parse fatto. Tartaglia subito li andò a campo et prese tutte le terre et homini d'arme, che non rimase niente se non Porano, dove se redusse, ed Aquapendente. Micheletto così se stette al meglio che potè fin che Sforza cazzò Brazo et Tartaglia et Berardo da Roma. Allora vedendo Senesi la adversità de Micheletto presond violentementé Chiusi, Monte Jove, La Ripa, et Bagno Avignone, quali non restituirono mai per la contrarietà de' tempi che succedettero. Et da questo se comenzò el disdegno, odio et inimicizia tra Sforza e Brazo, perchè Sforza diceva poi a Brazo: « Se tu te volevi fare signore de Roma et exaltare, tu non dovevi dare le terre mie in preda et

cazare Micheletto in la forma che cazasti ». Et così stetero quello inverno sino a principio de l'anno MCCCCXVII, nel quale anno Brazo, disposto farse signore de Roma come è ditto, misesi inseme con Tartaglia et Berardo et andò a Roma, et li Romani gli denno Roma. Intrato Brazo in Roma, et presala con volontà del popolo in dominio, se scriveva et intitolavasi signore de Roma. Li Romani non volseno che se intitolasse signore de Roma, et che se scrivesse Almae Urbis defensor, et così poi se intitolava et scriveva. La regina Joanna sentendo Brazo essere fatto signore de Roma et haverla presa, et tenendo ella Castello S. to Angelo de Roma et Ostia a la marina, conoscendo quanto sturbamento et impaccio Brazo li podeva dare se rimanesse signore de Roma, intendendo el S.to Padre novo pastore al Consiglio de Costanzia, volerse fare incoronare de quello reame, et per molte altre rasoni efficaci deliberò mandare Sforza a Roma contra Brazo et pigliare Roma, et presala assignare al novo Papa che creato fusse, et farse incoronare come fece, et così deliberato exequire questo ordine, Sforza come suo homo et grande contestabile del suo regno andasse contra Brazo. Et mandò et ordinò che con Sforza a quella impresa andasse messer Jacobuzo Caldola, el conte de Monte Rifo, misser Christofano Caiatano, el conte de Carrara, Francesco Ursino, et alcuni altri signori et capitani. Ma inanti se proceda più oltre per dichiaratione dirò come se exaltò in stato misser Gianni Carazolo, et como furono depositi misser Marino Boffa et misser Urbano Aurilia, perchè de questi cade el proposito in questi gesti et queste narrationi. È da sapere che inanzi de la morte de la felice memoria del re Lancislago essendo la regina Johanna seconda duchessa de Sterlich, la quale in casa fino allora haveva et teneva

in modo preclaro Pandolfo Alopo adolescente, del quale fino allora et da poi ne fu così innamorata, misser Marino Bossa, che era Napoletano et dottore in legge, dotto, intelligente, morigerato et da bene, stava con la dicta duchessa come suo advocato et procuratore, factore et administratore, havendo cura a tutte le cose appartenevano a la curia et corte de essa duchessa de Sterlich, et portavase bene, et vegliava bene in ogni cosa per modo era molto ben voluto, veduto et dilecto de la duchessa et da tutti li suoi, et da ciascuno con chi praticava et haveva a fare. La dicta duchessa aveva seco per sua donzella una Johanella Stendarda sua nipote da parte de donna che era stata figliola de misser Jacomo Standardo conte de Alfi, gran signore de molte terre, et dabbene et de bon credito in quello reame. Nel tempo de papa Bonifacio nono che fu napoletano de Tomacelli, el quale haveva uno suo nipote chiamato Sannello, el quale papa morì del MCCCCIII. Nante venesse a morte fece pratica de dare quella Johanella per mugliere al detto Sannello per la dote grande de tre case et roba gli era rimasta per heredità. El quale matrimonio fu concluso per parole de putte, non confirmato all'effecto perchè la putta era de circa a 4 anni, el detto papa Bonifacio a la morte. Da lì a certo tempo el ditto Sannello cercava de havere quella Johanella et menarla, a la quale per altri gli fu risposto, più per retogliere la roba per lo dovere del matrimonio non valeva, perchè quando fu fatto la putta non era de debita etade perchè non haveva se non circa a quattro anni, come è ditto de sopra. El detto Sannello conoscendo messer Marino Bossa esser el primo homo de la duchessa de Sterlich dabbene et dritto homo, lo fece suo advocato per obtenire lo intento suo et havere quella giovane. Misser Marino allora prese la advocatione et procurava drictamente per lo detto Sannello; pur la cosa andò tanto alla longa, come se fa nelle corti, che non ebbe effecto inante che el re Lancislago venesse a morire. Morto el re Lancislago del MCCCCXIIII, come è ditto de sopra, quello reame remase a la detta duchessa come sua sorella intitolata regina Johanna seconda. Havuto quella regina quello stato de quello reame, misser Mariano Bossa rimase pur gubernatore de quello reame, auditore de tutte le questioni, et administratore de tutte quelle intrate del reame. Non obstante allora facesse Pandolfo predetto, el quale era uno de septe principali ufficii del reame, le cose andavano de anno in anno per modo ch'el parentado de quello Sannello non ebbe expeditione con quella Iohanella Standarda perchè Sforza, come è ditto, fu preso da Pandolfo de MCCCCXIIII la prima volta, et liberato de MCCCCXV, poi la seconda volta vennto el re Jacomo fu preso el medesimo anno MCCCCXV. Morto Pandolfo, et tolto el stato a la regina Johanna fino al MCCCCXVI che el re Jacomo fu privato del stato, la regina reintegrata al stato, et Sforza liberato el di de S. to Leonardo, sì che queste mutationi non lassorno definire la detta questione de Sannello de quello matrimonio. Reintegrata la regina et liberato Sforza, come è ditto, misser Marino rimase pur gubernatore et administratore et auditore de ogni cosa come era prima. Brazo, nel principio del MCCCCXVII tolto Roma, fecese signore de essa (1).

Come Sforza fu fatto gran contestabile de la regina et del reame, e datoli la impresa de andare contra Brazo a Roma. CAP. XXXII.

Allora facto Sforza gran constabile de la regina, et (1) Campanus, Vita Brachii, R. I. S., T. XIX, col. 545.

data la impresa de andare contra Brazo a Roma, sentendo Sforza questo fatto de quella Johanella et de le terre, case et possessione haveva, cercò de averla per il conte Francesco suo primogenito, et avendo già l'a-micitia con misser Mariano Boffa, vedendo questo era con la regina et quello poteva, fecelo mezzano a praticare con la regina et con chi li pareva de questo parentado perchè avesse effetto. Et fecese compare de questo misser Mariano. In questo mezzo stando questa pratica in pede, et Sforza mettendose in punto per andar contra Brazo, scrisse et condusse al suo soldo molti Napolitani, fra li quali messer Jani Carazolo, se volse condur con Sforza con lanze quattro, et Sforza non gli volse dare se non tre lanze come dava a li altri. Vedendo questo el signore misser Zani lassò de condurse et rimase, ma el rimanere non procedette d'altro che da le costellazioni che li haveva promisso quello dominio, quello stato et l'amore de quella donna. Questo signore misser Zanino fu prima notaro et figliolo de uno nominato Poeta Carazola pur gentilhomo, ma non de stato nè ricco. Questi Carazoli se chiamorono Carazoli rossi. Li altri Carazoli, de quali era misser Otino, erano chiamati Carazoli schizi, signori de molte terre et de gran stato. Questo Zanni era molto hello de persona, et assai grande et acto, et molto costumato et vigoroso. Al quale el re Lancislago volendoli bene et amandolo assai, gli dette una donna per moglie, la quale hayeva, per eredità de uno altro marito, Avellino, et però egli se chiamava conte de Avellino per rispetto de quella donna et non per altro. Poi el re Lancislago, quando andò contra papa Jani et re Aluisi secondo, Sforza et Paulo Orsino, verso campagna (quello di fu rotto sotto Rocha Secca da Sforza), la mattina inante che se comenzasse la scaramuccia et

battaglia ch'el fu rotto, fece cavaliere el signore misser Zani et sei altri con lui, et vestitili come lui tutti septe per non esser conosciuto a la battaglia, come è ditto de sopra nel anno MCCCCX, et però se chiamava signore misser Zani Carazolo conte de Avellino, et non per altro. Sforza misso in punto per andar contra Brazo, quando fu per partirse dal reame commise a misser Marino Boffa due cose fra le altre amichevolmente, et como quello se sidava de esso grandemente et erali compare, li commise li pagamenti soi, et lassò ad esso el pensere de solicitare et farli rescodere: l'altro che sollecitasse el parentado de quella Johannella Standarda avesse effetto, come in lui haveva speranza, et come quello che lo poteva fare. Et ditto questo Sforza se partite et andò contra Brazo a Roma. El signore misser Zani remase a Napole per praticare la corte. Et tuttodi inanze a la camara de la regina come era usanza con li altri gen-tilhomini et cortesani giocava quando a tavola, quando a scacchi, et non haveva altra partita et non faceva altro. La regina che sempre era innamorata, et fu fin a la morte, comenzata a gittare li occhi adosso senza celare vergogna de amore et de parole, nè de fatti verso il signore misser Zani, sentendo esser egli timoroso de topi per forma che como ne vedeva uno fuggiva per tutto, essendo uno giorno ne le camere de la regina preso uno topo vivo, essa propria, che cercava mangiare del pomo del dolce amore, andò dove giocava el signore misser Zani a schauchi et fece gittare el topo sopra el tavolero, et quello veduto el topo subito se levò et fugite verso la regina per forma nel fuggire visto l'uscio de la camera et fuggi adosso a la regina. El quale topo fu principio de scoprire el fervente amore tenuto celato per lei molti giorni, poi da lì a pochi dì fu fatto gran

senescalco del reame, quale è uno de septe offici principali de quello reame. Et così principiò el signore misser Zani a salire in stato. In questo mezzo agitandose queste cose et dando questo modo de piacere per li quali chi monta et chi discende, misser Mariano come doveva sollecitare, praticare et concludere el parentado tra Sforza, per lo conte Francesco, de madonna Johanella Stendarda, inteso et conosciuto el stato de quella donna, le terre et roba haveva et era spetiosissima se la tolse per sè, et de fatto la sposò et menò. Et ingannò quello Sannello et ingannava Sforza. Et ebbe allora Arienzo, Arpaglia, Cangello et molte altre terre et case et possessioni, come quello che poteva fare et era il primo al governo et a tutto, perchè il signore misser Zani non haveva ancora pigliato el dominio.

## Come Sforza retornò in el reame al decembre del anno MCCCCXVII. CAP. XXXIII.

Fatte tutte queste cose havendo Sforza cazato Brazo et obtenuta Roma et el stato de la Chiesa, retornò al decembre de l'anno MCCCCXVII nel reame, et lassò Fuschino al governo et guardia et defesa de Roma et de quello paese, et trovò el signore misser Zani havere cavalcato la puledra et salito in stato, et misser Mariano Bossa havere tolto per sè quella Joanella Standarda. De la qual cosa Sforza ne rimase mal contento tra per la roba et quello stato perduto, et anche per lo inganno ricevuto. Hora ritornaremo a Sosrza. El signore misser Zani, principiato quello stato come è ditto, et che ogni dì più se exaltava, comenzò a cercare metter giuso messer Mariano Bossa per esser lui in tutto padrone et gubernatore et timone de ogni cosa. Ma non el poteva fare

commodamente senza el favore de Sforza. Sforza gli consentiva volontera però che misser Mariano l'aveva ingannato, perchè el vedeva che la regina haveva voglia a ogni modo exaltare el signore misser Zani et farlo grande et signore del tutto. Misser Ottino Carazolo amicissimo de Sforza, el quale Sforza haveva facto fare cancellero del reame quando uscì de presone, el quale officio è uno de sette ossitii principali del reame, diceva a Sforza: « Non deponere misser Mariano però che tu el maneggerai meglio et haveralo meglio a quello che tu vorrai ch'el signore misser Zanni per due ragioni, una perchè misser Mariano è come una pegorella che se lassarà maneggiare, l'altra per la injuria te ha fatto de quella donna: però umiliate et non te disdegnare più, che sempre farà ciò che vorrai ». Sforza respose: « Tu dici el vero, ma contradicendo al signore misser Zani in ogni modo la regina el farà uno di deporre per amore de questo, del quale è così caldamente innamorata, et io poi remanerò con la inimicitia del signor misser Zani, et misser Mariano sarà pure a ogni modo tolto giuso ». Sicchè tra queste ragioni et l'odio per quella donna Sforza consentì al beneplacito della regina et alla volontà del signor messer Zani, et così in tutto de fatto fu deposito misser Mariano et cazato da corte, et el signor misser Zani el tutto, et signore in tutto de quella donna, et de tutto quello reame circa anni xvi; pure però non volse mai bene a Sforza nè a soi figlioli, sempre inimicissimo occulto et palese, occulto quando non poteva offenderlo, palese quando li poteva nocere. Et sempre cercò o per uno modo o per uno altro de farlo occidere o avvelenare, e torli el stato. In questo tempo medesimo praticando quella corte uno misser Urbano Aurelio napoletano, gentilhomo bello, acto et gentile de costumi, de persona

et de effigie, et docto non manco del signore misser Zani, del quale la regina era stata innamorata, et ancora lui haveva cavalcato la puledra, non però fosse tanto occulto non se sapesse, et anco allora alcuna volta per amortar quello suo foco et appetito scapuzava non celando la vergogna. El signore misser Zani, per remanere in tutto libero con quella donna et essere signore et gubernatore del tutto senza compagno, pensando come le donne sopo frivole, leggeri, mobili, senza alcuna stabilità et fermezza, cercò de mandar misser Urbano per ambasciatore in Constantia al conseglio quando se stava per creare uno novo pastore, che allora fu creato papa Martino quinto, et non tanto per honorare misser Urbano, quanto per levarlo da corte. Andato misser Urbano in Constantia, exeguita la commissione et retornato a Napole, non potete mai parlare nè riferire niente a la regina, et non podete mai accostarsi a la camera de la regina, nè andare a corte. Et però chi vole regnare et durare appresso a li signori se deve sforzare et ingegnare non lassarse cazare de camera, et essere appresso a la persona et vista del signore con chi vole perseverare, nè andare nè in quà nè in là, perchè como se abbandona la visione et presentia del signore recognosca essere privato. Et questo se prova et se vede ogni di per effetto con tutti li signori. Et così rimase el signore misser Zani in tutto gubernatore et signore de quello reame et de quella donna allora.

Come Sforza fece parentado con el signore Lionetto de Sanseverino signore de molte terre. CAP. XXXIIII.

Inanti che Sforza se partisse del reame sece el parentato con el signore Lionetto de Santo Severino signore de molte terre, scudiere altissimo, gagliardo et animoso

in ogni cosa, et nel mestere de le arme, et promeseli madonna Elisa figliola per moglie, a la quale dette per dote ducati un mila, et Lese, Cotrona et Pistiglione, la quale sposa poi l'anno neccexviii et ebbe uno figliolo de acceptum chiamato Roberto che non fu de mareo scudero et gagliardo del padre, el quale poi el conte Francesco suo zio lo fece cavalero quando acquistò Milano et fece la intrata nel ducato. Et fatte queste cose col nome de Dio et de Santo Giorgio Sforza se parti et andò verso Roma del mese de mazo et Lorenzo remase nel Reame al governo del Stato della Regina et de le terre de Sforza. Giunto et alogiato Sforza appresso a Frosolone in mezzo fra Napoli e Roma, et sollecitando el conte de Carrara misser Jacopuzzo Caldela, el conte de Monte Riso et li altri che non erano in campo che accelerassere il loro andare in campo, stando misser Jacobuzo, el conte de Monte Riso alloggiati con loro in compagnia al Abadia de Casamala longe da Frosolone circa x o x11 miglia, ch'erano con cavalli più de MCC de la compagnia et utili, de la quale la più parte de li homini d'arme erano stati compagni de Sforza, che condussero al loro soldo quando Sforza fa preso dal re Jacomo, come dovevano andarse a unire con Sforza per andar a Roma stavano in pratica con Brazo de ingannare Sferza, remperle et pigliarlo et toglierli la compagnia. Venuto questo trattato a le orecchie de Sforza havuta la certezza fecelo sapere a la regina et havuta la risposta da la maestà sua per ambasciata a bocca et in scritto, Sforza mandò a misser Jacobuzo et al conte de Riso che uno de loro andasse a lui a parlarli. Allora andò el conte de Monte Riso a parlare a Sforza ch'era presso Frosolone. Dove giunto comenzò a fare la sousa sua et de misser Jacobuzo del suo tardare et unirsi in campo

con lui per confortarlo andasse inanti (perchè come fosseno passati la Melara dovevano andar a Sforza, et Brazo li doveva uscire inanti con tutto el suo sforzo, giungerlo in mezzo et quello dinanzi et quello di dietro assaltarlo et romperlo). Dicendo el conte de Monte Riso che li mancavano de molti homini d'arme che non erano ancora in campo, allegando altre ragioni frivole, et che non saria a la Melara sariano da lui in campo. Sforza udito tal parlare et essendo bene informato de ogni cosa ad plenum, essendo a tavola a la fine del desinare, levata la tavola, fece convocare tutti li suoi condottieri et molti homini d'arme, et a loro exposta l'ambasciata fatta per el conte de Monte Riso, et mostrato quanto haveva in comandamento de la regina, per iustificare et mostrare che quello faceva lo faceva da ragione et per comandamento de la donna sua, disse a tutti quelli che a lui pareva andassero piutosto loro a trovar li inimici de la regina et suoi che li inimici venessono a trovare loro. Et remandato el conte de Monte Riso. lì a uno Piero de Milano suo contestabile, et alcuni altri de soi comandò che ogni homo andasse ad armarse e tutti seguitasseno loro bandere. Et così senza intervallo fu fatto et exeguito. Sforza fu armato prima de tutti: con le bandere et stendardo se mise in via inanti perchè ciascuno se frezasse andarli dietro et seguitare le bandere, et andò a circa v miglia con le bandere, che non erano con lui cavalli. Dove che giunto a lui Petro, Jampaulo, Andrea da Serra, Nani de misser Spinello et alcuni altri condottieri che gli andavano dietro più che de trotto per giungerlo, Piero et Johan Paulo disseno a Sforza honestamente « Signore non abbiate per male per certo non me pare ben fatto uno vostro simile andare così solo con le bandere come fate voi, et maxime

che sapete contra chi andate, et che gente d'arme sono, et come sono gagliardi, perchè la più parte de loro sono stati vostri compagni et homini d'arme et haveteli allevati in fatti. » Sforza ridendo rispose: « Io vado contra misser Jacobuzo Coldola che è de quelli d'Avigano. Non dubito che ognuno non faccia virilmente come farò io » et andorno a loro viaggio et giunsero appresso l'abbadia a xxII ore, ove trovarono misser Jacobuzo con tutta la compagnia armata in battaglia suxo uno poggio alto sopra a la detta abbadia. Li quali veduto Sforza con le bandere et con lo exercito suo retornarono giuso del detto poggio appresso a la detta abbadia che era molto forte, appresso la quale era uno fosso che non se poteva passare se non in certo passo strettissimo, et uno canale, el quale canale era tra loro e Sforza in fondo de quello poggio. Sforza giunto suxo quello poggio fece stallare li cavalli et refrescare tutto lo exercito, perchè quello di fu excellentissimo caldo, et erano cavalcati in furia armati, et feceno bono cammino. Ognuno discese giuso dal poggio al detto canale et trovato uno passo, quantunque fosse stretto, comenzato a passare li Sforzeschi se appizzorono con li inimici et facendo fatto d'arme tutti Sforzeschi freschi passarono cazando li inimici per fino a la abbadia per modo et forma che li ruppe, et fu preso misser Jacobuzo con tutte quelle gente d'arme et loro cariagi et roba, et fu morto uno solo Bartolazo de Bologna animoso et gagliardissimo nel mestere d'arme, et alloggiarono intorno a quella abbadia quella notte. L'altro giorno ordinato da Sforza quello era a fare a simile caso, mandò misser Jacobuzo et el conte de Monte Riso a Salvaterra in prigione, ch'era de misser Cristofano Gaetano conte de Fondi, et mandò per compagnia et guardia loro Marco Attendolo nipote de esso Sforza,

et fratello de Foschino, et dette el inramento a tutte le genti d'arme facendoli ittrare obedientia et fidelità et de servire la regina et lui per tino certo tempo. L'altrogiorno se parti con tutto lo exercito et andò verso Marino. In questo mezzo el conte de Carrara quale non era ancora andato in campo, inanzi se volesse unirsi con Sforza volse apparentarsi con lui per sua segurtà del stato et de la persona, et così seceno el parentado per opera et per pratica de Origuzzo de Nardo, homo d'arme del conte de Carrara, dotto, astuto et dabbene. Et dette a Sforza madonna Antonia la quale esso anno haveva fatto menare del mese de aprile da Ferrara nel resene al signore Ardizone secondogenito del signore de Carrara, et poi l'anno de Mccccxviii andò a marito in Troja la settimana de Lazaro, non obstante fusse la quaresima, al quale dette in dota ducati xv mila. La quale affinità conclusa et fermata el conte de Carrara se condusse in campo, con tutta la sua compagnia, de Sforza, quali uniti insema andorono con tutto lo exercito a Marino. Giunti a Marino presso a viii miglia a Roma et con loro el conte di Tagliacozzo Ursino et più signori et capitanei de quello de Roma, dove se ritrovavano più de zinquente mite cavalli et più de due mila fanti de bone et utile gente de cavallo et de pede. Intrato el mese de Agosto stando lì a Marino et presentandose alcune flate fino a Roma fino a le vigne, a le mure et a le porte de Roma, vedendo che Brazo non voleva niente aver a fare con loro, ne mandar fora de Roma pur uno solo cavallo, Sforza mandô el guanto de la battaglia insanguinato secondo la usanza in punta de una lanza sanguinata a Brazo per uno siciliano suo trombetta, con lui altri trombetti. El quale guanto Brazo non volse acceptare et fece mettere in prigione el ditto siciliano

et li altri trombetti. Vedendo Sforza che li altri trombetti non ritornavano nè ancora da Brazo non haveva risposta deliberò insema con li altri signori et capitanei andar a passare el Tevero presso Ostia, et fece fare uno ponte su le barche, et andò con tutto lo exercito verso Hostia a la marina, et fece la via de Civita, che li chiamano Civita Indivina perchè el vocabolo è corrotto. Da lì partito andò a Portignano e lì stette circa a tre di per rifrescar la compagnia. Ma el refrescamento su che hebberono del frumento, assai uve, srutte et carne et non altro, per modo che quelli pochi di che furono circa vii dì, tra star lì et andar inanti se mangiava, se non frumento cotto, uva et frutta. Giunto lo exercito al Tevero presso Hostia, gittato uno ponte che haveva fatto fare secretamente de notte sopra el Tevero, passato con tutto lo exercito, cariagi et ogni cosa, che non li rimase alcuno che non li passasse, che fu a di xxvii de agosto Passati tutti, Sforza fece subito rompere quello ponte, presente lui et presente li altri signori capitanei et condottieri, dissero a Sforza: « Signore havete rotto et guasto el ponte perchè veruno non possa retornare et repassare indietro, et haviti fatto bene, et laudamo, ma havete voi amico veruno de qua che ne dia victualia da potere vivere, per nui et per li cavalli. » Sforza rispose: « Noi lì abbiamo le punte de le lanze et spade nostre che ne daranno victualia assai. » Et qui comenzò a confortare et recordare et inanimare ognuno andasse a far virilmente, gagliardamente et animosamente come fece Oratio Cocleo che se fece tagliare el ponte dreto, et fare contra li inimici come faria lui, a li quali in ogni modo era aparechiata la vittoria. Poi aloggiorno lì quella sera tra il Tevero e la Toveria dove se narra che Enea trovasse la porca con li porcelli quando venne

in Italia. L'altro di levato da lì, andò ad aloggiare fra quello loco et Roma, al mezzo de la via. La nocte uno corvo fuggendo fugi ne la travaca de Sforza a ventura, el quale Sforza con le sue proprie mane lo amazzò, et allora tutto el campo disse et pronosticò che quello era segno de vittoria. Come fu la mattina avanti el giorno Sforza se levò da lì et andò a bandere spiegate in battaglia verso Roma con animo et intentione de trovar Brazo et havere a fare con lui, o per intrare in Roma per lo ponte, o per la porta del castello de santo Angelo che se teneva per la regina, como è ditto de sopra, se Brazo non se voleva appizzare con loro. Brazo sentendo Sforza andar in Roma con tutta animosità et furia, et sapeva che l'aveva rotto el ponte de dietro, che era a dire el signale haveva animo andar avanti et non tornar indietro, non volse aspettare la furia de Sforza, et passò subito a furia a Ponte Molle et fecese rompere el ponte dietro lui, perchè Sforza non potesse passare et andargli dietro et seguitarlo. Brazo se fece rompere el ponte dietro fugiendo perchè veruno de li inimici potesse andargli dietro a trovarlo et seguitarlo, et lassò de molti cariaggi et roba dentro de Roma, et così per la via, perchè se ne andavano a fuggire, et gli era avviso havesseno Sforza a le spalle. Et andò quello dì Brazo a Mogliano de Savina verso Posa, et Tartaglia andò a Toscanella, et Berardo da Camerino verso Camerino. Allora Sforza alloggiò con tutto quello exercito nel borgo de Santo Piero presso a Roma, et Sforza la persona sua propria alloggiò nel palatio del papa, ne la camera papale, et lo resto de la compagnia nel borgo, et liberò misser Jacomo Duxellono cardinale in Bologna et legato de la Giesa, che era in Castello s. Angelo assediato da Brazo, et prese el cardinale de santo Angelo

che era in Roma con Brazo et fecelo porre in el detto castello de santo Angelo. El quale da lì a pochi dì mise in ordine quelle genti voleva ritenere a li servitii del soldo de la regina et sua, de quelli de misser Jacobuzo et del conte de Monte Riso che haveva menato con lui a Roma, et deliberato et ordinato quali voleva retenire, fra li altri gli era uno schiaveto che era stato suo famiglio et havevalo fatto homo d'arme: su però uno de quelli haveva voluto tagliare a pezzi Sforza quando fu preso a Benevento, come è ditto de sopra ch'el re Jacomo lo voleva farlo pigliare per cammino. Sforza el sapeva (che uno altro signore o capitano quando furono presi a la rotta de misser Jacobuzo et del conte de Monte Riso l'avaria fatto tagliare a pezzi o impiccare), disse a Sforza in el borgo de Santo Piero « che bisogna me facciate richiedere nè dire se voglio remanere con voi. Fatime quello ve pare. Se voi me faceste signore del mondo io non staria con voi, nè voglio essere nè ve vorrò mai bene. Io sono qui et potete far di me come ve pare: io non ve voglio stare. » Sforza come paziente et benigno et senza pelo de veruna crudelità subridendo disse: « figliolo mio, se tu non li vuoi stare, io non et voglio sforzare, et feceli el segno de la sancta croce et disseli: va con Dio segnato et benedetto, tu sai che io so bene quello me hai voluto fare, ma non ho voluto nè voglio recognoscere: va nel nome de Dio, » et così li dette licentia. Et lui se ne andò liberamente et securo con ogni cosa del suo dove li piacque. Da lì a uno certo tempo se afratellò con uno Giorgio albanese, se acconzorono ambidui con il ducha Filippo, duca de Milano, et venne quello schiaveto ad una strana morte, et l'altro Giorgio (1) venete a tanta povertà, che andava

(1) Esiste nel duomo di Milano una lapide fattta fare da un Alessio de

mendicando. Io dico de visto. Sforza, obtenuto Roma, fagito Brazo come è ditto, liberato dal assedio el cardinale
del castello s. Angelo, posto in prigione chi era stato con
Brazo al acquisto de Roma, et retenuto con lui quelli
homini d'arme che a lui piacque che erano stati con
misser Jacobuzo et con el conte de Monte Riso, rimase
per molti di in Roma ad ordinare quelle intrate con
dazieri et thesaureri et altri offitiali, et aloggiando nel
borgo de Santo Piero Nicolò Picinino ch'era rimasto a
Palestrina et Zagarolo con coco cavalli a piacere de quelli
signori Colonnesi, Nicolò Picinino con tutte quelle zenti
corse a Roma verso le forme ove già furono li condotti
de Roma, et ancora li sono.

Sforza andò armato con tutta la compagnia fora de la porta dove erano corsi li inimici. CAP. XXXV.

Sforza avvisato de la corraria de li inimici et udendo sonare al arme, el populo romano metterse in arme, armato con tutta la compagnia andò fora de la porta dove era corso li inimici, dietro li quali mandò xii squadre, et le altre lassò presso la città. Et elli con alcuni altri fece le spalle a le dicte xii squadre, quali giunti a li corridori et a li altri inimici li facevano spalle, apizandosi insema cominciorono a fare fatto d'arme. Nicolò Picinino sentendo li soi fare battaglia con li altri se dette a soccorrere li soi. Sforza sentendo Nicolò Picinino apizzato con li suoi se dette a far spalle et

la Tarcheta de Albania capitano della corte dell'Arengho, nel 1480, il quale dice che fu fatto allevare da Francesco Sforza. Non sarebbe impossibile che questi fosse figlio del Giorgio albanese di cui parla il Minuti. Non ho trovato negli archivi nessun documento che possa dar lume sulla condizione e sulla morte di costoro.

soccorrere li suoi in forma che ruppe Nicolò Picinino con li suoi. A la quale battaglia esso Nicolò Picinino (1) fu preso con tutti quelli homini d'arme ch'erano rimasti seco, che furono più de Lx et con li cavalli. Et menati a Roma, quelli honorati da Sforza et ben tenuti Sforza li ritenne tutti, facendoli far honore et careze assai a Nicolò Picinino per honore et bon portamento haveva fatto a Micheletto, quando Brazo lo cacciò da lui, et dette in preda quelle terre de Patrimonio a Tartaglia de Lavello. Feceli postare in Campidoglio sostenuti presone Nanni de misser Spinello senatore di Roma, ma non in aspera prigione, dicendo voleva li homini d'arme di Micheletto, haveva preso Tartaglia nel Patrimonio quando tolse le terre sue l'anno passato, dove erano quelli homini d'arme. Dove Nicolò Picinino con tutti quelli steterno circa iv mesi sostenuti, tanto che per forza bisognò che Brazo facesse lassare da Tartaglia tutti li homini d'arme di Micheletto se el volse fosse liberato Nicolò Picinino con quelli homini d'arme. Et così furono liberati et scambiati questi Brazeschi con quelli Sforzeschi. Sforza poi a la intrata de ottobre lassato et ordinato le intrate de quelle cose de Roma, et recomandati quelli prigioni a Nanni de misser Spinello senatore de Roma, lassò misser Jacomo Dussellono cardinale gubernatore di Roma et li altri signori et baroni, et lui andò con tutta la sua compagnia del mese de octobre a Viterbo, et là fece la scorta a li homini viterbeschi fin che ebbeno seminato. Et allora facendosi la scorta fu morto uno chiamato Mezzobudello ch'era andato ad assaltare la scorta, che era uno valente

<sup>(1)</sup> Lorenzo Spirito che scrisse la vita di Nicolò Piccinino sotto il titolo di altro Marte, non dice verbo della guerra in cui Braccio fu cacciato da Roma dallo Sforza, nè della prigionia del suo eroe.

homo d'arme animoso et gagliardo soldato con Brazo. Circa a la fine del mese de novembre, finite le semente del paese de Viterbo, Sforza deliberato andar a Toscanella a trovare Tartaglia de Lavello dove stazeva per stanzia ad intendere de far fatto d'arme con lui. Nanti ch'esso Sforza retornasse a Roma se partì da Viterbo con quattrocento persone tra da cavallo et da pede senza cariagi, et solo con el stendardo da quarteri, et in ordine con le battaglie in uno loco apto et congruo in aguato mandò certi corridori leggeri et bene a cavallo a Toscanella fino a le mura et porte; lui andò suso uno poggetto per vedere li modi et gesti de li suoi corridori et de Tartaglia et de quelli de dentro, ammaestrandoli che se aguardasseno a correre per modo facesseno uscire Tartaglia con li suoi a la tratta fingendo fuggire et tirarli verso l'agguato, ma fosseno essi astuti dove credesseno trarre Tartaglia a la tratta loro non fusseno presi; et così corseno et obbedirono astutamente, et secondo l'aviso et li pensieri de Sforza. Tartaglia inteso che Sforzeschi correvano in quella forma, uscì armato da Toscanella con tutti li suoi et con tutti quelli della terra, apti al mestero, se mise a dar la caza a quelli corridori, per modo che quelli corridori fingendo fuggire per trarse dietro Tartaglia fugirono cazandoli con li suoi Tartaglia fino appresso a le battaglie erano in aguato con stendardo. Sforza uscite le battaglie sue dall'agguato se apizzorono con Tartaglia in forma che feceno fatto d'arme circa tre hore. Dove era el conte Francesco sigliolo de Sforza che haveva anni xvi, el quale comenzava a portar arma, assuefarse nel mestere, el quale dietro al padre fece como fusse stato usato una frotta de anni. Et così gagliardamente facendosi fatto d'arme sempre vigorosamente l'una parte et l'altra. Sforza

vedendo allora el fatto d'arme apizato in quella forma chiamò da canto Santo Parente, Girardo de Gratiani et Pigliono, tutti da Codognola, et disseli: Conoscite voi Tartaglia? Risposeno: signor sì. Quello li disse: Se non lo conoscete ve lo farò conoscere perchè è travestito sopra le arme per non essere conosciuto. È quello (mostrandoglielo a dito) stringetevi insema et non attendete ad altro che a lui, a seguitarlo, et vedete modo de pigliarlo et gittarlo per terra. Quelli resposono: Come signore saremo sufficienti noi tre a questo? Allora Sforza li disse: Andate a fare come vi è ditto che io non vi abbandonerò de vista et darovvi soccorso bisognando. Quelli stretti obedirono allora facendosi fatti d'arme strettamente. Ne spondandose l'una parte nè l'altra Fuschino, nipote de Sforza, misser Pico Pellegano cavaliere de Trani, Accattabriga da Castello, Francomanno Brarille de Napoli, et Frasco de Gierasso avantagiatissimi homini d'arme con x loro famiglie in punto, se trasseno fora de la battaglia et scaramuzza, et tutti stretti insema in forma de una ala, da canto che l'uno non se partiva mai da l'altro. Come la cosa durava mandò a far fare inante el stendardo de quarteri. Et allora el conte Francesco se oppose a l'impeto de Tartaglia animosamente, et cozandolo con tanto impeto che Tartaglia veduto questa furia esitando andar inante pensando et dubitandosi non gli fosse altre squadre dietro comenzò a dare le spalle, et tutti comenzarono stretti insema redurse verso Toscanella pur defendendosi et Sforzeschi cazandoli sempre; et così se redusseno fino a Toscanella. Intanto che Sforzeschi volevano messedarsi insema con loro intra la terra, dove zoso del ponte de la porta in la fossa cadde Jacomo da Bucho famiglio de Sforza col cavallo et non ebbe male alcuno. Girardo Pellino et Sancto Parente perseguitando et cazando

Tartaglia come gli haveva comandato Sforza, Girardo cadde col cavallo inanzi a la porta de Tescanella. Il quale subito circondato da li inimici volendo da lui tollere la fede, et lui difendendesi, stando prostrato con pugni et calzi negando volere dare la fede fu subito soccorso, et levatose salvo. Pilliano et Santo Parente funo presi in la terra perseguitando Tartaglia, como gli haveva comandato Sforza. Et così fu tanto stretto el fatto d'arme lì a la porta che bisognò li inimici serrassero la porta, et gittassero la saracinesca. Allora Sforza vedendo questo et la hora del di essere tarda, sonata la raccolta come è usanza fece stare el stendardo fora de la porta un bono pezzo, poi retornorono, dove furono morti cavalli in grandissima quantitade, dove non furono presi homini de conditione, salvo Donato del Anello parente de Tartaglia. Et retornarone a Viterbo con vittoria, dove quando giunsero era appresso due hore de notte. El di seguente sono liberati tutti i presoni de l'una parte et de l'altra.

## De la natività de uno figliolo de Sforza chiamato Leonardo, CAP, XXXVI.

In questo mezzo de tempo madonna Catalina fece uno figliolo in Benevento che se chiamava Leonardo (1). Sforza fece ponere nome Leonardo a reverentia de santo Leonardo, perchè Sforza essendo in prigione in castello de l'Ovo, dove imparò a leggere lo offitio de Nostra Donna et subscrivere una lettera, una notte gli apparse san Leonardo visibilmente, el quale gli disse che se confortasse et non dubitasse perchè uscirebbe de presone liberalmente el dì de la sua festa che è a dì vi de novembre

<sup>(1)</sup> Leodrisie Crivelli, l. c., col. 668 e seg.

et poi haverebbe de la donna un suo figliolo maschio, al quale ponesse nome Leonardo. Et così uscì de prigione el dì de la sua festa a dì vi de novembre, et però li pose nome Leonardo. Questo anno medesimo in Constantia fu creato papa Martino quinto, et mancò allora lo scisma che era durato circa 40 anni. Ma per intendere tutto questo è da sapere che Gregorio papa XI fu creato pastore de la Giesa l'anno MCCCLXX (1), quale se chiamava messer Pietro Belliforte ultramontano, quale morì l'anno MCCCLXXVIII et fu sepolto a Roma in la giesa de Sancta Maria nova. Morto questo, allora fu creato Urbano vi in Roma, quale se chiamava messer Ticilio Perignano da Napoli arcivescovo de Bari, al tempo del quale se acomenzò lo scisma come di sotto se contene. Morto Gregorio XI come sopra se scrive tutti li cardinali tanto ultramontani quanto italiani del MCCCLXXVIII a di vii de aprile uniti et redutti in conclave per creare nove papa, insistendo el popolo remano che si elegesse uno papa romano perchè non era stato italiano circa cc anni passati. Li cardinali fictitiamente per blandire et fingere volere compiacere al populo romano fecero voce havere eletto per papa el cardinale de santo Pietro in vincula ch'era cittadino romano. El popole romano allora prese el detto cardinale et con grandissima solemnitate el menarono per la città gridando havevano papa italico et romano. El cardinale negava et diceva non era vero papa, nè era eletto nè etiamdio voleva essere. El populo vedendo questo, malcontento et con impeto et mal anima andò al loco dove erano li cardinali in conclave et insistendo se facesse et creasse uno papa il quale almanco se non fosse romano fusse italiano. Li Cardinali o fosse

<sup>(1)</sup> Non rilevo gli errori che sono in questa storia dei pontefici, perchè instile.

per paura o come se fosse (perchè de tutti li cardinali li due terzi erano ultramontani) elessero papa misser Ticillio Perignano da Napoli cardinale arcivescovo de Bari chiamato papa Urbano VI, el quale era animoso e rigido. Eletto el detto papa Urbano et quietato el popolo romano esso papa andò da Roma a Tivoli con 4 cardinali italiani a volere intendere li servi de Dio eclesiastici, per redrizare et affermare el stato de la Giesia de Dio. Ma faceva questo con tanta rigidezza che ognuno haveva paura de lui et temeva, et stavano malcontenti. Li cardinali ultramontani secretamente tra loro deliberorono andarsene da Roma et andar a Fondi perchè la regina Johanna prima teneva Fondi et sapevano quella essere malevola secretamente del papa per li modi teneva el papa contra lei. Deliberato questo, contaminarono certi cardinali italiani andasseno con loro allegando che giunti a Fondi con spalle della regina fariano uno altro papa, et fariano uno de loro. Quelli cardinali italiani castroni lassatosi subornare da quelli, tra la loro pusillanimità, tra la loro malcontentezza verso el papa, tra la loro insapienza se accordorono con li altri. Et ultimamente stato papa Urbano in Roma circa x mesi et perseverando pur nel suo rigido et aspero reggimento, tutti quelli cardinali andorono a Fondi, dove giunti là quelli ultramontani debattendo tra loro el partito loro gli parse che in Italia non potesseno conzamente creare uno altro papa, et anche gli pareva che quella regina non li desse quello favore se credevano prima, per timore del papa sotto cui è quello reame, et così comenzorono de novo a confortar hi altri cardinali italiani volesseno andare ad Avignone, che là fariano uno de loro papa. Quelli vedendose descoperti contro papa Urbano pensando non haveriano più bono essere appresso lui deliberarono andarsene ancora loro con tutti li altri. Et così come meglio gli parse et poterono per mare se ne andorono ad Avignone, che farono xu cardinali. Dove che giunti con spalle de molti signori de quelle parti, pubblicato che havevano fatto papa Urbano per paura del popolo romano, allegando non era vero papa, feceno là in Avignone el cardinale de Genevra quale se chiamava misser Roberto de Gebenigh (1) papa, el quale se chiamò papa Clemente VII. papa Urbano VI remase in Roma con pochissimi cardinali, et bisognò ne facesse de li altri. Et papa Clemente VII ad Avignone et de là con quelli cardinali che erano xu ultramontani, et così comenzò quello scisma maledetto che durò come è detto de sopra eirca xi anni. Poi l'anno accelexene morì el detto papa Urbano vi in Roma et su creato papa Bonifacio nono che se chiamò messer Perino de Tomacella da Napole. Et al tempo de questo papa Bonifacio nono morì in Avignone papa Clemente VII. El quale morto li cardinali che erano in Avignone crearono un altro papa chiamato misser Piero de Luna, intitolato papa Benedetto de Luna. Morto poi questo Bonifacio nono in Italia de l'anno meccerni, fu creato Innocentio papa VII che se chiamò misser Cosmo da Sulmona, vivendo pure papa Benedetto de Luna. Questo Innocentio VII vivete nel papato due anni o circa, el quale morto del anno accecvi fu creato a Roma papa Gregorio XII, el quale se chiamava misser Angelo de Conradi (2) da Venetia, vivendo pure papa Benedetto de Luna in Avignone. El quale papa Gregorio promise et

<sup>(1)</sup> Questi era fratello di Amedeo conte di Ginevra. Vitae Pontificum Romanorum (R. I.S., T. III, P. II, col. 671). Venne eletto papa nel 1378 da una parte dei cardinali di nazione francesi, per opporto ad Urbano VI già eletto. Morì ai 16 di settembre del 1394 nel palazzo papale in Avignone (ivi, col. 771 D).

<sup>(2)</sup> Corrario.

giurò a la creatione sua operare se facesse novo consilio et andarli per redrizar la sede apostolica; cercandosi poi fare el consilio in qualche loco per levare lo scisma et non accordandosi nè cardinali nè altri deve se dovesse fare, perchè chi voleva se facesse in Italia et chi voleva se facesse ultramonti, fu eletto Savona per manco sospetto loco, perchè è appresso a li confini de Italia de qua et a li confini de la Francia de là. Finalmente non se accordorno volerli andare. Pure papa Benedetto de Luna se trasferì a Marsilia fingendo voler andare al consilio, et papa Gregorio fingendo ancora lui volerli andare, quantunque non ne havesse voglia, andò fino a Lucca et lì se fermò, stando li signori Fiorentini, Venetiani el marchese Nicolò de Ferrara, Malatesta et molti altri accordandosi che se levasse via lo scisma, operarono che el consilio se facesse a Pisa in ogni modo. El quale congregato feceno citar papa Gregorio ch'era a Lucca, et papa Benedetto che era a Marsiglia; nè l'uno nè l'altro non gli volse andare. Dicendo l'uno a l'altro: va tu prima, e l'altro al altro: va tu prima. Et con questa contentione nè l'uno nè l'altro non gli andò. Vedendo questo el concilio allora pronuntiò l'uno e l'altro scomunicato et privò ambidui del papato et elegette et creono papa Alexandro V ch'era andato al concilio, che si chiamava misser Piero de Candia archiepiscopo de Milano. El quale stette in papato circa x mesi. Questo papa Alexandro l'anno venente accccx essendo andato a Bologna dove era misser Baldassare Cossa cardinale de s.º Eustachio et legato de la Giesa fu venenato secondo fu fama. Questo Dio el sa. Essendo morto papa Alexandro, misser Baldassare Cossa predetto, era napolitano, disse: Papa voglio esser io, parlando napolitano et fu necessario fosse creato papa o per forza o per amore, chiamato Janni XXIII.

Et così in questo tempo se trovò essere tre papi in Italia cioè papa Gregorio XII et papa Janni XXIII, et ultramonti a Genevra et Aragonia papa Benedetto da Luna, Da poi de l'anno MCCCCAVI et MCCCCAVII congregato el consilio in Constantia città, per opera de lo imperatore Sigismondo et sollecitudine sua ove personalmente elli andò et stette a fine de levare lo scisma, a far uno vero pastore. Papa Janni XXIII andò in Constantia al detto censilio; el quale giunto là, el consiglio de cardinali lo fece incarcerare, fu bisogno che per forza rinuntiasse el papato, et su creato cardinale de Fiorenza. Come è detto de sopra l'anno accecava Gregorio papa XII citato dal consilio non li volse andare, et per opera del signore Carlo Malatesta da Rimini come suo parente el quale era stato sempre amicissimo del detto papa Gregorio XII et a li suoi favori, et per suo consilio mandò a renuntiare el detto papato in Constantia. Benedetto da Luna papa citato non gli volse andere nè renuntiare el papato. Allora el collegio de cardinali el prenuntiarono excomunicato et condannorono come contumace. Oueste cose fatte de l'anno neccentri el collegio de cardinali in Constantia del mese de novembre crearono papa Martino quinto, quale se chiamava misser Oldo Colonna cardinale Colonna, et su incoronato el di de san Martino, a di xı de novembre. Creato papa Martino, come è ditto, da poi molti mesi misser papa Benedetto da Luna morì l'anno MCCCCXVIII. El quale essendo infermo inanze transmigrasse, domandato de quattro cardinali che erano presso lui se elli era vero papa et diritto, rispose de no. La quale risposta data, poi subito morì, et per questa cagione o vero risposta li ditti cardinali non volseno far più elettione de altro novo papa, quantunque però non gli sarebbe stato consentito, essendo lo imperatore là col consilio solo per levare via lo scisma che era stato tra cristiani. Se ben se computa li anni che comenzò. el durò a fino a meccenyni a xu anni; et così rimase vero papa et pastore papa Martino quinto, el quale da poi se trasferì a Milano et a Fiorenza et deinde a Roma, ove quantunque fosse papa e pastore de la Giesa de Dio accumulò molte miliara de ducati, el stato de la Giesa aumentò et crescete grandemente con l'aruto et favore de Sforza fin che morì del ucccexxxi, Italia tenete assai in pace da l'uno capo al altro excepto quello miserrimo reame di Cicilia ovvero de Napoli, el quale per tenuità et leggerezza muliebre per cagione de quella ultima de Durazzi Johanna seconda, dal re Aluisi terzo et re d'Aragona, per cagione de molti regnicoli traditori de la loro propria patria fu ad exterminio conquassato. Dopo questo Sforza fatta la tregua con li inimici se partì da Viterbo et andò a Roma a la intrata de dicembre. Et stato li in Monte Jordano da li Orsini ebbe novella de la creatione de papa Martino quinto. Et da là a pochi dì retornò nel reame et lassò Fuschino suo nepote al governo et guardia de Roma con mille settecento cavalli et con Antonio Minuti. Et andò Sforza in el reame. Misser Jordano Colonna germano de papa Martino andò a Roma, al quale Sforza fece assignare Roma con ogni cosa. El quale misser Jordano volse che misser Fuschino non se partisse et che remanesse pur a Roma a la guardia de essa come era. Et così fece et stette a Roma quella vernata fin al maggio che vene del anno MCCCCXVII. L'altro anno appresso MCCCCXVIII Sforza el dì de santo Georgio andò in campo el maggio de le rose, et dette la sorella de Fuschino chiamata madonna Chiara a Marino Carazolo fratello de misser Jani per fermar l'amicitia con parentato, ma non gli valse mai nè amicitia

nè parentato che volesse bene a Sforza, et dette in dote Codognola per ducati viii mila. Poi bisognò che per forza (per le insidie che li faceva ogni giorno adosso misser Zanino soprascritto, che già era salito in stato fino all'ultimo cielo, et de la regina faceva come voleva, et zo che li era, che sempre cercava o fare attosicare Sforza o vedere o ingannare per modo non pensava in altro) passasse el fiume de Voltorno, et andò aloggiare a la terra de Chiani appressoola terra de Francolise, et a la uscita de mazo mandò per Fuschino suo nipote et Antonio de Minuti che era a Roma, et feceli venire in el reame con tutta quella gente ch'era rimasta a Roma et de là in quelli paesi. Allora Fuschino menò con lui nove homini d'arme avantegiati che se partirono da Brazo, zoè Roffino et Napoleone de Borgo fratelli jurati, Januzo da Itri, Donino da Parma, Giberto Leone da Salerno, Fedrico Tedesco, Angelino de misser Piero Mulo. et Colla de Notaris. Janni in questo tempo se operò mediante li amici de Sforza tanto che la regina dette a Sforza Benevento et Manfredonia: pur per questo el signore misser Janni non stava de cercare contro Sforza ogni male poteva et sapeva. Et vedendo questo Sforza staseva sempre su la vista de mangiare et bevere, de andare et de dormire. Volse che Sforza andasse in Vallediano contro quelli signori de santo Severino a desfarli, et non perchè non susseno servitori et sideli de la regina, ma perchè erano amici de Sforza, et che se li facesse inimici, et quando fosse de là inimicarsi con quelli et trovasse quelli inimici denanzi, et ribellati de dietro li villani del paese, et con questo modo tra quelli et li villani non potesse ritornare che non fosse desfatto. Ma tali penseri le più volte non riescono nè sortiscono ad effetto. Allora in questi di la regina fece liberare de

prigione, ad instantia del signore misser Zani, Jacomo Caldola et el conte de Monte Riso. Sforza parlò con li condotteri et snoi capi de squadra et dittoli et expostoli el parere suo andò a obbedire li mandati de la regina, et fece suo dovere et hebbe honore de la cavalcata, et non ebbe effecto el pensiere et disegno de li suoi inimici. Poi andò et redusse per accordo quelli signori et remase loro amico. In questo mezzo che Sforza stette in Valdiana a quella impresa dontra quelli signori de San Severino el signore misser Zani gran senescalco fece tagliare le passe dietro a Sforza perchè non potesse ritornare indietro verso Napoli. Pur però nante se partisse de quello paese volse mandare a effecto el parentato fatto tra el figliolo conte Francesco et la contessa de Monte Alto in Calabria chiamata Polissena Ruffa. Et essendo alloggiato presso alla Polla mandò el detto conte Francesco in Calabria, el quale se parti da li a x de agosto, al quale dette tre documenti: el prime, non se impaziasse nè toccasse muglie nè figliola de soi villani nè homini et cittadini. El secondo, non battesse li famigli, et se ne batteva alcuno, subito lo cazasse via et non lo tenesse più. El terzo, che non cavalcasse mai cavallo sboccato. Con lo quale Sforza mandò li infrascritti: Bernardo da Camerino, Furlano grande, Franceschino de Lorenzana per suo canzeliero, Pellino de Codognola, Bianchino de Parma, Antonello de Afano, Ariguzzo de la Rocca Bolone, Matheo de l'Alpe, Rainoldo da Codognola, Hettodoro Albanese et Minutillo, et alcuni altri famigli, ordinò Berardo sue governatore. El conte con la grazia de Dio andò et sposò a dì xxIII de ottobre in Rossano madonna Polissena, la quale gli dette le infrascritte terre et ducati xx mila. Morendo lui senza herede, la contessa doveva havere de Sforza ducati xx mila.

Et oltre questo Sforza li rescosse da misser Rizarde Morisco per ducati xxv mila Briatico con li casali suoi, et Cesiano con li casali suoi. De la quale donna ebbe una figliola l'altro anno de MCCCCXVIIII. Le quali terre sono queste, zoè Monte Alto, Le Fosse, Cariati, La Stalla, Melcona, Umbriatico, Cassibono, Campagna, Bocholere, Sanchierillo, Messiano con li casali, Carentia, La Rocca de Aneti, Cuciaris, Pietra Paula, Calviti, Chacuri et Chicho, La Mota de Filocastro, Calinera, Briatico con li casali. Et Sforza se assecurò sopra le dette terre de li detti ducati xxv mila che rescosse Missiano et Briatico, et così stette in Calabria con quella donna fin l'altro anno de MCCCCXVIIII che andò a Roma et a Viterbo, quando Sforza fu rotto a Viterbo per tradimento del conte Nicola Ursino et de li altri. Et la contessa rimase gravida: de quello anno fece una figliola chiamata Antonia perchè così se chiamava la matre de essa contessa. Da poi de MCCCCXXI ritornò in el reame con Sforza inimico de la regina Johanna et del sig. misser Zanino homo del re Aluisi secondo. L'anno de MCCCCXX essendo el conte Francesco in campo con Sforza a Napoli a la uscita de luglio la contessa morì a Cariate venenata de la contessa de Monte Alto sua zia. Et otto di inanzi era morta la figliola pur venenata da detta contessa de Monte Alto, et le dette terre remaseno a la detta contessa de Monte Alto.

Come el conte Francesco andò per vicerè del re Aluisi predetto in Calabria. CAP. XXXVII.

L'anno de acccexxi el conte Francesco andò vicerè del re Aluisi predetto in Calabria. Sforza doveva havere ducati ce mila, de li quali el re Aluisi ne dette a Sforza

terre per ducati cento mila, et li altri ducati centomila ne fece scritto de sua propria mano a Sforza per segurtà. De li ducati cento mila doveva dare in terre dette in Calabria al conte Francesco le infrascritte otto terre per ducati sei mila cioè Renda, Sanfili, Arganoguta, le Corte, Mediana, li Caroley, Domalico, la città de Mortorano. El conte menò con lui a Roma allora li infrascritti homini d'arme et persone Paulo de Brineto et Francesco soprascritto canzelero, el Turcho de Mechiloti de Perosa per locotenente, Judice Carlo de Samnito da Ariano per judice della corte, Nani de misser Spinello condottiere, Furlano grande condottiere, misser Jacomo Arapazi, Cesare de Martinengo, et Brasino Colla fratelli, Fedrico Todesco, Acone de Salerno, Boldrino de Favenza, Johanne Picinino, Matheo de la Croce, Pelino de Codognola, Stroza Capa, Simone de Ariete et Rainaldo suo fratello carnale, Bastardo de Tomasino Crivello, Filippo de Roberti. Ancora hebbe li infrascritti signori con le infrascritte terre a la obedientia sua, cioè: el marchese de Troja, lo conte de Arena, lo conte Rogero, lo conte de Belcastro dicto Braga, el signore Coluza de Lana, el signore de la Rocha Imperiale, el signore de la Mandolara, el signore de Mormanda, signore de Fricaldo, signore de Gelli, signore de l'Albadonna, signore de Maida. Infrascritte sono le terre videlicet Cosenza città con ccclivi casali, Bisognano città, Longobuco castello, qui se fa l'argento, Cossano, qui sposò el conte la contessa, santa Severina città, santo Marco città, Ari castello, Castrovillaro castello, Nicastro città, Normano città et Taverna castello con li casali. Poi l'anno MCCCCXXII tutti li soprascritti homini d'armi jurarono insema de andarsene trovando scusa non havevano dinari, excepto Pelino da Codognola, che se guardarono da esso ne se fidarono de lui. Frasco (1) essendo con quelli homini d'arme, quando deliberorono fuggire, volsero, volesse o non volesse, jurasse de non parlare nè manifestare questo fatto; et bisognò jurasse. El quale come sforzato da quelli a jurare, disse uno giorno, nante se ne andasseno, al conte: fame pigliare et mettere in prigione per havere cagione palesarlo et non rompere el juramento. El conte non lo intese et non lo fece, credendo Frasco truffasse et galeffasse (2) et dicesselo per qualche piacevolezza. Ultimamente se partirono tutti essendo el conte allogiato ad Argnaga excepto Pellino da Codognola, et andorono ad Antonio de Sanseverino che era ragonese, poi se partirono da lui et andorono al soldo de don Johanne de Issera vice re del re di Ragona, che aloggiava a Casoli casale de Cosenza. Fugiti questi Sforza mandò al conte Micheletto de li Attendoli con cavalli cccc; et avanti che Micheletto giungesse al conte prese Furlano, Cesare, Federico et Frasco. L'anno MCCCCXXIII dopo rotto el re de Ragona presso Napoli da Sforza, in quelli giorni el conte Francesco prese tutti li altri homini d'arme a Santo Marco, che erano andati a correre quello paese per guadagnare. El conte havendo la spia et l'avviso andò et preseli tutti a man salva. A li quali perdonò et remise ogni ingiuria. Da poi ripigliati tutti li infrascripti homini d'armi da lì a poco tempo el conte Francesco et Micheletto retornarono in Terra de Lavoro da Sforza per andare contra Brazo. Andato adunque el conte como è ditto a sposare quella donna et partito dal padre Sforza se partite de la Polla de Valdiano et retornò verso Napole

<sup>(1)</sup> Pietro Gyrasco, detto per soprannome Flasco (Simonettae Historia R. I. S., T. XXI, col. 182).

<sup>(2)</sup> Galeffare, voce antiquata vale sheffare, dileggiare, prendersi giuoco, come si ha nell'Ercolano del Varchi, 54.

trovando el paese et li villani tutti ad instantia del signore misser Zani sollevati, quantunque però non se movesseno a far novità alcuna contra Sforza; quando al passare del fiume Sarno che è grossa acqua corrente presso a Scaffati, che non se pò passare se non per ponte, el quale ponte è acosto a le mure de Castello Scaffati, se travestì sopra le armi come saccomano, con una celata in testa da saccomano, et una lanza in mano per non essere conosciuto; et così passò quello ponte; el quale passato andò a Napoli et con esso messer Francesco Moronino (1), et intrarono in Napoli per lo borgo del Carmine verso la marina fin suso al mercato, et con li partesani et amici in Napoli feceno correre tutto Napoli a rumore. Et corso Napoli in quella forma Sforza andò con le bandere et con la compagnia fora de Napoli costeggiando sempre a le mure a le Correggie, per aviso de amici havevano dentro et in parte per conforto de Francesco Ursino ch'era con la regina. Stando in aloggio lì et stando per intendere la opinione et intentione de la regina, et praticando questo ancora non era disarmato, perchè sua intentione non era de essere inimico de la regina, ma piutosto suo fedele servitore, ma non voleva essere sottoposto nè soggetto al signore misser Zani che sempre cercava indebitamente la desfactione et morte sua. Francesco Ursino che era in Castello Novo con la regina et con el signore misser Zani che dava bone parole a Sforza mostrando de volere sare ciò che el voleva, et confortare la regina a la volontà sua, et operava et faceva tutto el contrario con li signori capitanei et homini et fu potissima cagione, elli, con sue parole doppie fare condurre Sforza a le Correggie. Fece tutto el contrario con

<sup>(1)</sup> Giornali napoletani, l. c., cel. 1081 A. B).

li signori capitanei et homini d'arme, dopo che hanno el mele in bocca el rasoro sotto se ascosto, con la regina et con Zani recordando et dicendo tutto el contrario de quello che dava ad intendere a Sforza. Et uscite de Castello Novo con una grande quantità de fanti et una frotta de cavalli et assaltorono Sforza et quello exercito, quale era tutto in disordine per alloggiare, et fecero per modo che bisognò che Sforza se levasse da le Correggie et che se riducesse per la via del monte de Sora verso una grotta dicta Pè di Grotta longo a la marina rimpetto del castello de l'Ovo; et con più ordine che se potè redurre. et per quella passasse dietro a quello monte dove è castello San Heramo, con presa et perdita de cavalli sexcento; et così andò a la notte ad alloggiare presso Casale del Principe, et lì stette tre dì a le Frasche. La mattina andò in Casale del Principe et là stette tre dì. Allora el gran senescalco cioè el signore misser Zani dette la contessa di Troja, ch' era stata moglie de messer Pereto conte di Troja a Francesco Ursino sopradetto, et dette Cognossa, Deliceto et Santa Agata per remunerazione de lo inganno haveva fatto a Sforza. Et in questo mezzo che Sforza stette quelli tre di a Casale del Principe, praticò et operò con li conti de Gaiaza che li denno la Cerra che tenevano loro; la quale Cerra è lungi da Napoli otto miglia per la via dritta che va da Napoli ad Arienzo, Arpagli, Monte Frachi et Benevento. Havuta la terra Sforza se partì da Casale del Principe et andò per la via de Cesata a la Cerra. Giunto là, quello giorno medesimo, fornite la terra et la rocca, poi andò ad aloggiare con la gente sua a una grossa villa ditta la Fravola, et lì stette tutta quella invernata per stantia dove se praticò poi l'accordo tra la regina el signore misser Zani et Sforza, et fare l'amenda de la roba perduta a le

Correggie. Questo anno medesimo acccexviii dette per mogliere a Domenico de Bossio suo parente madonna Johanella da Josaldo bellissima donna de casa de signori de Josualdo, a la quale gli dette in dote queste quattro terre infrascritte cioè Acquaviva, Santo Licandro, Zoglia et Cellamare. De la qual donna hebbe molti figlioli da bene, et fra gli altri uno misser Giorgio che fu cavaliere Bossio, et misser Andrea che pur fu cavaliero. Questo medesimo anno M. Catalina fece uno figliolo maschio a Benevento al quale Sforza pose nome Bartolomeo che fu poi uno poco balbuzente. Del quale parto essa M. Catalina (1) morì, el figliolo scampò. L'altro anno de MCCCCXVIII se fece lo accordo tra la regina, el gran siniscalco, el quale era l'occhio dritto el core de la regina, con Sforza, et bisognò che per capitoli Sforza facesse pace con el gran siniscalco, el quale era l'occhio dritto de la regina come è ditto de sopra, se quella concordia doveva havere loco et effetto. Et così a la intrata de genaro Sforza andò da la Cerra a Napoli et alloggiò in casa de messer Ottino Carazolo in Capuana allora per assecurare che Sforza potesse andare in Castello Novo in mane de misser Francesco di Ricardi de Ortona, et lui se fornì de fanti a suo modo et de suoi; et furono cazati fora tutti quelli della regina e del signore misser Zani. Allora Sforza andò a parlare in Castello a la regina et al signore misser Zani, et fu fatta la pace et conclusa allora. Et così ancora fu fatta allora l'amenda a Sforza de la roba perduta a le Corregie; et anche fu fatta una unione de molti zentilhomini et signori napolitani con Sforza, et per roborare tutte queste cose et confirmarle se operò in quelle

<sup>(1)</sup> Alli 30 de augusto morì la moglie di Sforza madama Catella Alopa a Benevento e Sforza se trovava a Viterbo lassaie tre figli. (Gior. nap. l. c., col. 1083 C).

pratiche misser Jordano fratello et germano de papa Martino. Andò nel reame el genero, et giunto a Napoli per mezzanità sua furno confirmate et roborate tutte le predette cose et unione. Et oltre questo misser Jordano volle che el signore misser Zani andasse per alcuni giorni a Roma per alcuni boni rispetti; et così fece, et fu liberato allora in tutto re Jacomo con volontà de la regina che potesse liberamente andare dove li piacesse dentro et de fora de Napoli, et andò a star con Sforza per alcuni pochi dì in casa de misser Ottino Carazolo ove staseva Sforza in Capua.

## Come Sforza fu fatto confalonero de là Giesia. CAP. XXXVIII.

Quello medesimo mese misser Jordano fece Sforza confaloniero de la Giesa, et deteli le bandere de la Giesa et del papa. Et così portava allora sei bandere, cioè: el stendardo de saccomani inanti sempre a li saccomani, poi gli homini d'arme, el stendardo del leone, poi quello de li dyamanti, poi la bandera de la regina, poi quella de la Giesa e poi quella del papa. El quale andò con dette bandere per tutto Napole come è usanza de tale dignitade accompagnato con solemnissimo triumpho da signori et homini: et sempre nevò forte fin che andò per la città con le bandere predette; l'aprile seguente papa Martino andò a Fiorenza. Essendo giunto là mandò a la regina che mandasse Sforza come confaloniero de la Giesa et gran contestabile del reame a Roma per segurtà et favore de la Giesa dubitando de Brazo, per forma che papa Martino de lui dubitava et staseva in sospetto. La regina ne fu contentissima et Sforza gli andava volontera per molte ragioni: la regina cercando pur in ogni modo ch'el signore misser Zani ritornasse, del quale, non vedendolo, ne portava cordiale passione, Sforza vedendo la intentione de quella donna a questo in tutto dirizzata deliberò essere securo de lui. Et inanzi se partisse dal reame volle per sua segurtà, per poter andare fora del reame et ritornare in el detto reame, due figlioli del gran siniscalco per ostaggi, se quello doveva andare et ritornare, et così li furono mandati a stare a Benevento nel castello. El signore misser Zani ritornò a Napoli. De quelli figlioli da lì a pochi dì uno cadde zò da uno solaro del castello inopinatamente: de la quale caduta morite. Al intrata de magio Sforza poi se partite de Terra de Lavoro et passò il Volturno per andar verso Roma, et Lorenzo rimase nel reame et hebbe Berteta. Et da lì a poco tempo ebbe ancora Cassano. Partito Sforza et passato Volturno, la terza giornata li venne novella come el re Jacomo se ne era fuggito da Napoli. Et el re Jacomo fece vista un giorno andar a solazzo dietro Castello Novo: quando fu tra Castello Novo et la torre de Sancto Vincenzo se fece levare da una barca quale haveva fatto condurre et ordinare et andò suso una nave de Genovesi, ed andò a Taranto che teneva. Et giunto a Taranto subito la regina Maria matre del principe de Taranto andò con una gran quantità de zente ad assediare el re Jacomo in Taranto et metterli campo intorno dove se pò mettere inverso la terra, et questo fu el merito che rendete quella donna a quello signore che la liberò de prigione et cavò di prigione lei et tutti li suoi figlioli del MCCCCXX quando andò a Napoli et prese Sforza. El re Jacomo vedendo la persecutione de la regina Maria et de figlioli, abandonato da ogni speranza de regnicoli, vedendo l'atto de quella ingrata donna montò suso una nave et andò in Cifalonia et a Corfù, in Grecia

et poi in Franza. Allora Sforza hauta la nevelta de la fuga del re Jacomo lassò lo exercito dove era, et andò con circa zinquanta cavalli a Napoli da la regina et veduto le cose come stasevano li per la partita del re Jacomo, retornò el tertio di al campo per seguitare el cammino principiato verso Roma. Essendo in campo presso Fiescolo uno giorno nel mezzo di stando Sforza a dormire ne la sua travaca se levò de facto uno vento. essendo chiaro el tempo, et gittò la travaca per terra de l'uno capo al altro, e pur non fece male alcuno a Sforza, nè a persona che fosse sotto la travaca nè appresso. Allora questo fu tenuto uno male augurio et pessimo signale, come seguite poi per lo tradimento del conte Nicola Ursino a Viterbo. Deinde Sforza seguitando el suo cammino andò con tutto lo exercito a Roma a h Giraleha et a la terra de Bianchano et a Viterbo. Et al entrata de iugno andò ad alloggiare a San Johanne tra Viterbo et Monte Fiascone. In questo mezzo el signor Leoneto de San Severino venne dal reame con tutta la sua compagnia, giunse a Roma et portò certa quantità de dinari, poi andò a Sforza con ditti denari et con la compagnia. Sforza stando aloggiato a Santo Johanne come è ditto, fu avvisato come Brazo et Tartaglia erano insema, e per venirlo a trovare e per passare verso Roma per torli la reputatione; et l'avviso de quella unione non fu tanto veloce che quelli non fosseno più presto posti insema, però che Tartaglia essendo a Toscanella con la compagnia, et vedendo non poter passare el lago de Bolsena per andar a Brazo, per rispetto de Sforza che era in mezzo, mise la compagnia in nave et passò il lago per acqua: e lo passò a mano sinistra del lago lassando Sforza a mano diritta: andò a trovare Brazo et così se unirono insema. Sforza havnto l'avviso erano insema et

cavalcavano verso lui, mandò a Johanni Gatto da Viterbo gli mandasse ccc o cccc fanti, de quelli homini viterbeschi gagliardi e fidati in punto perchè era mal fornito de fanteria, secondo richiedeva el caso, andando contra lui quelli due, grossi de gente più de lui. Johanne Gatto subito li fece mettere in ponto et ordine. In questo mezzo che quelli homini viterbeschi furono partiti da Viterbo a Sforza in campo, Brazo et Tartaglia passando per lo piano de Monte Fiascone in battaglia Sforza mandò uno homo d'arme ditto Sacho ad asaltare el reguardo loro dove era Tartaglia per reguardo: el quale prese el ragazzo de Tartaglia con l'armeto fornito et con la lanza et bolzette, con certe tazze d'argento, che Tartaglia nè homo d'arme nè saccomano fusse a quello reguardo non se volseno mai voltare. Sforza gli volse mandare el conte Nicola, Pedrino de Sena, Nani de misser Spinello et alcuni altri: non volseno andare allegando loro per andare non fariano fructo alcuno: vedendo quelli disposti a non voltarse el perchè quelli non volevano andare. Li homini viterbeschi como è ditto de sopra erano partiti da Viterbo per andar a Sforza in campo, et essendo passati Brazo et Tartaglia la furia de Sforza, de la quale dubitando cavalcono de buon passo. Giunti nel piano de Viterbo et essendo presso a Viterbo circa 4 miglia li sopradetti homini vedendoli nel piano et creduto che fosse Sforza, che fosse levato da San Johanne et andasse verso Toscanella, non sapendo la venuta de Brazo et de Tartaglia, quando furoro appresso a loro et conosciuto che erano Brazo et Tartaglia, volendo loro indietro metterse per salvarse conosciuti da li inimici non poterono fuggire che furono tutti presi a mano salva che non scampò uno solo. Et fu in lunedì a xx de jugno. Et allora andorono Brazo et Tartaglia ad aloggiare a Castello Cardinale presso

a Toscapella circa tre miglis. Sforza, che sempre haveva a le spalle de inimici de' suoi, avvisato che quelli homini viterbeschi erano tutti presi, malcontento deliberò andar dietro Brazo e Tartaglia per havere a fare con loro e assaltarli quando fosseno alloggiati loro, dicendo che erano stracchi (perchè havevano cavalcato circa tre dì et notti senza victualia alcuna affamati in el loggiare. Et così affamati giunti al aloggiamento la prima cosa fecerono mandorono a saccomano come è usanza et fecerono hi aloggiamenti) li trovaria in tale disordine che non dubitava che da loro se haverebbe zò se volesse. Non ci fu modo che li volesse dire confortare et assignare ragione nè predicare nè pregare, che mai el conte Nicola Ursino, Pedrino da Sena et alcuni altri che erano maculati volessono consentire al dire de Sforza nè voltarse. Et questo perchè loro et alcuni altri havevano capitolato con Brazo, erano suoi soldati et li havevano fatto venire giuso, come Brazo. Disse poi chiaramente a Sforza quando parlarono insema nel piano de Presenzano de l'anno meccenni. Li quali con loro duritia et dire contra Sforza furono cagione che li altri non consentirono ad andar dietro a li inimici, et così bisognò che per forza Sforza stesse lì la notte. L'altro dì a xx1 de jugno se levò et andò appresso Montesiascone, quantunque Montesiascone fosse a la obbedientia de Brazo, et che non fosse scoperto a far guerra. Et consigliatosi con li suoi condottieri et principali per quello dì de quello havevano a conseguire, Sforza per consilio de tutti prese partito de andare l'altro dì a Viterbo, allegando che li inimici fariano de le due cose l'una, come feceno, o che anderiano a Viterbo con quelli homini viterbeschi presi per vedere se potevano accordare Viterbo, dicendo Brazo se se reducevano a la obbedientia liberare tutti quelli homini, se no li

rescetessero. Et forse li minacciava de far peggio: el populo sentendo questo forse non vorrà consentire tanti homini siano straziati et rescossi, et non sarà tutto il popolo almanco li parenti et femine hanno li patri chi figlioli chi fratelli chi marito et chi de altri che sariano sufficienti a sollevare tutto lo resto del popolo: et perchè Johanne Gatto li abbia credito et seguito a simile sollevatione del popolo, non è però se non per uno et potria venire ad effecto a Brazo che se accorderebbe con lui, o andariano a Sutria per accordarlo dalla sua. Et havendo l'una o l'altra de quelle due terre o alcuna altra perderiano la reputatione, la quale non sa per nui nè per lo stato del papa nè de la Giesa. Et essendo a Viterbo trevandome lì con quello exercito non vorria già facessero altrimenti ne andasseno altrove, perchè non dubito essendo noi lì, vedendoce loro, che non credo che non li rompiamo. Et ultra questo andando loro a Sutri noi potemo per la via de sopra de la montagna andar a soccorrerlo et con nostro avantaggio. Et così el mercore che fu l'altro di seguente a xxII de jugno (1) la mattina, odita la messa nel campo, se derizò con tutto lo exercito in battaglia inverso Viterbo, et fece la via del Acqua Rosa, perchè lì è uno canale che corre a Viterbo, dicendo: se li inimici ne vederanno et vogliono andare a Viterbo vedendone tegniranno la briglia in mano et non ci anderanno, et (sic) io non vorria così per la rasone predicta; et per non essere trovato in disordine nel piano fece andare el reguardo prima, et poi la bandera dove era il conte Nicola Ursino oon più de mille cavalli, perchè a lui quello giorno toccava accompagnare le bandere,

<sup>(1)</sup> Questo combattimento ebbe luogo nel 1419, Campanus, Vita Brachii (R. I. S., T. XIX, col. 555 B. Crivelli, ivi, col. 695. Lorenzo Spirito, Altro Marte cap. xxv. Ed. di Vicenza 1479.

poi fece andare li altri con quattro squadre al ordine loro, et li scaramuzzatori dietro, acciò se li inimici andassero a trovarlo (perchè davanti non poteriano andare a pizarse con loro per cagione de Viterbo) esso se trovasse in ordine. Giunto al detto canale et essendo presso a Viterbo circa due miglia, Brazo et Tartaglia andarono dreto a Viterbo con quelli homini viterbeschi secondo aveva anteveduto el detto Sforza. Et essendo loro presso al Bullicame, nè sapendo che Sforza se conducesse a Viterbo in quella forma, imo credendo loro che el fusse aloggiato apresso a Monte Fiascone, el conte Nicola Ursino. del quale el conte Bertoldo fu patre, fin che era capitano de Fiorentini a campo al assedio de Pisa per invidia era inimico de Sforza, accompagnando le bandere come è ditto de sopra (come è ditto che Brazo cavalcava et andava con lo exercito a Viterbo et era presso al Bullicame) senza mentione con alcuno nè mandare dire niente a Sforza, se avviò de tratta cavalcando de bono galoppo con le bandere spiegate et con tutte le genti che erano con lui a le bandere dentro da Viterbo. Como furono dentro a la porta de Sancta Lucia, dove entrorono, messe le bandere su le mure presso la porta. L'altra squadra che seguitando vedevano vedendo quello atto, nè sapendo perchè fuggisse così, se misero a fare quello medesmo et metterse in disordine. Pedrino da Sena et altri, che erano condutti con Brazo secretamente, feceno ancora loro peggio et più desordine. Sforza che era andato fora del campo da canto per vedere che modo tenevano li inimici, perchè haveva hauto l'avviso ch' erano levati, sentendo el cavalcare de suoi, et vedendo quello disordine del conte Nicola se parti da quello loco et andò verso li snoi, a li quali non potè giungere sì presto che potesse rimediare al disordine, et che el conte Nicola non havesse

già fatto quello. Brazo vedendo che quelli con le bandere cavalcavano a la porta de Viterbo in quella forma et de tratta et che pareva che fuggissero, o fosse ordine dato segretamente al conte Nicola et a li altri traditori, disse: questi se ne fugino et sono in rotta per se medesimi. Et pigliò el traverso del Bullicame verso la gente sforzesca, et trovolli in quello disordine per modo che non se potè mai venire insema nè ordinare squadra alcuna. nè mettere insema de la gente de Sforza che era andato inanti per far fermare quella gente che non erano ancora in quella terra, per lo grande disordine, nè li potè mai unire insema, et Brazo et Tartaglia ne presono una grandissima frotta, circa mille cavalli. Essendo reducta la furia de Brazeschi mesedati insema su la strada presso porta de s. Lucia, et Sforza di lì non potendo entrare in Viterbo prese la via intorno la città et andò a la porta de san Sisto, et da lì datosi a conoscere a quelli che guardavano la porta, perchè ognuno per la furia et strepito stavano sollevati et erano tutti in arme, aperta la porta entrò dentro. El quale entrato dentro et confortato il popolo et tutti li plebani erano in arme insema con loro andò subito a porta santa Lucia predetta, dove Sforza non potè mai tanto dire pregare nè confortare nè fare ch'el conte Nicola, nè homo d'arme fosse intrato dentro a la porta, volesse uscire fora nè seguitarlo: che essendo uscito, el conte Nicola et quelli principali, li altri homini d'armi ancora per vergogna pur l'averiano seguito. Dove che quelli magnati non volendosi muovere li altri homini d'arme ancora non se volseno mai partire: che ancora essendo usciti loro et seguitatolo sariano stati con li altri: el seguitavano de le persone più de due mila, con quelli della città che l'averiano seguitato et trovando el campo de Brazo in disordine, come era per seguitar li

Sforzeschi cazare et pigliare come se fa a simile caso, rompeva el campo de Brazo, et pigliava li soi stendardi et ciò che aveva. Con tutto questo Sforza uscito de la porta predetta, dove si faceva pur fatto d'arme, con circa xL de suoi, facendo fatto d'arme recuperò assai de suoi et corse et dette la caccia a Brazeschi fino a le bandere, et fugli tanto appresso che essendo stato con cc cavalli et essendo tanti prigioni Sforzeschi come erano a le bandere, pigliono le bandere et cariagi Brazeschi, et chi scrive scrive il vero perchè se li è trovato et vide il tutto. Allora in questo fatto d'arme el conte Brandolino ferì Sforza sotto la celata in el collo diretro de una lanza arrestata. El tradimento ordinato bisognò che sortisse effetto poichè così era ordinato de sopra, et che el conte Nicola con li altri traditori operorono in quella forma. Exeguito questo Sforza fece liberare tutti li homini de Brazo che erano stati presi et posti in prigione. Et da lì a tri dì Brazo mandò fuschino in presone, Marta et Mano Barile, Andrea de Santo Giorgio, Andrea de Serra, Giorgio Calcavaca, Naimo, Gaspero di Torolto con tutti li altri homini d'arme prigioni, dicendo, Sforza haveva liberati li suoi per pagura; et mandoli in due isole in prigione nel lago di Bolsena ovvero de Marca. Sforza reduto in Viterbo lì prese stanzia; dove fò lì et per lo paese una grandissima peste quella estate. Brazo et Tartaglia steteno a campo in quello intorno de Viterbo quando in uno loco quando in uno altro. Sforza assettati dentro li suoi gli erano rimasti, da lì ad alcuni dì non obstante Brazo con Tartaglia campeggiassero mandò per el conte suo figliolo che era venuto de Calabria et giunto a Roma. Et così esso conte andò al despetto de li inimici a Viterbo con tutta la compagnia. Come el conte Francesco andò a Viterbo et ando ad assaltare il campo de li inimici. CAP. XXXVIIII.

Giunto el conte Francesco a Viterbo la notte, la mattina nante che li inimici sentissero la venuta sua, alloggiando li inimici tra Bullicame et la via directa che va a Monte Fiascone, quale va da la porta de santa Lucia, Sforza dato l'ordine al conte Francesco et altri suoi del modo volevano seguire andò ad assaltare el campo de inimici inanti di de tre hore. El conte Francesco andò con tutti li suoi ad assaltar el campo, dove che li inimici trasseno al rumore et a la tratta. El primo fu Nicolò Picinino, et qui se comenzò a far fatto d'arme non conoscendose l'uno de l'altro. Brazo sentendo el rumore del campo, non sapendo ne chè ne come, mandò Tartaglia a sapere et intendere che era quello, et la cagione. Giunto Tartaglia a lo romore come animoso et gagliardo se mise ad aiutare li suoi del campo, et avvisò Brazo de la cagione del tumulto, et come se faceva fatto d'arme. Brazo ne alcuno altro sapeva ancora del conte Francesco fusse lì. Brazo et tutto el campo se mise in arme, et così facendose fatti d'arme, Sforza che stava in agguato essendo chiaro a la levata del sole, fece scoprire Micheletto con la squadra sua et mandò dietro lui el stendardo de quarteri, non lassando scoprire alcuno de li altri che fece solo per dar favore al conte Francesco. Allora vennero a tanto stretto scaramuzzare che Tartaglia ebbe ad esser preso. Et allora fu preso Nicolò Picinino (1) con xxxvi homini d'arme. Vedendo Brazo et li inimici quello, et essendo fatto di et conoscendo lì el conte, Brazo mandò a dire a Tartaglia et

<sup>(</sup>i) Lorenzo Spirito tace anche di questa seconda cattura del suo eroe Nicolò Piccinino.

a tutti quelli del campo se reducesseno tutti; et così sonata la raccolta et spiccato el fatto d'arme dubitando pur per la venuta et presentia del conte Francesco, se redusse. Sforza ritornò con tutti li suoi et con vittoria a Viterbo con quelli prigionieri, dove giunto se trovarono perduti et presi cavalli xxvi de Sforzeschi, fra li quali furono quattro homini d'arme, et de Brazeschi cavalli cccclx11, fra li quali fu Nicolò Picinino, misser Johanne Ungaro, Jacomo de misser Francesco Perosino, et altri homini d'arme in numero de xxvi. Quali tutti Sforza l'altro di fece lassare secondo l'usanza del mestere de le armi, et anche credendo Brazo lassasse li soi. Ma Brazo usò el primo parlare dicendo: Sforza el faceva per paura, et non lassò però li Sforzeschi. Ma per dubbio del conte che era venuto et vedendo Sforza essere ingrossato de zente et quello populo Viterbesco inanimato, se levò da lì et andò ad aloggiare altrove più lunge da Viterbo presso Montefiascone. Da poi Sforza in persona andò a Roma, assettò et ordinò lì ogni cosa et retornò a Viterbo. Et retornato ogni dì assaltava el campo de Brazo dandoli alcuna spilitata et danneggiandolo non lassando reposare, che bisognava sempre essere in arme. Et quando faceva correre a una terra et quando a un altra, per modo che non obstante che Brazo campeggiasse non lo lasciava vivere in riposo, imo che una volta se trovò avere preso de li homini Brazeschi et Tartaglieschi più de novanta quando fece el parentado con Tartaglia. Et come erano presi li dava in guardia a Marco fratello de Fuschino, dicendo non li lassaria mai finchè Brazo non lassava Fuschino et li altri suoi homini d'arme. La prima volta et la seconda volta aveva liberato Nicolò Picinino con li altri et lui non liberava li suoi. Stando così le cose Sforza se deliberò vedere

se poteva cavare li suoi homini d'arme dal lago: et una notte, nonobstante che Brazo campeggiasse, andò in persona con tre navicelle (1) quali fece portare su le carra, et fatte grossamente, al lago: et fatto l'ordine per chi doveva essere condotto fora perchè volevano tutti a furia saltare su le navette, non li affondassero, in tre volte ne trasse la più parte: pur gli ne remasero xxxv homini d'arme, cioè Andrea de Serra, Flasco, Raffaello Spinula, Morelo da Bologna, Angelo da Scole et molti altri: quali rimasti malcontentissimi non obstante che Sforza gli havesse fatti confortare non stesseno de mala voglia che ritorneria presto a torli ancora loro de lì. Ma el tempo non pativa stesseno più lì in quella forma per rispetto de li inimici. Comenzorono a pensare che come Brazo sentisse quelli che erano usciti da lì, a loro che erano rimasti lì, li faria mal servitio et trattarli peggio. Disse allora el detto Rafaello: Andrea de Serra et voi altri homini d'arme, non è dubbio come Brazo sente questo, manderà per noi che siamo rimasti. Sapete et conoscete la crudelità sua, et ne farà gittar in questo lago o ne farà ponere in loco et trattare per forma che saria meglio fossimo morti. Andrea et voi altri lassatene el nostro pane, a ogni modo ne sarà tolto, et come quelli verranno a torre, io con questi tri compagni ne sottoreremo sotto terra che non ne troveranno, poi partiti che saranno piglieremo partito a li fatti nostri. Quelli ridendo disseno erano contenti. Fornito questo parlare et giungere quelli de Brazo et levarli fu tutto uno. Giunti lì con barche li levarono tutti excepto quello Rafaelle et li altri compagni perchè el detto Rafaello et li altri tri suoi compagni se sotterrarono in

<sup>(1)</sup> Cribellii, Vita Sfortiae . c. col. 696.

terra sotto l'erbazo che li pareva se non li occhi la bocca et el naso fora de la terra. Li altri tutti menorno a Marca et posero in la giesa del comune, li quali posero a due a due nelli ferri. Rafaello et li altri che erano sotterrati, partiti quelli se levorono. L'altro dì li pescatori andando lì a pescare quelli presono li pescatori et se feceno per forza et per paura portare al terreno: giunti lì furono ripresi et menati in prigione fin che fu condotta l'assinità con Tartaglia che furono tutti liberati. Passato poi mezzo julio Brazo lassò Nicolò Picinino con certi cavalli a Monte Fiascone dubitando che non se ribellasse come el fece. Però Tartaglia andò a Toscanella con tutti li suoi et Brazo andò a Todi alle sue terre con tutte le sue genti. In questo mezzo Sforza saccomanò Labriano et prese Civita Bagnaria et alcune altre terre lì circostanti.

Come Tartaglia dette una sua figliola a misser Johanne figliolo di Sforza per mogliere. CAP. XXXX.

Da poi Sforza prese certe pratiche con Tartaglia, quale per proprio nome era Angelo, per la quale tra essi fecero parentela. Tartaglia dette una sua figlia a misser Johanne figliolo de Sforza per mugliere, et Sforza mandò allora el detto misser Johanne a Toscanella a star con Tartaglia. El quale misser Johanne stette là sempre fin che a Tartaglia fu mozza la testa ad Aversa del anno MGCCCXXI. Nicolò Picinino che era a Montefiascone vedendo le cose in quello paese non succedere bene per Brazo et Sforza ogni di prosperare pigliar terre et andar avanti, et essendo esso andato verso Ameglia con quelli pochi cavalli haveva a Montefiascone, una notte el primo o vero el secondo dì de ottobre più

occultamente che potè se partì. Et io che scrivo el so perchè io essendo prigione in Montefiascone, Nicolò Picinino como me doveva liberare me menò con lui quella notte et poi me menò a Santi dove era Brazo, a petitione de Nicolò da Lucca secretario de Brazo et andò a passare el Tevere per la via de Alviano et andò a Santi dove era Brazo, perchè a xxv de setembre Sforza se partì da Viterbo et andò ad Ameglia, et Tartaglia era rimasto a Toscanella et mandato contra Sforza Cristoforo de Lavello et Polo Todesco. dicto da le catene. con due squadre de circa cccc cavalli. Allora Sforza prese San Jani et alcune altre terre de quelle de Brazo et saccomanò Aviliano et Capitona, ove fu guadagnata grande quantità de uva passa piccola come uva de Romagna. Et prese lì in Capitona el conte Brandolino et Gattamelata con circa cc cavalli et fanti che erano in Capitona. Allora Brazo che ogni dì perdeva qualche terra faceva ogni sera faloy et confortava li suoi. In questo mezzo essendo perduta la terra de Spoleti che era de la Giesa et tenevase la Rocca, Sforza mandò al dispetto de Brazo a soccorrerla et mandoli Micheletto che la soccorresse. La quale soccorsa rimase lì per alcuni dì. In questo tempo stando Sforza ad Ameglia andò Tartaglia per unirsi con Sforza, con lo quale era parte de la compagnia de Tartaglia come è ditto. Sentendo Brazo l'andata de Tartaglia, et sapeva che era con poca gente, andò a trovare Tartaglia et assaltollo. Tartaglia se salvò con quella poca gente a uno castello chiamato (1) ..... in quello de Orvieto et Brazo li andò dietro ad assediarlo. Sforza sentendo questo de tratta andò a soccorerlo. Sentendo Brazo che Sforza

<sup>(1)</sup> Manca il nome nel ms. Trivulzio e così pure in quello di Parigi.

andava a soccorere Tartaglia se levò de tratta et retornò a la stantia e Sforza et Tartaglia andorono ambidui ad Ameglia, poi da lì ad alcuni dì Tartaglia retornò a Toscanella con li suoi et Sforza rimase ad Ameglia. Poi del mese de decembre se partì Sforza da Ameglia con tutti li suoi excepto Fuschino, quale lassò ad Ameglia con Mcccc cavalli, et andò ad Acquapendente. La prima sera se partì da Ameglia andò con la neve grandissima in terra de Baschi, che teneva Zarfaglia et Baschi che è sul Tevere: la mattina passò el Tevere et andò ad Acquapendente et lì stette la vernata. Questo medesimo anno MCCCCXVIII papa Martino del mese di ottobre mandò misser Francesco de Monte Pelicano vescovo de Arezzo et misser Angelo romano vescovo de Anagni per interposizione de Sforza a incoronare la regina Johanna del reame de Cicilia o vero de Napole o vero de Puglia. L'anno seguente MCCCCXX papa Martino che era a Fiorenza mandò per Sforza et per Brazo andasseno a lui a Fiorenza. Sforza a li xvII de zenaro se partì da Acquapendente con circa ex cavalli et andò a Fiorenza. Papa Martino el ricevette allegramente et feceli carezze assai, et così fu veduto et ricevuto allegramente da li cardinali come bono figliolo et servitore de la Sancta Giesa et del papa; imo quando in collegio se memorava de Sforza per tutti li cardinali se respondeva de Sforza come Sforza era figliolo et servitore sopra tutti li altri de Santa Giesa, del nostro signore et de tutti li cardinali. Allora li fiorentini (come ingrati de benefici ricevuti da Sforza per la guerra de Pisa, quale era stato potissima cagione de quello acquisto, come indetro se contene, et de molti altri benefici per lui ricevuti da quella magnifica comunità, se havevano accostato a Brazo, et con lui fatto parentado per alcuni cittadini fiorentini, seguendo el

proverbio de li heretici che dice « chi serve a putto comune et a femmina perde el servitio s'el crede essero remunerato ») feceno fare a fanciulli loro in dispregio de papa Martino (1), signore de Piombino, conte de Urbino, et de Sforza, et exaltatione de Brazo una cantilena, quale dicti fiorentini andavano cantando dì e notte per tutta la città

Papa Martino, signore de Piombino, Conte de Urbino non vale un lupino. Ah ah ah Brazo valente nostro parente Rompe ogni gente ah ah ah ah.

De la qual cantevola se papa Martino viveva tre anni più havaria dato intendere, vedere et sentire ad altri. non fosse stato ben fatto a fare nè cantare quella cantilena. In questi dì Sforza retornò ad Acquapendente et Brazo retornò a Fiorenza ben veduto et ricevuto et honorato da papa Martino et da Fiorentini. Allora stando Sforza a Fiorenza papa Martino disse a Sforza voleva Alexandro suo figliolo che era a Ferrara con li figlioli del marchese Nicolò, el quale voleva tenere in corte presso de sè et farlo studiare et metterlo come pareva a la santità sua. Et così fu fatto: fu mandato Alexandro et menato et presentato al papa Martino, lo quale lo ricevette letissimamente et tennelo presso di sè. In questo tempo che Sforza stette a Firenze, egli con volontà et comandamento expresso de papa Martino comenzò la pratica con el re Aluisi terzo, che esso re Aluisi andasse nel reame de Cicilia, et questa è la pura verità. Sì che così se comenzò quella pratica con quelli

<sup>(1)</sup> Leonardo Aretino (Commentarius R. I. S., T. XIX, col. 931 B) racconta che udi dalla bocca stessa del pontefice ripetere con amarezza: papa Martino non vale un quattrino.

ambasciadori del re Aluisi che erano in Fiorenza, la quale comenzata Sforza retornò ad Acquapendente et Viterbo, et stando lì fu conclusa quella pratica in Fiorenza tra el re Aluisi et Sforza. Et così Sforza se fece soldato del re Aluisi, non però con intentione de cazar la regina Johanna dal stato suo, ma per far ella volesse far suo figliolo adoptivo el re Aluisi et che dopo la morte de essa regina esso re Aluisi succedesse in quello reame, et removere el mal consilio d'apresso la regina cioè el signore misser Zani, et così per capituli promesse el re Aluisi essere con l'armata fornita de victualie nel reame per tutto jugno prossimo avenire. In questo tempo medesimo che Sforza stette a Fiorenza nante se partisse da lì fu contratto et concluso el parentado tra Micheletto Attendolo e madonna Polissena de San Severino, la quale era stata mogliere del signor Malatesta da Cesena, et quando Sforza se partì da Fiorenza la menò seco nel Patrimonio, et poi nel reame. La quale madonna Polissena dette in dote a Micheletto Torre amara, ma poi nel reame con spalle de Sforza et del conte Antonio de San Severino et dalla mugliere ebbe le infrascritte terre cioè Torre amara, che ebbe per dota del conte Antonio, poi ebbe Santo Mauro, San Martino in Terra nova, da poi ebbe Torsi, Napole, Bizano, Tito, Auzi, Potentia, Vero, Campagna de Furlì, Pelicoro, Vignola, queste dette poi a Betuzialiano da Codognola, de Cortesi Alianello, questa detta ad Oliva sua parente el Tito. Da poi facte ditte cose come è ditto, Sforza ritornò ad Acquapendente et da lì a Viterbo et li concluse col re Aluisi altre pratiche. Mandò inante el conte Francesco et Micheletto in lo regno con circa mille cavalli, perchè non fusseno presi li passi de poter ritornare nel reame, sentendo el gran siniscalco

cercare de far chiudere li passi del reame. Il quale pure avvegnachè non lo dicesse dubitava et temeva in secreto che Sforza non ritornasse, suo inimico, nel reame. come sentiva dire. Da poi Sforza se partì de mazo con lo exercito suo et con madonna Polissena de Acquapendente et andò verso Roma et nel reame. Nel quale giunse de jugno: giunto là andò presso Napoli et notificò (1) l'andata a la regina Johanna, et mandandoli el bastone del gran contestabilato et lassar le bandere che portava, Sforza gli fece per parte sua renuntiare al gran contestabilato et lassare le bandere, facendo far la scusa che quello faceva gli era forza per le persecutioni continue li faceva el signore misser Zani. Et così allora levò le bandere del re Aluisi, et comenzò a scrivere et intitularsi el gran contestabile del reame per lo re Aluisi, accampossi a campo appresso a Napoli a Casanova presso Furmelo a la porta Capuana, et lì suxo uno poggio alto fece uno campo forte con steccato per forma che tutto Napole con Terra de Lavoro non l'avrebbe cazato da lì, dove stette tutto luglio et più finchè andò inverso la marina che venne al re Aluisi, quale venne a di xxv de agosto el di de la Assumptione de Nostra Donna. Et allora stando el campo lì furono feriti el conte Francesco nel petto dal canto dritto, ne la scavadura della correggia, de verettone; et Fuschino Attendolo, perchè non havevano el spaladolo. El conte Francesco guari in xv di, Fuschino fin che visse se ne

<sup>(1)</sup> Il Campano nella vita di Braccio (l. c., col. 571 E) racconta che Sforza fece chiamare la regina ad una finestra del Castel Nuovo e quivi le rinunciasse il bastone del comando, e che la regina dopo averlo inutilmente pregato di rimanere ai di lei stipendi, lo caricasse d'ingiurie, dalle quali irritato lo Sforza le facesse tirare alcune freccie, obbligandola così a ritirarsi. È più attendibile il racconto del Minuti che doveva essere nel campo di Sforza.

sentì sempre perchè sfondrò dentro al petto. Stando lì presso Napoli nel mese de luglio morì la contessa de Montealto mugliere del conte Francesco. Pur questo mese proprio havendo Sforza deliberato mandar Leoneto de San Severino suo genero, et marito de madonna Elisa sua figliola a le terre sue in Valdiano in Principato de Basilicata per rompere guerra da là a quelli signori de San Severino et alcuni altri per redurli a la obedientia del re Aluisi, quello di non voleva cavalcare, e voleva, contro ogni volontà de Sforza, differire sino altro dì. Et quello dì medesimo uscite fora de Napole una frotta de gente d'arme in puncto per assaltare el campo, come se fa nel mestero de le armi: tratto parte del campo Ssorzesco contra li inimici, come è usanza, el detto Lionetto andò ancora lui a la tratta, el quale giunto lì fece domandare (come quello che non perdonava a veruno et el cazava per redurlo a la sua compagnia) se li era veruno de quelli homini napoletani volesse rompere due lanze per gentilezza et correre due scontri. Per uno pezzo non gli fu risposto, pur lui insistendo se gli era veruno che volesse correre, gli fu risposto de sì per uno cavaliere napolitano chiamato Rafaele Caraffa, el quale gli rispose più per vergogna del mestere, perchè non se dicesse che a li Napolitani non bastava l'animo correre scontro, che per voglia havesse correre scontro. Et così nel correre misser Rafaello passato con la lanza a Lionetto contro la fronte passò la frontiera del elmetto doppia, et entrò el ferro de la lanza fra l'uno osso e l'altro de la fronte in tal forma che Lionetto fu portato a la terra et morì per quello colpo el terzodecimo dì. La morte del quale sturbò molto le cose in quello paese ove doveva andare, el stato del re Aluisi et de Sforza. Questo di medesimo

che Sforza ebbe la novella che Lionetto era morto a tardi gli venne la novella come el re Aluisi haveva guasto la armata et deliberato in tutto de non venire nel reame et abbandonata la impresa. È da pensare et immaginare che pensero doveva essere quello de Sforza ultra la affectione de quello homo et de quella donna che morì, et essere per il re Aluisi abbandonata quella impresa (se così fosse stato), et lui trovarse solo per inimico a la regina el gran senescalco che era re et regina et el maggior principe de quello reame et scoperto loro inimico. Pur con la sua prudentia et sapientia a sapere fingere et coprire l'affanno et la melanconia del core et della mente, come quello che aveva tal natura che sapeva meglio fingere et coprire li affanni intrinseci che tutti li homini del mondo, che era più tosto natura celestiale che umana nè terrena, et oltra questo mantegne meglio li signori et terre de quello reame et le amicitie et benevolenze loro con lettere, che non avria fatto altri con parole et fatti; sapere reggere et mantenire la compagnia, et li altri baroni signori et terre che sempre andò acquistando più che niuno del mondo per el stato del re Aluisi et suo finchè ebbe la certezza che non era vera quella novella, et che el re Aluisi veneva personalmente nel reame. La quale novella fu fatta per quelli de la regina et del signore misser Zani, aposta satta in opprobrio et sturbo de Sforza. In questo mezzo, che Sforza campeggiò Napoli, papa Martino se partì da Fiorenza et andò a Roma et Sforza dette (al tempo che li meloni erano buoni a la fine de luglio finchè el re Aluisi zonse in el reame) sempre meloni ai cavalli per biada, che ne fu tanta quantità a la marina de Napoli, a la Torre del Greco, a la Torre de Resina et per quello paese, che per tutto

agosto non mancarono. Da poi el re Aluisi andò nel reame et giunse a Napoli a dì xv de agosto la festa de l'Assomptione de Nostra Donna con v navi grossissime genovesi cariche de formento, et con nove galee grosse genoesi tutte bene in punto et armate. Et Sforza andò a campo appresso la marina a la Torre predetta de Resina et fece dare de quello formento a la gente d'arme. Da lì a pochi dì, dopo la venuta del re Aluisi Sforza ebbe per lo re Aluisi Aversa castello, per mezanità del . castellano del castello de Aversa. Venuto el re Aluisi a Napoli, come è ditto, che fu a di xv de agosto, da lì circa xii dì stando in posto a la Torre del Greco el re Aluisi con l'armata sua, et facendose dar frumento a la gente d'arma, giunse a Napoli xviii galee tutte armate del re de Aragona quali menarono uno misser Raimondo Perilla, uno misser Johanne de Moncada et uno misser Bernardo Sentilla tutti tre ambasciadori del re de Aragona per favore et soccorso de la regina et contra el re Aluisi et contra Sforza. Li quali giunti capitulorno con la regina, et ella a loro fece poi assignare per parte del re d'Aragona Castello Novo et Castello del Ovo et fece costituire re d'Aragona suo figliolo adoptivo. Fatti et conclusi detti capituli et dicta adoptione, et assignate le ditte due castella ne le mani del detto misser Raimondo, misser Johanni et misser Bernardo per nome del re de Aragona, el re d'Aragona se partì da Bonifatio et andò a Napole personalmente al uscita de settembre, perchè prima non li volse mai andare fin che non ebbe la tenuta de dette castella et adoptione de la regina.

De la vera declaratione come Sforza se condusse con el re Aluisi et come el re d'Aragona pigliò la impresa contra el re Aluisi et venne nel reame. CAP. XLI.

Ma ad evidentia de queste cose et per declaratione vera come Sforza se condusse con il re Aluisi, come è detto, et come el re d'Aragona pigliò la impresa contra el re Aluisi et venne nel reame è da sapere, che papa Martino quinto che era in Fiorenza con tutto lo collegio de signori cardinali che erano in Fiorenza, intendendo,. conoscendo et vedendo manifestamente quanto per minaccie del signor misser Zani Carazolo, la regina Johanna deposita ogni vergogna per amore et come innamorata del detto signore misser Zani ch'era notorio per tutto el mondo, era in tutto disposta desfare Sforza, et già interdicto et levati li pagamenti et mandatili a proferire a Brazo, lo quale già haveva comenzata la pratica per condurlo nel reame, et conoscendo et sapendo loro quanto Sforza sempre haveva fatto per mantenimento del stato de la Giesa, dolendone et rincrescendone a tutti grandemente unanimiter deliberorono non lassarlo dessare da quelli, et maxime che la regina Johanna non li haveva ragione alcuna de farlo, quantunque pur gli consentisse per amore del signore misser Zani. El perchè papa Martino disposto ad ogni modo levar Sforza de quello sospetto, et levarlo volse, et comandoli che volesse condurse con lo re Aluisi terzo, del quale re Aluisi li ambassadori erano allora in Fiorenza presso papa Martino. Allora Sforza negò volerse condurre con el re Aluisi per essere contro la regina, dicendo non li pareva con suo honore far contro la regina Johanna dicendo pur che contra el sig. misser Zani et suoi seguaci non curava, ma contro la regina li pareva troppo infamia. Papa Martino allora

disse a Sforza: « Ove aloggiate voi con le vostre genti? » Sforza respose: « Padre Sancto a Viterbo, a le terre de la sanctità vostra et de la Giesa. » Papa Martino rispose: « Chi tiene le chiavi de Viterbo et de la Giesa? » Rispose: « la santità vostra. » Papa Martino allora disse: « Sforza adunque sapete voi che dovete obbedire? » Et così Sforza allora malvolontera nel secreto suo et nel cuore suo et nel animo suo per non far contro la regina comenzò quella pratica con messer Nicola Perigrante ....... .....(1) ambassadori del re Aluisi, che erano in Fiorenza come è ditto, quale comenzata Sforza con licenza de papa Martino retornò ad Acquapendente et a Viterbo. Così dapoi stando lì se condusse in Fiorenza et capitulò per mezzanità de papa Martino et de suo comandamento in quello modo. Et così Sforza se condusse con el re Aluisi et fece suo homo. El re Aluisi promesse in specialità essere nel reame per tutto iugno prossimo che vene, con l'armata in punto. Agitandose queste cose se trovò essere in Fiorenza presso papa Martino uno chiamato misser Garcia, spagnuolo per ambassadore del re Alfonso, re de Aragona et de Catalonia. Successono due cose in questi dì: el gran senescalco signore misser Zani sentendo lo accordo tra el re Aluisi e Sforza, et essere Sforza condotto con el re Aluisi a la impresa de quello reame contro la regina, mandò uno Antonio Caraffa, nominato Malitia napolitano a papa Martino per parte de la regina, exponendoli quello che de Sforza sentiva et del re Aluisi, supplicando a la Santità Sua se degnasse provederli. Papa Martino rispondendo li modi teneva la regina contra Sforza indebitamente et dicendo non li pareva ben fatto pur gli dette bona speranza et bona

<sup>(1)</sup> I nomi seguenti sono in bianco nel ms. Trivulzio e nel Parigino.

risposta et con bona intentione dicendo che li provederia. Stando queste cose in questi termini re Alfonso predetto, quale circa tre anni de prima haveva subjugato el reame de Catalogna (come per altre scripture se dichiarava, che in questo sarìa troppo grande et longa digressione), trovando sè essere signore de quello reame et havendo al ultimo redotto a sua obbedientia Barcelonia grossa città, essendo lui andato a starli per alcuni mesi et menato con lui una frotta di Spagnoli suoi cortesani, perchè Catalani et Spagnoli non furono mai amici et benevoli, Barcelonesi fatto tra loro consilio per tre consilieri come è loro usanza, cioè primo consilio de suoi religiosi prelati et maggiori clerici, el secondo de zentilhomini et cittadini, el terzo de popolari et plebani, deliberorono dire al re Alfonso non volevano tenesse li spagnolo alcuno presso lui. Et deliberato el partito, per uno misser Raimondo da Spala, de' principali de quella terra et del consilio, fu exposto al re Alfonso deliberasse, o non aver obbedienza de quella città o cacciasse tutti li Spagnoli quali haveva con lui. El re rispose: « Et se le femmine fossero spagnole, se doveriano cacciare? » per intendere pure la opinione loro. Quelli resposero che se le mule ben fossero spagnuole non volevano lì stessero. Allora el re vedendo la loro intentione praticò con loro, perchè non paresse fosse, che lì farebbero un armata dicendo pigliava una impresa, et non fosse cacciato. Quelli per obtenire loro volontà fecero a sue spese una grandissima armata de nave et de galee. El quale havuta l'armata che feceno Catalani, scorse tutto el paese che lo disfece per pigliar la gente. In quella forma vedendose quella armata come signore animoso et non contento de quello solo dominio come apetitoso de exaltarse et glorificarsi ogni dì più (come fanno li signori che ut plurimum

sono de insatiabile apetito et ogni di cercano più de aumentarse) se parti da Barcelona con più de xxx galee, xiii nave grosse, et andò a campo a Bonifacio, quale teneva Genovesi. Et così se partirono et menò via quelli Spagnoli, et parse fusseno cacciati, et andoli del mese de aprile de l'anno MCCCCXX. Standoli loro a quello assedio, dove stette più mesi, re Aluisi tertio predetto, havendo preso la impresa del reame de Napoli et condotto Sforza a suoi servitii per comandamento de papa Martino, come è ditto, et promise essere nel reame del mese de zugno prossimo veniente, perchè a papa Martino re Aluisi et Sforza era parso meglio et per più brevità de tempo et manco spesa et per più celerità che esso re Aluisi se conducesse con l'armata a Napoli, che assoldar gente et haverne assai per quella impresa havendo Sforza con le sue genti, essendo esso re Aluisi cusino del re Alfonso, nati ambidui de due sorelle consobrine in secondo grado secondo se dice et trovase per scriptura, esso re Aluisi mandò al re Alfonso, che era al assedio a Bonifatio, suo ambassadore pregandolo gli volesse dar sussidio, ajuto de parte de l'armata sua, a sue spese per obtenire quello reame de Napoli, narrandogli in tutto et che e como etiandio notificando come per comandamento de papa Martino haveva preso quella impresa, et assoldato et condutto a suoi servitii Sforza; aggiungendoli etiamdio che per li predecessori suoi et mezanità et aiuto et favore la felice memoria de suo avo, cioè re Aluisi primo et poi el patre suo de esso re Aluisi, che fu re Aluisi secondo, erano sempre andati a la impresa de quello reame con aiuto et favore loro. Re Alfonso a questa prima richiesta rispose non voleva lassare ne abbandonare quella impresa contro Bonifatio per niente, ma obtenuto contra Bonifacio lo potrebbe meglio aiutare,

et sconzaria el fatto suo, ma per adesso al presente non intendeva desconzare el fatto suo, disposto non partirse da quella impresa, che averia quello loco. Havuto el re Aluisi quella risposta remandò la seconda volta al re Alfonso replicando el sopraditto sermone aggiungendoli se pur non volesse partire de sua e per altra via non paresse dar allora aiuto nè favore, stesse contento potesse armare a Genua et con quello fare el fatto suo. Ultimamente dopo molti debati devenerono et remasero a questa conclusione et effecto, che esso re Aluisi potesse far l'armata a Genova per la impresa sua et esso re Aluisi prometteva al re Alfonso che per quella armata che el faceva a Genova li Genovesi che erano suso in · quella armata nè lui li offenderia nè daria impedimento alcuno a quella impresa contra a Bonifacio, quantunque fosse de Genovcsi, etiamdio gli daria mai impedimento alcuno al suo reame de Catalognia; et re Alfonso prometteva similmente al re Aluisi non offendere quella armata, quale faceva a Genova, per modo alcuno quantunque fosse genovese. Quali promesse furono concluse et confirmate per scripture et capitoli erano tra l'una parte et l'altra. In questo mezzo successe che fatta et ordinata per il re Aluisi detta armata che fu v navi grosse et viiii galee grosse et bene armate et in punto de victualia et monitione et gente bene in punto, de la quale armata fu capitano Batista de Campofregoso genovese, homo robusto, astuto, dottissimo et bellicosissimo in mare, essendo a Fiorenza Antonio Caraffa detto Malitia per parte de la regina Johanna et el detto messer Garcia spagnolo, ambassadore del re Alfonso venerno a parlamento insema de questa impresa. Ultimamente quello ambassadore del re Alfonso comenzò a contaminare Antonio Malitia volesse trasferirsi dal re Alfonso

che era a Bonifacio, certificando non dubitava che andandoli non obtenesse ch' el re Alfonso piglieria la impresa contra re Aluisi in favore de la regina Johanna, velendo la regina Johanna far esso re Alfonso suo figliolo adoptivo et dargli qualche fortezze nelle mani per segurtà, animandolo et confortandolo grandemente, offerendose andar con lui personalmente. Ma o quello ambassadore aragonese non sapesse promissione et capitoli firmati tra l'uno re e l'altro, o lo facesse come inimico del re Aluisi et partesano de la regina Johanna, o dal re Alfonso avesse altra commissione, nel secreto tra loro conclusero l'ordine volevano tenere. Et pigliato partito de andar ambidui dal re Alfonso a Bonifatio l'uno di el detto Antonio Malitia senza licenza de papa Martino nè far, metto alcuno se parti da Fiorenza andò a Piombine: l'altro dì detto misser Garcia li andò dreto et junse perchè nè papa Martino nè altri sapesseno dove andasseno insema. Quali giunti insema subito se feceno trasferire a Bonifacio al re Alfonso. Li quali giunti a lui Antonio Malitia exposto la sua ambassata a quello re, nonobstante non se sa ancora se lui de la regina e del signor misser Zani havesse tale commissione de richiederlo prometterli de far quello fece, ma pur fecelo, promettendoli la regina el faria suo figliolo adoptivo et dariagli in mano Castello Novo et Castello del Ovo. El re Alfonso la prima volta rispose non voler fare, allegando non el poteva fare con suo honore, la seconda volta el detto Antonio Malitia replicando, exorando, confortandolo et stringendolo el re a questa impresa, el re li rispose vorria far consilio suo, et dicendosi pro e contra. Quello misser Garcia era andato con Malitia subornato da li altri del consilio come è usato per obtenere suo desiderio et appetito, non havendo riguardo ad honore

nè ad infamia de suoi signori confortando, animando et stringendo el re Alfonso a quella impresa con quelli avantaggi; el re respondendo allegando per le promesse et capitoli fatti al re Aluisi non vedeva come lo poteva fare senza sua grandissima infamia et quello se ne diceva. Pur in fine, perchè l'animosità signorile et la cupidità de gloria temporale et del stato molte volte fa mettere la consanguineità, affinità et honore et la fama da canto, fu deliberato pigliar quella impresa contra el re Aluisi pretermisse l'affinità et capituli fatti tra l'uno e l'altro. Et si allora dicto Antonio Malitia, o havesse commissione o no, come ho ditto, el fece et promise et capitulò con esso re Alfonso che la regina Johanna el faria suo figliolo adoptivo et ch' el hereditasse quello reame dopo la morte sua, et dariali in mano nante se trasferisse personalmente a Castello Novo et Castello del Ovo. El re Alfonso in questo medesimo tempo havendo Genovesi mandato a Bonifacio nova armata et grosse navi et gales bene armate et in punto, essendo stati a patti Bonifacio col re Alfonso et datili statichi per certo tempo se non havesseno soccorso renderse a lui, l'ultimo di del soccorso Genovesi con detta armata trovandosi con prosperissimo vento andorono a soccorrere Bonifacio, et non valse ch'el re Alfonso havesse incatenato el porto et posto in fortezza, che Genovesi lo soccorsono animosamente. Allora el re Alphonso se partì da lì et lassò la impresa et andò a Napoli a la intrata de novembre. Et venuto el re de Aragona a Napoli che haveva avuto Castello Novo et Castello del Ovo, come è detto, Sforza deliberato redurre el re Aluisi con le bandere sue a Napoli et fargli vedere el re d'Aragona, et lui dal re d'Aragona con sue bandere et gente d'arme, et far fatto d'arme con Aragonesi et Napolitani, ante andasseno a

le stantie ferme (quali certe sono gagliardi, politi et valorosi homini d'arme et più comunemente gagliardi nel mestero della militia et far battaglie con le loro persone aguarazzare et stradiroli) se partì de Casale de la Fragola dove haveva el suo exercito et unito insema con el re Aluisi et le genti sue che aloggiavano ad Aversa se condussero con tutte quelle zenti da pede et da cavallo a la marina per ortali et terreni paludosi de Napoli fin al ponte de la Maddalena, longe dal mare uno tratto de arco et distante a le mure de Napoli circa uno miglio o poco manco, dietro al borgo de Carmini, con tutte le battaglie, che erano xvIII, in ordine. Ove giunti che furono Sforza lassato dietro al detto ponte tutte le battaglie in ordine et ordinato che uno Bisso da Codognola conestabile de fanti a pede andasse con duecento fanti in puncto in agguato dietro certe muraglie de ortaglie presso la porta de la terra a la marina et le mura de la terra mezza archata, dove se doveva andare a far fatto d'arme, intendendo Sforza fare correre a la dicta porta, et redurse a la tratta li inimici. Quali redutti, voleva decto Bisso uscisse da lo agguato, et assaltasse con decti fanti nanti la porta per havere li inimici a la tratta in mezzo. Ma non riuscì el disegno perochè detto Bisso non obbedì nè gli andò. Fece correre una frotta de cavalli in punto pure bene a cavallo fino a la porta predetta su la marina, lui con alcuni altri pochi cavalli facendoli spalle su el lito del mare, et lassando tutti li altri, come è dicto, che non potessero essere veduti nè scoperti. Veduti per li torresani dentro de la città da la guardia, et sonata la campana a l'arma et mostrato el segno dove correzavano li inimici, armata la gente aragonese et napolitana con loro capitanei et conducte dove erano, fra quali era misser Jacomo Caldola,

Bernardino de la Garda, Ursino et molti altri Napoletani et el re d'Aragona posto in punto con vir galee et lui suso una in persona, trassero a li corridori, et lì su el lito comenzorono a scarumuzare: quelli della terra comenzorono ingrossare per forma, comenzorono a metter in fuga li Sforzeschi cazandoli gagliardamente fino al detto ponte che non gli volse spalle che li facesse Sforza, giunto, facendo fatti d'arme strenuamente, presso el detto ponte una arcata. Sforza che non voleva altro che quello, allora disse contra al re Aluisi et li altri suoi « quello ch' è de far ora bisogna se faza presto. » Et voltatoseli animosamente et gagliardamente con la spada fatto subito passar quello ponte x battaglie l'una presso l'altra de furia passorono a la meschia con detti Aragonesi et Napoletani combattendo l'una parte con l'altra strettamente, ciascheduno de loro non se movevano de loco nè veruno non se lassava spontare. El re d'Aragona se condusse con le dette vir galee presso al lito una arcata offendendo Sforzeschi de canto con le balestre et saette. Sforza reinforzati li suoi con le altre battaglie condusse le bandere et el re Aluisi su el lito oltra el detto ponte ponendo la fanteria da li canti et certe bombardelle dietro al lito del mare che offendevano a le galee. In questo rinforzamento fatto per Sforza li Aragonesi et Napolitani cominciorono a retrogradare et perdere terreno a poco a poco et redurse verso la città. In questo assalto fu scavalcato presso al lito Squarza de Napoli gagliardissimo et robustissimo homo d'arme: subito senza indugio posto suso uno naveto nel schifo piccolo fu condotto al re d'Aragona, el quale domandò et volse sapere et conoscere quale era Sforza. Detto Squarza mostrò Sforza et fecelo conoscere al detto re. Conosciuto comandò detto re a quelli de sua galea non

offendesseno più Sforzeschi, et fatto sapere a Sforza Squarza essere preso et menato al re de Aragona su la galea. Inteso Sforza et conosciuto quale era la galea dove era el re de Aragona, subito comandò non fosse menato (1) nè offexo a la detta galea. In questo mezzo levato el favonio per forma, che al mare faceva male assai, fu forza che el re d'Aragona se levasse con le galee d'apresso al lito et pigliasse del mare. Pur la battaglia essendo forte Sforza mandato a dire a dicto Bisso contestabile che se gitasse fora a le spalle de inimici per intramezarli, non fu trovato lui nè alcuno fante a quello loco. Riferito a Sforza esso se trovò de mala voglia et sconfortato sentendo questo. Le sue squadre che combattevano con altre squadre, facendo loro spalle al re Aluisi con le bandere et altre battaglie in fine sconcertarono li inimici per forza li gridi de combattenti et grandemente li galeotti ancora gridando et le trombe suonando così li Ssorzeschi miseno in fuga li inimici per forma, che li rimetterono per forza dentro le porte col pigliare de inimici assai. Alcuni de Sforzeschi furon presi et guasti de molti et infiniti cavallieri, così su el lito de le genti d'arme et così de galeotti. Durata la battaglia più de tre hore sino appresso a le xxiii hore Sforza condusse el re Aluisi suso una sorara apresso la porta ove sono de le bandere presso le mure de la porta de Carmine de Napoli, et fece mettere le bandere del re Aluisi suso una sorara presso la porta, ove li fece stare uno quarto d'ora. Vedendo el re d'Aragona questo, disse al detto Squarza non havere mai veduto più gagliardo nè più valente homo de Sforza, et che li perdonava queste injurie che li haveva fatto nonobstante

<sup>(1)</sup> Cioè non fossero tirati colpi.

fosse suo inimico. Et così ordinò che a Sforza fosse riferito. Sforza vedendo la hora bassa, sonata la raccolta, retornò con honore quella notte ad alloggiare ne le ville, de Nola circa tre milia, desgratiò dicto Bisso, et se non fosse stato da Codognola giurò che lo havrebbe fatto ammazzare: et retornò con danno de molti cavaleri et cavalli guasti et con grande honore del fatto d'arme et presi de molti inimici. L'altro dì seguente re Aluisi et Sforza andarono per stantia ad Aversa et lì stettono l'inverno.

Come el marchese de Ferrara se accordò con el duca Philippo Visconte duca de Milano et restituite Parma con el Parmesano al duca de Milano. CAP. XLII.

Questo anno medesimo el marchese de Ferrara se accordò con il duca Philippo Visconte duca de Milano et restituite Parma con el Parmesano al predicto duca de Milano; el detto lassò Regio col Reggiano in feudo. Et el detto marchese mandò a Sforza che dovesse far assignare Montegio de Parmesana al duca de Milano. El quale Montegio el detto marchese haveva dato liberalmente a Sforza per la guerra de misser Ottobon Terzo, quando Sforza acquistò Regio et Parma con loro contado. El ditto marchese dopo el dì de Santa Catalina, el duca de Milano andò a torre la tenuta de Parma, et de Parmesano, et Sforza mandò ad assignarli ancora Montegio, dove stava per stantia madonna Lucia, madre del conte Francesco poi duca de Milano: la quale se parti allora et andò a Ferrara. Dapoi lo inverno re Aluisi andò per stantia ad Aversa et Sforza stette nel borgo de la città verso Napoli, et Fuschino mandò per stantia a Cerra con circa cccc cavalli. In questo inverno, stando re Aluisi

et Sforza ad Aversa, Sforza operò, con mezzanità de li partesani del re Aluisi et soi amici Napoletani, torre Napoli per il re Aluisi, dove fu fatta una conjuratione de più de mille Napoletani. El re Aluisi et Sforza, quella conclusa, una notte dato l'ordine entrare in Napoli per una porta detta porta de San Zenaro, quale allora se teneva chiusa, perchè è la porta per la quale se va ad Aversa, Sforza se condusse a la detta porta con uno grande exercito da pedi et da cavallo. Giunto lì la notte a la dicta porta era traversato uno grande e grosso trave o vero legno et poi posto una grandissima quantità de prede tra la porta de legno et trave. Levate dicte prede la porta non se poteva aprire per cagione del detto trave, perchè quello trave non se poteva levare se non con grande strepito et fatica, ne potevase aprire se non tanto quanto poteva intrare due homini dentro; dove che intrato dentro uno a uno più de zinquecento fanti con alcuni partesani, non aspettorono che la porta in tutto se aprisse, et corsero a Napole. Li Aragonesi sentito el rumore se trassero a le mure. Quelli de Ssorza non potendo intrare tutti, perchè la porta non era aperta, et li Aragonesi facendosi forti et spingendo quelli del re Aluisi, quali comensarono redurse a la porta per forza che fu necessario uscissero de la città, e così per non volere aspettare, quelli che erano entrati, tanto che la porta se aprisse in tutto, secondo che Sforza haveva ordinato, se perdette quella impresa pur senza morte de alcuno. Et perchè erano tanti li conjurati et grossi al re d'Aragona non parse pigliar alcuno ne farne vendetta ne justitia: lassò per allora stare così la cosa. Da poi poco a poco se ne andò vendicando de quelli come li parse. In questo inverno stando el re Aluisi et Sforza ad Aversa misser Jacomo Caldola se partì da Napole et

andò a le terre sue et secretamente fece intelligentia con el re Aluisi et accordosse con lui et con Sforza. El conte de Carrara se parti de campo dal re et de Sforza quando andorono ad Aversa, et andò ad Ascoli homo del re Aluisi: da lì a pochi mesi se condusse con Brazo se infermò, et merì ad Ascoli de morte naturale: et remaseli due figlioli, uno chiamato Obizo, l'altro Ardizzono, quali da poi a molti anni furono cazati dal stato dal popolo de Ascoli, et perderono tutte le terre. In questo tempo medesimo Lorenzo Attendolo havendo avuto Betra et volendosi dar Bisello et alcune terre li circostanti a Sforza, esso Sforza non volendoli accettare, per bon rispetto, li mandò Lorenzo Attendolo setto nome che fosse casso. Lorenzo si el prese et tenelo sempre nè lo volse mai assignare a Sforza quantunque ancora Sforza non li instasse troppo, perchè quando pur gli havesse voluto le avrebbe havute. El nome de le quali terre sono queste, cioè Biselli, Rugo, Trilizo et Parollo. L'anno poi seguente moccoxxi la regina, el re d'Aragona, et el signore misser Zani mandorno a Brazo per condurlo a loro servitio et a loro soccorso immaginando lui anderia volentera et como malevolo et inimico de Sforza, perchè Sforza lo haveva cazato de Roma. Et perchè elli andassi più volontera et havesse cagione de andarli gli promessono de dar Capua con le fortezze e farlo grande contestabile: el quale non fece manco a loro che sece re d'Aragona nante se partisse da Bonisacio per andare al subsidio de la regina: el quale Brazo nante se partisse da le terre sue volse Capua con le fortezze sue in suo dominio: et così li detteno et furono assignati la città et le fortezze: et là venne poi de le mese de giunio. In questo mezzo Sforza uscì in campo con tutta la compagnia al Mazone et poi del mese de

magio andò a Capua a campo. Infra questo mezzo praticando quello doveva fare el re Lodovico circa el stato suo et de quello reame, sentendo le cose agitarsi in quella forma che se agitavano tra la regina Johanna, el re d'Aragona, el grande siniscalco et Brazo, et come Brazo se conduceva con la regina et veneva in lo reame, mandò in Calabria el suo vicerè el conte Francesco, et in che forma li andò se contene in decreto 1418, dove secretamente se contene. El conte Francesco passato el fiume per vedere se poteva havere le terre del poncto de Capua, perochè avute quelle terre havrebbe havuta la città, non potendo haverle non voleva star a perder tempo lì, et essendo là in pratica de torre per muliere madonna Maria contessa di Celano vedova, sorella del duca di Seza, se partì da Capua et andò a Venafri, et da lì mandò uno maistro Piero de Valditaro, ad esso Sforza, phisico et cerusico doctissimo medico suo, per la detta madonna Maria. Et poi esso Sforza se partì da Venafri et se feceli incontro fin Alpiano et sotto Presenzano, et lì la sposò et presela per mogliere et accompagnolla a Benevento. Questa madonna Maria ebbe quattro mariti: primo re Aluisi secondo, padre del re Aluisi terzo et del re Renato: el secondo fu el conte de Celano, però se chiamava contessa de Celano: el terzo fu el signore Sforza: el quarto fu Cola Orsino fratello de Piero Jan-Paulo, Janni et Francesco Ursino. Allora Sforza cercò de dar una figliola de essa madonna Maria per mugliere al conte Francesco suo figliolo, perchè ad essa toccava la heredità del contado di Celano. Quale parentado non potè havere loco per certi respetti. In questo mezzo, de iugno sentendo et sapendo che Brazo haveva avuto Capua et veniva in soccorso et subsidio de la regina et del re de Aragona se parti de Marsanesi, ove era con tutta la

compagnia per andarli ad obviare et torli i passi per li quali doveva venire in soccorso et subsidio de la regina et del re d'Aragona, et sece la via de Montesiascone, quale teneva Dragoneto de Dragoneti, et li fece combattere Montesiascone, quale non se poteva havere per battaglia de mano. Non potendosi havere a quella battaglia per non star lì a perdere tempo, che infestava Sforza per andar a lo opposito de Brazo, che importava più al stato del re Aluisi et suo che acquistar Montefiascone, Sforza andò a Bagnolo ove stette tre dì, solamente aspettando misser Jacomo Caldola che se venisse a unirsi con lui como homo del re Aluisi, per obviar a la venuta de Brazo et che non andasse a Capua. Misser Jacomo Caldola prese la partita allora con Brazo et accordosse con lui, et come doveva con Sforza, tenne in pratica Sforza con bone parole et ordinò de venire assaltar Sforza con spalle de Brazo. Sforza stando in sospetto de lui sentendo che Brazo veneva, et che lo tempo passava et che misser Jacomo non veneva, et era andato a unirse con Brazo per venire contra Sforza, Sforza havuto lo avviso del tradimento suo su la prima notte se partì da Bagnolo con tutti li carisgi et andò a Cereto, ove fu nante la levata del sole, el di andò ad Aversa: et quello di medesimo Brazo e misser Jacomo andò a Capua, quali lassati li cariaggi a Capua andorono a combattere Sancta Maria Maggiore, ove trovarono la gente de Sforza, et non essendo tanti non possevano contrastare con Brazo et misser Jacomo: ne furono presi una gran frotta, fra quali fu preso Catabriga, Januzo, Itri et alcuni altri homini d'arme. Da poi Brazo e misser Jacomo andorono dalla regina et dal re d'Aragona con loro compagnie et Sforza remase ad Aversa. Così stando là quello poco di tempo el re Aluisi se deliberò

partirsi dal reame con volontà de papa Martino per andar a la santità sua et operare se poteva havere alcuno altro subsidio da la santità sua, et così se partì et andò a Roma dove stette sino a nova impresa contra al reame. Papa Martino sentendo Brazo essere giunto in el reame in subsidio de la regina et del re d'Aragona et contra Sforza, mandò Tartaglia da Lavello suo soldato in el reame in soccorso a favore de Sforza, credendo che Tartaglia dovesse andare et operare et far derittamente per due ragioni: l'una perchè era parente de Sforza, come quello haveva in casa sua Johanni figliolo de Sforza et marito de una sua figliola de esso Tartaglia, l'altra perchè era soldato de la santa Giesa et del papa. Dicesi in quello misero reame quando li signori fanno li parentadi insema, li fanno per gabbarsi l'uno l'altro: questo è provato certo. Giunto Tartaglia nel reame et unitose con Sforza et stati in pratica insema per difesa et salvatione loro et offesa de inimici et modi dovevano pigliare et seguire, stando uno poco di tempo ancora loro in difesa et per vedere che partito pigliava Brazo et quello voleva fare, sentito Brazo la venuta de Tartaglia, come quello che l'aveva praticato et conosciuto buon tempo, come era leggero et volubile, el cominciò a farlo tastare et pigliar pratica con lui secretamente, che le due cose succederiano, l'una, come fu, o vero quella pratica, che non poteva essere tanto secreta che non se sapesse in parte, genererebbe fructo de sospetto tra Sforza et Tartaglia, e dopo il sospetto, odio e malevolenza et rancore et danno: et questo voleva Brazo et faceva per lui non se fidasseno l'uno del altro, o farne cagione de far pigliare Tartaglia. Et con questa pratica Brazo cercava de far amazzare Sforza per mezanità de Tartaglia. Principiato Brazo questa occulta pratica con Tartaglia

et stando Sforza et Tartaglia, Lorenzo et Micheletto tutti aloggiati apresso Aversa de fora in el borgo de Santo Lorenzo, Brazo de agosto se parti da Napoli et andò a Castellamare presso la costa d'Amalfi, et saccomonolo. Sforza sentendo l'andata de Brazo se parti da Aversa et andoli dietro egli Lorenzo et Tartaglia et Micheletto, et fece la via de Nola et andò sopra Sarni per trovar Brazo a Castellamare. Brazo avvisato de l'andata de Sforza se partì et passò el fiume de Sarni a la foce, se pose de l'altra parte del fiume incontro de Angri, perchè quello fiume non se poteva guazzare. Et Sforza et Tartaglia andorono ad una villa appresso Angri sul siume, et Brazo era de l'altro canto del fiume rimpetto a loro verso Napole. Stando così l'una parte e l'altra Sforza fece fare uno ponte de botti per passar verso Brazo. In questo mezzo sentendo Brazo o per mezzanità de Tartaglia (che Brazo sempre haveva alcuni de suoi secretamente con Tartaglia) o per altra via, quello cercava fare Sforza, se partì da lì et andò la mattina a Napole. Sforza sentendo la mattina a la levata sua subito fece ponere el ponte sopra el fiume; ma far non potè tanto presto quanto Brazo se ne andasse; et passato el fiume andolli dietro, che fu tanto intensissimo caldo quello di che paregi ragazzi morirono in quello cammino de sete. Brazo andò ad alloggiare a le paludi de Napoli: Sforza et Tartaglia andorono ad alloggiare presso la città. Da lì ad alcuni dì Brazo se levò de Napoli et andò a Capua con tutta la compagnia. Et Sforza et Tartaglia sentendo l'andata de Brazo a Capua se partirono de presso la Cerra et andorono appresso Aversa. Da poi la entrata de ottobre Brazo se partí da Capua et andò a S. Germano con lo exercito, et Sforza e Tartaglia andorono a Sessa et steteno ne le ville de Sessa finchè Brazo se parti da la et

retornò verso Capua et verso Napoli. Et Brazo allora saccomanò Miliano con alcune altre terre de la abbadia et de San Germano. Da poi partito Brazo da là et retornato a Capua, Sforza et Tartaglia se partirono da quello de Sessa et retornorono ad Aversa per la via de Castellomare de Voltorno che era del vescovo de Capua, et passorono a la foce a la marina, ove passando se negò uno famiglio che portava la corazza de Sforza. Retornato Brazo a Capua, et Sforza con Tartaglia ad Aversa, da h a pochi di Brazo fatto prendere Nucera de Cristiani, come stava conditionata, per doverla saccomanare se parti da Capua et andò per combatterla. Sforza avvisato, ante che Brazo giungesse là, mandò là de tratta Micheletto et Bruzo de Sena con circa cccc persone da cavallo et da pede a Nucera che forono dentro prima che Brazo giungesse là. Brazo giunto là et sentendo Micheletto et Buzo essere intrati dentro, et poi la gente d'armo et fanteria demostrandosi a le mura de la terra, gli parse non potere havere honore, se parti et ritornò a Napoli. Essendo poi presso la invernata el re d'Aragona rimase a Napole: Brazo andò per stantia a Capua et giuntoli sece impiccare Janutio de Itri, quale prima era suggito da esso Brazo, et havevalo preso a Santa Maria Maggiore et havevalo sempre menato con lui campeggiando et fattoli sempre carezze. Et così al ultimo retornando a Capua ragionando con lui mostrandogli amore et carezzandolo de facto, giunto a Capua ridendo, come era usanza de Brazo quando rideva far male a uno, fecelo impiccare. Sforza andò per stantia a Benevento et Tartaglia andò per stantia ad Aversa. Essendo ben certificato Sforza de quello che operava Tartaglia con Brazo, et notificato a papa Martino, come soldato de sua Santità et de Sancta Giesa perchè per suo honore non poteva,

fare che non havesse prima avuta la risposta de papa Martino, per comandamento de sua Santità se partì una notte da Benevento con molti cavalli, come li parse et andò ad Aversa, che fu nante la levata del sole ad Aversa, tanto che l'artaglia ancora non era levato da letto. Sforza giunto dove era Tartaglia et fatto custodire tutta la casa per forma non se ne poteva fuggire neanche per lo tetto de la casa, fattolo chiamare fecelo pigliare et assignare ad uno Cola Quarto de Roma che era là per papa Martino et al podestà de la città, et formatoli el processo adosso et lui confessato ogni cosa ciò che trattava con Brazo, senza martirio et ratificato a la banca per comandamento de papa Martino, secondo l'ordine de iustitia gli fu mozzata (1) la testa a mercato vecchio dentro d'Aversa in pubblico. El quale morto, papa Martino prese tutte le terre sue per la Giesa, et la compagnia come soldato suo de la Giesa. Questo anno medesimo, morto Tartaglia, el re d'Aragona et Brazo andorono a campo a la Cerra longe da Napoli otto miglia piccole; quale teneva Sforza con circa xu mila persone da cavallo et da pede, et andorono a quello assedio perchè Tartaglia, nante fosse preso et morto, haveva assai confortato el re et Brazo gli andassero perchè senza fallo la obtegneriano: et ancora gli aveva promesso, ottenendo loro la Cerra gli daria poscia Aversa. Ma tutti li penseri non vengono ad effetto; et alloggiorono suso le fosse de la città propria circondata, dove

<sup>(1)</sup> L'autore dei giornali napoletani, l. c. col. 185 B, ed il Crivelli I. c., col. 712, citano il fatto, ma non entrano nei dettagli qui consegnati dal Minuti; e ciò prova anco una volta di più che il nostro autore scrisse cose vedute da lui e non attinse ad altrui fonte. Il Campano poi, Vita Brachii, l. c., col. 602, vorrebbe far credere che Sforza prese il Tartaglia in un convito, nihil tale suspicantem, e gli fe troncare il capo senza processo, o per odio antico o per timore di tradimento.

feceno molti bastioni che signoreggiavano le mure trabucchi et gate, la bombardavano con bombarde che passavano poi ancora li altri secondi muri de l'altro canto de la terra, et fecerono le cave et ogni cosa che se possa fare et debia fare per conquistare una rocca. Sentito Sforza quel andata de tratta se parti da Benevento et andò ad Arzo da misser Mariano Boffa longe da Benevento xvi milia, de la Cerra otto miglia piccolissime, con circa cccc persone tra de cavallo et da pede. El quale giunto li subito mandò dentro de Cerra, la notte su el primo sonno per mezzo tutto el campo, non obstante fosse così strictamente assediata, uno suo assine Pedrino de Attendoli gagliardo, animoso et astuto nel mestere de le armi, Bertuzzo de Gorsi de Cotignola non meno valente, Santo Parente el simile, con circa ottanta homini d'arme tutti a pede quali introrono dentro tutti a salvamento, et furono tutti a la disesa de quella città, et così gagliardamente, virilmente et animosamente la defenderono et conservarono, non perdonando a sonno, fatica, sollecitudine, astutia et provvedimento de dì e de notte, per forma ch'el re de Aragona et Brazo non ebbeno onore alcuno ma piutosto vergogna, essendoli tolto le loro bombarde et bandere, cazati da le cave che fecero sotto terra, et arsi et brusati li loro bastioni et morti molti de loro in forma che bisognò se partissero con vergogna. Finalmente vedendo el re et Brazo non poter venire a lo optato fine, Brazo fece richiedere a li predetti Pedrino, Bertuzo et Santo Parente de far una tregua con loro, solo a fine, che levandose loro da la impresa, che parse se levasse sotto tregua et non per non haver potuto seguitare. Quelli dentro conoscendo l'astutia et a che sine domandavano la tregua, ancora che vedevano el re et Brazo non potere far più et volevano

coprire la vergogna de la impresa sotto quella tregua, non la volseno fare. Brazo vedendo questo li fece dire volesseno levare le bandere de la Giesa mostrande li fusseno almanco rimasti servitori de la Santa Giesia, per haver cagione de dire se partivano perchè avevano levate le bandere de la Giesa. Quelli dentro non volseno ohbedire respondendo non bisognava levassero handere de la Giesa, perchè per tutto se sapeva Sforza essere figliolo et servitore de la Sancta Giesa et del papa, et così tutte le terre sue sempre essere a fidelità et obedientia loro. Vedendo questo el re et Brazo, la terza velta li fece richiedere che volesseno almanco consentire et concedere che potesseno fare levare le handere et menar via, che se partiriano de lì senza far altro. Quelli de dentro vedendo, come havevano fin de prima conosciuto, ciò ehe cercava el re d'Aragona et Brazo facevano a questo fine de partirso, ma volendo partire con onore et non con vilipendio, et che pur erano cortesi a manifestarlo, et che se ne andavano con poco honore, fama et reputatione et gloria, et loro dentro, et ad essà pareva utile et bone, perchè era da credere erano stracchi et fessi, et se la cosa havesse havuto a durar longo tempo con gran fatica gli haveriano potuto durare et resistere, non havende avuto altre seccorso, condiscesero a questo partito. Et casì el re et Brazo se levorono de li et anderono con tutto lo exercito a Napele, et lassarono le bombarde, a le quali li dicti Pedrino, Bertuzo et Santo Parente fecere far scorta et compagnia fine a Doglio, che se menasse via liheralmente dette bombarde. Così se rimase shatuta la città, et quelli con honore et gloria. Da lì a pochi dì el detto Pedrino se infermò et morì lì in Cerra, de lo quale assai et grandissimamente dolse a Sforza et a ogni altro per la virtà, gagliardezza

et animosità. Questa vernata Brazo andò per stantia a Capua et Sforza andò per stantia a Benevento, et così questa invernata le cose stanno quiete et con pratica tanto verso Roma in corte del papa et col re Aluisi, quanto Lel reame.

## Come el duca Philippo ebbe el dominio de Genua de MCCCCXXI. CAP. XLIII.

Questo anno de MccccxxI el duca Philippo Maria duca de Milano del mese de marzo ebbe el dominio de Genua in tutto, el quale el perdè poi l'anno MCCCCXXXVI de decembre, come ne li gesti del conte Francesco se contene et perchè descripti nel anno MCCCCXXXVI. Intrato l'altro anno mccccxxii al aprile, essendo andati la regina, el re d'Aragona et el signore misser Zani a Gajeta per el morbo era in Terra de Lavoro et per tutto el paese, et vedendo la regina el reame essere conquistato da la guerra et dal morbo, Sforza essere possente de gente, havere le spalle de papa Martino et de la Giesa, havere assai benevoli, et amicitia grande in quello reame, et essere sufficiente a dargli grande molestia nè lassarla vivere in pace, furono contenti se praticasse l'accordo con Sforza; et così se praticò l'accordo tra el re d'Aragona et Brazo con Sforza con volontà de la regina et del gran senescalco, el quale de magio apresso se redusse ad effecto, e poi se condusse con intentione che Sforza et Brazo parlasseno insema. In questo medesimo tempo li homini d'arme che haveva mandato el conte Prancesco in Calabria tutti se ne fuggirono da lui excepto Pellino de Codognola come indietro se contene ne l'anno mccccxviiii, dove se narrano le gesta de esso conte Francesco: poi del mese de jugno proximo che

vene Brazo, andò ad alogiare a la Preda del duca de Sessa. Era la Preda in Presenzano nel bosco de saccomani. Sforza se partì con la compagnia da Benevento andò a Talese, poi andò, con la più parte de li homini d'arme che gli parse, a trovare Brazo (1) al detto loco dove alogiava. El quale Brazo andò fora del campo contra Sforza con molti homini d'arme et condotteri, più de uno miglio et abraciatosi l'uno e l'altro così l'una compagnia con l'altra andorono con assai letitia et sesta al paviglione de Brazo, et lì sotto el padighone Sforza et Brazo parlato insema più de due hore del stato e de quello havevano a fare et exeguirsi da l'uno et l'altro, et tanto circa a li fatti de la regina et del re d'Aragona, quanto de tutti due loro, intrato in altro parlare Brazo mostrò li capitoli a Sforza come s'erano condotti con li suoi el conte Nicola Ursino, Pedrino de Sena, Zassoni et molti altri homini d'arme, quando Brazo venne incontra a Sforza, lui et Tartaglia a Viterbo et a Montefiascone: dicendo come se condusse el conte Nicola, et quelli che non se conducevano con lui et havevano intelligentia con esso non se conduceva mai là, et quelli ne erano stati cagione: poi ili disse tutta la pratica de Tartaglia da Lavello et quello dovevano fare: et in conclusione mostrando grande liberalità a Sforza per purgar loro mente per redurse a bona amicitia, o che Brazo dicesse fortuitamente o come se fosse, pur se allegrorono insema de molte cose. Intrato poi in altre piacevolozze Brazo disse queste parole: signor Sforza, non vogliate pigliare quello che vi dico se non in bene et a buon fine, per certo alcuna volta me meraviglio bene un poco de voi, perchè voi

<sup>(1)</sup> Bonincontri, Annales l. c., col. 126, Crivelli l. c., col. 714, traduce guasi letteralmente il Minuti.

avete una natura che per vostra animosità, et gagliardezza non volete mai che el vostro stendardo ne vostre bandere retornino indietro un poco con star inanti a pericolo de ricevere danno et vergogna, il che non laudo per niente, perchè è senno alcuna volta saper andar avanti et retornare indietro al bisogno et secondo richiedono li casi, inanzi che ricevere danno et vergogna, che li pari nostri nel mestere de le armi non ponno ricevere danno senza infamia et vergogna, però ch'el nostro è uno mestere che commesso el peccato, et fatto el fallo et patita la penitentia è tutto uno. L'altro e secondo che intendo et sono informato, volete meglio a uno villano che a quanti homini d'arme havete, et piutosto favoreggierete uno tristo villano che li homini d'arme vostri. Che so così fate non so come sia de laudarlo, ne come sia ben fatto advisandove fin che avrete la zente d'arme con voi et la coda loro, serete temuto et riguardato et sarete signore, se la perderete et lassarite, messere, non so come starete nè come succederanno li fatti vostri. Sicchè laudo confortove et pregove vogliate sapere tenire et mantenire appresso la zente d'arme, et non volere inde cognoscere et far punitione loro de ogni cosa, perchè così bisogna a li pari nostri che vogliono tener zente d'arme. Notificandovi a me pare et così tengo io per me, essere vero, che con la mia sapienza et con questi modi me sia mantenuto et abbia mantenuta la zente d'arme, et con questo me sia exaltato et mantenuto et venuto a quello che io sono. Sforza con una joconda et piacevole risposta gli rispose: signor Brazo, tengo et così credo sia vero quanto narrate; rengratio assai del conforto et consiglio vostro, el quale ho caro, de quanto me dicite (et interpose certe piasevolezze de quello già havevano avuto

a communicare per tempi passati insema). Si messer Brazo con la vostra sapientia et tali modi ve siete exaltato et magnificato, et mi con la mia animosità son dove sono, ben ve dovete recordare, dicendo con una dolcezza et fraternità et amicitia tra loro, quando nel tempo de' nostri principi nel mestero de le armi facevamo l'una e l'altra divisa nostra cioè de le onde, et quello allegaveno. Et così con tali parole de intrinseca amicitia fra loro, fatta a quelli tempi, però fino al tempo che l'uno e l'altro erano con el conte Alberico et col conte Johanni de Zaconara, et poi con la Giesa a Bologna furono ambedui compagni molto benevoli et amicissimi, et questo desdegno, era hora tra loro, era successo perchè Brazo haveva dato le terre de Sforza nel Patrimonio in preda a Tartaglia, essendo suo soldato Micheletto. come indietro se contene, poi per la fuga data a Brazo da Roma, et ancora per magnificar l'uno più de l'altro per la invidia de la Achitronia (1) de la signoria. Si che a le dicte parole et piacevolezze dato fine concludendo Brazo disse: signor Sforza andate liberalmente dal re et dalla regina e dal gran siniscalco (se tenne, et se tene de presente che el re d'Aragona havesse intelligentia con Brazo secretamente de pigliar Sforza; quantunque la grazia de Dio el ben fare, el puro, el diritto servire de Sforza lo aiutasse, come inanzi se descrive), signor Sforza come ve partirete da me io m'anderò a pigliare la città de Castello et farome signore: quo facto vederò modo de dar qualche utile et da vivere a questa mia compagnia. Ma non li volse dire dove voleva andare, nè che sua intentione fusse andar a Lucca, come fece. Et così fatto fine et collatione l'uno con l'altro,

<sup>&#</sup>x27;(t) Nel ms. di Parigi questa parola è lasciata in bianco.

et li Sforzeschi erano andati con Sforza con Brazeschi, con una grande nova et singolare amicitia fraternità et exaltatione tra una parte et l'altra, montato a cavallo Brazo con la maggior parte de la compagnia, accompagnato Sforza con li suoi uno gran pezzo fora del campo, prese commiato l'uno dal altro: Brazo con li suoi retornato al campo et Sforza andò quella sera a la Preda del duca de Sessa, ove era madonna Maria contessa moglie de Sforza, et li stette quella notte. Et lassò con Brazo misser Benedetto de Fiorenza suo canzelero a far certi capituli ordinati tra Sforza et Brazo: el quale misser Benedetto de alcuni capituli fece tutto el contrario de quello gli haveva imposto Sforza. L'altra mattina lassò Sforza madonna Maria lì ne la Preda, et andò a Talese al campo et da lì poi andò a Troja, et lì se pose in ordine per andar a Gaeta a parlare a la regina, et al re de Aragona et al gran senescalco. Brazo, partito da lui Sforza, el secondo di se levò et andò a la città de Castello, el quale obtenete et fecese signore, secondo haveva preditto a Sforza, la quale obtenuta andò a campo a Norsa et haveriala acquistata, et per non la dar a Berardo da Camerino suo cognato la rescosse xvi milia ducati: et volse nante xvi milia ducati per lui che dar quella terra al cognato. Havuti xvi mila ducati per lui se parti de Norsa et cavalcò con tutta la compagnia de di et de notte de tratta che non se indugiò mai fin che non fu a Lucca, dove corse tutto el paese loro et feceli bottino più de sessanta mila ducati, poi ritornò a le terre sue con la compagnia, et con el bottino et guadagno. Sforza posto in ordine per andar a Gaeta a la regina et al re d'Aragona et al gran siniscalco, se parti de Troja del mese de juglio et andò a Lisse et da Lisse a Sessa dove era el duca de Sessa,

madonna Maria contessa moglie de Sforza, madonna Margaritella consorte de Antonello de la Rotta fratello del conte de Caserta, et era de le più belle donne de quello reame allora, et M. Johanella consorte del conte de Montorino del Aquila, tutte sorelle del duca de Sessa et cognate de Sforza. Et stato li circa o;to dì se partì de Sexa et andò a Gaeta, et passato el Garigliano trovò una galea del re d'Aragona, ove lì montò su con alcuni pochi de suoi perchè el mare cominciava a turbarsi, et li altri andarono a pede tutti fino a Gaeta con le spade in spalla, et perchè lì era el morbo et peste grandissime. La regina et el gran siniscalco stavano nella città remoti da una parte, e lo re stava fora de la città, circa due miglia lunge da la città, a la Trinità. Ssorza revisitata la regina et fatta debita reverentia et veduto el signore misser Zani, da loro fu lietamente et gratiosamente veduto et recevuto. Et la prima parola disse la regina a Sforza quando lo vide disse. ben venga lo compare mio et levatasi l'abbracciò, perchè Sforza era compare de la regina; poi andò a reverire et visitare de fora el re, el quale el vedè volontera et seceli assai carezze. Et perchè come è ditto, nella città era el morbo, la regina et el re furono contenti che Sforza fosse allogiato fora de la città appresso el re: et così fece: dove stette xxII dì, et ogni dì Sforza dava da desinare o cena a molti Catalani, quando a sei quando a otto de quelli signori et gentilhomini Catalani, et lì fece molte pratiche nove. Tra le altre prima pratica la regina volse che Sforza facesse assegnare Aversa col castello, che teneva Sforza, al re d'Aragona. Et così Sforza con licenza prima et con volontà de papa Martino et del re Aluisi, senza volontà de quali Sforza non faceva niente, gli sece assignare. Et la regina confermò

Manfredonia in capitaneato et castellania. Et Brazo fu fatto gran contestabile del reame et gubernatore de l'uno et de l'altro Abruzzo, et così se intitulò poi. Stando così Sforza et con quelle pratiche dovendo andare a la regina, monsignore el cardinale de Santo Angelo a Gajeta et al re d'Aragona per nove pratiche, el qual cardinale era molto amico et ben voluto da la regina et dal re d'Aragona, el detto re con due galee li andò incontro fino a la spiaggia da Terracina, et menò con lui in galea Sforza, de la quale cosa molti ne furono malcontenti; ma non poterono più; et fino al dì d'oggi quando se parla de questa andata sua con esso ne è pochissimo commendato: pnr venne ben fatto. Nella quale andata el re d'Aragona deliberò o fargli mozzar la testa, o uccidere su la galea, Sforza, o mandarlo in Catalogna. Pur la grazia di Dio et de la nostra Donna, la innocentia, fede et dirittura de Sforza lo difese, perchè el detto cardinale giunse sì presto a la spiaggia de Terracina per modo che el re non ebbe tempo. Et ancora per alcuni, presso el re, tra loro debattendo de questo contradicevano al re non lo facesse, allegando Sforza era diritto, fedele et netto signore, del quale el re se ne potrebbe meglio fidare che de Brazo, et da lui sempre havrebbe bona obbedientia et legalità, et potrebbe meglio maneggiare che Brazo, dicendo che Sforza non aveva mai rotto suoi capitoli nè promesse, et che accertato havesse Brazo el fatto suo, et non essendove Sforza esso Brazo ogni di ponerebbe una taglia al re, et vorrebbe essere el tutto, et terria sempre el re in agonia et sospetto, et vorialo subpeditare, si che tra queste ragioni, tra la venuta del cardinale così presta, la offesa de Sforza rimase, et retornorono tutti a Gaeta, la quale retornata fu molto maggior letitia et

consolatione a li servitori de Sforza benevoli, che non fu la doglia et mestitia per la sua partita. Retornarono loro a le sue pratiche et fatti del stato loro. In questo mezzo che Sforza stette lì, infra le altre pratiche la regina el grande siniscalco presero secretamente una strictissima et intrinseca fiducia et liberalità con Sforza, et abbandonatamente se congiunsero insema tutti tre, a uno volere et uno non volere et defensione de l'uno et de l'altro, perchè in secreto la regina pur più se fidava de Sforza che de alcuno altro, quantunque a posta del signore misser Zani alcuna volta lassasse correre de le cose indebite contra Sforza. Et lei et el signore misser Zani ancora pur stavano in sospetto del re de Aragona che non li tolesse uno di el stato, et uccidesse esso signore misser Zani, et essa regina tenesse per la spexa come gli paresse, et per uno segno de regina in quello reame. Come se volesse fare, l'anno seguente poi tra loro accordati insieme, come se dice, fecerono certi capitoli tra la regina, el re d'Aragona et el sig. misser Zani de una parte et Sforza de l'altra, tra quali volseno uno capitulo spetiale da Sforza, che essendo richiesto Sforza per alcuno bisogno necessario per lo stato loro fosse obbligato e tenuto andar in subsidio et soccorso loro et del stato loro con tutta la compagnia et suo potere: et in specialitade sua essendo richiesto prima da uno che da uno altro, cioè se prima fosse richiesto da la regina prima fosse tenuto andar al soccorso de la regina; se prima fosse richiesto dal re d'Aragona fosse tenuto prima al soccorso suo. Et così furono firmati dicti capitoli et conclusi. In questo mezzo che Sforza stette li nante se partisse, el duca de Milano per mezzanità de maistro Piero de Montealcino ducale oratore, che era a Roma allora, pigliò con lettere missive

certa pratica con esso Sforza, per el quale el duca de Milano prese una grande fidanza et segurtà secretamente con Sforza, per modo che l'anno seguente del MCCCCXXIII al tempo novo gettò bon fructo per esso duca, come inante se contene; facte le predette cose Sforza se partì del mese de agosto da Gaeta con bonissimo amore et letitia de la regina et del re e del gran senescalco, et ritornò a Sessa, et lassò pur el soprascritto messer Benedetto da Faenza suo canzeliere a fornire li capituli del re de Aragona et portarli sugellati et sottoscritti, ut moris est principum et magnatum. El quale ser Benedetto se prima prevaricò con Brazo nel fare li capituli, et in questo prevaricò per uno tre, et fece el contrario de la imposizione avuta da Sforza, de la quale se ne guadagnò cccc ducati. Sforza se partì poi da Sessa et andò ad aloggiare fora de Benevento, per cagione del morbo, a la torre Villafrança de Beltramo longe v miglia da Benevento et lassò la contessa sua a Sessa: poi da lì a pochissimi dì per lo stato andò a Benevento con pochissimi cavalli et persone, et li stette nonobstante el morbo per alcuni dì poi andò a Troja. In questo mezzo che Sforza stette li a Benevento retornò ser Benedetto da Firenze, cauzelero. Havuto già l'avviso de quello haveva fatto el detto ser Benedetto et poi veduti li capitoli fecelo pigliare nel detto castello. El quale ser Benedetto de plano senza alcuno rincrescimento confessò a Sforza proprio essere vero quello che haveva commisso con Brazo et poi con el re d'Aragona, et quello haveva guadagnato: e oltra quello ne le bolgie et valise sue su trovato uno linzolo subtilissimo che teneva manco de una tovaglia, una tazza, calze e camise de Sforza proprio, che haveva rubato: quale non negò essere vero. Esso su posto in presone senz'altra pena nel sondo

del castello de Benevento, ove stette circa xiii mesi: poi Sforza a preghiera de papa Martino, come signore benigno et non crudele, clementissimo senza crudelitate fecelo liberare et lassollo andare a casa a Roma ove haveva la mugliere. Sforza poi, come è ditto, se partì da là et andò a Troja ove era pur el morbo grandissimo, per forma che se morivano in viii et x hore: et allora lì morì la Honestina, lì in Troja, figliola de Sforza. Questo medesimo anno mccccxxII la contessa Maria moglie de Sforza ebbe una figliola a Sessa la quale subito morì. Questo anno medesimo Sforza fece parentado con il conte Mansredo di Barbiano (1), el quale teneva il contado de Conversano, Casa Massima con tutto el contado de Mice et alcune altre terre. Al qual conte dette M. Antonia sua figliola de Ssorza, pur però esso conte Manfredo se redusse a star con Sforza, el quale li faceva grande onore per rispetto del conte Alberico et del conte Johanne, che erano stati molto amicissimi et benevoli de Sforza. El quale conte Manfredo morto Sforza gli fu tolto ogni cosa et se redusse a Mantua con la famiglia et poi col duca Philippo Maria duca de Milano, et là finite li dì suoi.

Come la gente del duca Philippo andò in Romagna de luglio de l'anno MCCCCXXIII. CAP. XLIV.

L'anno che venne appresso MCCCCXXIII la gente del duca Philippo Maria duca de Milano del mese de aprile venerono in Romagna a luglio et fu ciò per industria, opera et pratica de Sforza, per la intelligentia fatta con el duca de Milano de l'anno passato de MCCCCXXII a Gaeta,

<sup>(1)</sup> Il Litta (Famiglie celebri) non ha fatto cenno di questo secondo matrimonio della figlia dello Sforza.

come è ditto de sopra. Sforza per mezzanità del marchese de Ferrara, affine de far altre cose relevate, se tempo bastava, et non se partirono de là che presono Forli: grande su quello principio: per la havuta de la quale città el detto duca de Milano da lì a poche settimane ebbe Imola et alcune altre castella in Romagna. In questo tempo morì misser Tomaso Mozenigho duca de Venetia, et su eletto misser Francesco Foscari duce, el quale fu uno singularissimo, prudentissimo et memorioso principe, como homo letterato sostenne molti affari in quello principato con molta invidia et odio de suoi cittadini, et pur se regete prudentissimamente et justamente. In questo tempo al mazo Brazo andò a campo al Aquila con volontà del sig. misser Zani siniscalco, et contra la volontà de la regina et del re d'Aragona, et più contro la volontà del re d'Aragona, perchè el re haveria voluto fosse andato in Terra de Lavoro per dargli favore a quello che intendeva et sece. Stando circa xx di de magio, essendo andato el signore misser Zani in Castello Novo dove stava el re, esso re fece pigliare lì in Castello Novo el signore misser Zani, con intentione de farlo morire et prendere in sè il dominio de quello reame, et far le spese a la regina con alcune donne gentili et tenerla per uno segno de quello reame. Ma li fatti del stato non succedettero nè andorono ad essetto. Pigliato el gran seniscalco, el re d'Aragona andò de tratta a Castello de Capua ove stava la regina per pigliare ancora la regina. Li fanti del Castello vedendo l'atto comenciorono a rendere al re, et tutti li castellani che erano andati là con balestre, dove furono feriti molti castellani, per modo ch'el re d'Aragona con tutti li altri suoi erano con esso, se ne uscite fora a furia. Allora el re se redusse a Fornello fora appresso la porta de la città, et stava con tutti

li suoi intorno al castello tenendolo assediato. Vedendo questo la regina et sentendo che el re haveva preso el signore misser Zani, la regina mandò de tratta a Sforza che • venesse a soccorerla. Sforza era allora alloggiato con tutta la compagnia al convento presso Mirabello, quale haveva saccomanato poco indietro. Sforza havuto l'avviso de la regina in quella notte propria se partì con tutta la compagnia et andò verso Napoli. Come è ditto el re d'Aragona mandò anche lui due de suoi a richiedere Sforza andasse da lui come suo soldato. Sforza a quelli respose che era soldato della regina, et suo come de matre et de figliolo, et che andava a la regina come richiesto prima da lei, et che con suo onore non poteva fare per vigor de capituli haveva con la regina et con lui non andusse prima da la regina, come prima richiesto da la maestà sua: perchè li capituli esso Sforza haveva con le loro maiestade contenevano, essendo richiesto da loro, dovesse andare da chi prima lo richiedeva: ben pregava el re che el se volesse levarse da lo assedio de la regina, et che levato lui da lì esso Sforza se fermaria dove se trovasse col exercito in cammino, pregandolo se volesse accordare con la regina et haverla per matre, et lui esserli bono figliolo come era stato per el passato, et che esso Sforza dal canto suo se interponaria ad operare a metterli in bona concordia et pace tra loro. Quelli ritornarono al re a far la risposta de Sforza, ma non la volse intendere nè farne niente, nè se volse levare dal assedio: et Sforza pur tuttavia andava al suo viaggio verso Napoli. El re havuta et udita la resposta de Sforza, non volse intendere nè far niente, nè se volse levar dall'assedio de la regina, nè Sforza se volse indugiare nè fermare in loco alcuno et andò dritto a Napoli, Giunto appresso al Fornello tre miglia, cioè a Doglio, lo maudò

pur de novo a pregare el re se volesse levar da lì come gli aveva mandato a dire per li suoi oratori: el re non volse intendere nè levarse: et Sforza andò pur via al suo cammino non aspettando la risposta, tanto giunse a Fornello dove senza altro replicare, trovato el re in punto con tutti li suoi a cavallo, se apizzò con loro li appresso a la porta presso al castello, ove fatti d'arme et battaglie asperissime feceno l'una parte et l'altra più de sei hore: altimamente vedendo Sforza non poterli spuntare da quello cantone che se chiamava Casa Nova presso al Fornello, fece retrarre cc cavalli, et con loro Betuzo dicto Seralio, Girardo de Santo Parente con uno stendardo, non abbandonando però el fatto d'arme denanti, et condusseli copertamente dietro de Casa Nova non troppo lunge in le ortaglie et zardini circondati et chiusi da muri, dove incontanente fece rompere un pezzo de muro: el quale rotto con il stendardo avanti a furia fece assaltare de retro a furia li Catalani; li quali come se vedeno assaltati de retro con el stendardo abandonorono el fatto d'arme: et beato chi poteva fuggire più presto verso la città et intra la porta. La gente de Sforza che se trovava essere passato de dreto et presso a la porta et altri cazandoli li calcorono le spalle et strinsero per forma li pigliorno tutti: fra quali pigliorno canvi signori et gentilhomini catalani et più de cinquecente corseri bellissimi et avantaggiati, dandoli sempre la caccia per la città fino al Castello Novo: guadagnorono, tra munitione de Catalani che trovarono in Napoli et roba, et li signori che avrebbero pagato, intra tutti più de duecentomila ducati (1). El re se redusse in Castello Novo a

<sup>(1)</sup> Questi sono li signori presi da Sforza in battaglia (\*): D. Don Lupo,

<sup>(\*)</sup> Nei giornali napoletani, col. 1089 C. sono nominati alcuni di questi-Signori fatti prigionieri, ma non tutti quelli che si trevano qui.

salvamento con gran fatica. Rotto el re in quella forma che su el mercordì a dì xxvi de magio de questo anno MCCCCXXIII, l'altro di mandò per Marco suo nipote fratello de Fuschino con tutti li signori et prigioni a Pomiliano de Nola: et partito quella sera el bottino, excepto li signori catalani che prese per sè esso Sforza, lassò la regina nel castello de Capua dove era, et elli con la compagnia andò ad Aversa. El castellano del castello che era catalano avuto pratica con Sforza venne a concordia et dette quello castello a Sforza. Havuto el castello accordò la città, quale quello castellano voleva pur fosse saccomanata per certa inimicitia haveva con quelli cittadini: Sforza non volse, et per quella umanità et clemenza usò allora Sforza, quelli homini di quella città posero tanto amore a Sforza che sempre li furono servitori benevoli et servitori partesani. Da poi el re d'Aragona mandò in Catalogna a far pigliare tutti li parenti de quello castellano et fece macello et strazio de tutti, et tolse ciò che avevano al mondo. In questo tempo medesimo che Sforza ebbe rotto el re Alfonso, el conte Francesco prese in Calabria tutti li homini d'arme erano con lui, che erano fuggiti a man salva, a li quali tutti perdonò et fece gratia nè fece male ad alcuno come indietro se contene ne l'anno accessymm, dove se contene li gesti del detto conte Francesco. Sforza avuta Aversa remase lì con la compagnia. El re d'Aragona vedendo come era mal condotto

D. Federico de Ventimilia, D. Giliberto, D. Piero de Cardona, D. Antonio de Ventimilia figliolo del conte Zani de Cicilia, D. Alfonso de Cardona de Cicilia, D. Piero d'Aragona, D. Bellicola di Pitiole et Cicilia di gran caxa, Bernardo Sanctilia, D. Raimondo Perigioso, D. Johanne de Moncada, D. Manfredo di Chiaramonte de Cicilia, conte de Trino de Cicilia, D. Bernardo Brandino de Cicilia, D. Paolino de Palermo de Cicilia, D. Paolo Polostro de Palermo de Cicilia, D. Johanne de Serra de Ingoria de Indigo Catalano. (Questa nota trovasi nel ms. Trivulzio).

et perduta Aversa, et Sforza presso Aversa, subito mandò per la sua armata che andava verso Bonifacio, la quale fece retornare indietro a Napole, la quale giunse el martedì a viii de jugno; xiii dì dietro a la rotta del re giunse lì la regina che era nel castello de Capuana come è ditto: mandò de tratta ad avvisar Sforza ad Aversa: Sforza avuto l'avviso allora senza dimora quello proprio dì a viii de jugno mandò de tratta Fuschino suo nipote, el cente de Sant'Angelo a Zurlo con cinquecento cavalli a Napole, li quali giunti lì furono a le mani con li detti Catalani et con quelli de la armata a la marina, et non poteno obviare per modo alcuno nè per forza havessero, che l'armata non mettesse stalla in terra et smontasse et intrasse nella città, per forma che quello dì medesimo recuperò el terzo de la città. El mercore succedette, che su a di xv dopo la rotta del re et a viiii de jugno Sforza se parti da Aversa et andò a Napole con tutto el resto del exercito suo, et giunto a Napole fu al combattere con Catalani et tutto quello di sempre fecerono fatti d'armi et battaglie in più loci de la città con castellani solamente, li quali perchè Sforza haveva pochissima fanteria, et in quella città essendo le strade strette et le case altissime, et tutta lastricata de sassi vivi dove pochi se possono valere di cavalli, come sa chi è stato, nè alcuno napoletano mai se volse movere in favore del re d'Aragona, nè de la regina, nè de Sforza, tutti stando a vedere, el re et Catalani poco a poco requistorono tutta la città, et Sforza uscì fora de la città et aloggiò apresso el castello de Capua dove era la regina et stette 4 dì che mai catalano uscì ad assaltarlo. Da poi fatto caregare su le carre la roba de la regina lassò in Capua per castellano Santo Parente con cccc fanti, et uno Gratiano de Faenza contestabile de fanti, et l'accompagnò a

Nola. Con la quale regina quando su per partirsi, più de zinque mila tra homini et donne et piccoli se partirono da Napoli et andorono con la maestà sua et con Sforza a Nola, et da lì alcuni dì accompagnò la regina ad Aversa, et mandò Fuschino et Marco con dicti prigioni a Benevento, ove rimase Marco con dicti prigioni, et Fuschino andò con cccc cavalli a campo a Bestra et ebbela per accordo. Poi Sforza lassò la regina nel castello ad Aversa et ello ritornò a campo a Napole a Doglio per dar favore al castello de Capuana, sentendo che trattato li era dentro. Et in fine certificato, ello del trattato et tradimento operò a far assignare detta fortezza a Catalani, salva la roba et le persone, et così uscirono Santo Parente et Gratiano con la roba loro et le persone et andorono a Sforza, che era andato ad alloggiare a una villa dicta (1)...... tra Napoli ed Aversa, dove fece impiccare su uno arboro detto Gratiano, quale mandava ad executione detto trattato se Sforza non pigliava el partito antedetto. Stando le cose così, et stando la regina nel castello de Aversa et Sforza in la detta villa, et recuperato el re Napole parte saccomanata da li suoi emuli: per torre la roba et saccomanare li trovò diletto. Poi se praticò la liberatione del signore misser Zani, et in conclusione per la liberatione sua, se doveva esser liberato, bisognò che Sforza in suo cambio liberasse un de quelli signori catalani che avevano pagato et cercavano de pagare per la liberatione sua più de cento ducati. Et così fu liberato quello occhio dritto de la regina, el quale però non volse mai bene a Sforza et fugli sempre inimico finchè visse, et poi a li figlioli. Liberato el gran senescalco andò da la regina ad Aversa. Istis pactis se

<sup>(1)</sup> Mança il nome nel ms. Trivulzio come pure in quello di Parigi.

praticò con la regina fusse contenta ch'el re Aluisi reternasse in el reame; et così retornò questa seconda volta, et andò diritto alla regina ad Aversa, la quale lo ricevette et videlo volontera, et feceli carezze et acceptollo lietamente. Poi havuta essa regina consiglio da peritissimi iuristi, con consiglio de essi privò el re de Aragona de la adoptione sua, per lo insulto che li aveva fatto; et fece el re Aluisi suo figliolo adoptivo, constituendo che potesse et dovesse dietro la morte sua, cioè de essa regina, hereditare quello reame. De la quale promessa fu segurtà Sforza de l'una parte et l'altra. Allora la regina sece bandire per tutto el reame de Sicilia et de fora mandò a publicare a tutti li altri signori et notificare come per lo insulto gli aveva fatto el re d'Aragona, indebitamente preso el suo gran siniscalco del suo reame, cercato de pigliar lei et levargli el dominio el stato, lo haveva privato de la adoptione sua iuridicamente et de poter hereditare dietro la morte sua quello reame, st in questo nominato el re Aluisi et fatto figliolo adoptivo de la regina ut profertur et publicatur. El re de Aragona mandò per Brazo che campeggiava al Aquila che andasse al subsidio suo in Terra de Lavoro. Brazo non se volse partire per obtenere l'Aquila, nè andar da lui. Vedendo el re Brazo non volerse partire da l'Aquila nè andar da lui se partì da Napole con la sua armata et lassò in Napoli misser Jacomo Caldola, suo fratello, et Bernardino de la Garda, et Ursino soldato de Brazo a la guardia et difesa de Napole, et andò a Marsilia, la quale combattete e saccomanò, et poi se partì da lì et andò in Catalogna; et le cose remaseno così fino al settembre; quelli della regina et del re Aluisi a Napoli, et quelli de Brazo pur a l'Aquila.

Come a Sforza nacque uno sigliolo chiamato Carlo, el quale poi su arcivescovo de Milano. CAP. XLV.

Questo anno medesimo MCCCCXXIII del mese di jugno, et su quello di che rendè Napoli, Sforza ebbe uno figliolo, el quale fece poner nome Carolo, dandoli la ethimologia Carolho, el quale nacque a dì xv de jugno de mercoledì in Benevento. El quale Carlo, morto Sforza et fatto grande, el conte Francesco lo redusse presso se come fratello paterno, perchè el conte Francesco dopo la morte del patre se tirò a se tutti li germani et fratelli paterni et materni, et sorelle et parenti suoi de ogni linea; et a tutti fece bene et honore, et feceli grandi et exaltolli tutti: et così li servitori del patre, et non ne refutò alcuno, tutti tenendoli cari et facendoli honore, et arrichì ciascheduno ne la sua qualità, facendo loro molto più bene che non è usanza de li signori. Li figlioli morto el padre non tengono cari li servitori del padre, nè gli fanno bene, et chi gli fanno bene non li vogliono vedere: et questo fece tutto el contrario, como è ditto. Li faceva el detto Carlo portar le armi adaptandolo in el mestere como li altri fratelli; el quale Carlo se faceva animoso, gagliardo et experto nel mestere maravigliosamente, ma prese uno altro mestere per l'anima et per lo corpo più salutifero che el mestere de le armi. Essendo el conte Francesco aloggiato lo inverno ne la Marca de Ancona nel anno nececcatiii del mese de aprile, se levò una mattina, et fatto mettere le selle a li cavalli montò a cavallo lui et due famigli con li cavalli, et pigliò el cammino verso Toscana. Giunto la in uno bosco, smontato da cavallo lassò li famigli con li cavalli et facendo vista andar a fare el mestere naturale, prese un altra via secreta et andossi con Dio. Li famigli aspettandolo, et

meravigliandose non tornava comenciorono a cercarlo, et non trovandolo retornorono a casa. Retornati el notificorono al conte Francesco, el quale subito mandò dietro per tutto per terra a Fiorenza et Toscana, et stette molti giorni non sapendose dove se fosse. Esso Carlo andò verso Sena, et andò dritto a uno loco de santo Agostino de observanza, ditto Licieto presso Sena circa tre miglia, et lì prese l'abito de santo Agostino de observanza et fu chiamato Fra Gabriele; dove perseverò in quella observanza et dettesi alla lettura et devotione per forma che se fece valente et litterato, et perseverò in una buona et optima vita per forma che poi del anno accecum el ditto conte Francesco avendo obtenuto el ducato de Milano, come ne li gesti suoi se contene, et quello anno trovandose vacante l'arcivescovado de Milano de pastore, el detto conte Francesco fecelo, ordinolo, et elegetelo arcivescovo de Milano, (perchè a lui) apartene a concedere li beneficii de quello ducato et de le altre terre sottoposte al suo dominio, et fu confirmato da papa Nicolò quinto. El quale Fra Gabriele eletto et confirmato dal detto sommo pontefice, fu prima consegrato a Milano ne la Giesa Incoronata nel borgo de Porta Cumana, domenica a xxviiii de luglio per mano de M.º Johanne de Castelione vescovo de Pavia, per mano de misser Bartolomeo Visconte vescovo de Novaria et del consilio secreto del duca de Milano, et da misser Dalphino, che fu figliolo de Angelo de la Pergola, vescovo de Parma. Et el lunedì a dì v de agosto la festa de Madonna Santa Maria de la Neve et de santo Dominico fece la intrata de detto arcivescovato con grandissima solennità et honore. El quale se partì de la Incoronata istessa, et andò a piede senza baldacchino, col quale andò sempre de compagnia el signore misser Tristano

Sforza et el signore Sforza, essendo secondo fratello nipoti suoi: poi andò incontra el conte Galeazzo primogenito de la Illma madonna Bianca Maria, et de lo Ill.mo signor conte Francesco Sforza preditto duca de Milano fino a mezzo el borgo de Porta Cumana: poi appresso l'arcivescovato a una grandissima balestrata el prelibato duca de Milano gli andò incontra a pede con la sua ducale certe, et accompagnandolo fino all'altar grande del domo, poi se ne ritornò al palatio. El quale arcivescovo non disse nè cantò la sua messa archiepiscopale, perchè non haveva ancora avuto el pallio archiepiscopale da Roma, el quale pallio quando se porta fora de Roma in paese alcuno, chi el porta bisogna che el porta con comandamento et licentia del papa. Et non po aloggiare nè stare nè dormire la notte, chi lo de' portare, se no in qualche sacristia con esso paglio, senza el quale lo arcivescovo non po' celebrare nè dire messa: et anche detto pallio non el porta se non detto papa et l'arcivescovo (1)

Questo medesimo anno de MCCCCXXIII del mese de agosto fugirono tutti li prigioni Catalani del castello di Benevento per mezanità de una femmina de uno Bucello de Orvieto, castellano del castello: el quale Bucello poi ingannò el conte Francesco, morto Sforza, et dette el castello al re d'Aragona et la terra, et fece pigliare Fuschino nepote de Sforza et consobrino de esso conte. Dapoi la regina dette Trani et Barletta a Sforza per cambio de prigioni Catalani haveva lassato per la liberatione del signore misser Zani, et feceli privilegi autentici, li quali non ebbeno loco poi per la merte de Sforza, che successe come seguiterà. Questa estate passò

<sup>(1)</sup> Mezza riga bianca nel MS. Trivulziò. Il MS. di Parigi ha: se non detto papa et archiepiscopi, poi une spezio in bianco.

poi così, che non se fece altro fino a la fine de ottobre. Nel qual tempo Brazo che campeggiava l'Aquila, vedendo non poter far altro al Aquila, nè poterla acquistare, condusse a'snoi servitii Piero Janpaulo, Jani et Franceschino Ursino conti de Monapello, che tenevano Monapello et alcune altre terre in Abruzzo: et fatto che ebbe le bastie al Aquila li lassò fornire come meglio li parse, et andò con la compagnia a le terre del detto Piero Janpaulo et fratelli, et lui andò a Civita de Chieti, poi a Lanzano, poi a Francavilla su la marina, poi retornò a Civita de Chieti. Et se non fosse stato l'accordo de ditti Piero Janpaulo et fratelli, per forza bisognava che Brazo lassasse la impresa de l'Aquila et retornasse con vergogna fora del reame a le terre sue. Sentendo la sua venuta li la regina, et che Brazo veniva tanto inanze, deliberò mandarli a l'opposito Sforza, el quale posto in ordine se parti da Terra de Lavoro a la intrata de novembre, et andò verso Brazo ad instantia de cazarlo de lo reame, o assediarlo in qualche terra, et soccorrere l'Aquila che ancor se teneva gagliardamente a posta de la regina, quantunque el gran senescalco pur favoreggiava secretamente et mantenesse Brazo per dispetto de Sforza, non recordandose nè memorando per niente de' beneficii ricevuti da Sforza, nè per sua liberatione nè per altro, come ingratissimo. Et bene è vero per certo de inimico inveterato et de amico reconciliato non te ne fidar in eterno: et così chi serve a uno ingrato ne ha mal guiderdone. Ma Dio li fece come ingrato et remunerollo de' suoi meriti, che poi del neccexxxxx uno lunedì a xv de agosto tra le nn e le v hore de notte fu morte nel castello de Capua: et poi portato su una bara nude con mezza calza turpissimamente fora del castello, come appare ne li gesti del conte Francesco de MCCCCXXXII.

Et andò da prima al Vasto Amone che teneva misser Jacomo Caldola che era a Napole, et soldato del re d'Aragona. Et andò con Sforza a quella impresa el conte de Sanseverino, el conte de Santo Angelo Zurlo, el prete Filingero et alcuni altri gentilhomini napoletani, et Taliano Furlano con una squadra de gente de Lorenzo Attendolo, el quale li promise de andargli, poi li mandò el detto Taliano con la detta squadra, et egli rimase in Puglia piana. La prima cosa che fece redusse ad obedientia el Vasto: el quale havuto andò al Monte de Riso et accordò quello altro; poi andò a Ortona a mare, la quale accordò; poi andò a Sanguine et ebbe Turino et molte altre castella circumstanti. Et dove sentiva Brazo essere et andasse, Sforza andava là così: l'andava perseguitando a Lanzano, Civita Mazina, Buzanigho et Unglonico, Villa Franca, ovvero Francavilla, et dove andava: el quale bisognò se reducesse a Civita de Chieti con intentione de andarsene al Aquila dove haveva lassato le bestie, et poi andarsene fora de reame a le terre sue non potendo havere l'Aquila. Sforza andò campeggiando fino al Natale, dove ebbe ducati duodeci mila dal duca Filippo Maria duca de Milano, et fecese suo soldato ad instantia de andare a tempo novo a campo in Toscana, et facevasi l'anno a venire grandissimi fatti se Sforza non moriva. El quale duca aveva certa lega et intelligentia con papa Martino quinto et con la regina Johanna. Sforza fu fatto capitano de' cavalli dece mila a tempo novo, de li quali papa Martino ne pagava tre mila cavalli, el duca de Milano zinque mila, et la regina due mila; et doveva andare a campo in Toscana, et esso lassava nel reame a la guardia et disesa de la regina et del stato suo Lorenzo, el conte Francisco suo figliolo, et Micheletto. De poi el dì de santo Tommaso nante Natale tre dì andò a la stantia in Ortona a mare, et deliberò de far passare el figliolo, cioè el conte Francesco et Micheletto con una frotta de squadre de gente d'arme la Pescara verso l'Aquila, perchè fossero davanti a Brazo et torgli li passi, et Sforza de dreto a le spalle; perchè Sforza era avvisato de certo, come el mandava de là da Pescara gente verso Napoli. Brazo se ne andava come era el vero et come sece, quando sentì el conte et Micheletto passare con quella gente. Ordinato Sforza quelli pochi dì stette in Ortona quello voleva exequire; ma el se dice che li homini ordinano et Dio dispone. Venuto l'anno de ucccexxiii, che comenza a la natività del nostro missere Jesu Christo a di 111 zenaro, la mattina partendose Sforza da Ortona col stendardo suo da li quarteri et con tutta la gente d'arme per andar fora de la Pescara a la marina per far passare el conte et Micheletto la Pescara, come haveva ordinato et deliberato, al uscire fora de la porta de la città el stendardo de Sforza cadette in terra per modo che ognuno che era con lui ne prese uno malissimo concepto et pessimo signale. La notte propria Sforza se haveva sognato uno sogno molto terribile de uno homo grande che feriva uno santo Christoforo, che essendo esso Sforza caduto in una acqua, chiamava quello homo l'aintasse et molte altre cose circonstanti a ciò. El quale sogno, Sforza, come su levato la mattina et odita la messa, recitò ad alcuni de' suoi, per modo tra quella visione et cadere del stendardo, molti et la più parte ne presono uno malissimo concepto et juditio per quello dì, talmente che molti de' suoi et de li altri che non erano de' suoi deliberarono et proposero, et anche oppugnavano quanto potevano che Sforza retornasse indietro et lassasse quella impresa per quello di a ogni

modo, poi molti sapevano che Sforza (1) era stato avvisato da Fiorenza et da molti astrologi se guardasse dal lunedì, che non principiasse nè facesse fatti d'arme, nè combattesse terre in lunedì, perchè trovaveno doveva morire in acqua et in lunedì. Sichè tra el stendardo, tra el sogno, tra l'avviso de Fiorenza et tra li astrologi ognuno stava malcontento de animo et sospetto de lui, et oppugnaveno ritornasse indietro. Sforza non volse credere ad alcuno, come fanno la più parte de li signori, et volse pur andar a la via sua de la foce, perchè bisognava che le costellazioni de sopra facessero suo corso. Giunto a la marina a la foce de la Pescara trovò che li inimici havevano fatto una palata con corde grosse a la foce, et una barca affondata nel acqua su el passo armata con x persone suso con balestre et lanze in forma de uno bastione. Sforza non stette per questo che comenzà a far passare la gente per la via del scavo in el mare proprio. Et seceno prima passare cinque et poi el conte Francesco che fu sexto et Micheletto che fu septimo, poi passò lui che fu lo octavo et dietro de Sforza passò più de xv homini d'arme et ognuno haveva l'elmetto in testa et la lanza su la coscia con li guanti de ferro in mano. Et Sforza aveva anche lui la celata in testa et li guanti de ferro in mano perchè gli era stato tratto uno verettone che gli andò verso la testa: allora se pose la celata et li guanti de ferro in mano, li quali passati h andò dietro a le spalle con alcuni altri saccomani armati de tutte arme avendo le loro lanze in mano. La gente Bracesca che erano in nella terra de la Pescara,

<sup>(1)</sup> Il Bonincontri (col. 130) riporta esso pure la predizione fatta dagli astrologi allo Sforza. Tutti gli autori contemporanei raccontano la merte dello Sforza, ma nessuno coi particolari qui riferiti, se ne eccettui il Crivelli, col. 726, che al solito traduce il nostro autore.

quali erano cavalli cocc et una frotta de fanti, la quale terra era longe de la marina meno de uno miglio, uscino fora tutti de la terra et andorono verso la marina a la foce per vedere come passavano li Sforzeschi, anche per obviare se avesseno potuto. Sforza trovandose li el conte et quelli pochi homini d'arme et saccomani come vedenno la gente Brazesca poserono la lanza in resta et andorono a trovar li inimici, Sforza restò a vedere et sollecitare che li altri passassero. El conte con quelli pochi hemini d'arme et saccomani poseno in fuga quelli Brazeschiper forma che ne presono la maggior parte et a li altri denno la caza fino a la terra, cazandoli dentro del ponte de la terra. È da credere ch'el patre zoè Sforza debbe avere avuto una inaudita letitia de core vedendo el figliolo de età de xxII anni con xx cavalli cazar così animosamente occc. La qual cosa durò non melto ut sequitur, perchè stando con quelli pochi cavalli, havendo preso la maggior parte de inimici et stando a scaramuzzare con loro tenendoli sempre stretti a la perta, Sforza sentendo remase a la bocca de la foce per far passare el reste de la gente che doveva passare et endavano con loro, se levò uno poco de mare che ingressò l'acqua che ognuno dubitava de passare, et non valeva chiamarli ne cridare de Sforza che ognuno havendo paura de l'ultimo, terribilissimo in ogni cosa in questo misero et fallace secolo, non se volevano mettere a passare l'acqua. Sforza se pose a passar l'acqua per ritornare a la gente d'arme de l'altro canto, mostrava se poteva passare securamente come passava lui, sì che per pregarli che in ogni modo passassero. Sforza essendo nel acqua al ritornare et armato de tutte arme come è detto de sopra, vedendo uno ragazzo in l'acqua che voleva passare et stava per negarse andò per aiutare

el ragazzo: in quella che Sforza se abassò per dare mano al regazzo col brazzo diritto, el cavallo de Sforza, che se chiamava Scalzanacha, avantaggiato cavallo ma era un poeo de bocca tenera, se rinculò de dietro: Sforza non potè tanto reggere el cavallo che tra el battere de l'acqua, el fondo che non reggeva ne teneva, quello cavallo non cadesse lui et Sforza. El cavallo, fora che fu Sforza de la sella, se ne uscì fora de l'acqua: Sforza remase, el quale fu veduto due volte alzare la mane con li guanti de ferro in segno che domandava ajuto: ognuno teneva più cara la pelle colla quale nacque che la vita d'altri, et non fu homo se volesse movere ne a nuoto ne a cavallo ad ajutarlo, azò se adempisse el corso de pianeti et la visione et judicii suoi pronosticati. Et ancora era tanto animoso ne l'acqua per lo bon sapere notare, che se el fondo avesse sostenuto con tutto che era armato, non dico nuotando che non è possibile per l'arme, ma per l'animosità et securezza haveva ne l'acqua se ne saria uscito. Et così sinì li di suoi.

Come de subito fu mandato ad annuntiare el caso lacrimabile et doloroso de Sforza al conte Francesco che sempre era a le mani con li inimici. CAP. XLVI.

Successo el caso lacrimabile et doloroso uno andò de tratta ad annuntiare el caso al conte Francesco che sempre era a le mani con li inimici, più honestamente sapesse et più secretamente. De quello caso ancora li inimici non erano avveduti per la travaglia li dava sempre al conte et tenerli stretti al fatto d'arme. Havuto el conte Francesco l'amarissima novella stringendo in sè, come savio, el dolore de la mala morte del padre, se despicò honestamente da li inimici fingendo volerse

ratrarre verso la foce per redurre seco l'altra gente che passava. Et così se redusse dove era una navetta de uno arboro cavata nel fiume. Smontato el conte Francesco montò in quella navetta solo stando in ginocchioni, et li altri andorono a la foce dove passorono col cavallo del conte al meglio che poterono a salvamento. El conte passò guidandolo un altro solamente con uno bastone. Alcuni de li inimici che erano in un'altra navetta, non conoscendo però che fosse el conte Francesco nè sapendo ancora Sforza essere morto, comensarono a volere trarre le balestre quando el conte passava in quella conca cavata. Alcuni altri de Sforzeschi che erano suxo li rivi del fiume che aspettavano el conte, comenzorono a cri-. dare a quelli de la naveta de inimici perchè non trasseno le balestre: et così tra el cridare de quelli Sforzeschi ultra el fiume, el soprasedere de quelli de la naveta de inimici per lo cridare de Sforzeschi, quelli della navetta de inimici soprasedeno un poco, et in questo mezzo el conte passò il fiume et smontò a salvamento per Dio gratia. Sforza non fu più mai veduto nè trovato. Fu pescato molte volte da persone et in diverse fiate et mai se potè trovare cosa alcuna di lui, ne pagni ne arme; cosa incredibile et miracolosa de Dio. El conte Francesco ritornò da la gente d'arme che erano tutti a la marina presso a la foce, dolente con grandissima angustia et passione de core. A le quali giunto depositò saviamente el pianto de dolore de la morte del patre per quello punto, come vecchio de sapientia et giovinetto de tempo et de anni. Consigliato con quelli signori e capitanei et condutteri che erano li et preso partito de quello doveva eseguire, se redusseno tutti in battaglia col stendardo a salvamento in Ortona. Brazo che era a Civita de Chieti sapendo che Sforza era andato a far passare el conte,

Micheletto e quella gente, come sentito ch'el conte era passato de là del fiume et che li altri passavano, tuttavia perchè era sempre avvisato de punto in punto de quello faceva Sforza, se era partito da Civita de Chieti con cariaggi et familia et gente et ogni cosa del suo per andar verso le terre sue. Et era già longe da Civita de Chieți circa a tre miglia, et andandose, che li inimici che erano a la Pescara sentito Sforza essere morto mandarono de tratta ad avvisar Brazo per triplicati messi; li quali messi lo trovarono longe da Civita de Chieti, como è ditto, tre miglia. El quale havuto la novella non volse credere al primo nè al secondo messo: havuto , el terzo ritornò indietro con ogni cosa a Civita de Chieti. Et giunto li narrando de la morte de Sforza se ne dolse, quantunque l'uno e l'altro se perseguitassero non era per volere ne vedere la morte del altro, ma per exaltarse et farse più grande et maggiore del stato et signoria et de potentia ognuno come desiderava, ciascuno o fratelli o consobrini o affini o amici, sia che se voglia. Ma par secondo la demostratione de Brazo li ne dolse et rincrescette assai. Et parlando assai con suoi soldati fidati et secretari pronosticò la morte sua allora, dicendo: hora vedeva bene che la vita sua saria breve et poco dreto a quella de Ssorza: perchè o questa cosa l'avesse et sapesse da persone vaticinanti, o per spirito diabolico, secondo se diceva che el portava et l'aveva costretto: ma questo non verificò se non che se diceva, et questo certo che lui sapeva che Sforza doveva morire prima de lui, et morto Sforza dietro lui la sua vita deveva essere breve et poca, come su; perchè Ssorza morì a tre di gennaro et Brazo fu rotto poi dal conte Francesco et morto a di due de jugno prossimo che vene a l'Aquila, come ne li gesti del detto conte se contens.

Nel principio giunto el conte ad Ortona con tutta la gente a salvamento circa xxII hore, ordinò lassare in Ortona Santo Parente, el conte de santo Angelo Zurlo per difesa de quella città con circa quattrocento cavalli, a preghiera de quelli gentilhomini et de quello popolo: et a Monte Riso lassò Girardo da Cotognola et Fiascho con una frotta de homini d'arme con circa cc cavalli, dicendo el conte de Monte Riso « se io remango solo Brazo me verrà a trovare non havendo con chi me difendere me seria forza accordarme con lui, per non essere disfatto. Et così el conte Francesco li lassò quella gente et lui con tutto el resto de quello exercito se pose a retornare a le terre sue, et andare per le terre sue et per andare poi a la regina in Terra de Lavoro. El conte de San Severino giunto ad Ortona non volse aspettare altra deliberatione nè altro partito se pigliasse nel loro ritornare, et senza dire niente, et far motto al conte, nè a niune altro, se parti con tutti li suoi et ritornossene a le terre sue, con tanta fuga che pareva sempre avesse li inimici a le spalle, dicendo et predicando per tutto dove andavano che Sforza era annegato nella Pescara: et così se ne andò senza altri. El conta Francesco con Micheletto con tutto el resto del exercito se partì su el crepuscolo della sera et andorono tutta la notte verso le terre sue. Taliano Furlano come doveva retornare in Puglia el conte Lorenzo, se ne fuggì con quella squadra et andò a Brazo. La notte una frotta de lo exercito perderono la fila de campo et smarrivono la strada, de li quali furono presi da li nemici che li andorono dietro sentendo che cavalcavano la notte per andar a le terre sue per vedere de guadagnare come se fa nel mestero de le armi. Marco Attendolo fratello de Fuschino et Furlano Grande et Cesare Martinengo, misser Lorenzo da Vincenza et Fedrico Todesco, quale Brazo l'altro dì fece saltare giuso del ponte de Lanzano perchè era fuggito, et molti altri homini d'arme et saccomani et altri giunsero a salvamento. Da lì a pochi dì el conte de santo Angelo che era rimasto ad Ortona contaminato da Brazo cercava dar Ortona a Brazo, et havere Santo Parente et altri Sforzeschi rimasti in Ortona in preda a saccomano. Questa cosa venuta a notitia a messer Francesco de Ricardi de Ortona che era capo de quella terra, et di quella elli e li suoi ne facevano come ne volevano, et era stato sempre et era intrinseco et optimo sforzesco, et così venuto a le orecchie de Santo Parente, non aspettarono el tuono dietro al lampo, andarono de furia col popolo et con Sforzeschi con armata mano a casa del conte de santo Angelo, et tagliarono a pezzi et assacomanarono la roba sua et tutti li suoi che erano rimasti con lui. Poi Santo Parente da lì a poche settimane con tutti li Sforzeschi che erano rimasti con lui retornarono a le terre del conte Francesco, et andarono a trovarlo lui. Dopo passato mezzo genaro el conte Francesco se partì da Benevento con circa xL cavalli et andò ad Aversa a presentarse et visitare la regina et offerirsi a la maestà sua et essergli bono et fidele servitore come era stato la bona memoria de Sforza suo padre, et vivere et morire suo lealissimo servitore, come gli pareva essere tenuto, et doveva fare. A la quale giunto la maestà sua el vide molto volontera et con lacrime dolendose et rammaricandose del caso de Sforza, hebbe a caro l'andata sua. Et confortato el conte et riconfermatogli ciò che teneva el padre, et fattogli ultra ciò infinite et optime proferte, volse la sua maestà, et così ordinò, et così se observò, che ad esso conte Francesco et tutti li suoi figlioli fratelli et tutti quelli de casa sua se jungesse al

nome de Sforza suo genitore; che el conte Francesco se nominasse conte Francesco Sforza, et così pure Leone Sforza, Iohanni Sforza, Alexandro Sforza, come oggidì ancora se nomina. Et questo volse la maestà sua in perpetua et immortale memoria de Sforza: et così da poi se chiamorono et scripsero in quella forma. Fatto questo la regina ordinò che el conte retornasse a Benevento, al quale furono dati dinari, et di là andasse a campo a Napoli. Et così el conte ritornò licentiato da la regina a Benevento, et essendo in cammino tra Aversa et Madalone a caso se incontrò in Ursino de li Ursini che andava a Napole con ccccc cavalli, come homo et soldato del re d'Aragona, a unirse con li fanti de Castillia, misser Iacomo Caldola et Bernardino de la Carta che erano rimasti a la guardia et difesa de Napoli con circa tre mila cavalli, quando se partì esso re d'Aragona l'anno passato de acccexxiii da poi la rotta sua. Giunti insema quelli del conte Francesco con quelli de Ursini comenzorono a dire « che gente siete voi, a chi viva? Sforzeschi comenzorono a cridare Sforza Sforza, et li altri Orso Orso, mesedandose insema l'uno con l'altro, non credendo li Sforzeschi che li Urseschi fosseno tanti quanti erano. Apizzati insema li Urseschi che erano molti et molti più comenzorono a calcare le spalle a Ssorzeschi per forma bisognò cercasse da salvarse. Ssorzeschi conosciuto el partito, parte de loro sosteneteno tanto el fatto d'arme che el conte se salvò a la Cerra, et li se redusseno a salvamento con alcuni de suoi che el seguitavano. El quale giunto lì fu recevuto et honorato da uno Agabito de Sancto Stato vice principe de quella terra, et stette lì quella notte: l'altro di se parti et andò a Benevento ove ebbe denari da li erarii de la regina; et da lì a pochi dì dati denari a suoi et uniti

insema andò a Napoli, lui et Micheletto, dove era misser Iacomo Caldola, Bernardino et Ursino con l'infante fratello del re d'Aragona. Giunto lì a campo a Napole el conte et Micheletto giunse contra Napole l'armata de Genovesi per lo duca de Milano con navi xvi rostrate, et galee xxvi in soccorso de la regina. De la quale armata era capitaneo per el duca de Milano Guido Torello Mantuano et Battista de Campo Fregoso. Et allera presono una intrinseca amicitia el conte Francesco et Guido Torello. Da lì a pochi di Bernardino de la Garda non potendo havere dinaro alcuno da l'infante per mantenerse in Napole con la compagnia, ottenne uno salvacondotto dal conte et partissi con tutti li suoi da Napoli, et andò a trovar Brazo del quale era soldato. Partito lui da lì a pochi di essendo avvisato misser Jacomo Caldola che l'infante cercava de pigliarlo, esso misser Jacomo per mezzanità del conte Francesco se accordò con la regina Johanna, et lassato el re d'Aragona et uscito de Napoli andò a le terre sue. El conte Francesco et Micheletto (usciti fora de Napole Bernardino et misser Jacomo, come è ditto, con la gente havevano) per la via de terra, et Guido Torello con quelli del armata dal canto de la marina introrono in Napoli et presala ad obbedientia de la regina, senza far novità nè lesione alcuna a la città nè a li cittadini. L'infante se redusse fuggendo in Castello Novo con li suoi, et Ursino se nascose in casa de uno zentilhomo napoletano: et così fu acquistato Napole. Et questo è il primo gesto, et el primo acquisto fatto per el conte Francesco dopo la morte del padre. El maggio che venne appresso el conte Francesco Sforza, Micheletto et misser Jacomo Caldola per comandamento de la regina andorono a unirsi insieme con la gente de la Giesa, dove papa Martino haveva mandato

misser Francesco Piccolpasso bolognese legato contra Brazo, quale misser Francesco poi fu fatto arcivescovo de Milano, et uniti insieme andarono contra Brazo che era ancora a campo al Aquila, li quali giunti presso dove era ordinato, andarono a trovare Brazo: li quali apizzatisi con lui, che fu in venere secondo dì de jugno, feceno fatti d'arme più de otto hore, pur ultimamente Brazo comenzò a piegarsi per modo che li suoi detteno le spalle a li inimici et furono posti in rotta et fuga, per modo fugendo loro et essendo cazati, fugendo Brazo fu ferito (1) in el collo de dietro a la nuca et preso et portato in campo suso uno targone (2) non honorevolmente, el quale non parlò mai: l'altro di morì, et fu portato a Roma, et come perseguitatore de la Giesa et suo inimico fu sepolto in loco non sacro fora de Roma presso santo Laurenzo. Li altri gesti del conte Francesco per altri modi se scrivono particolarmente et ordinatamente in altre carte.

Qui se finisse li gesti del magnanimo et gloriosissimo signore Sforza del tempo de la sua natività fino a la sua morte compilato in vulgare per Antonio de Minuti piacentino de l'anno MCCCCLVIII in Milano sotto lo Ill.<sup>mo</sup> Sig. Francesco Sforza duca IIII.

## Ad laudem Dei eiusque Genitricis amen.

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> La rotta e morte di Braccio avvenne ai 25 maggio 1424. Il Bonincontri (col. 133 C) dice che fu ucciso da Lodovico Antiloco fuoruscito perugino.

Protinus attolli clypeo castrisque reponi
 Imperat et lectis curare vulnera succis »

dice Leonardo Gryphio nel suo poemetto De conflicto Brachii Perusini, R. I. S. T. XXV, col. 477.

306

Quis scribit scribat semper cum Domino vivat: Talis sum scriptor Elias nomine vocor: si quis vellet scire Elias de Putheo fuit ille. Sub anno MCCCCLXXXX. die x junii. Amen.

# STATUTI DELLE STRADE ED ACQUE

DEL CONTADO

DI

#### MELLANO

fatti nel 1346

**E**DITI

da

GIULIO PORRO LAMBERTENGHI

### PREFAZIONE

I Romani, maestri in ogni arte di governo, copersero di strade tutte le provincie sulle quali estesero il loro dominio. Il rozzo Longobardo le trascurò. Negli editti di Rotari, di Liutprando e dei loro successori non si trova alcuna legge che risguardi le pubbliche vie. Quando incominciarono a diradarsi le tenebre della barbarie. quando sotto il regime della libertà le città lombarde sorsero a nuova vita i municipii tosto pensarono a migliorare i mezzi di comunicazione onde provvedere ai bisogni del commercio ognor più fiorente, ed a quelli delle mosse della milizia cittadina che abbisognava di vie facili per accorrere più prontamente alla difesa dei confini. Milano a tal fine creò degli appositi magistrati, i consoli delle faggie. Nè ai bisogni soltanto del commercio e della milizia s'arrestò la sollecitudine dei nostri padri, ma emulando nel pensiero gli stessi Romani, scavarono larghi canali, che non solo portavano acqua per fertilizzare la vasta pianura milanese, ma servivano al trasporto delle derrate e delle merci. Chi nacque in questi ultimi tempi e vede i facili trasporti, le rapide comunicazioni, sorride scorgendo ancora quelle navi d'antica struttura che lente muovono sui nostri navigli impiegando intere giornate per un tragitto che sulla ferrovia si percorre in poche ore. Ma noi, avvezzi ai miracoli operati dalla scienza, non dobbiamo disprezzare quel modo di trasporto, ma andar superbi di quei canali che i nostri maggiori seppero fare appena usciti dalla barbarie in cui era ancor sepolta la più gran parte d'Europa, che fanno anche oggigiorno l'ammirazione del mondo scientifico, e che sono la sorgente della ricchezza della bassa Lombardia. Il bisogno di ordine, e di por riparo alla violenza ed ai soprusi tanto frequenti nel

secolo XIII fece che si facessero regolamenti, non solo per le maggiori, ma anche per le minori acque, e che si istituissero uffici stabili per sorvegliarne l'esecuzione. Di questo sono una bella prova gli statuti fatti nel 1260 per un piccolo fiumicello detto il Nirone, i quali io offro al lettore come il più antico monumento che noi possediamo di questo genere (1), e che si conservano nel R. Archivio, detto di S. Fedele, a Milano, Nè credo siano di minore importanza gli statuti delle strade che pure qui vengono pubblicati. La Repubblica Milanese aveva diviso il suo territorio suburbano in sei distretti detti Faggie, e nominati dei Consoli per ciascuno di essi. Le leggi che furono fatte in origine per regolare questo ramo di pubblico servizio non sono a noi pervenute. Luchino e Giovanni Visconti estesero a tutto il contado milanese il sistema delle faggie, che prima era ristretto al perimetro di sei miglia intorno alla città, e fecero un regolamento per le strade e per le acque non solo, ma anche per la pulizia della città. Il testo di questo importantissimo documento rimase sconosciuto al Giulini ed al Verri, ed io lo rinvenni nella ricca biblioteca Trivulzio. Il Mse Gian Giacomo, con isquisita gentilezza e colla solita liberalità della sua famiglia, mi permise di trarne copia e di pubblicarlo; e di ciò glie ne rendo qui le debite grazie. Quel prezioso ed unico codice è in pergamena in-4°, ed è scritto con bellissimo carattere che ritengo della fine del secolo XV. Spero che ai Milanesi in particolare non sarà discaro il vedere come sino da quell'epoca remota si fossero fatti da noi dei provvedimenti che additano uno stato di civiltà molto avanzata; specialmente pensando che ancora oggigiorno in Italia e fuori vi sono città in cui l'applicazione dei nostri regolamenti di pulizia del secolo XIV sarebbero un vero progresso.

(1) Il Giulini non conobbe che quelli posteriormente riformati del 1278.

# NEL NOME DEL SIGNORE DIO E DE LA GLORIOSA E BEATA MARIA VERGENE PREZIOSA E DE TUTA LA CELESTIALE CORTE.

Questo si è lo libro novamente facto de le compartitione de le strate e fagie (1) a le comune de li burghi, lochi, cassine, molini e case de religiosi del contato de Milano segundo la forma de la provisione facta nel anno

(1) Col nome di faggie, dice il Corio, venivano anticamente designate le terre più prossime a Milano, cioè nel perimetro di sei miglia. Erano sei, e prendevano nome dalle sei principali porte della città. Ad esse era imposto l'obbligo della manutenzione delle strade che attraversavano il loro territorio. In seguito quel vocabolo significò semplicemente le strade erariali di ciascun distretto, e più tardi ancora l'appalto di esse. Il Besta (Tom. 1, lib. 1, cap. 21, Codice inedito della biblioteca Belgioioso) asserisce che fu nel 1345, quando cioè furono compilati questi statuti, che Luchino e Giovanni Visconti alle antiche aggiunsero delle nueve faggie. Come si vede da questo proemio esse furono estese a tutto il contado milanese. Ignoro se nelle provincie limitrofe, che già erano soggette al dominio dei Visconti, siano state create delle faggie ed imposti i medesimi obblighi. Non ne ho trovato traccia in alcun archivio, nè fatto cenno da alcun cronista. Noterò qui che il Giulini manca alla sua solita esattezza quando dice che il Besta riferisce l'editto di Luchino. Il Besta dà la notizia ma non riporta l'editto, e solo dà il nome di tutte le strade del contado, e dei paesi. Va pure errato il Verri quando scrive che « Il sistema delle • strade nel circondario delle dieci miglia della città, che continuò fino • a' giorni nostri, era d'istituzione di Luchino • (Tomo I, p. 340). Questo principe non istituì, ma estese le faggie a tutto il contado milanese, ed assai più oltre delle 10 miglia. Il sistema delle faggie esisteva prima di lui, e noi troviamo nelle carte dell'epoca repubblicana citati i Consoli delle faggie, e fra l'altre in una sentenza del 1929, citata dal Giulini, in cui un Perrone degli Ermenulfi si sottoscrive scriba camere consulum fagiarum porte Ticinensis et Vercelline. Luchino abolì i consoli delle faggie, istituzione repubblicana, e vi sostituì il giudice delle strade.

del milletrecento quarantacinque de comandamento de li magnifici et excelsi signori et domini Johanne per Dio gratia de la sancta chiesa de Milano arcivescovo, et Luchino fratelli de li Vesconti signori generali de la prefata città de Milano etc.

Per li savii e discreti homini Johanne de San Domino, Jacomino Brazadello, Jacomino Panigarola, Jacomino da Carna, Johanne Maroexio, Monegolo Conte e Rugirolo da Marna, electi per li savii et accorti homini meser li dodeci che sono de le provisione tra li altri savii azò convocati con la deliberatione e consenso del nobile cavalero e doctore de leze D. Petro de Lambertini vicario generale de li prefati magnifici signori de Milano a lo officio de la provisione per la absentia del nobile cavalero e doctore de leze meser Jacomo de Stricti vicario generale de li prefacti signori. Facto, ordinato et composto nel anno del mille trecento quarantasei, indictione quintadecima per tutti et ceschaduni de li soprascritti in presentia del savio e discreto miser Jacomo de Certaldo iudice a lo officio de le strade al dicto officio per li prefati magnifici signori de Milano deputato.

La determinatione de la strata de Mellegnano comenzando in cima del borgo de Porta Romana, onde fu dicto a la Fragia.

| Le cassine de Millemerze, le qual mo è de              |
|--------------------------------------------------------|
| D. Arasmo Aliprando iudiceBr. LXXII.                   |
| Le cassine de l'Ospitale de Sancto Naze. Br. xxxvi.    |
| Le cassine de D. Sigisbaldo da Arengo. Br. xxxvi.      |
| Le cassine de Castello Misocho Br. xxxvi.              |
| La cassina de quelli de Migio, la qual mo              |
| è de D. Abayno Gambaloyta Br. LXXII.                   |
| Lo molino da Vayano Br. xxxvi.                         |
| La cassina de Piasmonte de la plebe de                 |
| Sancto DonatoBr. CLXXVIII.                             |
| Le cassine de Nosea con li molini de Nosea             |
| per le cassine e molini de li frati de                 |
| Ciravalle Br. cvi.                                     |
| Le cassine o monisterio de Ciravalle. Br. MDCCCCLXXXXX |
| La cassina de quilli da AyaBr. LxxI.                   |
| La cassina de Rogore che sono de lospitale             |
| de BrolioBr. LXXI.                                     |
| La cassina de Nadino (ca Verda)Br. LXXI.               |
| Le cassine de Sancto Martino in Strata Br. LXXI.       |
| Le cassine de Sancta Maria in Strata, che              |
| è appresso a San Martino de la piea de                 |
| San Donato.                                            |
| El locho de Triulcio de la piea de San                 |
| Donato Br. DCCCLV.                                     |
| El locho de San Donato de la piea de Sancto            |
| DonatoBr. Lxxi.                                        |
| El locho de Bagnolo de la piea de San                  |
| DonatoBr., DLXX.                                       |
| El locho de Bolzano, con le cassine di bo-             |
| tarii de la piea de San Donato Br. dlxxxxvIII.         |
| El locho de Montesello de la piea de San               |
| Donato Br. cclxxxv.                                    |
| El locho de Sestagallo de la piea de San               |

| Juliano Br. cxln.                           |
|---------------------------------------------|
| El locho de Carpianello de la piea de       |
| San Juliano Br. cxlu.                       |
| El locho de Civeso de la piea de San Ju-    |
| lianoBr. DLXX.                              |
| El locho de Viboldonzello de la piea de San |
| JulianoBr. cccxx.                           |
| El locho de Reucha de la piea de San Ju-    |
| liano Br. ccclvi.                           |
| El locho de San Juliano de la piea de San   |
| Juliano Br. clxxvii.                        |
| El locho de Ugiovo de la piea de San        |
| Juliano Br. clxxvii.                        |
| El locho de Montone de la piea de San       |
| Juliano Br. clxxvII.                        |
| El locho de Zividi de la piea de San Ju-    |
| lianoBr. ccclvi.                            |
| El locho de Sancta Breda con li molini de   |
| D. lo priore de Calvenzano de la piea       |
| de San JulianoBr. cxLII.                    |
| El locho de Mezano de la piea de San        |
| Juliano Br. cv1.                            |
| El locho de Pidriano de la piea de San      |
| Juliano Br. cxlii.                          |
| El locho de Triziuti de la piea de San      |
| Juliano Br. cclxxxv.                        |
| El locho de Media de la piea de San Ju-     |
| lianoBr. cclxxxv.                           |
| El locho de Bustighera piea de San Ju-      |
| lianoBr. cxlii.                             |
| El locho de Caluzano de la piea de San      |
| JulianoBr. cclxxxv.                         |
| El locho da Balbiano de la piez de San      |

|                                             | 845        |  |
|---------------------------------------------|------------|--|
| JulianoBr.                                  | LXXI.      |  |
| El locho de Colturano de la piea de San     |            |  |
| JulianoBr.                                  | cccxx.     |  |
| El locho de la Rocha de Melegnano de la     |            |  |
| piea de San Juliano Br.                     | CXLII.     |  |
| El borgo de Melegnano de la piea de San     |            |  |
| JulianoBr.                                  | CCLXXXV.   |  |
| El locho de villa de Melegnano de la piea   |            |  |
| de San Juliano                              | CCLXXXV.   |  |
| Castel vegio de la piea de San Juliano. Br. |            |  |
| El locho de Sarmazano de la piea de San     |            |  |
| JulianoBr.                                  | CXLII.     |  |
| El locho de Calvenzano de la piea de San    |            |  |
| Juliano Br.                                 | CXLII.     |  |
| El locho de Vizolo de la piea de San        |            |  |
| JulianoBr.                                  | CCCLXXXXI. |  |
| Li frati da Viboldono Br.                   |            |  |
| El locho o cassina de Septimo de la piea    |            |  |
| de San JulianoBr.                           | XXXV.      |  |
| El locho de Cerro de la piea de San Ju-     |            |  |
| liano Br.                                   |            |  |
| El locho de la Guarda de la piea de San     |            |  |
| JulianoBr.                                  | xxxv.      |  |
| El locho o vero cassina de Catenago de      | ,          |  |
| la piea de San Juliano Br.                  | LXXI.      |  |
| El locho da Rovidi de la piea de San Ju-    |            |  |
| liano                                       | LXXI.      |  |
| El locho o cassine de Cabiano de la piea    |            |  |
| de San JulianoBr.                           | xxxv.      |  |
| La cassina de Nosea, la qual è di cano-     |            |  |
| nici de San Naze in Brolio, dove sta        |            |  |
| il Bertolo Rr                               | 1.771      |  |

Da la fine de l'ultima fagia de la strata soprascripta de Mellegnano fine al castello de Mellegnano, unde sarà bisogno sia reconzata comunamente dicta strata non siando in fagia o vero squadra alchuna: per tuti li soprascripti comuni, burghi, lochi, cassine, molini, et case de religiosi che hano le fagie e squadre sopra la dicta strata de Mellegnano.

# Tuta la strata de Melegnano è brasa 11346.

La determinatione de la strata de Sitiano, comenzando in cima del borgo de porta Romana.

| El locho de Basgape de la piea de San<br>JulianoBr. DXXXIII. |
|--------------------------------------------------------------|
| El locho de Pizabraso de la piea de Loca Br. cccxx.          |
| El locho de Vigientino, con le sue per-                      |
| tinentie de la piea de San Donato. Br. ccxIII.               |
| El locho da Vayan de la piea de San                          |
| Donato Br. cvn.                                              |
| El loco da Cornare de la piea de Loca. Br. ccccxxvi.         |
| El locho da Vigore de la piea de Loca. Br. xxvII.            |
| El locho da Archagnago, piea de San                          |
| Juliano                                                      |
| El locho da Sorighe de la piea de San                        |
| Donato Br. ccxL.                                             |
| El locho da Maconago de la piea de San                       |
| Donato Br. ccxL.                                             |
| El locho da Sesto Ostrian, piea de San                       |
| Juliano Br. ccccxxvi.                                        |
| El locho de Oure de la pieve de Loca. Br. DCCCLII.           |
| El locho da Trogniano, piea de San Ju-                       |
| liano                                                        |

| El locho de Landriano, piea de San Ju-               |
|------------------------------------------------------|
| liano Br. dclxxxxII.                                 |
| El locho da Payrana de la piea de San                |
| Juliano Br. cvii.                                    |
| El locho de la piea de Locha: de la piea             |
| de LochaBr. cccxx.                                   |
| Li frati de Miraso Br. MCCLXXVIII.                   |
| La cassina di frati de San Lazaro, metuda            |
| in loco de li frati de San Lazaro. Br                |
| El locho de Vigonzono, piea de San Ju-               |
| liano Br. cclxvi.                                    |
| El locho da Nespori de la piea de Loca. Br. LXXX.    |
| El locho da Loca de la piea de Loca. Br. ccccxxvi.   |
| El locho da Viquarte de la piea de Loca Br. cxxxiii. |
| El locho da Carpiano de la piea de San               |
| JulianoBr. cccxx.                                    |
| El locho da Fayno de la piea de San Ju-              |
| liano Br. cxxxIIII.                                  |
| El locho da Videserto de la plebe de San             |
| Juli Br. cvi.                                        |
| El locho da Morasano con el castel de                |
| Nadino de la plebe de Loca Br. clxxxvIII.            |
| El locho de la Granzeta de la plebe de               |
| Decimo Br. cvii.                                     |
| El locho de Vimaio de la plebe de De-                |
| cimoBr. cccxlvii.                                    |
| El locho de Robecho de la plebe de San               |
| JulianoBr. Lxxx.                                     |
| El locho da Poascho de la plebe de San               |
| Donato Br. cyn.                                      |
| El locho da Zunego de la plebe de San                |
| JulianoBr. Lxxx.                                     |
| El locho da Torvegia de la plebe de San              |

| Juliano Br. cclxvi.                                  |
|------------------------------------------------------|
| El locho da Camporgnano, con le cassine              |
| del Cardinale da Pozobonello, de la                  |
| plebe de San DonatoBr. xxvII.                        |
| El locho da Corogna de la plebe de San               |
| JulianoBr. cxxxIIII.                                 |
| Le cassine de Resentera Br. LIII.                    |
| El locho de la Brera de la plebe de Loca Br. LIII.   |
| El locho de Gnigniano de la plebe de                 |
| Decimo Br. clxi.                                     |
| El locho o cassina de Locadello Br. LXXXI.           |
| El locho de Salvanezo Br. LIIII.                     |
| El locho da Quinto de la plebe de San                |
| Donato Br. LIIII.                                    |
| El locho da Vighizolo de la pieva de Loca Br. 11111. |
| La cassina Matta de D. Facio da Pusterla Br. LIII.   |
| El borgo da Sitian de la pieva de Decimo Br. ccxIII. |
| El locho de Guasolto de la pieva de San              |
| JulianoBr. LIII.                                     |
| El locho o cassina de Botea de la pieva              |
| de LocaBr. cvir.                                     |
|                                                      |
| La secunda squadra de la dicta strata de Sitiano     |
| comenciando a la fornace de Noverascha.              |
|                                                      |
| El locho da Basgape de la pieva de San               |
| Juliano Br. clx.                                     |
| El locho da Pizabrase de la pieva de                 |
| LocaBr. LXXXXVI.                                     |
| El locho da Vigintiu, con le sue perti-              |
| nentie, de la pieva de San Donato. Br. LXIIII.       |
| El locho da Vayan de la pieva de San                 |
| Donato Br xxvii                                      |

| El locho da Cornare de la pieva de Loca Br. cxxvm. |
|----------------------------------------------------|
| El locho da Vigore de la pieva de Loca Br. viii.   |
| El locho da Archagnago de la pieva de              |
| San JulianoBr. xxxn.                               |
| El locho da Sorighe de la pieva de San             |
| Donato Br. LXXII.                                  |
| El locho da Maconago de la pieva de San            |
| DonatoBr. LXXII.                                   |
| El locho da Sesto Ostrian, pieva de San            |
| JulianoBr. cxxvIII.                                |
| El locho de Oure de la pieva de Loca Br. cc.vi.    |
| El locho da Trogniano pieva de San Ju-             |
| liano                                              |
| El locho da Landriano pieva de San Ju-             |
| liano Br. ccvIII.                                  |
| El locho da Payrana pieva de San Ju-               |
| liano Br. xxxII.                                   |
| El locho de la pie de Locha: de la pieva           |
| de LochaBr. LXXXXVI.                               |
| El locho da Vigonzon de la pieva de San            |
| JulianoBr. Lxxx.                                   |
| Li fra de Miraso Br. ccclxxxiiii.                  |
| Le cassine di fra de San Lazaro Br                 |
| El locho de Nespori de la pieva de Loca Br. xxiii. |
| El locho da Loca de la pieva de Loca. Br. cxxvIII. |
| El locho da Viquarte de la pieva de Loca Br. xL.   |
| El locho da Carpiano de la pieva de San'           |
| JulianoBr. LXXXXVI.                                |
| El locho da Fayn de la pieva de San                |
| Juliano Br. xL.                                    |
| El locho da Vidiserto de la pieva de San           |
| Juliano                                            |
| El locho da Morazano con el castel de              |

| Nadino, de la pieva de LocaBr.                     | LVI.    |
|----------------------------------------------------|---------|
| El locho da Vimaio de la pieva de De-              |         |
| cimoBr.                                            | сии.    |
| El locho de la Granzeta de la pieva de             |         |
| DecimoBr.                                          | XXXII.  |
| El locho da Robecho de la pieva de San             |         |
| Juliano Br.                                        | XXIIII. |
| El locho da Poascho de la pieva de San             |         |
| DonatoBr.                                          | XXXII.  |
| El locho da Zunego de la pieva de San              |         |
| JulianoBr. El locho da Torvegia de la pieva de San | XXIIII  |
| El locho da Torvegia de la pieva de San            |         |
| Juliano Br.                                        | LXXX.   |
| El locho da Camporgnago, cum le cassine            |         |
| del Cardinale de Pozbonello, de la pieva           |         |
| de San DonatoBr.                                   | VIII.   |
| El locho da Colognia de la pieva de San            |         |
| Juliano                                            |         |
| Le cassine de ResenteraBr.                         | XVI.    |
| El locho de Brera de la pieva de Loca. Br.         | xvi.    |
| El locho da Gnignan de la pieva de De-             |         |
| cimo                                               | XLVI.   |
| El locho o cassina de LocadelloBr.                 | XXIIII. |
| El locho da SalvanezoBr.                           | XVI.    |
| El locho da Quinto de la pieva de San              |         |
| DonatoBr.                                          | XVI.    |
| El locho da Vighizolo de la pieva de               |         |
| Locha Br.                                          |         |
| La cassina Mata de D. Facio da Pusterla Br.        | XVI.    |
| El borgo da Sitiano de la pieve de San             |         |
| JulianoBr.                                         | XLIIII. |
| El locho de Guasolto de la pieva de San            |         |
| Juliano Br.                                        | XVI.    |

El locho de la Botea de la pieve de Loca. Br. xxxII.

La pr. squadra da Sitiano Br. 9634; la sec. 2918.

La determinatione de la strata de la Ciarella, la quale comenza in cima del borgho de porta Ticinese, andando verso il locho de Badellio e de la Ciarella, zoe comenciando per mezzo la strecta per la qual se va a Fontegio, e non se de' mesurar li zerbi ne li quali non li è fossati, perchè non sono in alchuna fagia ovvero squadra.

La squadra de Fontegio, con li infrascripti molini e cassine...... Br. MMMCCXVI.

El moneste o cassine de Fontegio.

El molino de sotto, el qual fu di Corbi de Sancto Ambrosio.

Le Cassine Monchuco con li molini.

Molini e cassine de Sancto Ambrosio.

Le cassine de Bompedro.

Le cassine de San Zorso de la Torre.

Li molini de Guidone.

Le cassine de Alberto da Vermezo, quali mo son tegnute per li heredi del quondam meser Riciardo del Conte.

Le cassine de Rugie Conte.

Le cassine de Muzo del Conte, quale son tenute per Ugone del Conte, e per li frati de la Columbeta.

Le cassine e molini de Guidon, con le cassine de quilli di Bassi.

Le cassine de D. Abadessa apresso a Fontegio quale sono de la strata de Gambarono.

| Le cassine de la Trebia.                          |
|---------------------------------------------------|
| Le cassine de Jacomo Codega, quale mo             |
| fun tenute per Fedolo Capra.                      |
| Le cassine e molini de Incrosa de sotto.          |
| Le cassine de D. Paulo de Brera.                  |
| Le cassine de D. Azino Stampa, a la qual          |
| fu dicto di Fare.                                 |
| Le cassine de D. lo Abate de San Celso,           |
| quale è al ponte Cedro.                           |
| Le cassine de le done de Sco Apolinaro,           |
| chè lì apresso.                                   |
| El monasterio de Gratasoya cum li soy             |
| molini e cassine non sono computati con           |
| le cassine, le quale sono apresso a la            |
| Torreta de Bonade da Pozo qui de sotto            |
| specificate, perchè dicte cassine hano da         |
| per se squadra e fagiaВг. вп.                     |
| Le cassine de la Torreta con la Torreta. Br. CLI. |
| El locho da Fucinascho de la pieva de             |
| Loca Br. ccccii.                                  |
| El locho da Ticinascho de la pieva de             |
| Loca Br. ccci.                                    |
| El locho da Gambarono de la pieva de              |
| Loca Br. c.                                       |
| El locho da Pontesesto de la pieva de             |
| LocaBr. ccci.                                     |
| El locho da Quinto di Stampi, pieva de            |
| Loca Br. cci.                                     |
| El locho de Ronchetto de sotto Br. ccci.          |
| El locho de Ronchetto de sopra, dicto             |
| da Cara Br. ccli.                                 |
| El locho de Ronchetto di Scacabarozi, o           |
| do                                                |

| Le cassine e molini di Frati da Monza,               |
|------------------------------------------------------|
| quali sono tenuti per il magnifico DD.               |
| Luchino Br. ccu.                                     |
| El locho da Bazana indea pieva de Cisano Br. ccli.   |
| El locho de Bazana de Sco Ilario Pieva               |
| de Cisano Br. DCCIII.                                |
| El locho de Asago de la pieva de Cisano Br. всш.     |
| El locho da Guidazolo de la pieva de                 |
| CesanoBr. c.                                         |
| El locho da Casin Scanasio de la pieva               |
| de Loca Br. ccccliii.                                |
| El locho de Basio de la pieva de Decimo Br. cccclii. |
| El locho de Viglon de la pieva de Loca Br. DCIII.    |
| El locho da Torigio de la pieva de Loca. Br. ccci.   |
| El locho de Roman de la pieva de De-                 |
| cimoBr. ccccii.                                      |
| El locho da Rozan de la pieva de Loca. Br. DCCIII.   |
| El locho da Viglian de la pieva de De-               |
| cimoBr. ccccii.                                      |
| El locho da Tavernasco de la pieva de                |
| Rosa Br. ccii.                                       |
| El locho da Mayrano, con li molini de                |
| Sagarona, de la pieva de Rosa Br. cci.               |
| El locho da Fremedo de la pieva de De-               |
| cimo Br. ccci.                                       |
| El locho da Mandrognio de la pieva de                |
| Decimo Br. cccı.                                     |
| El locho de Domenegascho de la pieva                 |
| de Rosa Br. сы.                                      |
| El locho de Conigo cum Conago pieva                  |
| de RosaBr. Dececiii                                  |
| El locho de Vigonzino de la pieva de De-             |
| cimo Br. cccn.                                       |

| El locho de Badellio de la pieva de De-                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cimo Вг. рссы.                                                                                                                                                                                                                              |
| El locho da Pioltin de la pieva de De-                                                                                                                                                                                                      |
| cimo Br. ccr.                                                                                                                                                                                                                               |
| El locho de San Jacomo de la pieva de                                                                                                                                                                                                       |
| DecimoBr. cl.                                                                                                                                                                                                                               |
| El locho de Caselio senza le cassine del                                                                                                                                                                                                    |
| Pelucho de la pieva de DecimoBr. cl.1.                                                                                                                                                                                                      |
| Le cassine del Pelucho Br. L.                                                                                                                                                                                                               |
| El locho de Moyrago de la pieva de De-                                                                                                                                                                                                      |
| cimo Вг. вин.                                                                                                                                                                                                                               |
| El locho de Cuzago cum San Pedro pieva                                                                                                                                                                                                      |
| de DecimoBr. dill.                                                                                                                                                                                                                          |
| El locho de Zibide de la pieva de De-                                                                                                                                                                                                       |
| сіто Вг. рень                                                                                                                                                                                                                               |
| El borgo de la Ciarella Br. MMMMCCCCXXII.                                                                                                                                                                                                   |
| La strata, la quale è dal locho de Badellio fino al castello de Binascho sia comunamente conzata per tuti li soprascripti comuni, e borghi, lochi, cassine, molini, et case de religiosi che hano le fagie e squadre sopra la dicta strata. |
| La determinatione de la strata del naviglio, comenzando in cima de la fine del borgho de Porta Ticinese andando verso il locho de Gazano.                                                                                                   |
| El locho de Senadochio de la pieva de                                                                                                                                                                                                       |
| Decimo Br. cxxxiiii.                                                                                                                                                                                                                        |
| El locho de Luyrano de la pieva de Ce-                                                                                                                                                                                                      |
| sanoBr. ccclxx.                                                                                                                                                                                                                             |
| El locho de Curti con il Corobiolo pieva                                                                                                                                                                                                    |
| El locho de Curti con il Colobiolo pieva                                                                                                                                                                                                    |

| La cassina de la Bonirola de la pieva de              |
|-------------------------------------------------------|
| Rosa Br. ci.                                          |
| El locho de Gugambare de la pieve de                  |
| Cisano Br. cclxvIIII.                                 |
| El locho de Roman de la pieva de Cisano Br. cccxxxvi. |
| Tute le cassine de BativachaBr. DCLXX.                |
| El locho o cassine de GamvertisBr. cc11.              |
| El locho de GrancinoBr. cclxviii.                     |
| Le cassine de D. Raynaldo da Pontirolo Br. ccxxxvi.   |
| El locho de Terzago de la pieva de Ci-                |
| sano Br. cccclxxi.                                    |
| El locho da Buzinascho de la pieva de                 |
| Cisano Br. ccciii.                                    |
| El locho da Cisano de la pieva de Cisano Br. cccui.   |
| El locho da Rovido de la pieva de Cisano Br. cxxxv.   |
| El locho da Corsicho de la pieva de Ci-               |
| sanoBr. mlxxvi.                                       |
| El locho da Bestazo de la pieva de Cor-               |
| betaBr. DCCXL.                                        |
| El locho da Ronchetto Marzo de la pieva               |
| de CisanoBr. cclxviii.                                |
| El locho da Cusago de la pieva de Cisano Br. cxxxv.   |
| El locho de Lorentegio de la pieva de                 |
| Treno Br. LXVII.                                      |
| In la pieva de Rosa.                                  |
| El locho de Azello SurigonoBr. ccu.                   |
| El locho de Doresano Br. LXVIII.                      |
| El locho de VilladoloBr. xxxIII.                      |
| El locho de Copiago Br. xxxIIII.                      |
| El locho o cassina de Ayroldo medico. Br. xxxIIII.    |
| El locho o cassine de Nicolo Farise. Br. LXVII.       |

| 326                                      |
|------------------------------------------|
| El locho de Guatabiago Br. cxxxv.        |
| El locho de Caselle Br. c.               |
| El locho de Novelio Br. cr.              |
| El locho de BaraBr. cc11.                |
| El locho de SporzanoBr. xxxIIII.         |
| El locho de Vigano Br. LxvII.            |
| El locho da Montano Br. LXVII.           |
| El locho de GazanoBr. ci.                |
| El locho de Tayna Br. ccxxxvi.           |
| El locho de OzenoBr. DCCCLXXIIII.        |
| El locho da Rosa Br. MMDCCLVII.          |
| El locho da VermezoBr. DCCVI.            |
| El locho da Cisliano de la pieva de Cor- |
| beta Br. DCCLXXIIII.                     |
| El locho da San Victor a Bestago pieva   |
| de CorbetaBr. cclxviiii.                 |
| El locho da Fagnanello de la pieva de    |
| Rosa Br. clxviii.                        |
| El locho de San Pedro de la pieve de     |
| Corbeta Br. cxxxv.                       |
| El locho de Albayra de la pieva de Cor-  |
| beta Br. mmcclxxxvi.                     |
| El locho de Abiagrasso de la pieva de    |
| Corbeta Br. MMMMCLXX.                    |

Li ponti che sono sopra la dicta strata siano reconzati et mantenuti per quelli, li quali per lo passato sono soliti reconzarli et mantenirli: et che in tali reconzamenti et manutentione de quilli ponti non li sia facta alchuna novitade. La segunda squadra del borgho de Abiagrasso con li infrascripti lochi, cassine, molini e monasterii de la soa squadra, comenzando al ponte de Gazano.

| El borgo de Abiagrasso de la pieva de                |
|------------------------------------------------------|
| CorbetaBr. M. cxxx.                                  |
| El locho de Albayra de la pieva de Cor-              |
| beta Br. mmmdccccx.                                  |
| El locho de San Pedro de la pieva de                 |
| Corbeta Br. ccxxx.                                   |
| El locho de Fagnanello de la pieva de                |
| RosaBr. cclxxxviii.                                  |
| El locho de San Victor a Bestazo pieva               |
| de Corbeta Br. cccclx.                               |
| El locho da Cisliano de la pieva de Cor-             |
| betaBr. McccxxIII.                                   |
| El locho da Vermezo de la pieva de Rosa Br. MCCVIII. |
| El monasterio de Morimondo con li mas-               |
| sari et fictabile e pisonanti Br. DCLXXXX.           |
|                                                      |

Li ponti che sono sopra la dicta strata siano reconzati et mantenuti per quelli li quali per lo passato sono soliti reconzarli et mantenirli, et che in tali reconzamenti et manutentione de quilli ponti non li sia facta nesuna novitate.

La terza squadra de la determinatione de la strata del borgho da Rosa con li infrascripti lochi de la soa squadra, comenzando al ponte de Gazano andando verso il borgo de Rosa.

El borgo de Rosa de la pieva de Rosa. Br. M. CCCLXXX. El locho de Tayna de la pieva de Rosa. Br. DCXXX.

#### 328

| El locho de Gazano de la pieva de Rosa Br. cclxx.   |
|-----------------------------------------------------|
| El locho de Montano de la pieva de Rosa Br. CLXXX.  |
| El locho de Vigano de la pieva de Rosa Br. cxxxv.   |
| El locho da Sporzano de la pieva de Rosa Br. LXXXX. |
| El locho da Bara de la pieva de Rosa . Br. DXL.     |
| El locho da Novelio de la pieva de Rosa Br. CCLXX.  |
| El locho de Guatabiago de la pieva de               |
| RosaBr. ccclx.                                      |
| El locho di Caselle Br. CLXXX.                      |
| El locho o cassine de Nicola Farise Br. cxxxv.      |
| El locho o cassine de Ayroldo medico. Br. LXXX.     |
| El locho de Copiago de la pieva de Rosa Br. LXXX.   |
| El locho de Villandolo de la pieva de               |
| Rosa Br. xLv.                                       |
| El locho de Doresano de la pieva de Rosa Br. exxxv. |
| El locho de Azello Surigono de la pieva             |
| de RosaBr. DxL.                                     |

Li pouti che sono sopra la dicta strata siano reconzati e mantenuti per quelli li quali per lo passato sono soliti reconzarli e mantenirli: et che in tali reconzamenti e manutentione de quelli ponti non li sia facta alchuna novitade.

La determinatione de la strata de Lina, la qual comenza fora de porta Tosa: li dove era de uso essere la streziola per la prima squadra.

| Le | cassine | de  | Calvay | ra   |      |         | Br. | CCCLXXX    |
|----|---------|-----|--------|------|------|---------|-----|------------|
| Le | cassine | de  | lo Aba | de S | an R | aphe.   | Br. | LXXXXIIII. |
|    |         |     |        |      |      |         |     | LXXXXIIII. |
| Le | cassine | del | preyto | de S | an M | Iartino | in  |            |
|    |         |     |        |      |      |         |     | PXXXXAI*   |

| Le cassine de Fracastello di Trechi. Br. LXXXVI. |
|--------------------------------------------------|
| Le cassine de Pre Otto da Marliano. Br. LXXXVI.  |
| Le cassine del Columbe con le cassine de         |
| la CornagiaBr. LXXXXVI.                          |
| Le cassine de Bofalora Br. CLXXXX.               |
| Le cassine de Beltramo Mazalia Br. LXXXXIIII.    |
| Le cassine de Tutino di Tuti Br. LXXXIIII.       |
| El locho da LinaBr. mmcclxxx.                    |
| El locho da Morsengia Br. DCLXIIII.              |
| Le cassine de Arsigia Br. cx.                    |
| Le cassine de Sca Maria de Castegna Br. DLXX.    |
| El molino de la Spazola Br. CLXXX.               |
| El locho de TaliadoBr. cccclxxvi.                |
| El molino de LinaBr. cccclxxvi.                  |
| El locho de Foramagna Br. MCCEL.                 |
| Li frati da Monloe Br. DCCLXX.                   |
| El locho de Rogorbella Br. cccclxviii.           |
| Le cassine de Caminadella Br. ccclxxx.           |
| Le cassine de Casanova Br. CLXXXX.               |
| El locho da la Brasada Br. CLXXXX.               |
| El locho da MargnanelloBr. cci.                  |
| El locho da CanzoBr. LXXXXVI.                    |
| El locho da Gavazo Br. xx.                       |
| El locho da Meza Br. CLXXX.                      |
| El monastero de ZelloBr. CLEXX.                  |
| El locho da Zello                                |
| El loco de Villa di ZorliBr. c.                  |
| El locho da Canobio                              |
| El locho da VayanBr. LXXK.                       |
| El locho da Pontia Br. c.                        |
| El locho de la GaytaBr. CLXXXX.                  |
| El locho de FioranBr.                            |
| El locho de Biasano Br.                          |

| El locho de Mirizano    | . Br.          |
|-------------------------|----------------|
| La cassina di Fra Negri | . Br.          |
| El locho da Bruzano     |                |
| El locho da Marchugnano | . Br. Mcc.     |
| El locho da Robiano     |                |
| El locho da Saresano    | . Br. cc.      |
| El locho da Carepio     | . Br. ccclxxx. |
| El locho da Bagnolo     |                |

La segunda squadra de la strata de Lina, comenzando a la Betola de Lina o vero in fine de la ultima fagia de la soprascripta prima squadra seguitando verso il locho da Canzo andando verso la Cercha, la quale si è e de essere braza

E comenza il soprascrito primo locho de Calvayra pigliando la cassina de lo Abate e po de cassina in cassina, e de locho in locho per ordine come de sopra in la prima squadra è specificato, e deno avere tanto de questa segunda squadra quanto ne hano ne la prima.

E queste predicte cose sono facte azò che fra le comune, lochi, borghi, cassine, molini et case de Religiosi sia servato la equalità, e che ciaschaduno de loro habia tanto de la cativa quanto hano de bona ne la prima squadra.

Li unde in quella dicta strata de Lina padule se retrovasseno, o alchune foppe overo cativa strata le quale non fusseno in squadra o vero fagia: che quelle foppe o cativa strata siano comunemente reconzate per tuti li soprascripti comuni, borghi, lochi, cassine, molini et case de Religiosi. La determinatione della strata de Villaderardi, la qual comenza in cima del fontanile de Pobiano venendo verso Milano.

| El locho de Pobiano de la pieva de Segra Br. ccxx.       |
|----------------------------------------------------------|
| Li fra de San Caremoro con li fra de Bro-                |
| yavachaBr.                                               |
| El locho da Limidi de la pieva de Segra Br. DCGII.       |
| El locho da Lucin de la pieva de Septara Br. cclxiii.    |
| El locho da Rodan de la pieva de Segra Br. ccexiii.      |
| El locho da Longagnanega de la pieva                     |
| de MezaBr. clxxxi.                                       |
| Le cassine de Tregarezo de la pieva de                   |
| SegraBr. LXXXX.                                          |
| El borgo da Melzo de la pieva de Cor-                    |
| nayanoBr. wii.cccxviii.                                  |
| El locho da Lisca de la pieva de Septara Br. MDCCCCXXXI. |
| El locho de Castegnanega con Broyavacha                  |
| pieva de Segra Br. ccclxxxxvi.                           |
| Le cassine di fra de la ca di Humiliati                  |
| da Sesto pieva de SegraBr. CLXXVI.                       |
| El locho da Trenzanisco de la pieva de                   |
| SegraBr. cccli.                                          |
| El locho de Novegro de la pieva de Segra Br. ccxx.       |
| El locho da Gudi de la pieva de Gon-                     |
| gorzolaBr. clxxvi.                                       |
| El locho de San Pedro a Donato pieva                     |
| de SeptaraBr. clxxvi.                                    |
| El locho de Besentra de la pieva de Gor-                 |
| gonzola                                                  |
| El locho da Vecugna de la pieva de Cor-                  |
| nayanoBr. cclxiiii.                                      |
| El locho da Trochazano de la pieva de                    |

| Cornayano Br. MDCCCXLIII                    |
|---------------------------------------------|
| El locho de Cornayano de la pieva de        |
| CornayanoBr. cccclxxxii                     |
| El locho de Cavayono de la pieva de Cor-    |
| nayano Br. ccccxL.                          |
| El locho de Premenugo de la pieva de        |
| Septara                                     |
| El molino da Lambro de la composta che      |
| è de li fradi di Monfordo e Muzi Guarino    |
| con le altre cassine circumstante cum       |
| quatro molini, li quali sono l'uno zoè      |
| del comune di Milano, l'altro di Andrea     |
| di Maroni, e li altri duy sono de Co-       |
| molo de Casate e Petro pinctore, de         |
| la pieva de San DonatoBr. cccli.            |
| El locho da Septara con el castellano pieva |
| de Septara Br. мссссип.                     |
| El locho o vero cassina de Sco Fostino a    |
| Capriano con le altre cassine e molini,     |
| li quali stano sego in vicinanza e cum      |
| le cassine de Ragiarasino et cassina de     |
| Tadeo Pelucco e molini de Cudeverro         |
| de la pieva de San Donato Br. clxxvi.       |
| Le cassine de San Raphe Br. CLXXVI.         |
| La cassina da Nova, la qual fu de Vivan     |
| da Rivolta                                  |
| La Cassina de Casanova del hospitale del    |
| Brolio Br. CLXXVI.                          |
| La cassina dove sta Martino da Cavriano,    |
| che sono de li heredi del condam To-        |
| mase di Ciozi che è ultra el Lambro         |
| dove è la betola                            |
| Le cassine di Kedail - Kr. Tyyy             |

Le cassine di heredi de Nicola Ciozo. Br. LXXX. El locho de Pra Marzo pieva de Septara Br. LXXX.

La seconda squadra de la strata de Limidi, comenzando in cima del fontanile de meser Rugie da Marliano andando verso porta Tosa.

| El locho de PobianoBr.                          | xxv.     |
|-------------------------------------------------|----------|
| Li frati de Sco Caremoro cum li frati de        |          |
| Broyavacha Br.                                  |          |
| El locho da LimidiBr.                           | LXXVIII. |
| El locho da LucinBr.                            | XXVIIII. |
| El locho da RedanoBr.                           | xxviiii. |
| El locho da Longhignana Br.                     | XX.      |
| El locho da Tregarezo Br.                       | x.       |
| El borgho da Melzo Br.                          |          |
| El locho da LischaBr.                           |          |
| El locho da Castegnana Br.                      | XLV.     |
| Le cassine de la casa di humiliati da Sesto Br. | XX.      |
| El locho da TrenzanisioBr.                      | XL.      |
| El locho da NovegroBr.                          | xxv.     |
| El locho da GuBr.                               |          |
| El locho de San Pedro a DonatoBr.               | XX.      |
| El locho da BesentraBr.                         |          |
| El locho da VecugnaBr.                          | XXX.     |
| El locho da Trochazan Br.                       |          |
| El locho da CornayanBr.                         | XLVIII.  |
| El locho de CavayonBr.                          |          |
| El locho de Premenugo Br.                       |          |
| El molino de Lambro de la composta che          |          |
| è di frati de Monforte, e Muzi Guarini          |          |
| con le altre cassine circumstante: zoè          |          |
| con molini quatro li quali luno è del           |          |

| comune de Milano l'altro è de Andrea                   |
|--------------------------------------------------------|
| Marono, e li altri duy sono de Comolo                  |
| da Casate e Pedro pinctore Br. xL.                     |
| El locho da Setara con el castellano. Br. cl.          |
| El locho overo cassina de Sco Fostino a                |
| Cavriano con cassine e molini che stano                |
| in vicinanza, e con le cassine de Ragia-               |
| rasino et cassina de Tadeo Pelucho e                   |
| molino de CudeverroBr. xx.                             |
| La cassina de San RapheBr. xx.                         |
| La cassina nova, la qual fu de Vivian da               |
| Rivolta Br. xx.                                        |
| La cassina de Casa nova del hospitale de               |
| Brolio Br. xx.                                         |
| Le cassine dove sta Martino da Cavriano,               |
| le qual sono de li heredi del condam                   |
| Tomaso Ciozo Br. v.                                    |
| Le cassine de li Regalii Br. x.                        |
| Le cassine de li heredi de Nichola Ciozo Br. x.        |
| El locho de Pra MarzoBr. x.                            |
|                                                        |
| La determinatione de la strata da Lambra e de Pioltelo |
| e se comenza li dove era solito comenzarsi.            |
|                                                        |
| Le cassine de Lantelmo CigadaBr. xxvii.                |
| El locho de Vayla ne le terre ultra Ada. Br. ccclxxxv. |
| El borgho de Casira ne le terre ultra Ada Br. cccxv.   |
| Le cassine de Alberto da Pontirolo e mo                |
| sono de li Hermenulfi Br. xxxv.                        |
| Le cassine di Tameri o di Canevesi. Br. xxxv.          |
| Li molini de Soa Trinità, li quali sono de             |
| Francesco da Casate Br. LXX.                           |

El locho da Lambra de la pieva de San

| Dona Br. cxxii.                                         |
|---------------------------------------------------------|
| El locho da Misan ne le terre ultra Ada. Br. LXXXVIII.  |
| El locho da Calvenzan ne le terre ultra Ada Br. ccccxx. |
| El borgho da Caravazo ne le terre ultra                 |
| Ada Br. mmmcccxxv.                                      |
| El locho da Vigna de la pieva de Gor-                   |
| gonzola Br. ccccxx.                                     |
| Li molini de Lambro li quali sono sesi, zoe             |
| molini quatro li quali sono del hospitale               |
| de Brolio, e molini sesi li quali sono zoe              |
| uno de li frati de Sancto Marcho e de Bel-              |
| tromolo da Arengo e l'altro de li heredi                |
| del condam Nichola Ciozo, l'altro de                    |
| Spinolo Ciozo, l'altro de li heredi del                 |
| condam Cagenfo Ciozo, unde fu dicto                     |
| al molino del Boscho; e li altri tri mo-                |
| lini li quali sono in parte de Comolo                   |
| da Casate, Bertola Ciozo et de li heredi                |
| del dicto Cagenfo unde fu dicto al molino               |
| de Parasacho Br. cxL.                                   |
| El locho de Arzago e comenza ultra el                   |
| ponte de Lambro ne le terre ultra Ada Br. c.viii.       |
| Le cassine de Olgia vegia de la pieva de                |
| SegraBr. Lxx.                                           |
| El locho de Olgeta Br. xviii.                           |
| Le cassine da Sesto con le cassine quale                |
| sono di molini di Bassi Br. xviii.                      |
| El borgho da Trivilio.                                  |
| Le cassine de Ove de la pieva de Segra. Br. xvIII.      |
| El locho da Pozolo, de la pieva de Gor-                 |
| gonzola Br. cccxv.                                      |
| El locho da Trizella pieva de Gorgon-                   |
| zola                                                    |

| El locho da Albignano pieva de Corna-              |
|----------------------------------------------------|
| yano Br. LxxvIIIL                                  |
| El locho da Rovagnasco de la pieva de              |
| SegraBr. LXXXXVII.                                 |
| El borgo da Bregnano ne le terre ultra             |
| Ada Br. ccclxxxv.                                  |
| El locho da Pontirolo novo e vegio. Br. cccxv.     |
| El locho da FaraBr. cclxxxxvIII.                   |
| El locho da RatenaBr. LXXII.                       |
| El locho da Cassano de la pieva de Cor-            |
| nayan Br. ccccxx.                                  |
| El locho da Pioltello per li vicini pieva          |
| de Segra Br. cccl.                                 |
| El locho da Pioltello per li soroldoni. Br. Lxx.   |
| El locho de Pioltello per quilli da Ca-            |
| stello Br. LXX.                                    |
| El locho de Ardeseso de la pieva de Segra Br. LXX. |
| El locho da Segra con le cassine e con             |
| le altre cassine le qual sono con loro             |
| in vicinanza pieva de SegraBr. LXXXVIII.           |
| El locho da Pagazan ne le terre ultra Ada Br. LXX. |

La determinatione de la strata de Ro: e comenza fora de porta Zobia in cima del boscho.

# In la pieve de Cuvio.

| El            | locho | de | Carava Br.           | CLXXXXII. |
|---------------|-------|----|----------------------|-----------|
| El            | locho | da | Citilio Br.          | CCIIII.   |
| Ei            | locho | de | BrentaBr.            | CXLV.     |
| El            | locho | de | Cungino cum casa Br. | LIIII.    |
| $\mathbf{E}$  | locho | da | CassanoBr.           | CVII.     |
| $\mathbf{El}$ | locho | de | ArchomegiaBr.        | XLIII.    |

| El locho da Duno                            |
|---------------------------------------------|
| an in proto do 110ma,                       |
| El locho de Garegnan Marzo Br. vi.          |
| El locho da TerazanBr. LXXXVI.              |
| El locho da MazoBr. xLVIII.                 |
| El locho da PantanedoBr. xxII.              |
| El locho da Cergia Br. xLYIIII.             |
| El locho da Garagnan Corbele Br. xvi.       |
| El locho da Boldinascho Br. xxii.           |
| Le cassine de la Ciusa Br. vi.              |
| Le cassine de FagmanelloBr. vi.             |
| Le cassine de li Fva de BreraBr             |
| Le cassine de la CiresaBr. xvn.             |
| Le cassine de San LeonardoBr. vi.           |
| Le cassine di Comini Br. xi.                |
| El locho de LampagnanoBr. xxn.              |
| Le cassine de la MareraBr. xi.              |
| <b>În</b> la pieva de Galara.               |
| El borgho de GalaraBr. MDCXXXIII.           |
| El locho da Bolladello Br. cxxviii.         |
| El locho da Penaranzio Br. xLIII.           |
| El locho da Ugona Br. LXXVI.                |
| El locho da Arna Br. LIIII.                 |
| El locho da Orago Br. Lx.                   |
| El locho da Samara Br. ccxv.                |
| El locho da Cassan Magnago Br. DCCLXXIIII.  |
| El locho da Subia sopra Larno, Br. cxxviii. |
| _                                           |

| 338           | 3                     |               |                                    |
|---------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| El            | locho                 | da            | Aliarago Br. LXIIII.               |
| El            | locho                 | da            | Crena Br. xLII.                    |
|               |                       |               | Cedra Br. LXXXVI.                  |
| El            | locho                 | de            | Albiza Br. CLI.                    |
| El            | locho                 | da            | Premezo Br. cxviiii.               |
|               |                       |               | Cayello Br. clx1.                  |
| El            | locho                 | da            | Cardano Br. CCXLVIII.              |
|               |                       |               | BesnaBr. LXXXVI.                   |
|               |                       |               | e Verghera Br. xLVIII.             |
|               |                       | In            | la pieve de Soma, Mezana e Arsago. |
| El            | locho                 | de            | SomaBr. cclxxxxi.                  |
| $\mathbf{El}$ | locho                 | da            | Vergia Br. ccxxv.                  |
| El            | locho                 | $d\mathbf{a}$ | Sasona Br. Lxv.                    |
|               |                       |               | Corzeno Br. xLIII.                 |
| $\mathbf{El}$ | locho                 | da            | Coreza Br. xt.                     |
| El            | $loch {\color{red}o}$ | da            | Gorosecha Br. CLXXII.              |
| $\mathbf{El}$ | locho                 | de            | Arsago Br. ccclxxxvII.             |
| El            | locho                 | da            | Cosora Bs. LXIIII.                 |
| El            | locho                 | da            | Vizola Br. x.                      |
|               |                       |               | Corognola Br. cviii.               |
| El            | locho                 | da            | Vinago Br. LIIII.                  |
| El            | locho                 | da            | Cayda Br. LXXI.                    |
| El            | locho                 | da            | Mornago Br. LXXXVI.                |
|               |                       |               | Montona Br. cxL.                   |
| El            | locho                 | da            | Salmoyrago Br. Lxiv.               |
| El            | locho                 | da            | Albizago Br. LXXXXVII.             |
|               |                       |               | Menzago Br. LXXII.                 |
|               |                       |               | Quinzano Br. LXXXVI.               |
|               |                       |               | Mezana Br. cxxvIIII.               |
| El            | locho                 | da            | Zimbri con Conirono Br. LXIIII.    |
| El            | locho                 | da            | Coya Br. xxxviii.                  |
|               |                       |               | Casate can Dardera Br 1777         |

## In la Pieva de Lezeduno.

| El locho de Lezeduno con li Capi-                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| tanei Br. cxl.                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| El locho da Montebello con li Capitanei                                                                                                                                                                                                                     |             |
| excepto meser Cabrio da SesaBr. ccxxxvII                                                                                                                                                                                                                    |             |
| El locho de GiraBr. xxII.                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| El locho de SanzanoBr. LXXXVI.                                                                                                                                                                                                                              |             |
| El locho da Cerro                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| El locho da Cellina Br. LIIII.                                                                                                                                                                                                                              |             |
| El locho de Ballara Br. x.                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| El locho de AroloBr. LXXXVI.                                                                                                                                                                                                                                |             |
| El locho de Buscho Br. x.                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| El locho da Ciresello Br. LXIIII.                                                                                                                                                                                                                           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| El locho de Laveno Br. ccxv.                                                                                                                                                                                                                                |             |
| El locho de Laveno                                                                                                                                                                                                                                          | 唐           |
| In la pieva de Olza Ollona con la corte da Legna                                                                                                                                                                                                            | ) P         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TR</b> ( |
| In la pieva de Olza Ollona con la corte da Legna<br>El locho da Gorla Majore Br. LXXXVI.<br>El locho da Gorla Menore Br. cl.                                                                                                                                | 120         |
| In la pieva de Olza Ollona con la corte da Legna  El locho da Gorla Majore Br. LXXXVI.  El locho da Gorla Menore Br. cl.  El locho da Precipiano Br. xlii.  El locho da Marna Br. LXXXXII.                                                                  | ) p         |
| In la pieva de Olza Ollona con la corte da Legna El locho da Gorla Majore Br. LXXXVI. El locho da Gorla Menore Br. cl. El locho da Precipiano Br. xLIII.                                                                                                    |             |
| In la pieva de Olza Ollona con la corte da Legna  El locho da Gorla Majore Br. LXXXVI.  El locho da Gorla Menore Br. cl.  El locho da Precipiano Br. xlii.  El locho da Marna Br. LXXXXII.                                                                  | <b>I</b>    |
| In la pieva de Olza Ollona con la corte da Legna  El locho da Gorla Majore Br. Lxxxvi.  El locho da Gorla Menore Br. cl.  El locho da Precipiano Br. xliii.  El locho da Marna Br. Lxxxxii.  El locho da Reschalda Br. Liiii.                               |             |
| In la pieva de Olza Ollona con la corte da Legna  El locho da Gorla Majore Br. LXXXVI.  El locho da Gorla Menore Br. cl.  El locho da Precipiano Br. XLIII.  El locho da Marna Br. LXXXXII.  El locho da Reschalda Br. LIIII.  El locho da Nizorina Br. XI. |             |
| In la pieva de Olza Ollona con la corte da Legna  El locho da Gorla Majore                                                                                                                                                                                  | 111         |
| In la pieva de Olza Ollona con la corte da Legna  El locho da Gorla Majore                                                                                                                                                                                  | 111         |
| In la pieva de Olza Ollona con la corte da Legna  El locho da Gorla Majore                                                                                                                                                                                  | 111         |
| In la pieva de Olza Ollona con la corte da Legna  El locho da Gorla Majore                                                                                                                                                                                  | 111         |
| In la pieva de Olza Ollona con la corte da Legna  El locho da Gorla Majore                                                                                                                                                                                  | 111         |
| In la pieva de Olza Ollona con la corte da Legna  El locho da Gorla Majore                                                                                                                                                                                  | 111         |

| 340                                   |            |
|---------------------------------------|------------|
| El locho da CayraBr.                  | CLXXII.    |
| El borgo o corte de Legnano Br.       |            |
| La cassina de Ravello e de Reschal-   |            |
| dinaBr.                               |            |
| <u>.</u>                              |            |
| In la pieve de_Parabiago.             |            |
| El locho da Canegra Br.               | CCLVIII.   |
| El locho da ParabiagoBr.              |            |
| El locho da Cantalove Br.             |            |
| El locho da Cerro con San Victore Br. |            |
| In la pieva de Vareso.                |            |
| El locho de Daverio Br.               | CVIII.     |
| El locho de BugizateBr.               |            |
| El locho de Brunadello Br.            |            |
| El locho de Dobia                     |            |
| El locho da Crossio Br.               |            |
| El locho da Longonago e Bofatera Br.  |            |
| El locho da BozioBr.                  |            |
| El locho da Gaya cum GalionoBr.       |            |
| El locho de Azate Br.                 |            |
|                                       |            |
| In la pieva de Nerviano.              |            |
| El locho de Landenate per li vicini   |            |
| tantoBr.                              | CCCXLIIII. |
| El locho de Lendena per li zentilho-  |            |
| mini                                  | XLIII.     |
| El locho da Villanova Br.             | LVIII.     |
| El locho da Nerviano Br.              |            |
| El locho da Poyano Br.                |            |
| •                                     | -          |

|                                           | 344 |
|-------------------------------------------|-----|
| El locho de la Barbayana Br. xxxIII.      | •   |
| La corte o locho da Ro: de le corte       |     |
| del contato de Milano: e altri diversi    |     |
| lochi Br. dlviii.                         |     |
| In la pieve de Castel Sevro.              |     |
| in provide an outside                     |     |
| El loco da RoaBr. xLIIII.                 |     |
| El locho da Carnago Br. ccxxxIIII.        |     |
| El locho da Carono di Ghiringheli Br. cl. |     |
| El locho da Castrono Br. LXIIII.          |     |
| El locho da Morenzono Br. cli.            |     |
| El locho da Lozia Br. LXXXVI.             |     |
| El locho da Carono Corbelle Br. xxxIII.   |     |
| El locho da Gorna de sopra Br. xLIII.     |     |
| El locho da Gorna de sotto Br. xlin.      |     |
| El locho de Castel Sevro con le cas-      |     |
| sine de Grimaldi Br. xvi.                 |     |
| El locho de Torba Br. xxII.               |     |
| El locho de Vicoservo Br. xliii.          |     |
| In la pieva de Angiera.                   |     |
| El borgo de Angiera Br. мссии.            |     |
| El locho de Sesto Calende Br. ccxv.       |     |
| El locho da Orliano Br. xLIII.            |     |
| El locho da Oneda Br. xi.                 |     |
| El locho da Marchallo Br. cxviii.         |     |
| El locho de Laula Br. xLIII.              |     |
| El locho da Mornaghello Br. xxII.         |     |
| El locho da Caellio Br. xxII.             |     |
| El locho de Tayno Br. xxxviii.            |     |
| El locho de Caprono Br. xxxvIII.          | •   |

| 342                                  |               |
|--------------------------------------|---------------|
| El locho de Lissanza B               | r. xLiii.     |
| El locho da Cocho B                  | Br. xxII.     |
| El locho o cassina da Rovoreda B     | Br. xi.       |
| Le cassine de Pellezio E             | Br. xxII.     |
| El locho da Raucho con le cassine    | de            |
| Cafarera per li nobili e vicini B    | Br. xxxviii.  |
| El locho de Uppono E                 |               |
| El locho de Barzora B                |               |
| In la pieva de Brebia                | •             |
| El locho da Gomero B                 |               |
| El locho da Noseda B                 | Br. xxvIII.   |
| El locho da Gavira E                 | Br. ccxxxvII. |
| El locho da Chocho per li nobili e v | 7i-           |
| cini                                 | Br. ccclxv.   |
| El locho da Trevisago E              | Br. xxxIII.   |
| El locho da Breno B                  | Br. xı.       |
| El locho da Besozo per li nobili E   | Br. cccciiii. |
| El locho da Besozo per li vicini I   | Br. cxl.      |
| El locho da Beverina E               | Br. xi.       |
| El locho da Bernago B                |               |
| El locho da Cardana B                |               |
| El locho da Monual B                 |               |
| El locho da Turre B                  |               |
| El locho da Bugnio B                 | Br. LXXVI.    |
| El locho da Brebia con Gazarina B    | r. clxxxviii. |
| El locho da Ispera E                 |               |
| El locho da Barza con Montegia B     | Br. xxviii.   |
| El locho da Cadreza B                |               |
| El locho da UsmaB                    |               |
| El locho da ComabioB                 |               |
| El locho da SansepolchroB            | r. xı.        |

| El | locho | da | Trina Br. LVIIII.    |
|----|-------|----|----------------------|
| El | locho | da | Varano Br. xxxvIII.  |
| El | locho | da | Bobiano Br. xvi.     |
| El | locho | da | Brina Br. xxxIII.    |
| El | locho | da | Ynarzio Br. xLvIII.  |
| El | locho | da | Cazago Br. LIIII.    |
| El | locho | da | Biandrono Br. cvii.  |
| El | locho | da | Bardello Br. xLIII.  |
| El | locho | da | Olzinasio Br. LIIII. |
| Εl | locho | da | Malgesio Br. xLVIII. |
| El | locho | da | Mona Br. LxIIII.     |
| Εl | locho | da | Travedona Br. LIIII. |
| El | locho | da | Bergano Br. LIIII.   |
|    |       |    |                      |

La determinatione de la strata da Bola comenzando in cima del borgho de porta Comasna andando verso il locho de Bola.

# In la pieve de Bola.

| El locho da Bola Br                  | CCXIII.  |
|--------------------------------------|----------|
| El locho da Cisa Br                  | LIII.    |
| El locho da Garbagna Br.             | CCXIII.  |
| El locho da Nova Br.                 | LXXXII.  |
| El loco da Villafrancha Br           | . VIII.  |
| El locho da Barenza Br               | XVIIII.  |
| El locho da Vilalba Br.              | xxxi.    |
| El locho de Villapizon Br            |          |
| El locho de Salvan Br                |          |
| El borgo da Sarono de la pieva de    | ;        |
| Nerviano Br                          |          |
| El locho da Carono di Banfi pieva de | <b>)</b> |
| Nerviano Br.                         |          |

| 344                                             |
|-------------------------------------------------|
| El locho da Udrugio de la pieva de              |
| Nerviano Br. cv11.                              |
|                                                 |
| In la pieva de Cuvio.                           |
| El locho de Bediri Br. LXVIII.                  |
| El locho de MangiagoBr. xxx1                    |
| El locho de ZemonoBr. Lxi.                      |
| El locho de Ranzo Br. LXXXXI.                   |
| El locho da Caono Br. xxIII.                    |
| El locho da Cabiallio Br. cxv.                  |
| El locho da Cuvio Br. clx.                      |
| El locho da Ornio Br. xxxi.                     |
| El locho de AzoBr. Lxv.                         |
| El loche de Brincio Br. xxxiii.                 |
| In la pieve de Seveso                           |
| El locho da Sore                                |
| El locho da Cerliano Br. cxlv.                  |
| El locho da Coya                                |
| El locho da Misinti Br. c.                      |
| El locho da Laza Br. CLIII.                     |
| In tutta la pieva de Travaya Br. MMDCCCCLVIIII. |
| In la pieva de Apiano.                          |
| El borgho de Apiano Br. ccccxLitt.              |
| El locho de BinagoBr. cxxxvII.                  |
| El locho de Fitilario Br. xxxi.                 |
| El locho de CastelnovoBr. LIII.                 |
| El locho da Baragazio Br. xxvii.                |
| El locho da Oltrona Br. LIII.                   |

| 346                                          |       |
|----------------------------------------------|-------|
| El locho da CalzinaBr. xxxi                  |       |
| El locho da MoresolloBr. xLv.                |       |
| El locho de Gu cum MestogonaBr. xxiii        | •     |
| El locho de LissagoBr. xx111                 |       |
| El locho da ColzinaBr. xxxI                  |       |
| El locho da Castobeno Br. xvi.               |       |
| El locho da BobiateBr. LXXX                  |       |
| El locho da LongonaBr. LXXI                  | XII.  |
| El locho da GasgiagoBr. c.                   |       |
| El locho da Masenago Br. cxxx                | VII.  |
| El locho da Vella Br. cclx                   |       |
| El locho de Sancto Ambrosio Br. LXXX         |       |
| El locho da Biumo de sopra Br. LXVI          | III.  |
| El locho da Biumo de sottoBr. L.             |       |
| El locho de MentastroBr. viii.               |       |
| El locho da Bosti con ZobianoBr. xxIII       |       |
| El locho de Sgiano con la Gazada. Br. cxxx   | KAII  |
| El locho da Novellina Br. xxx                |       |
| El locho da BizozeroBr. ccxx                 |       |
| El borgho da VaresioBr. MCC                  | IX.   |
| In la pieve de Arsigia.                      |       |
| El locho de ArsigiaBr. c.                    |       |
| El locho de SaltriBr. LXXX                   | v.    |
| El locho da Viglue Br. crvii                 | t.    |
| El locho de Civio Br. LXXX                   | XII.  |
| El locho da Ligurno con Cazono e             |       |
| DetemerarioBr. ccxir                         | II.   |
| El locho da BrenoBr. xLIII.                  |       |
| El locho da IndunoBr. cxxx                   |       |
| El locho de Besanono con il porto. Br. xxxi. |       |
| El locho de Brosino piano Br. xxxv           | IIII. |

| •                                                      |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| El locho de Cuvasio Br. c.                             |    |
| El locho de Besugio Br. LXXX.                          |    |
| In la pieve de Castel Severo.                          |    |
| El locho de Abia Guazono Br. cxxvIIII.                 |    |
| El locho de Lona Cepino Br. c.                         |    |
| El locho de Venegona de sotto Br. LXXXXII.             |    |
| El locho de Venegona de sopraBr. Lxi.                  |    |
| El locho de Trada per li nobili e vi-                  |    |
| ciniBr. clxxxIII.                                      |    |
| El locho da Vedano Br. cvi.                            |    |
| El locho da Castelliono per li nobili e                |    |
| vicini Br. cclxxv.                                     |    |
| El locho de Malva Br. LXXVII.                          |    |
| El locho e corte de Cislago pieva de                   |    |
| Olza Olona Br. clxxxxviiii.                            |    |
| In la pieva de Treno.                                  |    |
| El locho de Quarto Ugie Br. xxxvIIII.                  |    |
| El locho de Aresio Br. LXXXII.                         |    |
|                                                        |    |
| La determinatione de la strata de Dergano andando vers | so |
| el locho de Barlassina a la cita de Como: e comenz     |    |
| in cima del borgo de porta Comasna apresso al pon      | te |
| de l'aqua de Romanino el quale è apresso a le cassin   |    |
| de quilli da Cusano.                                   |    |
| ·                                                      |    |
| El locho da Lanta de la pieva de                       |    |
| Seveso Br. cccclxxxx.                                  |    |
| El locho da Bianzago pieva de Seveso Br. LII.          |    |
| El locho da Cigogniago pieva de Se-                    |    |
| vesoBr. xxxv.                                          |    |

| 348                                                 |
|-----------------------------------------------------|
| El locho da Pianzano de la pieve de                 |
| BolaBr. LXX.                                        |
| El locho da Mangiago de la pieva de                 |
| Desio Br. xxxv.                                     |
| El locho de Affori de la pieva de                   |
| Bruzano Br. cxL.                                    |
| El locho de Barlasina de la pieva de                |
| SevesoBr. ccx.                                      |
| El locho da Covren de la pieva de                   |
| Seveso Br. ccxlv.                                   |
| El locho de Parazolo de la pieva de                 |
| DesioBr. LxII.                                      |
| El locho da Cabia de la pieva de Mar-               |
| liano Br. LXXXVII.                                  |
| El locho da Dugnano pieva de Desio Br. ccxLv.       |
| El locho da Cusano pieva de Desio Br. cxx.          |
| El locho da Dergano pieva de Bola Br. xxxv.         |
| El locho da Birago de la pieva de                   |
| Seveso                                              |
| El locho de Incirano de la pieva de                 |
| Desio                                               |
| El locho da Camnago de la pieva de                  |
| Seveso Br. xxxv.                                    |
| El locho da Faroa de la pieva de Se-                |
| vesoBr. xxvi.                                       |
| El locho da Novedra de la pieva de                  |
| Gayano                                              |
| El locho de Paderno de la pieva de                  |
| Desio Br. cclxii.                                   |
| El borgho de Meda de la pieva de                    |
| SevesoBr. cccclxxxx                                 |
| El locho da Vare de la pieva de Desio Br. ccx.      |
| El locho da Limia de la pieva de Seveso Br. cclxxx. |

| El locho da Bruzano de la pieva de   | ٠,         |
|--------------------------------------|------------|
| BruzanoBr.                           | 1.XX.X.V41 |
| El locho da Senago de la pieva de    |            |
| BolaBr.                              | CCCCLX.    |
| El locho da Brasule de la pieva de   |            |
| BruzanoBr.                           | PII.       |
| El locho da Cormano de la pieva de   |            |
| BruzanoBr.                           | €V.        |
| El locho da Carima de la pieva de    |            |
| Gayano Br.                           | KXXV.      |
| El locho da Seveso con le cassine de |            |
| Baruchana de la pieva de Seveso. Br. | LXX.       |
| El locho da Pubica de la pieve de    |            |
| BruzanoBr.                           |            |
| El locho da Boyso de la pieve de     |            |
| DesioBr.                             | CCEVI.     |
| El locho da Cisano di Manduini de la |            |
| pieva de SevesoBr.                   | ECX.       |

El ponte soprascrito de Romanino el quale è apresso a le cassine de quilli da Cusano da essere mantenuto e refacto per tuti li soprascriti comuni, borghi, lochi et li altri che hano le squadre e fagie sopra la dicta strata de Dergano.

La determinatione de la strata de San Pedro al Olmo comenzando in cima de la fine del borgho de porta Vercelina zoe a la stretta per la qual se va a Cassino.

| El locho de Arluno de la pieva de Pa-           |
|-------------------------------------------------|
| rabiago Br. DXLIIII.                            |
| El locho da Borsano de la pieva de              |
| Dayrago Br. ccclxxxii,                          |
| El locho da Villacortese pieve de Olgia         |
| OlonaBr. cclviii.                               |
| El locho de Casorezo de la pieva de             |
| Parabiago Br. ccclxui.                          |
| El locho da Ossona de la pieva de               |
| Corbetta Br. cclxvIIII-                         |
| El locho de Archona pieva de Day-               |
| ragoBr. cccclxviii.                             |
| El borgho da Busti Carolfo de la pieva          |
| da Dayrago Br. DCCCXLII.                        |
| Le cassine de San Si ala Vedra Br. xLVIII.      |
| Le cassine di Bolgorini Br. LVII.               |
| Le cassine de San lacomo a Rosto-               |
| chanoBr. xxviii.                                |
| Le cassine de Monaste Bocheto Br. xx.           |
| Le cassine de Arnoldo Albe: o de D.             |
| Georgio RestaBr. xx.                            |
| Le cassine de lospeda de la Vedra. Br. xxxviii. |
| Le cassine de Cagnono de Arluno e mo            |
| fun tenute per D. Georgio Resta Br. x.          |
| El locho da Vigagnolo de la pieva de            |
| Cisano Br. xlvii,                               |
| Le cassine de Baradegio de la pieva             |
| de Corbeta Br. cccclviiii                       |
| El locho da Septimo con le cassine de           |
| Olona de la pieva de Cisano Br. ccx.            |
| El locho da Muzano de la pieva de               |
| Cisano Br. LVIII.                               |
| El locho da Sidriano de la pieva de             |
| Corbeta Br. cccctVIII.                          |

| El locho da Bagio de la pieva de                  |
|---------------------------------------------------|
| CisanoBr. cv.                                     |
| El locho da Sellanova de la pieva de              |
| Cisano Br. xlviiii.                               |
| El locho da Quarto Canino pieva de                |
| Treno Br. Lxxvu.                                  |
| El locho da Segura de la pieva de                 |
| Cisano Br. LVIII.                                 |
| El locho da Quinto de San Roman                   |
| pieva de TrenoBr. Lvii.                           |
| El locho de Astian de la pieve de                 |
| Cisan Br. Lvii.                                   |
| El locho da Moyran de la pieva de                 |
| Cisan Br. xxviiii.                                |
| Le cassine de Luserna ne la corte de              |
| la Comunità de Milano Br. LXXVII.                 |
| El locho da Vituono de la pieva de                |
| CorbetaBr. DXVI.                                  |
| El locho da Figino Tabulario pieva de             |
| Treno Br. cxxxv.                                  |
| El locho da Pregnana de la pieva de               |
| Nerviano Br. ccxxvIIII                            |
| El locho da Venzago de la pieva de                |
| NervianoBr. CLXXXXII.                             |
| El locho da Cornare de la pieva de                |
| NervianoBr. cccclviii                             |
| El locho da Treno de la pieva de                  |
| Treno Br. LXXVII.                                 |
| El locho da Castelnova per li nobili e            |
| vicini de la pieva de Somamezana e                |
| ArzagoBr. cxvi.                                   |
| El loco de Sancto Antoniolo si per li nobili      |
| como vicini de la nieva de Davrago Br., cu vyvyu. |

| · ·                                                |
|----------------------------------------------------|
| 369                                                |
| El locho da Turbigo de la pieva de                 |
| Dayrago Br. cxvi.                                  |
| El locho da Buscha de la pieva de                  |
| Dayrago Br. cclxvii.                               |
| El locho da Venzagello pieva de Day-               |
| ragoВr. сын.                                       |
| El locho da Casteno pieva de Dayrago Br. mmpci.    |
| El locho da Inveruno pieva de Day-                 |
| rago Br. cclxxxvII.                                |
| El locho da Magnago pieva de Day-                  |
| гадоВг. сссехии.                                   |
| El borgho de Lonapozoldo pieva de                  |
| GalaraBr. MDCCCCLXXXVIIII.                         |
| El locho da Fermo de la pieva de                   |
| Galara Br. cliii.                                  |
| El locho da Nosa pieva de Dayrago. Br. xxxviIII.   |
| El locho da Paragnano de la pieva de               |
| Dayrago Br. LXXVII.                                |
| El locho da Biana de la pieva de Day-              |
| rago Br. ccexxvi.                                  |
| El locho de Tornavento pieva de Day-               |
| rago Br. xviiii.                                   |
| El borgho da Mazenta de la pieva de                |
| Corbeta Br. MDCCCCXII.                             |
| El locho da Cuzono pieva de Dayrago Br. ccccii.    |
| El locho da Mesero pieva de Corbeta Br. DCCCXLIII. |
| El monaste da Berna Br. LXXVII.                    |
| Le cassine da casa de la pieva de Cor-             |

beta.....Вr. сын.

Corbeta . . . . . . . . . . . . Br. LXXVII.

Dayrago..... Br. Lxxvii.

El locho o cassine de Robono pieva de

El locho da Induno de la pieva de

| El locho de Casteleto de la pieva de  |            |
|---------------------------------------|------------|
| DayragoBr.                            | CXVI.      |
| El borgho da CorbetaBr.               | MDCCLX.    |
| El locho da Marchallo de la pieva de  |            |
| Corbeta Br.                           | CCCLXIIII. |
| El locho de Robecho cum Casterno de   |            |
| la pieva de CorbetaBr.                | CCCLXIIII. |
| Le cassine de Bofalora de la pieva de |            |
| Corbeta                               | LXVII.     |

El ponte de le cassine de la Olona che è apresso a quelle cassine de Olona sopra la strata de Sancto Petro al Olmo predicto de essere mantenuto e refacto per lo locho de Septimo con le cassine de Olona et locho de Vigagnolo, perchè per la manutentione e refactione de quello ponte è stato detracto a quelli lorhi de Septimo con le cassine de Olona et Vigagnolo la mità de la parte de la strata che ghe tocha secundo la impositione del sale, secundo la quale impositione sono facte le compartitione de le strate.

La determinatione de la strata de Bagio comenzando al ponte de la preda o vero al cornise el qual si è in cima de la strata per la qual se va al locho de Bagio.

| Le cassine del Castellano Br.         | CLXVIIII. |
|---------------------------------------|-----------|
| Le cassine de Baruso Bosso Br.        | LXXXV.    |
| Le cassine le quale erano de Gualte   |           |
| BalboBr.                              | CLXVIIII. |
| El locho da Monzoro: o Montesoro. Br. | CCLIIII.  |
| El locho da CisanoBr.                 | MDXVIIII. |
| Le cassine de Beltramo Tane e mo sono | •         |
| de Iacomo BeaquaBr.                   | CLXVIIII. |

| El locho da Segura de la pieva de        |
|------------------------------------------|
| CisanoBr. DCCCCXXVIIII                   |
| Le cassine de Bazana de lospitale de     |
| San Vicentio Br. CLXVIIII.               |
| Le cassine de li Armenulfi Br. claviiii. |
| El locho de Moyran de la pieva de        |
| Cisano Br. ccccxxIII.                    |
| El locho da Bagio de la pieva de         |
| Cisano Br. mdccclvi.                     |
| El locho da Muzano de la pieva de        |
| CisanoBr. mxiii.                         |
| El locho de Astiano de la pieva de       |
| Cisano Br. mxiii.                        |
| Le cassine o locho de Sellanova con      |
| le cassine de Badorocho e Inferno        |
| e le cassina de le Done Bianche e        |
| Moreto Br ccccxvii                       |

La determinatione de la strata de porta horientale per la qual se va al borgho de Vimercha e de Gorgonzola la qual comenza al ponte de San Dioniso el qual si è in cima del borgho de porta horientale andando verso Carsenzago.

| El locho da Robia: per la squadra di      |
|-------------------------------------------|
| Ayroldi de la pieva de Brivio Br. cccxLv. |
| El locho da Robia: per la squadra de      |
| Canzana Br. xLvii.                        |
| El locho da Oreno de la pieva de Vi-      |
| merchaBr. cclii.                          |
| El locho da Concorezo pieva de Vi-        |
| marchaBr. DLXXXVII                        |

| Le cassine quale erano de Tadeo me-                   |
|-------------------------------------------------------|
| dico con le cassine quale erano de                    |
| Robia da Robia o da Nova Br. LXXXXIII.                |
| El borgho da Vimarcha de la pieve de                  |
| Vimarcha Br. MNMMCCCC                                 |
| El locho da Barnaregio per li vicini                  |
| pieva de VimerchaBr. ccclxxvIII.                      |
| El locho de Barnaregio per li Petroni Br. CCCLXXVIII. |
| El locho da Barnaregio per quilli da                  |
| Foppa Br. ccccviii.                                   |
| El locho da Bonirago pieva de Vi-                     |
| marcha Br. clvii.                                     |
| Le cassine de Castel Albe al ponte novo               |
| con le altre cassine che sono apresso                 |
| a quelle cassine del dicto castel. Br. xxx1.          |
| El locho de Subia de sopra pieva da                   |
| Vimarcha Br. cciiii.                                  |
| El locho da Caruga con li fra Humiliati               |
| de dicta terraBr. ccclxi.                             |
| El locho da Carna de sotto e sopra                    |
| pieva de Vimarcha Br. LXXXIII.                        |
| Le cassine de Sancto Ambrosio Blan-                   |
| chaneBr. xxxi.                                        |
| El locho da Colnago de la pieva de                    |
| PontiroloBr. ccxxxv.                                  |
| Li fra da Vimarchato Br. cxxvi.                       |
| El locho da Verde desotto pieva de                    |
| Brivio Br. clvii.                                     |
| Le cassine de Alberto Aliprando a la Bian-            |
| cheta e mo è de D. Iacomo Rotora Br. xlvii.           |
| Le cassine de magistro Iacomo da Erba                 |
| quale funo de magistro Guglielmo da                   |
| ErbaBr. xxi.                                          |

| El locho da Verde desopra de la pieva  |           |
|----------------------------------------|-----------|
| de Brivio Br.                          | CLVI.     |
| Le cassine de San Raphe con le cassine |           |
| de San Fede de AlbioloBr.              | LXII.     |
| El locho de Overnago de la pieva de    |           |
| Vimarcha Br.                           | CCLXXXIII |
| Le cassine de Castel AlbeBr.           | XXXI.     |
| Le cassine de D. Filippo Butto qual    |           |
| mo sono de D. Paulo ButtoBr.           | XXXI.     |
| El locho de Casareto de la pieva de    |           |
| San DonaBr.                            | LXXXXIII. |
| Le cassine de RotoriBr.                | CLVII.    |
| Le cassine de quilli da NovaBr.        | XXXI.     |
| El locho da Turro de la pieva de Bru-  |           |
| zanoBr.                                | LXXXXIII. |
| El locho da Passirano pieva de Vimar-  |           |
| chatoBr.                               | LXXXXIII. |
| El locho da Villanova pieva de Vi-     |           |
| marchàBr.                              | CXXVI.    |
| El locho da Ruzinello pieva de Vi-     |           |
| marcha                                 | CX.       |
| Le cassine de San Zorzo pieva de       |           |
| SegraBr.                               | XLVII.    |
| La comunita de li molini de Lambro     |           |
| de la pieva de Segra quali molini      |           |
| sono dodeci: zoe duy molini de la      |           |
| Ciresa e duy molini de Concheto        |           |
| quali sono de li frati de Carsenzago   |           |
| e duy molini quali sono de Lanzaloto   |           |
| Croto e molini cinque quali sono del   |           |
| hospitale del Brolio Br.               | CXXVI.    |
| El locho da Cavanago pieva de Vi-      |           |
| marcha Rn                              | COLI      |

| CX.       |
|-----------|
| XLVII.    |
| •         |
| XLVII.    |
|           |
| ccxviii.  |
|           |
| LXII.     |
|           |
| CXXVI.    |
|           |
| LXII.     |
| CXXVI.    |
|           |
| LXXVIII.  |
|           |
| LXII.     |
| XLVII.    |
| DIIII.    |
|           |
| XXXIII.   |
|           |
| XLVII.    |
| CLXXIII.  |
|           |
| XLIIII.   |
|           |
| CCLII.    |
|           |
| CLXXIII.  |
|           |
| CCCXIIII. |
|           |

| El locho da Licurti per li Conradi de             |
|---------------------------------------------------|
| la pieva de Vimarcha Br. ccclxxvIII               |
| El locho de Licurti per li Stuchi. Br. ccclxxvIII |
| El locho da Caponago pieva de Vi-                 |
| marcha Br. cccxxx.                                |
| El locho da Subia de sotto pieva de               |
| VimarchaBr. clxxIII.                              |
| El locho da Buzinago pieva de Pon-                |
| tirolo Br. ccccvIIII.                             |
| El locho da Gra: de la pieva de Vi-               |
| marcha Br. cccclxxi.                              |
| Le cassine de Sancto Ambrosio da Ca-              |
| ruga de la pieva de VimarchaBr. LxxvIII.          |
| Le cassine de Facio Guazo da Monza o              |
| da la Guizina de la corte de Monza Br. LXII.      |
| El locho de San Damian in Baraza de               |
| la corte de Monza Br. xxxi.                       |
| El locho da Cologna de la corte de                |
| Monza Br. CLXXXVIII.                              |
| Le cassine de Baraza de San Damian                |
| o di Vismara pieva da Vimarcha Br. xuvii.         |
| Le cassine de Canarossa de la corte               |
| de Monza Br. LxII.                                |
| Le cassine de la Pobia de la corte de             |
| MonzaBr. xxxi.                                    |
| Le cassine de Monchucho de la corte               |
| de Monza Br. xxxi.                                |
| El locho da Coya de la corte de                   |
| MonzaBr. xLvii.                                   |
| Le cassine de San Fioran de la corte              |
| de MonzaBr. xvi.                                  |
| El molino del Dosso de la corte de                |
| Monza Br. xvi.                                    |

il

| Le cassine da Lambro de la corte de                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MonzaBr. xvi.                                                                                                                                                                              |
| Le cassine de Octavo con le cassine de                                                                                                                                                     |
| Malnido e li molini che parteneno a                                                                                                                                                        |
| la corte de MonzaBr. xxxi.                                                                                                                                                                 |
| La determinatione de la strata de Gorgonzola la qual<br>comenza a la croce donde se divide la strata per la<br>qual se va verso la strata de Concorezo e verso il<br>borgho de Gorgonzola. |
|                                                                                                                                                                                            |
| El locho de Granzago de la pieva da                                                                                                                                                        |
| PontiroloBr. CLXXXII.                                                                                                                                                                      |
| El locho da Camporicho pieva de Gor-                                                                                                                                                       |
| gonzola Br. ccxlii.                                                                                                                                                                        |
| El locho da Cambiago pieva de Gor-                                                                                                                                                         |
| gonzola Br. dccxxvi.                                                                                                                                                                       |
| El borgho da Trezo con Salianese e                                                                                                                                                         |
| con le cassine di fra de la pieve                                                                                                                                                          |
| de Pontirolo Br. w. DCCXLIIII.                                                                                                                                                             |
| El locho da Vimodrono con la canonica                                                                                                                                                      |
| o mase de la canonica de San Zulia                                                                                                                                                         |
| corte de Monza Br. cccclxxxiiii.                                                                                                                                                           |
| El locho da Drezano pieva de Pon-                                                                                                                                                          |
| tirolo Br. CLII.                                                                                                                                                                           |
| El locho da Cernusgio AsneBr. MDCCCCXXXVI.                                                                                                                                                 |
| El locho de Villafrancha di Gafuri (di                                                                                                                                                     |
| <b>Редіі</b> )Вr. ссс <b>схх</b> іні.                                                                                                                                                      |
| El locho da Bornago pieva de Gor-                                                                                                                                                          |
| gonzola Br. DCLXXVI.                                                                                                                                                                       |
| El locho da Bussuro de la pieva de                                                                                                                                                         |
| Gorgonzola Br. DCCXXVI.                                                                                                                                                                    |
| El locho da Pessano de la pieva de                                                                                                                                                         |
| Gorgonzola Br coccevini                                                                                                                                                                    |

| CCCXXXIIII.   |
|---------------|
|               |
| MMCLXXVIII.   |
|               |
| DCCCCLXVIII.  |
|               |
| CCLXXIII.     |
|               |
| DLXXVI.       |
|               |
| MMMCCVII.     |
|               |
| CCCCLXXXIIII. |
|               |
| CCCIII.       |
|               |
| CLII.         |
|               |
| MMMDCCCLXXII  |
|               |

Anchora è tegnuto et debe il dicto borgho refare e mantenire el ponte del Retorto: el quale altre volte sono soliti refarlo et mantenire.

El ponte de la Quatrebia o vero del Retorto novamente facto nel milletrecento quarantacinque se debia fu mantenuto e refacto per tuti li soprascripti comuni borghi lochi che hano fagie sopra la dicta strata.

De la dicta strata de Gorgonzola non debia essere mesurate le cassine di Pectilecto de Molgora ne anchora el borgo de Gorgonzola, ne deno essere in alchuna fagia o vero squadra. La determinatione de la strata de Alinguarda e de Desio: la qual comenza fora de porta del Passelio per mezzo la cassina de Guidoto Carbono.

### In la pieva de Gayane.

| El | locho | da  | CuzagoBr                | XLIII.     |
|----|-------|-----|-------------------------|------------|
|    |       |     | Figino Br               |            |
|    |       |     |                         |            |
|    |       |     | Intimiano Br            |            |
| El | locho | da  | AlzaBr                  | . CLII.    |
| El | locho | da  | VerzagoBr               | . xxxvii.  |
|    |       |     | oorgho da Montorfano Br |            |
| El | locho | da  | Subinago Br.            | XVIII.     |
| El | borgh | o d | a ContraBr              | MDCCLXXXV. |

#### In la pieva de Ugion.

| El locho de Castel VerganoBr. | L.     |
|-------------------------------|--------|
| El locho de DozoBr.           | VI.    |
| El locho de Valfigina Br.     | XXV.   |
| El locho de CadognoBr.        | VII.   |
| Le cassine de Marcomaga Br.   | XVIII. |
| El locho de CogoraBr.         | XVIII. |
| El locho de Dolzago Br.       | XVIII. |
| El locho de Sirono Br.        | CLII.  |
| El locho de Tresolzio Br.     | XXV.   |
| El locho da LuzanaBr.         | XVIII. |
| El locho de Anono Br.         | CLII.  |
|                               |        |

## In la pieve de Incino.

| El | locho | de | AlbesioBr.   | CLII.   |
|----|-------|----|--------------|---------|
| El | locho | de | Conserio Br. | CXXXII. |

| 362                                        |
|--------------------------------------------|
| El locho de Bosisio Br. clxxxx.            |
| El locho da Vilincino Br. Li.              |
| El locho da Castellino Br. clxxxx.         |
| El locho de Lambrugo Br. xliii.            |
| El locho da BuzinigoBr. ccxxvIII           |
| El locho de Luyrago con le cassine de      |
| Montesello Br. cxL.                        |
| Li zentilhomini da Herba Br. LXXXX.        |
| El locho de Anzano con le cassine de       |
| ValeraBr. cxlvi.                           |
| El locho da Carcano Br. LXXXI.             |
| El locho da Villa SatenagaBr. L.           |
| El locho da Tassera Br. vi.                |
| El locho da ParavesinoBr. xxIII.           |
| El locho de GarbagnaBr. xxxv11.            |
| El locho de Castelleto Br. cxxvii.         |
| El locho da Merono Br. LXIII.              |
| El molino de D. Uberto de Anono, Br. vii.  |
| El locho de CamastiaschaBr. L.             |
| El locho da Breno Br. xII.                 |
| El locho da PomeBr. xviii.                 |
| El locho da MusegoBr. xii.                 |
| El locho da CologniaBr. xxxvi.             |
| El locho da Caselio Br. xxxn.              |
| El locho da Perzano Br. xvi.               |
| El locho de Moliana con le cassine         |
| de Ferrera e le cassine de Sancto          |
| AngeloBr. xLv.                             |
| El locho da SomarinoBr. xxxII.             |
| El locho da Mazorino Br. x <sub>L</sub> v. |
| El locho da Galbisago Br. xII.             |
| El locho da Citerigo Br. xxv.              |
| El locho da Molenaria o Molena Br. xxv.    |

| El | locho | da   | Masenaga Br.              | XII.    |
|----|-------|------|---------------------------|---------|
|    |       |      | TobiagoBr.                |         |
| El | locho | de   | Brisegio Br.              | VI.     |
| El | locho | de   | CassanoBr.                | XXXVII. |
| El | locho | da   | Petana Br.                | XVIII.  |
| El | locho | da   | Trecha con Tregore Br.    | xxv.    |
| EI | locho | da   | Siborono Br.              | XVIII.  |
| El | locho | da J | Nobiro con le cassine Br. | xvIII.  |
| El | locho | de   | Maguzio Br.               | XII.    |
|    |       |      | Centemero Br.             |         |

# In la squadra da Canzo.

| cassin | ie d                                                                     | i BoriminaBr. v                                                                                                                                                                                                         | 'II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| locho  | de                                                                       | Suellio Br. L                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| locho  | da                                                                       | Sezana Br. c                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| locho  | da                                                                       | Pusliano Br. c                                                                                                                                                                                                          | xv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | locho locho locho cassin locho locho locho locho locho locho locho locho | locho de locho da locho de locho da locho de | cassine di Borimina Br. v. locho de Suellio Br. 1. locho da Sezana Br. 1. locho da Pusliano Br. 1. locho da Corneno Br. 1. locho de Carella Br. 1. cassine de Mayraga Br. 1. locho de Gayano Br. 1. locho de Viniarcha Br. 1. locho da Longono Br. 1. locho da Proserpio Br. 1. locho da Canzo Br. 1. locho da Castel Martiro Br. 1. locho da Manzogno Br. 1. locho da Buzmagallo Br. 1. locho da Carpesino Br. 1. locho da Carpesino Br. 1. locho da Carpesino Br. 1. locho da Torgiera Br. 1. locho da Torgiera Br. 1. locho da Campolongo Br. 1. lo |

|    | cassine di Poroni                     |
|----|---------------------------------------|
|    | In la pieva de Desio.                 |
| Ei | borgo de Desio Br. DCCCLXXXV.         |
| El | borgo da Serignio Br. MCCLXX.         |
|    | locho da NovaBr. CLII.                |
|    | In la pieva de Aja.                   |
| El | locho da GiusanoBr. DCCLXX.           |
| El | borgo da CaraBr. DCCXXXVIIII.         |
|    | locho da Verano Br. cclxxv.           |
| El | loco da Robiano Br. LXXXXV.           |
| El | locho da Brioscho Br. cczv.           |
| El | locho o la castellanza de Aya Br. L.  |
|    | locho de Cusano (Cazano)Br. xxxi.     |
|    | locho de Balgano Br. vii.             |
|    | locho o la piaza de AyaBr. LXXV.      |
|    | locho da Vergo con ZuchorinoBr. LXXV. |
|    | locho da RivolaBr. x11.               |
| El | locho da Besana de sopra Br. LXXX.    |
| El | locho da Besana de sotto Br. 12111.   |
| El | locho o cassine de Guidino Br. xII.   |
| El | locho da Retena (Rena)Br. L.          |
|    | locho da Viganono (Viano)Br. xxxvIII. |
|    | locho da TornagoBr. xII.              |
| El | locho da TremoradaBr. xn.             |
| El | locho de Villa Rane con Menzonigo e   |
|    | RoxnigoBr. LXXXII.                    |
|    | locho de Brischoe Br. x11.            |
| El | locho da Cavriano                     |

| 366 `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El locho da VedugioBr. Lxxv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| El locho de Colzano Br. xxv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| El locho de CasaliaBr. vii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| El locho de NaresioBr. xIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| La determinatione de la strata de Monza, e comenza<br>in cima del borgho de Porta Nova a la via unde<br>fu dicto a la via de Deze la qual si è con duy ponti:<br>l'uno de li quali è sopra il Seveso, e l'altro è a-<br>presso a le fornace de Precogio: al quale ponte de<br>fornace de Precogio si è tenuti e obligati li infra-<br>scripti comuni. |
| El locho da Oprana de la pieva de Mas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| saliaBr. xviii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| El locho de Lomagna de la pieva de Mas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| saliaBr. Lxxviiii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| El locho da Maresso pieva de Massalia. Br. xvII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| El conselio de Sabionzello pieva de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bruno Br. clvii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| El locho o cassine de Valbissera pieva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de MassaliaBr. xviiii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| El locho de Massajola con Tegnoso pieva                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| de MassaliaBr. LxI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| El locho da Contra pieva de Massaya. Br. LxvIIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| El locho da Montesello con Casirago de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| la corte de Casa NovoBr. LXXXVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| El locho de Valle Averta con le cassine                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| di Rimoldi de la pieva de Massaya. Br. viiii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| El locho da Torrevilla pieva de Massaya Br. xxxvi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| El locho da Calcho de la pieva de Brivio Br. CLXXXIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| El locho da Bevera pieva de Brivio . Br. ciiii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

El locho da Beolcho pieva de Brivio . . Br. cvi.

| El locho da Mandonego pieva de Brivio Br. xum.        |
|-------------------------------------------------------|
| El locho da Casa Novo per li vicini tanto:            |
| corte de casa Br. cxxxviii.                           |
| Anchora li nobili da Casanovo: corte de               |
| casaBr. ccviiii.                                      |
| El locho de Poschallo pieva de Garla. Br. LIIII.      |
| El locho da Birro pieva de Garla Br. xxxvi.           |
| El locho de Villa Capia: pieva de Garla Br. LIIII.    |
| El locho da Capia pieva de Garla Br. xxvIII.          |
| El locho de Melianigo pieva de Garla . Br. xLIIII.    |
| El locho de Gargantino pieva de Garla. Br. xLIIII.    |
| El locho da Garla pieva de Garla Br. LXXXVIII.        |
| El locho da Olzina pieva de GarlaBr. ccxLi.           |
| El locho de Bardexago pieva de Garla. Br. cxxIIII.    |
| El locho de Cinesello de la pieva de Desio Br. сслии. |
| El locho da Crimella pieva de Massaya. Br. LXXXVII.   |
| El locho da Massaya per li vicini tanto:              |
| pieva de Massaya Br. cxxxviiii.                       |
| Li nobili da Massaya de la pieva de                   |
| Massaya Br. LXXI.                                     |
| El locho da Barzano pieva de Massaya. Br. cxxxII.     |
| El locho da Nava de la pieva de Massaya Br. Liii.     |
| El locho da Balsamo pieva de Desio. Br. cclaxxvII.    |
| El locho da Biolzago pieva de Massaya Br. xxvii.      |
| El locho da Biolzagheto pieva de Mas-                 |
| sayaBr. xxvII.                                        |
| El locho da Cogore o de Codegore pieva                |
| de Massaya Br. xvii.                                  |
| El locho de Imberego de la pieva de                   |
| OgionBr. xLIIII.                                      |
| El locho de Ello de la pieva de Ogion. Br. CLXXVII.   |
| Le cassine del Pasque de Seviso pieva de              |
| BruzanoBr. Liii.                                      |

| El locho de Barzago pieva de Massaya, Br. LXXI.       |
|-------------------------------------------------------|
| El locho de Galiesio pieva de Ogion. Br. xxxvi.       |
| El locho de Garbagna Monaste pieva de                 |
| Ogion Br. LXVIIII.                                    |
| El locho da Brongio de sotto pieva de                 |
| Ogion Br. цп.                                         |
| El locho da Brongio de sopra pieva de                 |
| Ogion                                                 |
| El borgho o locho da Civa pieva de Ogion Br. ccccxvII |
| El locho da Ogion pieva de Ogion Br. cccxIII.         |
| El locho de Vergano con la villa de Ver-              |
| gano pieva de OgionBr. LIII.                          |
| El locho de Fumagallo pieva de Massaya Br. LXII.      |
| El locho da Calian pieva de Massaya Br. ин.           |
| El locho da Giovenzana pieva de Massaya Br. LXXXXVI.  |
| El locho da Migio pieva de Desio Br. LXXXVII.         |
| El locho da Biassona pieva de Desio Br. clvi.         |
| El borgo da Lissono pieva de Desio Br. cccvi.         |
| El borgho da Vedano pieva de Desio Br. clvii.         |
| El locho da Monte pieva de AyaBr. ccclxvi.            |
| El locho da Albia sopra Lambro pieva                  |
| de Aya Br. LXXI.                                      |
| El locho da Sovigo pieva de AyaBr. ccii.              |
| El locho da Grego pieva de Bruzano Br. xxvII.         |
| El locho do ho con Tramonte, pieva de                 |
| MassayaBr. ccviiii.                                   |
| El locho da Perego con la vicinanza da                |
| Ravagna pieva de MassayaBr. ccccxvii.                 |
| El locho de Imberzago pieva de Brivio. Br. cxxxvnn    |
| Le cassine da Gorla pieva de Bruzan Br. xxvII.        |
| El locho da Precogio con le cassine de                |
| San Pedro, pieva de Bruzano Br. LXXII.                |
| El locho da Roncho pieva de Vimarcha. Br. cxxxii.     |

| El locho da Segnan pieva de Bruzan Br. xxvII.       |
|-----------------------------------------------------|
| El locho da Brivio pieva de Brivio Br. CCLXXVIII.   |
| El locho de Galzana Villascha de la corte           |
| de Casa NovoВг. диц.                                |
| El locho da Galbia pieva de Garla Br. ccxluii.      |
| El borgo da Mera pieva de Brivio Br. DLVI.          |
| El locho da Vela pieva de Vimarcha. Br. LXXXVII.    |
| El borgo da Arcuri pieva de Vimarcha Br. cccxxxII.  |
| El locho da Osnago pieva de Massaya. Br. cccxIII.   |
| Le cassine del Dosso del Prevedo pieva              |
| de VimarchaBr. xxxvi.                               |
| El locho de Machario de la pieva de Desio Br. LXII. |
| El locho da Nova pieva de Brivio Br. cclxiii.       |
| El locho da Golza pieva de Brivio Br. xLIIII.       |
| El locho da Casternago pieva de Brivio. Br. Luii.   |
| El locho da Cernusgio Lombardono pieva              |
| de Massaya Br. cccxIII.                             |
| El locho da Sesto Zohanno de la corte               |
| de MonzaBr. ccccxxxvi.                              |
| El locho da Montevegio pieva de Mas-                |
| saya, Br. cxiii.                                    |
| El locho da Casa Vegio de la corte de               |
| Casa Br. xxxvi.                                     |
| El locho da Greppa cum il campanile                 |
| pieva de MassayaBr. xLIIII.                         |
| El locho da Sirtori de la pieva de Mas-             |
| saya Br. clvii.                                     |
| El locho da Tredugio de la pieva de Aya Br. xviii.  |
| El locho da Viganon pieva de Massaya. Br. LXXXVI.   |
| Le cassine di Bragii de la corte de Casa            |
| Novo Br. сип.                                       |
| El locho da Brugora con le cassine de la            |
| Badessa de la pieva de AvaBr. Lxxi.                 |

| El locho de Calo con le cassine de Borgo      |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Novo pieva de AyaBr.                          | CIIII.   |
| El locho da Riva con Fonigo pieva de          |          |
| Aya Br.                                       | LXII.    |
| El locho de Zuchono Francho con Ray-          |          |
| narola pieva de AyaBr.                        | LXXI.    |
| El locho da Usma pieva de Vimarcha. Br.       | CIIII.   |
| El locho de Galzana con la Crota pieva        |          |
| de Aya Br.                                    | LXVIIII. |
| El locho de Zuchono San Johanne pieva         |          |
| de Aya Br.                                    | LIIII.   |
| El locho da Colognia pieva de Massaya. Br.    | XLIIII.  |
| El locho da Ledesmo pieva de Vimarcha Br.     | LXXVIII. |
| El locho da Cervio (Corgno) pieva de          |          |
| VimarchaBr.                                   | LXXXVII  |
| El locho da Ayruno pieva de BrivioBr.         |          |
| El locho de Aysurio pieva de Brivio Br.       | LXXI.    |
| El locho da Berna pieva de Vimarcha. Br.      | LIIII.   |
| El locho da Consono o Sansono pieva de        |          |
| GarlaBr.                                      |          |
| El locho de Tregasio pieva de AyaBr.          | LXXVIII. |
| El locho de Valle pieva de Aya Br.            | LIIII.   |
| El locho da Sartirana pieva de Brivio. Br.    | LIIII.   |
| El locho da Salla pieva de GarlaBr.           | XXXVI.   |
| El locho de Valmagrera pieva de Garla. Br.    |          |
| El locho da Sara pieva de MassayaBr.          |          |
| El locho de Montesello pieva de Massaya Br.   |          |
| Le Cassine de Vidurio pieva de Brivio. Br.    | XXVII.   |
| Le cassine de Inagonti o de quelli da         |          |
| Casternago apresso a Casternago pieva         |          |
| de MassayaBr.                                 |          |
| Le cassine de San Michele pieva de Brivio Br. |          |
| Le cassine de Planezio pieva de Brivio. Br.   | XXVII.   |

| El locho o cassine de Sancto Assandro               |
|-----------------------------------------------------|
| Abadagino de la corte de Monza Br. xxvIII.          |
| El locho de la Stretta pieva de Massaya. Br. xvIII. |
| Le cassine o locho de Roncharia pieva               |
| de MassayaBr. xviii.                                |
| El locho o cassine de Arzento plano: pieva          |
| de MassayaBr. xxvii.                                |
| El locho o cassine de Rezeno pieva de               |
| MassayaBr. viiii.                                   |
| El locho da Villanova pieva de Massaya Br. xxxvII.  |
| El locho de Passono pieva de Massaya. Br. xvIII.    |
| El locho de Grafalegio pieva de Massaya Br. vIIII.  |
| Le cassine de la Torre sopra Pirovano               |
| pieva de MassayaBr. viiii.                          |
| Le cassine o locho de Mendagora pieva               |
| de Massaya Br. xxvII.                               |
| El locho de Albareda pieva de Massaya. Br. xxvII.   |
| Le cassine de Brianza pieva de Massaya Br. viiii.   |
| Le cassine de Bina pieva de Massaya Br. viiii.      |
| El locho de Casago pieva de Massaya. Br. ciii.      |
| El locho de Bevera pieva de Massaya . Br. xxvII.    |
| •                                                   |

El borgho da Monza si è tenuto a conzare da la giesa da Sesto fine al borgho da Monza: et sie obligati li frati Humiliati del dicto borgho da Monza reconzare la dicta strata che tocha a dicto comune de Monza zuchate ccu e deno comenzare da la dicta giesa de Sesto andando verso Monza.

La determinazione de la strata de Lissono o vero da Balsamo con il ponte de Segnano, e comenza ultra quel ponte andando verso la torre la qual fu de Meser Simone da Grego.

| El locho de Cazulino pieva de Brivio Br.                                                                                                                                                                                                                        | XXI.                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| El locho da Casirago pieva de Massaya. Br.                                                                                                                                                                                                                      | XLII.                                          |
| El locho de Tegnono pieva de Massaya. Br.                                                                                                                                                                                                                       | LXXIII.                                        |
| El locho o cassine de Ventora pieva de                                                                                                                                                                                                                          |                                                |
| Brivio                                                                                                                                                                                                                                                          | XXI.                                           |
| El loco o cassine de Sca AgadaBr.                                                                                                                                                                                                                               | XXI.                                           |
| El locho o cassine de Gieppo pieva de                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| Brivio Br.                                                                                                                                                                                                                                                      | XXI.                                           |
| El locho o cassine de Zergueto pieva de                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| AyaBr.                                                                                                                                                                                                                                                          | XLII.                                          |
| El locho o cassine da Rencha pieva de                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| AyaBr.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |
| El locho da Molteno pieva da OgionBr.                                                                                                                                                                                                                           | CCT.                                           |
| El locho da Brianzola con la vicinanza                                                                                                                                                                                                                          |                                                |
| pieva de MassayaBr.                                                                                                                                                                                                                                             | OCXXXI.                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| El locho de Porcharigia pieva de Massaya Br.                                                                                                                                                                                                                    | XI.                                            |
| El locho de Porcharigia pieva de Massaya Br.<br>El locho da Consona pieva de GarlaBr.                                                                                                                                                                           | XI.                                            |
| El locho de Porcharigia pieva de Massaya Br.<br>El locho da Consona pieva de GarlaBr.<br>El locho da Parzano pieva de GarlaBr.                                                                                                                                  | XI.<br>LXXXXV.<br>XXI.                         |
| El locho de Porcharigia pieva de Massaya Br.<br>El locho da Consona pieva de Garla Br.<br>El locho da Parzano pieva de Garla Br.<br>El locho de Dosio pieva de Garla Br.                                                                                        | XI.<br>LXXXXV.<br>XXI.<br>LXIII.               |
| El locho de Porcharigia pieva de Massaya Br.<br>El locho da Consona pieva de Garla Br.<br>El locho da Parzano pieva de Garla Br.<br>El locho de Dosio pieva de Garla Br.<br>El locho da Sara pieva de Massaya. Br.                                              | XI.<br>LXXXXV.<br>XXI.<br>LXIII.               |
| El locho de Porcharigia pieva de Massaya Br.<br>El locho da Consona pieva de Garla Br.<br>El locho da Parzano pieva de Garla Br.<br>El locho de Dosio pieva de Garla Br.<br>El locho da Sara pieva de Massaya. Br.<br>El locho de Monterezo de la corte de Casa | XI. LXXXV. XXI. LXIII. LXIII.                  |
| El locho de Porcharigia pieva de Massaya Br. El locho da Consona pieva de Garla Br. El locho da Parzano pieva de Garla Br. El locho de Dosio pieva de Garla Br. El locho da Sara pieva de Massaya. Br. El locho de Monterezo de la corte de Casa Novo           | XI. LXXXXV. XXI. LXIII. LXIII.                 |
| El locho de Porcharigia pieva de Massaya Br. El locho da Consona pieva de Garla Br. El locho da Parzano pieva de Garla Br. El locho de Dosio pieva de Garla Br. El locho da Sara pieva de Massaya. Br. El locho de Monterezo de la corte de Casa Novo           | XI. LXXXXV. XXI. LXIII. LXIII.                 |
| El locho de Porcharigia pieva de Massaya Br.  El locho da Consona pieva de Garla Br.  El locho da Parzano pieva de Garla Br.  El locho de Dosio pieva de Garla Br.  El locho da Sara pieva de Massaya. Br.  El locho de Monterezo de la corte de Casa  Novo     | XI. LXXXXV. XXI. LXIII. LXIII. XXI. XXI.       |
| El locho de Porcharigia pieva de Massaya Br.  El locho da Consona pieva de Garla Br.  El locho da Parzano pieva de Garla Br.  El locho de Dosio pieva de Garla Br.  El locho da Sara pieva de Massaya. Br.  El locho de Monterezo de la corte de Casa  Novo     | XI. LXXXXV. XXI. LXIII. LXIII. XXI. XXI. XXII. |
| El locho de Porcharigia pieva de Massaya Br.  El locho da Consona pieva de Garla Br.  El locho da Parzano pieva de Garla Br.  El locho de Dosio pieva de Garla Br.  El locho da Sara pieva de Massaya. Br.  El locho de Monterezo de la corte de Casa  Novo     | XI. LXXXV. XXI. LXIII. LXIII. XXI. XXII. XIII. |
| El locho de Porcharigia pieva de Massaya Br.  El locho da Consona pieva de Garla Br.  El locho da Parzano pieva de Garla Br.  El locho de Dosio pieva de Garla Br.  El locho da Sara pieva de Massaya. Br.  El locho de Monterezo de la corte de Casa  Novo     | XI. LXXXV. XXI. LXIII. LXIII. XXI. XXII. XIII. |
| El locho de Porcharigia pieva de Massaya Br.  El locho da Consona pieva de Garla Br.  El locho da Parzano pieva de Garla Br.  El locho de Dosio pieva de Garla Br.  El locho da Sara pieva de Massaya. Br.  El locho de Monterezo de la corte de Casa  Novo     | XI. LXXXV. XXI. LXIII. LXIII. XXI. XXII. XIII. |

| MassayaBr.                                  | xxI.          |
|---------------------------------------------|---------------|
| El locho de Orliano con Sozano pieva de     |               |
| MassayaBr.                                  | XXXI.         |
| El locho da Torresella pieva de Massaya Br. | LXIII.        |
| El locho o cassine de Dagore pieva de       |               |
| MassayaBr.                                  | XLII.         |
| El locho da Bernaga pieva de Massaya. Br.   |               |
| El locho da Siraga pieva de MassayaBr.      | XI.           |
| El locho o cassine de Fregiore pieva de     |               |
| Massaya Br.                                 | XI.           |
| El locho da Tedrugio pieva de Aya. Br.      |               |
| El locho da Macario pieva de Desió. Br.     | CXLVII.       |
| El locho da Besteto pieva de Massaya. Br.   | LXIII.        |
| El locho da Biolzago pieva de Massaya. Br.  | LXXIIII.      |
| El borgo da Biasona pieva de Desio Br.      | CCCLXXXVIIII. |
| El borgo da Lissono pieva de Desio Br.      | DCCXXXV.      |
| El borgo da Migio pieva de Desio Br.        | CCXXI.        |
| El locho da Cinisello pieva de Desio Br.    | DCVIIII.      |
| El locho da Balsamo pieva de Desio Br.      | CCCXLVII.     |

Questa si è la rubrica generale de l'aqua e de la rasone de li molini e de le strate.

Primo che quilli li quali hano antichamente il locho per potere fare edificare uno molino, lo possa fare de novo edificare non obstante alchuna prescriptione de tempo. Capitulo I. (1)

Se alchuno antichamente ha uno locho per potere fare edificare uno melino: del quale ben che antichamente, o vero sia tanto tempo che de tal principio non appare memoria alchuna: et sia stato ch'el non habia facto hedificare: e desotto o vero di sopra il suo vicino uno altro molino habia facto fare o vero habia facto alchuna altra cosa che sia a nocimento de tale anticho molino: si ben che per trenta o quaranta anni l'abia posseduto o vero tenuto senza alchuna interruptione: non possa nocere al dominio del vegio molino: talmente che nel

(1) Le disposizioni contenute in questo e nel seguente capitolo furono tolte dalle Consuetudines Mediolani del 1916 tuttora inedite. Queste Consuetudines, che sono il più antico monumento, che sia a noi pervenuto della legislazione milanese, erano contenute in un codice ms. che esisteva presso Rafaello Fagnano giureconsulto e protonotario apostolico che viveva al principio del sec. XVII. Ora quel codice è perduto, e solo esistono due copie fatte su di esso. La prima trovasi nella Bibl. Ambrosiana, dove pervenne con altri codici e libri per legato dell'ultimo dei marchesi Fagnani. L'altra copia fatta nel 1616 esiste nella Bibl. Trivulzio. La copia dell'Ambrosiana, benchè sia stata legalizzata e dichiarata conforme all'originale dal predetto Rafaello Fagnano, è piena di tali errori che in molti luoghi riesce impossibile di indovinarne il senso. Quella della Bibl. Trivulzio, benchè non sia scevra di errori, è più corretta.

vegio stato possa il suo molino fare construere e edificare: e possa tal suo vicino de sopra o vero di sotto constrenzere a desfare e butare via ogni cosa da luy facta che nocesse a quello anticho locho de tal molino: non obstante alchuna prescriptione de tempo cum zo sia che de tal antiquo molino o vero locho sia manifesto lì antichamente esser stato o vero de quello tal vegio molino ne appara qualche signali.

De cavare e netezare il lecto de l'aqua in favore de li molini e come se possa condure l'aqua per adaquare li prati. CAP. II.

La causa de li molini el qual favore e publico de rasone nostra municipale approbata per una altra regula si è: che quello quale ha il molino possa il lecto de l'aqua fare fundare: netezare da za e da la: zoe a man drita e sinistra: et ogni obstaculo el qual fosse in quello lecto d'aqua novamente facto a quello molino sel noce al molino vegio removere: non obstante alchuna prescriptione e contra la voluntate anchora de quelli li quali apresso a la ripa hanno li soy campi e questo fine al molino de sotto: et anche possa vedare a quelli li quali volesseno adaquare li prati che non li adaquano. E il judice (1) in favore de li molini possa far pena de

<sup>(1)</sup> Il giudice delle strade, come appare più sotto al cap. 43, sembra che sia stato istituito nell'occasione in cui furono compilati questi Statuti, non trovandosi indizio di simile magistratura negli Statuti precedenti. Nelle sopracitate Consuetudines si vede che i Consules Mediolani, già istituiti fino dal 1100, dovevano punire i contravventori ai regolamenti risguardanti le acque ed i mulini. Non vi è però in esse verun capitolo che contenga ordini o disposizioni per tale materia, ad eccezione della Rubrica molendinorum che qui trascrivo, e che fu poi quasi letteralmente riprodotta negli Statuti del 1396, essi pure inediti, che si trovano nell'Ambrosiana. • Molendinorum quoque favore per nostram consuetudinem alia

soldi cento de terzoli (1) se li sarà contrafacto: e possa deputare uno campare a defendere tal aqua excepto se

» regula approbata est, ut qui molendinum habet potest alveum fodere » purgare et limina secare destrorsum et sinistrorsum, invictis etiam illis • qui prope ripam predia possident et hoc usque ad inferius molendinum, sed et in illos qui prata irrigare volunt prohibere potest ne hoc faciant. • Et consules Mediolani molendinorum favore interdum poenam apponunt » si contrafactum fuerit, et camparios ad custodiendum aquam proficiunt • excepto si cui permissum est prata irrigare vel per sententiam. • Portò qui tutto ciò che si riferisce agli ufficiali pubblici cui era affidata la custodia delle acque. Il conte Giulini nelle Memorie della città e campagna di Milano, T. VIII, p. 247, dice che alli 28 novembre 1271 fu adunato il conaiglio dei consoli della società dei capitani della Mota e della Credenza e che decretarono che si delegassero alla cura delle acque del Tesinello, del Naviglio e della Vecchiabbia quattro buone persone, cioè due preti e due laici, i quali avessero facoltà di regolarle a loro talento. L'istituzione di tal genere di giudici o arbitri era però già in uso a Milano. Il primo esempio che a mia notizia si conosca è quello che si trova negli Statuti del Nerone del 1260, che vengono qui in seguito pubblicati, e che furono sconosciuti al Giulini, il quale credette essere i primi quelli del 1278. In quello statuto fu decretata la nomina dei sei ed è probabile che in seguito, in luogo di lasciare un comitato di sorveglianza per ciascun canale o fiume, sia stato creato un solo tribunale per tutti, che prese il nome dei Sei dal numero dei giudici che lo componevano e che non furono mai aumentati.

(1) Il Giulini, il Carli, il Zanetti ed altri non pochi autori hanno parlato dei terzuoli senza poter mai stabilire il preciso rapporto fra questa moneta e quella che correva ai loro giorni. Quand'anche avessero riuscito a stabilirlo, ora quel ragguaglio non varrebbe più, giacchè il valore dell'oro e dell'argento in confronto dei cereali non è più il medesimo che ai loro tempi. Sarebbe troppo tedioso il riportare qui tutta la serie dei calcoli occorrenti per poter istabilire a qual somma corrisponderebbe ora una lira di terzuoli. Mi limiterò dunque a dire che una multa di 10 lire di terzuoli equivarrebbe ad it. L. 250 ai nostri giorni. Il Galvano Fiamma dice che furon così chiamati perchè « tertia pars erat tantum argentea. » Sono nominati per la prima volta da Sire Raul nel 1158 (R. J. S., Tom VI, col: 1181). Vuolsi che i Milanesi incominciassero a coniarli nel 1155 quando l'imperatore Federico Barbarossa li privò del diritto della zecca, concedendola invece ai Cremonesi. Se però la moneta nuova altro non era, ceme è molto probabile, che quella de' terzuoli, essi ebbero principio assai prima, giacchè si trova fatto conno della moneta nuova fin dal 1110. Vedasi in proposito la bella nota che il diligente ed erudito ab. Ceruti della Bibl. Ambrosiana ha fatto col. N.º 15, al § VIII degli Statuti di Como del 1971, che sono pubblicati nei Monumenta Historiae Patriae; Leges municipales, volume II.

ad alchuno fusse concesso adaquare li prati: o vetato per sententia o vero per alchuno altro modo legiptimo: et excepto che ciaschaduno possa tegnire obstaculo il sabbato pose il tramontare del sole fine al levar del sole de la secunda feria zoe del lunedì: questo intendando che per questo presente statuto non se aquista rasone alchuna a quello che non ha rasone de adaquare se non como è dicto de sopra: ne sia tolta a quello el quale ha rasone de adaquare: e se no in tempo de piena: ne li quali tempi non se observa le predicte cose.

Et anche quello abbia locho ne le vigilie de la beata Vergene Maria et de li Apostoli et de altre feste principale: ne le qual vigilie dal tramontare del sole fine al levare del sole del di vegnando pose tal festa se possa adaquare li prati come è dicto di sopra.

Come apresso al fiume pubblico non se possa fare alchuna testa de fontanile. CAP. III.

Nessuno ne lo avvenire possa fare testa de alchuno fontanile apresso al fiume publico per due zuchate (1)

(1) Aveva ben ragione il Giulini quando asseriva (T. 8, p. 531), parlando delle zitate o zuchate, che sono la stessa cosa, che di quella piccola misura che spesso si trova nelle nostre carte ed anche nei nostri Statuti, non è così facile il determinare la giusta dimensione. Nei molti documenti da me esaminati dove trovai citate le zitate non rinvenni mai un rapporto con altra misura che mi fornisse un dato per determinarla. I più provetti ed eruditi nostri ingegneri che interrogai mi risposero unanimi che la gittata, come da ultimo veniva detta, era di trabucchi due milanesi, cioè metri 5.20. In questo luogo tale misura può benissimo stare: ma più setto al cap. 33 vien detto « che la strada che dal coperto di S. Fedele » va alla strada che mette al Broletto Nuovo debba essere larga per sese » zuchate almanco oltra il fossato, » cioè avrebbe dovuto essere larga m. 31.20, ritenendo la zuchata di due trabucchi. Ora quella strada, che adesso non esiste che in piccola parte, ed è fra il palazzo Marino e la chiesa di S. Giovanni alle Case Rotte, è ben lontana da simile larghezza;

sotto la pena de libre cento de terzoli per ciaschaduno contrafaciente et ultra de zo il contrafaciente sia tenuto a le sue spese fare redure ogni cosa como era prima.

De lo arbitrio del judice a lo officio de le aque deputato in procedere perche nele condemnatione facia rasone. CAP. IV.

El judice el quale sarà sopra a lo officio de le aque del comune de Milano possa in executione de li statuti li quali sono facti sopra le aque: et de le soe rasone procedere sumariamente et de plano senza strepito et figura de judicio: lassata in parte ogni solemnitade de

e quand'anche si volesse prendere come larghezza primitiva della strada ordinata in questi Statuti, quella della piazzetta sul fianco della chiesa di S. Fedele, saremmo ancora lontani dai m. 31. 20 oltre il fossato, e bisognerebbe in tal caso supporre che per costruire la chiesa di S. Giovanni nel 1390 sia stato nuovamente occupato il terreno che qui vien detto debba essere sgombrato. Ma è poco probabile, anzi incredibile, che in quei tempi si facessero delle contrade di quella larghezza, e quindi non posso capacitarmi che la zucata fosse di m. 5. 20. Aggiungerò un altro argomento. Negli Statuti di Como del 1271, di cui ho parlato nella nota precedente a proposito dei terzuoli, è stabilito che il letto del torrente Cosa presso Como sia della larghezza di zuchate 19. Ora chi attraversa quel piccolo torrente sul ponte presso la chiesa di S. Bartolomeo difficilmente potrà persuadersi che il suo letto possa mai essere state di m. 62. 40. Si dirà che la misura comasca differiva dalla milanese. Ammetto una differenza ma non grandissima, nè tale da portare un notevole divario. Nella impossibilità di determinare con precisione quella misura restano le congetture. Ammetterei quindi, oltre la zitata di 3 trabucchi, una zitata più piccola, come vi era il braccio di terra ed il braccio ordinario, e crederei che tenendo calcolo della larghezza fra il Marino e S. Giovanni, e di quella del torrente Cosa, si potrebbe avere una zucata minore che satebbe circa un piede Liprando milanese, cioè m. 0. 433. Non dissimulo però una grave difficoltà ed è, che non si troya mai fatto cenno nei documenti di zuchate minori o maggiori, come è fatto per il braccio. Confesso che a questa obbiezione non so che rispondere; ma non vedo come si possano altrimenti spiegare le sei zuchate della strada fra il Marino e S. Giovanni e le dodici del torrente Cosa.

rasone et de statuti: pur che in condennare facia rasone e non proceda in fare condemnatione se no data la defensione per lo domandante: et dato il conselio de savio sel sarà richiesto secundo el quale conselio condemne o vero absolva a le spese de coluy che domanda.

Come nel fiume publico non sia facto obstaculo. CAP. V.

Nel fiume publico non romanga ne li sia tenuto ne lo avenire alchuna clusa o vero obstaculo per li quali laqua non possa liberamente correre per lo fiume publico. E se se ne trovasse alchuni ciaschaduno per autorità propria senza pena alchuna possa removere et farli removere. Et ultra de zo ciaschaduno judice sie tenuto e debia dopo la notitia hauta farli removere. Salvo la rasone de li molini.

Come se possa menare aqua a traverso del fiume roza (1) o soratore non obstante la contraditione del suo vicino. CAP. VI.

A traverso del fiume si publico como privato o vero rogia o soratore non obstante contradictione de alchuno che se pretendesse havere rasone nel conducto de dicta aqua del fiume roza o soratore: sia lecito al vicino che ha le terre da tute doe le parte menare laqua: e questo possa fare senza alchuna pena: in questa forma infrascripta: zoe per canale o vero canali metudi de sopra a l'aqua del fiume roza o soratore: senza damno

<sup>(1)</sup> Vien dato in Lombardia il nome di roggia a quei canali che conducono l'acqua dai navigli o dalle sorgenti ad irrigare i prati ed i campi. Soratori, dal milanese sorà, sono quei canali che servono a scaricare il soverchio dell'acqua dei navigli e delle roggie.

del corso de laqua del dicto fiume rosa o soratore: e in quel modo sia lecito al vicino che ha terra da tute due le parte: o vero rasone de andare da tute due le parte o vero che da una parte habia la terra et da l'altra sia la via a traverso del dicto fiume roza o soratore farli et mantenirli li ponti.

Come se possa condure laqua per adaquare li prati vegi et novi. CAP. VII.

Dal fiume publico o privato possa ciaschaduno condure aqua per adaquare li prati vegi et novi.: et specialmente li vegi: sel se po fare senza damno de alchuno et specialmente de molini l'uso de li quali secundo la nostra rasone si e favorevole e publico.

Come se po condure laqua per le vie publiche. CAP. VIII.

Sia licito a ciaschuno che vole condure aque per le vie publiche condurle faciendo e retenendo a le sue spexe in tali lochi e sufficienti e boni ponti de preda secundo la qualitade del locho: et tuti quelli beni per li quali sarà conducta tale aqua siano obligati per pegno al comune de Milano per retenire tali ponti: e sia tenuto a dare segurtade denanze a li meser sesi de mantenire quelli ponti boni e le strate bone e sugie (1) per quelle aque le quale el vorà condure per desotto quelli ponti. E chi harà contrafacto sia condemnato in libre vintecinque de terzoli: et tali ponti siano desfacti et siano constreti a reconciare la strata.

(1) Asciutte.

# De quello medesmo. CAP. IX.

Quello medesmo in tuto e per tuto et per quelli medesmi modi fu ordinato sopra tute le vie private et accessii. Salvo la rasone de quello che ha rasone de vedare (1) laqua e a ogni altra rasone. Excepto quello el quale ha per la predicta via publica o privata o per li predicti accessii per li quali laqua fu conducta. Talmente che per quella casone et explicatione che per quelli lochi per li quali fu conducta non ne possa usare: e non possa vedare a quello che condurà laqua per casone de via publica o privata o accessio.

## De quello medesmo. CAP. X.

Nessuno de qual condictione o stato sia, ultra la forma de la rasone municipale debia ne possa mandare alchuna aqua sopra le strate publiche o vero intra le strate publiche per le quale dicte strate se vegnano a guastare o vero deventare pegiore ne far fare alchuna altra cosa che sia a pegioramento de dicte strate ne per le quale dicte strate se guastano o vero deventano pegiore et se alchuno harà contrafacto sia condemnato in libre dece de tercioli per ciascheduna volta et mancho secundo lo arbitrio del judice: hauto rispecto a la qualità del facto: et ultra de zo sia constrecto a reconciare dicte strate e a tore via o vero reformare ogni cosa per la qual dicte strate susseno facte o potesseno deventare pegiore. E per le predicte cose tuti li soy beni siano obligati al comune de Milano. E questo se lo contrafaciente susse sottoposto al potestate del comune de Milano:

(1) Vietare.

e se non fusse sottoposto a quello d.<sup>no</sup> lo potestate sia licito a ciaschuno per propria autoritate senza pena alchuna removere e far removere tutto quello che fusse cagione in alchuna cosa de guastare dicte strate: et se sopra de zo fusse data alchuna accusa a peticione de alchuno non sottoposto: non sia per niuno judice receputa e non habia locho il processo facto in contrario.

Come se deno fare li fossati per quili li quali hano le terre apresso a le strate. CAP. XI.

Ogni homo de qual condictione et stato voglia se sia che hanno le terre apresso le strate mastre del comune de Milano, da la cità de Milano fine a sese milia longe da la citade: debiano fare et havere sopra le dicte strate li fossati che siano larghi quatro braza et almancho due spane alti. Salvo che per quelli fossati non sia strezito le strade. Ma siano le strate larghe come deno essere zoe almancho de braza dodeci acio che quelli fossati recevano le aque de quelle strate e che per quelle meglio se possa andare per ciaschaduno tempo senza alchuno impedimento de aqua o de paltano: e che siano tagliati tuti li arbori che sono apresso a dicte strate per due zuchate e le predicte cose siano mandate in executione per lo judice deputato sopra le strate e per li d.<sup>ni</sup> Sesi infra il termino de uno mese dopo la intrata del suo officio.

Come se deno largare le strate et le vie. CAP. XII.

Se al achade in la città o borghi o contato alchuna strata o vero via de novo essere facta o vero za facta alargarla: la qual sia de tanto tempo che del so principio non se ne ha memoria alchuna e per quella causa le case o vero li fondi de alchuno o de più persone in tuto o vero in parte habia a essere guastato: prima che sia facta dicta via, o vero che dicta via sia alargada. sia facta la debita extimatione del danno che se farà a quelli de chi sarà tale cosa per boni e sufficienti homini che siano electi da d.ºº lo potestate o da li d.ºi Sesi e tale extimatione si facta sia pagata de li denari dal comune di Milano, sotto la pena de lib. cento de tercioli de moneta currente da essere pagata al comune de Milano per chi contrafacesse o fesse contrafare e da restituire il dopio de la extimatione del damno a chi havesse patito tal damno. Simile pena sarà a quello el quale indurà quello de chi sarà tal cosa da fare o prestare alchuna spesa in fare o vero alargare quella tal via o per quella cagione: la qual cosa habia anchora locho ne li pendenti.

# Come se debia reconzare le strate de la cità e de li borghi. CAP. XIII.

Tute le strate de la citade et de li borghi de Milano siano reconciate et tegnute per ordine talmente che le aque correno dove sono solite de currere o vero melio potesseno correre con mancho desconzo de ciaschaduno che se po; talmente che non se demoreno sopra le strate: et che lo judice el quale sarà de le strate sia tenuto a far fare questo. E se non lo hara facto in instante sia hauto per condemnato in libre dece de tercioli per ciaschaduna volta per la qual el hara contrafacto. E le predicte cose siano facte ogni anno ne li mesi de marzo, aprile e mazo: e questo sia facto a le spese de quelli che hanno le case sopra tale strate. E se

se trova alchuni lochi occupati o vero impediti per li quali laqua soleva correre al Nerono o vero Seviso o vero per fuga de alchuno altro locho; che quelli lochi siano spazati e voydati a le spesse de quelli che li hano occupati.

Come le strate se deno redure nel modo quale erano da prima. CAP, XIV.

Tute le strate et vie publiche e fossati de strate et vie publiche siano reducti nel modo et stato como erano de prima da ciaschuno de coloro li quali le hano ocupate et ciascheduno el qual havesse occupato alchuna cosa subito sia costretto per lo judice de le strate a spazarele: e anche per ciaschaduno altro judice ex officio: lassato da parte ogni solemnitate de ragione.

Como le banche e obstaculi non pono essere tegnude ne le strade et vie publiche. CAP. XV.

Nesuno in la citade de Milano possa ne debia tenire alchuno bancho ne alcuno altro obstaculo ne le strate et vie publiche et se alchuno hara contrafacto sia condemnato per ciaschaduna volta in lire dece de tercioli: et ciaschaduno possa accusare e la mitade de la condemnatione sia de quello che ha accusato e l'altra mitade del comune de Milano: e ch'el judice de le strate possa contra tali ex officio procedere, inquirirli e condemnarli, e lo dicto officiale sia tegnuto ogni mese sema (1) andare o vero mandare per la citade a vedere se alchuno havesse contrafacto contra le predicte cose.

<sup>(1)</sup> Una volta: dal latino semel: si trova più volte adoperato in questi Statuti.

E de questo ne sia obligato a farne fare le cride ogni mese sema, sotto la pena a lo officiale de le strate de libre dece de tercioli per ciaschaduna volta: la qual mitade de la pena pervenga nel comune de Milano e l'altra mitade ne lo accusatore.

#### Como se debbe sorare le strate. CAP. XVI.

Le strate de la cità che sono fra la cità vegia, le quale erano solite essere solate (1) siano reconciate e solate de bone prede che siano metude in coste, et le altre strate et stregie debiano essere ingerate e conzate talmente che per quelle strate mastre l'aqua possa decorrere come solite sono e como meglio se porà a li beveragi o vero cornisi (2). E tutto questo a le spese de quilli de li quali sono le loro case, e per mezo de quella casa. Salvo che per il comune de Milano e a le sue spese li siano dato li magistri e laboratori, e a le predicte cose e ad altre strate aque e ponti et simile cose sia deputato lo officiale de le strate.

# Como non se facia desonestade ne bordeghisie (3) ne le giese o cimiterii. CAP. XVII.

Ciaschaduno el quale havesse facto desonestade o bordeghisie per le giese o cimiterio sia condemnato in soldi cento de tercioli per ciaschaduna volta e la mitade de

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Le vie di Milano furono lastricate per la prima volta nel 1271 per ordine di Napo della Torre.

<sup>(2)</sup> Canale. Anche al cap. 94 vione adoperata questa voce nello stesso senso. In alcuni luoghi di Lombardia si dà il nome di cornisi a quel canaletto che raccoglie il sugo del letame.

<sup>(3)</sup> Lordure. Dal dialetto milanese bordeghà, insudiciare.

la pena sia de quello che accusa et l'altra mitade del comune de Milano e ciaschaduno possa accusare.

Como se deno tore via li destri (1) e magolci. CAP. XVIII.

Como zo sia che li destri e magolci ne la cita faciano amorbare l'airo fu ordenato che le aque le quale da le piaze decorrano ne le case de li privati e li fano destri e magolci siano reducte al fossato o vero al Nerono o al Seveso per quella via per la quale melio e più facilmente la possa decorrere, e ch'el potestate et li soy judice, e lo judice de le strate et li d.<sup>ni</sup> Sesi e ciaschaduno de loro sotto la pena de libre dece de tercioli per ciaschaduna volta la qual sarano richiesti siano tegnuti ad exequire le predicte cose, e questo possa fare quelli ne le quale case sono tali destri e magolci: e questo sia facto a le spese de quilli ne le quale case sono li dicti destri e magolci, che domandarano tal cose essere facte, e con minore damno de li altri che se possa fare.

Como nesuno possa butare in piaza alchuna cosa brodega fora de casa o de lobia. CAP. XIX.

Se fora de casa o vero lobia (2) de alchuno sara butado o vero spantegato (3) alchuna cosa brodega (4) sia

<sup>(1)</sup> Destro fu adoperato anche dal Berni e dal Bellincione per latrina. Magole nel dialetto milanese vale stagno, pantano. Negli statuti inediti del 1396 fu latinizzata questa voce e si trova il cap. 256: De cloachis et magolciis removendis.

<sup>(2)</sup> Lobia, dal latino barbaro laubia: voce del dialetto milanese, vale loggia.

<sup>(3)</sup> Dal dialetto milanese, spantegà: spargere.

<sup>(4)</sup> Dal dialetto milanese: sudicia.

condemnato quello el qual sta in quella tal casa in soldi sesanta de tercioli tuta volta che sarà trovato essere contrafacto e ciaschaduno possa accusare e la mitade de la condemnatione sia del comune de Milano e l'altra de lo accusatore. Sia però licito a ciaschaduno senza pena alchuna havere e tegnire li cornisi e ariati (1) per li quali laqua pluviana el coraducio (2) de quella casa possa decorrere et vada ne le vie publiche.

Como nesuno possu tegnire ledame ne le vie publiche. CAP. XX.

Nesuno tegna ne lassa tegnire ne le vie publiche alchuno ledame o vero alchuna altra cosa putrida ultra tri dì: et chi harà contrafacto sia condemnato per ciaschaduna volta in lire cento de tercioli.

Como nesuno possa scortegare cavali ne la citade. CAP. XXI.

Nesuna persona debia scortigare cavalli o vero cavalle mullo o mulla asino o asina cane o gatte apresso a la citade de Milano per uno miliaro nè altro ne le strate publiche, nè apresso a quelle sotto la pena et bano (3) de soldi cento de tercioli, e se fusse ne la cittade o borghi in libre vintacinque de tercioli per ciaschaduna volta e ciaschaduno possa accusare e habia la mitade e lo potestate e ciaschaduno de li soy judici

(3) Bano: bando, multa.

<sup>(1)</sup> Credo derivi da *rianna*, voce del dialetto milanese che vale rigo d'acqua. Rianna della gronda: il piovitoio, lo stillicidio.

<sup>(2)</sup> Coraducio. Colature. Negli Statuti del 1396 si trova scoraducium in questo stesso senso. Probabilmente viene dal latino corrodere.

possa e debia contra li predicti e chaduno de loro inquisire procedere e condemnare.

Como le pelle e coramo non possano essere raspadi nè lavati nel fosso de la citade. CAP. XXII.

Nesuno lava ne facia lavare ne raspa ne facia raspare nel fossato de la citade de Milano covri pelle ne carte, ne adaqua ne facia adaquare in quello fosso canevo ne lino, ne li porta dentro alchuna bestia morta, ne alchuna altra cosa marza ne che puza ne li facia decorrere alchuni destri ne tengiorie (1) o confectoria de corami nel dicto fosso; se non in tanto che se trovasse esserli stato dato licentia o vero che ne lo avenire li fudesse dato licentia per la dominatione de Milano o vero per quello che altramente habia possanza e baylia de dare licentia et chi hara contrafacto sia condemnato in soldi cento de tercioli per ciaschaduna volta. E chaduno possa accusare e la mitade de la condemnatione sia de quello che accusa e l'altra del comune de Milano. E le predicte cose li d. ni Sesi et lo officiale de le strate siano tenuti a inquirirli e vetarli, e ch'el vicario del potestate le predicte cose sia tenuto ogni mese fare inquirirli punirli e condemnarli: sotto pena de libre vintacinque de tercioli del suo salario per chaduna volta.

> Como non se possa solassare li cavalli ne le vie publiche. CAP. XXIII.

Niuno debia solassare alchuno cavallo ne alchuna bestia ne le vie publiche, e se alchuno hara contrafacto sia condennato in libre dece de tercioli per chaduna

(1) Tengiorie dal milanese ting: tingere.

volta e ciaschaduna persona possa accusare. E habia le due parte de la condemnatione e la terza parte sia del Comune de Milano, et chaduno judice sia tenuto a procedere senza alchuno processo o condemnatione.

Como non se possa fare romentarii (1) ne carbono ne la cittade de Milano. CAP. XXIV.

Nesuno facia romentarii ne arda feza (2) ne facia carbono ne la citade de Milano, ne anche apresso a le porte de la citade per una balestrada, e chi hara contrafacto sia condemnato in soldi cento de tercioli, et ciaschaduno possa accusare e la mita sia de lo accusatore e l'altra del comune de Milano.

Como se debbe fare li destri del comune de Milano. CAP. XXV.

Li destri del comune de Milano se faciano et se deno fare in quella parte ne la quale parira a lo officio de le provisione et li altri destri quali se farano debbono essere facti si profundi che habiano casone de rendere mancho puza che se po. E questo se ha a fare per lo officio de li d.<sup>ni</sup> Sesi et officiali de le strate, e ciaschaduno de loro sotto la pena de libra cinquanta de tercioli.

De la pena de quello che occupa o vero edifica sopra el fondo del comune. CAP. XXVI.

A nesuno quale havesse occupato el fondo del comune de Milano sopra edificando o vero per altro modo

(2) Feza, dal milanese fescia: feccia.

<sup>(1)</sup> I contadini lombardi chiamano roment il mucchio delle pule del grano allorchè v'hanno dato il fuoco per ridurlo in cenere. Vedi il Diz. del Cherubini. È ripetuta questa voce più sotto al cap. 97.

intrando o per altro modo tenendolo occupato, se de questo se ne ha ricordo li sia facto ragione in causa civile per fine a tanto che habia certificato li d. ni Sesi presidenti a la Camera et officiali de le strate luy esser intrato in tal fondo o vero per altro detenirlo occupato, et dica essere apparegiato per ragione de quello fondo far la debita pensione al comune de Milano. E se molto nocesse al publico uso tale occupatione sia remissa a lo arbitrio de D. lo Potestate del comune de Milano in fine a tanto che sia facta la restitutione al comune de Milano de tal fondo si occupato. Simile pena sia facta a quello el quale alchuna cosa de le sopradicte o alchuna altra cosa havesse occupata del comune di Milano, et ultra sia condemnato in libre ventacinque de tercioli da essere pagati al comune de Milano se non la denuntiato a li d.ni Sesi sopra dicta occupatione infra trenta dì da essere numerati dal dì de tale occupatione.

#### De quello medesmo. CAP. XXVII.

Se al sarà alchuna persona collegio o universitade la qual havesse tenuto secreto, o ne lo avenire tegnerà secreto ficti ragione o altre cose o ragione per le quale quello ficto ch' el soleva fare al comune de Milano o havesse tegnute quelle cose per le quali quelli tal ficti siano occulti: li quali tocasseno o vero tocharano al comune, o vero fosse de uso havere, o havesse tegnuto cose o ragione per li quali quello ficto era de uso essere facto al comune de Milano: sia tegnuto a pagare quelli tali ficti passati al comune de Milano infra dece dì dal tempo de la publicatione de questi statuti sotto la pena del dopio. E passati quelli deci dì sia licito a chaduna persona si publica come privata accusare tuti

coloro li quali quelli ficti rasone et cose havesseno tegnuto secreto, o ne lo avenire tegnarano secreto et chaduno contrafaciente sia condemnato in libre dece de tercioli: la qual mitade del ficto e condemnatione pervegna nel comune de Milano e l'altra mitade ne lo accusatore.

Como non se possa portare puza alchuna ne le ca rote ne su lo pasque de S.º Ambrosio. CAP. XXVIII.

Li meseri Sesi et officiali de le strate e caduno de loro siano tenuti et debeno fare che nesuno paltano o vero puza o animal morto sia conducto portato o stracinato ne le ca rote (1) ne su lo pasque (9) de sancto Ambrosio (3) in brolio, ne in altra parte infra la cità e che nesuno moltizo (4) sia metudo ne le strate publiche ne in cimiterii de le giese ne sopra de quelli se destendano le pelle cavate fora de quelli molticii.

- (1) Luogo così denominato perchè ivi erano le rovine delle case dei Torriani state saccheggiate ed incendiate nel 1311, al dire del Fiamma e di Ferreto Vicentino (R. I. S., tom. IX, col. 1062). La chiesa di S. Giovanni alle Case Rotte fu fabbricata su piccola parte di quell'area.
- (2) Dal latino pasquum: pascolo. Erano pubblici. Presso Como tal voce fu conservata ad un pascolo di diritto comune, Prà Pasquè.
- (3) Riporto un brano della Cronica extravagans di Galvano Fiamma, che è il solo storico che ci dia notizia di questa chiesa. Gottofredo da Bussero che parlò di tutte le chiese ed altari della diocesi di Milano, non disse nulla di quelle dedicate a S. Ambrogio: forse intendeva farne un lavoro parziale.
  - « Cap. 24. Quid sit broletum cum sex portis et palatiis et turri.
- ...Quarta dicitur porta Orientalis sive porta Sancti Ambroxii quia sub 
  » capella Sancti Ambroxii situatur. Dicitur etiam porta piscium quia ibi
- » sunt nundine piscium ..... In medio (broleti) per traversum est pala-
- » tium magnum valde. In parte orientali est palatium longum quantum
- se extendit quadratum muri, ibi sunt sale, camere, atria pro persona
   potestatis et familia, ibi est capela Sancti Ambroxii. (Codice nella Bibl. Ambrosiana).
  - (4) Moltizo vale molticcio; ma qui concia delle pelli.

Como li processi et condemnatione del judice de le strate e aque siano facte in scripto, et segundo l'ordine de la ragione. CAP. XXIX.

Tale la condemnatione bandi, mulcte, comandamenti, executione e tuti li altri processi de qual condictione et modo se sia, li quali furono facte per lo judice o vero officiale de le strate o di ponti e de aque signo facte secundo l'ordine, et dispositione de la ragione e per scriptura solemne. E siano registrati nel libro de li acti del notaro de quello officio: altramente non vogliano ne tegnano per alchuno modo. Salvo ne li casi in li quali specialmente per li statuti metuti nel presente libro e altramente ordinato. E la pecunia la quale per cagione de quello officio o vero officii sarà scossa sia pagata al canevaro del comune de Milano overo al tesorero o banchero deputato o da si deputadi a ricevere le altre condemnatione o vero dinari del comune de Milano. E se sarà contrafacto sia condemnato e punito l'officiale de le strate o vero de ponti o aque in tre volte tanto de quello hara altramente proceduto o scosso anchora durante il suo officio, e niente di mancho sia tenuto a conservare il comune de Milano senza damno de tale condemnatione bandi mulcte comandamenti executione et processi.

Como se pò condurre aqua apresso alchuna strata.

CAP. XXX.

Caduna persona voglia che se sia e de qual conditione se sia menando alchuna aqua per alchuni fossati arento (1) alchuna strata sia tenuto e debia tale aqua

(1) Arento, derento, voce del dialetto milanese, vale vicine.

menarla longe dal fossato de la dicta strata o da la dicta strata per una zuchata al mancho, lassando il fossato de quella strata de tale conditione che li possa liberamente la dicta strata sorare (1). E se la terra infra la quale quella tale aqua debe essere conducta in quello modo como di sopra non fusse de coluy che vole condurre dicta aqua che coluy el quale de chi fusse tale terra intra la quale se debbe condure laqua sia tenuto al conductore vendere et dare in quella quantità ne la quale possa condure dicta aqua per lo pretio per uno homo da bene o vero per più homini da bene declarando o vero tassando et a tute et per tute le predicte cose possa et vaglia il conducto de tale aqua per essere constretto a retrare quella aqua longe de la dicta strata talmente como e dicto de sopra. E quelli li quali havesseno li derento terre siano constretti a vendere al dicto condutore o vero al vojando condure tale aqua de quelle in tanta quantitade che possa fare in quelle el dicto conducto como è dicto di sopra. E questo per il judice de le strate o vero per uno altro a quale sarà hauto ricorso: le predicte cose non habiano però locho ne li fontanili li quali fusseno facti sopra alchune strate o vero apresso a quelle strate, se no in quelle parte de dicti fontanili ne le quale le aque de quelli andasseno di sopra le dicte strate.

Come non se debbe dare a ficto certe strate et prati del comune di Milano. CAP. XXXI.

Le strate publiche prati comuni de la cità de Milano piaze pasque et lochi ne li quali è consueto fare le fere

(1) Sorare, scaricare la pioggia caduta. Cherubini, Dis. Mil., traduce: sfiatare, evaporare, stillare, sudare.

o merchati non siane da mo in ante dacte a ficto; ne siano date a livello, ne se lasseno impazare (1), e quelle che sono impazate o vero de quilli che sia o no sia facto alchuna investitura siano spaciati, e tale investiture facte o quelle che se faranno ipso jure siano nulle, e non vagliano, ne siano observate. Ma quelle strate prati piaze pasque et lochi siano voydati (3) et reducti nel modo como de prima, e si voydati rimagneno sempre a li bisogni della utilitate comuna e publica e le predicte cose siano expedite et mandate in executione per l'officio de li domini Sesi e per l'officio de le strate e caduno de loro sotto la pena de ciaschaduno de quelli li quali non curasse de 20 fare con effecto o sarà negligente, de lib. vintacinque de tercioli : la mitade de la quale pena pervenga in lo accusatore e l'altra nel comune de Milano e caduno possa accusare.

Como se debbe spazare el brolio nel quale se fa el mercato de le bestie. CAP. XXXII.

#### El brolio (3) nel quale se fa el mercato de le bestie

(1) Impacciare: occupare.

(2) Dal dialetto milanese vojà, vuotare.

<sup>(3)</sup> Il Broglio apparteneva anticamente all'arcivescovo ed è quello spazio compreso fra la basilica di S. Stefano e quella di S. Nazaro. Nel latino barbaro brolium significava uno spazio cinto di muro con piante, come a dire un parco, giacchè vi si tenevano de'cervi. Ne'secoli bassi il mercato delle bestie si faceva sul piazzale che sta di fianco e di fronte alla basilica di S. Ambrogio, che allora era fuori delle mura: in seguito fu trasportato nel brolio, che così era chiamato per antonomasia il brolio grande dell'arcivescovo, circoscritto come dissi. Antonio Confalonieri che al principio del sec. XV compilò gli atti degli Arcivescovi di Milano, scrive: « Brolium ubi nunc feria sexta fiunt nundinae » (Cod. ms. nella Bibl. Ambrosiana). Ambrogio Bossi nel secolo XIV, nella sua cronaca Flos Florum dice: « Extra civitatem erat Brolium eius (archiepiscopi), » quod nunc intra civitatem inclusum est, ubi adhuc continue fiunt nun» dinae » (Ms. inedito della Bibl. Trivulzio).

sia spaciato e voydato et adeguato, e ne lo avenire non sia locato ad alchuni, ma sia tenuto inguale spaciato e voydo, et sia retornato nel stato como da prima: et le predicte cose siano expedite et mandate ad effecto per lo vicario de l'officio de le provisione et per l'officiale de le strate e chaduno de loro.

Como se debbe spaciare le ca rotte. CAP. XXXIII.

La strata la qual è dal coperto de sancto Fidele (1) andando per le case rotte fine a la strata mastra per la quale se va a Porta Nova verso il broletto sia alargata et siano tolte via tute le occupatione facte talmente che la strata sia larga per sese zuchate almancho ultra il fossato per el quale l'aqua decorre andando verso la strata de Porta horientale, e questo non obstante alchuna locatione facta da qui in dietro per l'officio de li d. Sesi de la camera o per alchuno altro, et che ne lo avenire non se possa fare de le predicte cose locatione alchuna.

Como non se possa menare nesuno rudo o puza nel pasquè de sancto Ambrosio. CAP. XXXIV.

Nesuno mena rudo paltano ne puza nel pasquè (9) de

- (1) Anticamente esisteva una chiesa detta di S. Maria in Solariolo, cui essendo stato cambiato il titolare, fu chiamata di S. Fedele. Di questo cambiamento di nome si ha indizio per la prima volta in una bolla di Papa Eugenio III datata da Vercelli il 3 marzo 1147, colla quale confermò il possesso di quella chiesa al monastero di S. Dionigi, « ...... confirmat ecclesiam S. Mariae in Solariolo, quae nunc S. Fidelis dicitur. » Essa aveva un portico, il quale viene ricordato dai nostri cronisti a proposito del tumulto avvenuto nel 1311, nel quale furono distrutte le case dei Torriani. S. Carlo, fattone fare il disegno dal Pellegrini, pose ai 5 di luglio 1569 la prima pietra della chiesa attuale.
- (2) Credo che qui si tratti non già della basilica di S. Ambrogio, ma della cappella vicino al broletto, e questo speciale provvedimento fu preso in vista del mercato del pesce che si teneva ivi vicino, nel luogo che ancora conserva il nome di Pescheria vecchia.

sancto Ambrosio sotto la pena de soldi sexanta de tercioli, e questo sia mandato in opera per l'officio de le strate, zoe per il judice de le strate.

De l'officio del judice de le strate da fare relassare le vie publiche et altre cose che perteneno a la republica. CAP. XXXV.

Lo officiale de le strate sia tenuto solicitamente curare che alchuna via publica o alchuna altra cosa che specta a la republica non sia occupata ne lassata occupata et sia spazata non obstante prescriptione di tempo, et quello per il debito del so officio notificare a li d. Sesi de la camera.

Como se debbe cassare certe condemnatione facte per lo judice de le strate. CAP. XXXVI.

Ne la provisione facta nel accellu a di xxiii de decembre se contene che certe condemnatione facte per il judice de le strate siano casse, et como in quella provisione se contene sia ferma e ne lo avenire sia observata e mandata ad effecto.

Anchora delo officio del judice de le strate. CAP. XXXVII.

Lo officiale de le strate sia tenuto a mandare ad effecto tutti li ordeni de le strate ponti e mondicie de la citate sotto la pena de lib. vintacinque de tercioli.

Como non se debbe spazare li destri ne la estade.

CAP. XXXVIII.

Nessuno destro sia spazato ne la citade de Milano da la festa de Pascha majore fine a la festa de sancto Michele sotto la pena de soldi sexanta de tercioli per a chadauna volta a ciaschaduno che contrafacesse.

De la puza del coyro et pelle. CAP. XXXIX.

Infra le porte de la citade non sia uncto pelle ne siano facte confecture de coyro ne de pelle, ne siano moltizado (1) pelle se no supra le aque corrente: sotto la pena de soldi sexanta de tercioli per chaduna volta che sarano trovati et siano constretti a partirsi. E questo sia facto per l'officiale de le strate infra l'anno da la publicatione de li presenti statuti sotto la pena de libre cinquanta de tercioli a lo officiale.

Como se debbe portare fora de la citade le cose che puzeno. CAP, XL.

El paltano ne altra cosa che puza non sia portato ne le strate ne lochi publici infra la citade sotto la predicta pena, ma siano portate fora de le citade ne li lochi apti a questo, e dove le cose che puzano sono portade. Et questo sia expedito per lo dicto officio.

Como se debbe revedere le strate e ponti. CAP. XLI.

Li magistri (2) del comune de Milano ogni sesi mesi siano tenuti et debano senza speranza de premio alchuno

(1) Moltizado pelle, cioè conciate pelli.

<sup>(2)</sup> Qui appare chiaramente che esisteva l'ufficio degli Ingegneri comunali. Nè il Giulini, nè altri autori dicono quando venisse istituito. Non prima certo del 1311, giacchè in quell'anno Iacopo de Falconi giudice ed assessore di Matteo Visconti vicario imperiale eleggeva fra Iacopo da S. Celso, Alpino de Alemanni e Corradino da Limido ingegneri per istabilire i restauri da farsi alla Vecchiabbia. La sentenza su pubblicata dal Caroelli nelle sue Disquisitiones iuridicae.

o vero salario andare a vedere le strate e ponti del comune de Milano, et notificare li soy defecti a lo officio de le provisione et a li d.<sup>ni</sup> Sesi de la camera del comune de Milano, li quali officii e chaduno de loro siano tenuti, sotto la pena de libre vintacinque de tercioli, fare reformare tali defecti notificati per li dicti magistri; cura e solecitudine sie de lo officio de le strate.

De la quantità del ficto el quale debbe essere pagato al comune de Milano per quilli che teneno de le terre edificii rendite o vero usufructi del comune de Milano. CAP. XLII.

Caduno de qual stato et conditione se sia quale tegna o posseda o nel nome del quale se tegnesse o possedesse, o vero sarà tegnuto o posseduto, o la qual rendita o usufructo alchuno goda o usa o fruischa sì in edificii como altramente, e de terra che specta al comune de Milano ne la citade o ne li borghi o vero infra li corpi sancti de Milano el quale non pertenga a l'uso publico sia tenuto et debia ne lo avenire pagare ogni anno al comune de Milano per ficto e per rendita a computo de soldi duy de tercioli per chaduna tabula de terra edificata, e se non l'è edificata uno soldo de tercioli, et torre la investitura de quelli, o vero relassarli al dicto comune de Milano.

De la electione de l'officiale de le aque. CAP. XLIII.

Sia elezudo uno officiale forastero jurisperito el quale no habia altro officio et che debia soprastare a far che l'aqua de la Olona, Vedra, Naviglio, Nerono e Seveso continuamente corrano a la citade de Milano. E vedare che le aque de li dicti fiumi non siano tolte contra la forma de li statuti del comune de Milano, el quale sia anchora officiale de le altre aque del comune de Milano: quale officio dura per uno anno e non più, e passato el dicto anno sia sindicato e debia essere sindicato e sia tenuto a dare segurtade denanze a li sindacatori secundo la forma de li statuti facti sopra l'ordine del sindicare.

Como se debbe revedere e redure le roze e boche de l'aqua de la Olona. CAP. XLIV.

El judice de l'officio de le aque sia tenuto e debia como più presto el po vedere tute le roze o vero boche che inseno (1) fora del lecto de la Olona, e quelle farle redure al modo et ordine che se contene et è determinato ne li presenti statuti.

Como se debia fare segurtade per quelli li quali toleno l'aqua fora del lecto de la Olona CAP. XLV.

Nesuna persona possa relevare alchuna roza ne metere ne piantare alchuno incastro per el quale se possa cavare de l'aqua de la Olona per adaquare alchuni prati se non che prima habia satisfacto con bone segurtade nante al dicto officiale de libre cento de tercioli, de cavare dicta aqua ultra la forma de li presenti statuti, e chi hara contrafacto sia condemnato in soldi cinque de tercioli per chaduna perticha de prato la quale potesse essere adaquato per lo contrafaciente de dicta aqua per dicta roza o incastro. El notaro deputato a lo officio de le aque non possa tore per tute le remuneratione le quale

<sup>(1)</sup> Voce antiquata del dialetto milanese, che ora è adoperata con altro significato: vale escire.

se recerchano circha tale segurtade ultra soldi quatro de tercioli per chaduno che daga segurtade: non se recercha se non sema l'anno.

De la pena de coluy che tene la chiusa o vero obstaculo nel lecto de la Olona, CAP, XLVI.

Nesuna persona ossa ne presuma fare ne far fare ne havere ne tenire alchuna chiusa ne alchuno obstaculo nel lecto de la Olona per cavare de dicta aqua: e chi harà contrafacto sia condemnato per chaduna chiusa o vero obstaculo in libre cinquanta de tercioli. Salvo che questo statuto non habia locho ne li molini ne per casone de li molini tanto.

Come se debbe ordinare li incastri e conciarli de preda e de calcina per certo modo e mesura. Cap. XLVII.

Nessuna persona possa havere ne tenire sopra il lecto de l'Orona alchuna roza ne alchuno incastro, se non che quella roza o incastro havera il pe con le sue spalle de preda e de calcina alto dal fondo del lecto de la Olona per due terze d'uno brazo, al brazo de terra (1) o de legname, pigliando la mesura per mezo il dicto lecto de la Olona: e nesuna roza o bocha de roza se possa fare ne tenire sopra il dicto lecto per cavare de dicta aqua, la qual sia larga ultra braza doe e mezo al dicto brazo; e se alchuna bocha se trovasse essere larga ultra la dicta mesura sia reducta al modo predicto. E le predicte cose siano facte quando sarà prima conciato il lecto

<sup>(1)</sup> Il braccio di terra o legname era di 18 oncie, cioè più lungo di un terzo del braccio ordinario, come risulta da quanto è detto nei cap. 64 e 65 di questi Statuti, e quindi m. 0,892 e frazione.

de la Olona secundo la forma de li presenti statuti; e chi hara contrafacto sia condemnato in libre cinquanta de tercioli per chaduna volta.

### Como in alchune parte se debbe alargare il lecto de l'Orona, CAP. XLVIII.

Il lecto del fiume de l'Orona sia conviato dal locho de Cergiate (1) sino al locho de Castegnate, talmente ch'el dicto lecto sia largo in amplitudine almancho per braza dodeci, al brazo de terra o da legname, e quella larghezza sia facta da quella parte del dicto lecto che parirà a li magistri del comune de Milano, li quali magistri siano tenuti andare come più presto porano a examinare e vedere dicto lecto e determinare per quale e a de chi spese e in qual parte dicto lecto debia essere alargato.

# Como ne li quali di et hore sia licito a cavare de la aqua de la Olona. Cap. XLIX.

Sia licito a chaduna persona che ha alchuna bucha de rogia sopra il fiume de Olona secundo la forma de li presenti statuti, o habiendo per la forma de questi statuti de la dicta roza ragione de cavare o de fare cavare de l'aqua de l'Orona, cavare o far cavare de dicta aqua per adaquare li soy prati e terre, da l'ora del vespero de li dì del sabato fine a l'ora del vespero de le vigilie de la beata Vergine Maria, e de chaduno apostolo fine a l'ora del vespero de le loro

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

<sup>(1)</sup> Corchiate, villaggio sulla destra dell'Olona a 7 miglia. Castegnate, sulla sinistra di detto fiume a 19 miglia da Milano.

feste, e da l'ora del vespero de le zobia sancta fine al dì de la domenica sequente pose la festa de la pascha de resurrectione del nostro Signore miser Jesu Cristo a l'ora del vespero, e da l'ora del vespero de la vigilia de la nativitate del nostro Signore miser Jesu Cristo fine a la octava pose la festa de la nativitate a l'ora del vespero. E le predicte cose sono concesse el funo concedute potere essere facte como de sopra e questo senza pena alchuna e liberamente, ma ne li altri dì et hore a niuno sia licito cavare ne fare cavare de dicta aqua sotto la pena de soldi cinque de tercioli per perticha per chaduna volta, se non che altramente se trovasse expressamente esserli concesso per vigore de li presenti statuti.

# Como ne li tempi de piena chaduno possa cavare de l'aqua. Cap. L.

Ne li tempi de piena o de superfluitade de aqua sia lecito a chaduno che habia alchuna bocha de roza o rasone in aqua che decorra per quella dicta roza, secundo la forma de questi statuti cavare e far cavare de l'aqua de la Olona in chaduno di e nocte et hora, sà feriata como no e questo liberamente e sensa pena.

Como ne li tempi del sucto niuno possa cavare aqua anchora ne li di de festa. CAP. LI.

Ne li tempi del sucto non sia licito alchuna persona cavare ne fare cavare de l'aqua de la Olona in alchuni dì ne nocte ne hore, anchora sel fusse bene in dominica, o alchuna altra festa. E questo se per lo judice de le aque li sarà comandato e vietato a coloro che non

usano de dicta aqua per lo tempo che durarà alora dicto sucto e chi hara contrafacto sia condemnato in soldi cinque de tercioli per chaduna perticha e per chaduna volta.

Como quelli che cavano l'aqua de la Olona habieno uno soratore. CAP. LII.

Caduna persona la quale cavarà de l'aqua del fiume de la Olona sia tenuto et debia fare o haver uno soratore per il quale il coraduzo de dicta acqua possa retornare e retorna nel lecto de la Olona, nanzi che la azonza al tercio molino, siando da quella parte del lecto de dicta aqua de la quale se cava quella aqua. E questo dal locho de Parabiago in zoso verso il molino, e dal locho de Parabiago in suso ananze che la azonzia al quarto molino che è da quella parte del lecto de la dicta aqua, de la quale se cava dicta aqua, et chi harà contrafacto sia condemnato in soldi cinque de tercioli per chaduna pertica e per chaduna volta.

De la pena che se fa a quello che cava l'aqua de la Olona contra la forma de li presenti statuti. CAP. LIII.

Nesuna persona ossa ne presuma ne lo avenire cavare ne fare cavare de l'acqua de la Olona, altramente che como è concesso per la forma de li presenti statuti: e se alchuno harà contrafacto, o lo harà facto contrafare sia condemnato il malfactore o quello che farà fare il male in soldi cinque de tercioli per chaduna perticha, e se intenda chaduno havere contrafacto: nel quale prato o terra sarà trovato correre l'aqua ne li dì o hore, altramente che como li sia concesso per forma de li presenti statuti.

Como se debbe ajutare il judice de le aque per le comune de le terre. CAP. LIV.

Le comune de li borghi lochi cassine molini vicini a tre milia apresso al lecto de la Olona siano tenuti e debiano se saranno domandati per parte del judice de le aque deputati andare con le zappe, badili e segure per spianare tuti li fossati per li quali potesse sorzere fora dicta aqua, e questo sotto la pena de soldi cento de tercioli per chaduno comune; el quale capitalo había locho se non una volta ogni anno. El qual judice del officio de le aque sia tenuto a far fare quello che se contene nel presente capitulo, a le spese de queltinhi quali harano le predicte rogie da spianare o vero sin caso da essere spianade, secundo la forma de li presenti statuti.

De la pena che se fa a quelli che cavano l'aqua de la Olona per proria possanza. CAR. L'Un 1966

Alcha a Malli

Se alchuna persona de quale conditione et stato sia el quale per sua possanza per forcia cavarà o farà cavare, o vero cavata tegnirà de l'aqua de la Ofona ultra la forma de li presenti statuti, sia condemnato in libre cinquanta de tercioli per chaduna volta. E ultra de zo il judice deputato a lo officio de le aque con lo adjutorio del potestate sia tenuto a fare arare con li bovi et arati li dicti soy prati per longo e per traverso talmente che più non pareno essere prati, et questo infra quindeci di proximi avenire doppo che ne harano noticia.

Como lo judice de le aque sia tegnuto a procedere sopra le accuse sporte denante a luy. CAP. LVI.

Lo judice deputato a lo officio de le aque sia tenuto

e debia a petitione de chaduno accusante alchuna persona che havesse facto contra la forma de li presenti statuti de le aque, procedere sopra le accuse denante a luy date, e sopra quelle fare le condemnatione secundo la forma de li presenti statuti. Se tale accuse sarano probate per sacramento de coluy che legiptimamente accusa e per uno testimonio degno de fede.

Como el judice de le aque è obligato a dare segurtade.

CAP. LVII.

Lo judice el quale sarà deputato a lo officio de le aque sia tenuto e debia fare bona segurtade anante a li d.<sup>ni</sup> Sesi de la camera del comune de Milano de libre cinquecento de tercioli de far il suo officio de le aque bene justamente e lialmente, e de non fare ne comettere alchuna falsitate ne bararia (1) nel dicto suo officio, e altramente non possa exercitare el dicto suo officio.

De lo officio del campè electo per li molinari de l'aqua de la Olona da Ro in 20s0. CAP. LVIII.

Lo campè electo per li molinari, o per lo consule de li molinari de l'aqua de la Olona da Ro e de za da Ro, s'el sarà confirmato per l'officio de la provisione habia baylia de accusare e denuntiare tuti quelli li quali a l'arà trovato havere facto o comisso contra li presenti statuti de le aque.

Como è licito a li molinari adaquare certe isolette. CAP. LIX.

Sia licito a li molinari adaquare le sue isolete,

(1) Bararia, dial. mil. Baratteria.

domente (1) che non siano più de cinque pertiche senza pena. Salvo ne li tempi de li sutti.

De la pena che se fa al judice de l'aqua negligente nel suo officio. CAP. LX.

Se lo judice deputato a lo officio de le aque sarà negligente nel suo officio, o altramente hara fallato, possa anchora durante il suo officio essere condemnato per caduno de li vicarii del signore de Milano, o per li d. <sup>ni</sup> Sesi de la camera del comune de Milano al suo arbitrio consciderata la negligentia o la qualità del facto.

De la pena se fa a chi offende il judice de le aque o camparo. CAP. LXI.

Nesuna persona ossa ne debia offendere ne fare offendere il judice deputato a lo officio de le aque, o alchuno campè de le aque, ne alchuni de loro impedire talmente che non possano quelli o chaduuo de loro exercitare il suo officio. E questo sotto la pena et bando a lo arbitrio de meser lo potestate: da esserli tolta considerata la qualità de le persone e del facto.

Como li molinari debeno tenire levati li incastri e le usciere de li canali de li molini aperte. CAP. LXII.

Caduno molinaro sia tenuto et debia quando a l'arà hauto la aqua al suo molino tenire levati li incastri et le usciere de li canali de li soy molini aperte, li quali sarano necessarii per lassar andare laqua per quello lecto

(1) Domente dal latino dum, purchè. Questa voce non si trova nei dizionari italiani.

e tanto che possano masnare, talmente che l'aqua liberamente possa correre per lo lecto de la Olona, e chi hara contrafacto sia condemnato per chaduna volta, e per chaduno incastro sarrato, o vero usciera sarrata in soldi trenta de tercioli.

Como se deno abassare li molini de le aque de la Olona, Seviso, Aqualonga, fontane de Aresio, Carraria e Romanino. Cap. LXIII.

Caduno molino de le aque de la Olona debia essere abassato a le spese de quelli de li quali sono tali molini, talmente che l'aqua liberamente corra a la cità de Milano a lo arbitrio de li magistrati del comune. Quello medesmo sia facto de li molini de li fiumi del Seveso, Aqualonga, fontane de Aresio, Carraria e Romanino et a questo siano constretti per lo judice deputato sopra le aque.

Como lo riale (1) de lo comune del locho de Parabiago debbe essere ordinato e mantenuto. CAP. LXIV.

Sia licito al comune e a la universitate del locho de Parabiago chaduni dì, nocte e hore sì feriato como no

(1) Nel dialetto milanese riaa: canale, rigagnolo, fossatello.

Se il Ch.<sup>mo</sup> Senatore Commendatore Elia Lombardini avesse avuto conoscenza di questi Statuti, avrebbe visto che la misura dell'acqua nei nostri canali era determinata con maggior precisione che non glie lo fecero supporre gli Statuti del 1396. Mi duole sinceramente di non aver esaminato prima d'ora questo prezioso codice e di non averne parlato con quel distinto ingegnere, perchè egli avrebbe potuto valersene e trarne profitto per la magnifica ed erudita Memoria, che lesse all'Istituto Lombardo nel 1860, Sull'origine e progresso della scienza idraulica nel Milamese ecc. Ivi a pag. 30 nella nota cita precisamente questo canale. Egli credette che al comune di Parabiago fosse stato concesso di cavare le sei once d'acqua dall'Olona dagli Statuti del 1396, mentre invece era già stata fatta tale concessione in questi del 1345. S'egli avesse avuto conoscenza di questi Statuti, avrebbe anche visto che il terzo di braccio era di

cavare e far cavare e usare de l'aqua del fiume de l'Orona per quello riale del dicto fiume per el quale sie lecito a cavare l'aqua con li ordeni de certi busi, e per questo ordine infrascripto, zoè: ch'el dicto comune facia tagliare o busare in una preda de marmoro o serizo talmente che dal dicto siume possa correre tanta aqua in quello riale che ascenda a la quantità de oncie sese, cioè una terza de uno brazo a brazo de terra o de legnamo, in longhezza del dicto buso, e meza quarta al dicto brazo in alteza de dicto buso, e che la dicta preda sia tagliata o busata, debia essere sarata a la bocha e sponda del lecto de l'Orona con bono muro facto de preda e de calcina, talmente ch'el dicto buso, o vero la via de quel dicto buso remagna alto dal fondo del dicto lecto de l'Orona per una tercia de uno brazo, la qual preda e muro si conciati nessuna singolare persona, comunità ne università ossa la dicta preda et tale ordine de cavare l'aqua removere ne far removere sotto la pena de libre cento de tercioli per chaduno malfactore e per chaduna volta e ultra de zo il malfactore, o quello che farà fare il male sia tenuto, a le sue spese, redure nel modo como de prima; in tal modo però che de dicta aqua non sia adaquato alchuno prato, e anche che dicta aqua doppo torna al lecto o canale del dicto fiume de la Olona.

Como lo riale del comune de Rò debbe essere ordinato e mantenuto. CAP. LXV.

Sia lecito al comune e a la universitade del locho o vero corte de Rò chaduno di nocte e hore si feriato

sei once, non già di quattro come egli credette. Ma chi poteva immaginare tale differenza fra il braccio ordinario ed il braccio di terra e di legname? È strano a dirsi, ma nessuno conosceva questi Statuti. Il diligentissimo Giulini ed in seguito il Verri parlarono bensì dei provvedimenti dati per le strade nel contade milanese, ma non citano Statuti.

como no cavare e far cavare e usare de l'acqua del siume de l'Orona per quello riale del dicto siume per el quale sia lecito cavare l'aqua con li ordeni de certi busi; e per questo ordine infrascripto cioè ch'el dicto comune facia taliare o busare in una preda de marmor o serizo talmente che dal dicto fiume possa correre tanta aqua in quello riale che ascenda a la quantità de oncie sese, cioè una tercia de uno brazo, a brazo de terra o de legnamo in longheza de dicto buso, e meza quarta al dicto brazo in alteza de dicto buso, e che la dicta preda si tagliata e busata debia essere sarrata a la bocha o sponda del lecto de la Olona con bono muro facto de preda e de calcina talmente ch'el dicto buso o vero la via de dicto buso remagna alto dal fundo del dicto lecto de la Olona per una tercia de uno brazo, la qual preda e muro si conciati nesuna singulare persona comunità ne università ossa la dicta preda et tale ordine de cavare l'acqua, removere ne far removere sotto la pena de libre cento de tercioli per chaduno malfactore e per chaduna volta: et ultra de ciò il malfactore o quello che farà fare il male sia tenuto, a le sue spese, redure nel modo como de prima. In tal modo però che de dicta aqua non sia adaquato alchuno prato, e anche che dicta aqua dopo torna al lecto o canale del dicto fiume de Olona.

De quelli li quali non pono essere campari ne officiali de l'aqua de la Olona. CAP. LXVI.

Nesuno el quale habia prati sopra il fiume de la Olona, o li quali prati siano adaquati de l'acqua del dicto fiume, ne alchuno so parente possa essere camparo, ne officiale del dicto fiume de la Olona; e ben che fusse facta la electione de quello, tale electione non valia.

1.31

Como certe boche de l'aque de l'Orona debbano essere bandezate e stopate. CAP. LXVII.

Se alchuna roza o bocha per la quale se cavasse o vero potesse essere cavata de l'aqua del fiume de la Olona ne lo avenire se trovasse il quale coraducio non retorna nel lecto mastro del fiume de la Olona nanze che la zonza al tercio molino, o vero segundo quello chè ordinato per la forma de li presenti statuti, che quella rozia o bocha sia bandezata (1), e debia essere sarata, et talmente stopata che da quella may possa essere cavata aqua, e questo capitulo sia mandato in opera per lo officiale de le aque como più presto el pò: domente ch'al lo facia infra duy mesi dal principio del suo officio. E le predicte cose non se intendono ne le roze de l'Ill. D. D. D. Signore de Milano.

Como se debbe fare e mantenire li ponti per quelli che hanno le boche de le roze sopra il fiume de la Olona. CAP. LXVIII.

Caduno el quale ha alchuna bocha de roza sopra il fiume de la Olona sia tenuto a fare e mantenire sopra la dicta bocha, e apresso al lecto del fiume de la Olona uno bono ponte e sufficiente, largo de tre bracia, a brazo de terra o de legnamo, e a fare e mantenere dicto ponte siano tenuti tuti quelli quali hanno utilitate de l'aqua che corre per la dicta roza; e questo sotto la pena de libre vintacinque de tercioli per chaduno de loro.

<sup>, (1)</sup> Voce fuor d'uso, che era probabilmente del dialetto milanese; e suppongo sia derivata da *banda*, sponda, e credo voglia significare: fare la ripa.

### Como se debbe multiplicare l'aqua nel lecto de la Olona. CAP. LXIX.

Sel se trova modo pel quale se possa multiplicare e agiongere aqua nel lecto vegio de la Olona, et appara a li magistri del comune de Milano, quella tal cosa essere bona e utile et possa essere mandata ad effecto, alora se facia quel cavamento o vero opera con la deliberatione de li savii quali sarano deputati a tal facto per lo vicario del Signore et officiale de la provisione.

Como se debbe remondare le fontane per multiplicare l'aqua del lecto de la Olona. Cap. LXX.

Lo officiale de le aque sia tenuto et debia quanto più presto el po, con il consilio e deliberatione de li Sesi, o Quatro (1), che hano li prati ne le valle de la Olona, fare remondare le fontane vegie e nove, de le quale alchuna aqua corra nel lecto de la Olona, in quelle parte ne le quale a loro parira essere melio aciò che l'aqua possa multiplicare e più abondantemente correre nel lecto de la Olona, che mò corra o nel passato sia corsa. E le predicte cose siano facte a le spese de quelli li quali hano li prati e molini a sopra el fiume de la Olona, e de le altre aque che inseno fora del lecto de la Olona: e ne lo avenire con lo consilio como e dicto de sopra debeno essere ogni anno remundate (2) e conciate.

<sup>(1)</sup> Chi fossero i Sei, su già detto nella nota al cap. 2. Credo che i quattro sossero i delegati speciali per l'Olona nominati a somiglianza di quei boni homines duo fratres et duo laici, che ai 28 novembre del 1971 furono delegati nel consilio tenuto ad frascatam domini potestatis dai capitani della Mota e della Credenza ad custodiendam aquam Vetabias et Ticinelli. Non ho però trovato quando questi per l'Olona surono istituiti.

<sup>(2)</sup> Remondate, cioè spurgate. Conciate vale riparate: in questo senso è voce antiquata del dialetto milanese.

E questo tocha a la cura et solicitudine del dicto officiale in quelle parte ne le quale sarà desponuto essere più utile per multiplicare l'aqua como è dicto de sopra: domente che le spese siano pagate, como de sopra, le quali spese deno essere compartite e divise per quello dicto officiale con el conselio de li predicti che hano li prati et molini sopra il dicto fiume como di sopra.

Como li lavande da fustagno, aze e pagni possano cavar aqua per la soa arte. CAP. LXXI.

Sia lecito a li lavandè da fustagno, de aze et altri pagni posseno cavare aqua per la soa arte in chaduno dì e tempo et in chaduna parte de la cita de li borghi e de li corpi santi, senza pena, cavare e tore fora chaduna aqua a loro necessaria o utile per fare la sua arte purche non usano dicta aqua per adaquare prati; e se alchuno cavasse o fesse cavare con ingano sia condemnato in soldi cinque de tercioli per chaduna volta e per chaduna perticha de prato che se adaquasso de quella aqua.

Como se debbe ellegere uno officiale e uno notaro so sopra certe aque. Cap. LXXII.

Sia elezudo per lo Vicario del officio de le provisione, e li dodeci de le provisione uno campè e uno notaro, quale campè e notaro cerchano e revedano se le aque del fiume del Seveso, Aqualonga, fontane de Areso, Carraria e Romanino sia cavata del lecto contra li statuti et ordeni del comune de Milano e sia scripti in uno quaderno de chi è la terra per la quale se mena l'aqua de quelli dicti fiumi e sia condemnato quello che

cavarà l'aqua in soldi cento de tercioli per chaduna volta, e sia creduto al sacramento de li dicti camparo et netaro con uno testimonio degno de fede. Salvo che al tempo del sutto el judice deputato a lo officio de le aque possa metterli magior pena: a li quali campò e notaro sia satisfacto la sua faticha senza salario per lo comune de Milano como se disponarà per lo officio de la provisione.

#### Del campè de l'aqua del Lambro. CAP. LXXIII.

Sia elezado per lo officio de le provisione uno campè quale sia campè e guardiano del Lambro da Carsensago (1) in sù: el quale sia pagato como era solito: e dal dosso de Carsenzago in zo non possa quel campè ne lo judice deputato a l'officie de le aque intronactersi de quella camparia ne aqua ne schodere alchuna cossa per casone de quella camparia.

Como el lecto del Seveso se de spaciare quando sarà bisogno. Cap. LXXIV.

El lecto del Sevise sia spazato e debia essere spazato quando sarà bisogno dal molino del monastero de Sancto Dionisio che è fora de porta Herientale fine al molino de di frati de la Columbetta (2), a quel tale lavorerio fiza facto a le spase de quelli de li quali sono le parti

<sup>. (</sup>t):Ora Crescenzago villaggio a 40miglia da Milano.

<sup>(3)</sup> I frati della Colombetta erane dell'ordine di S. Agostine e venivane auche detti della Misericordia. Tenevano uno spedale e distribuivane elemosine al poveri vergognosi. Incominciarono a chiamarsi della Colombetta al principio del sec. XIV. Avevano il lore convente presso S. Michele alla Chiusa, dove il Seveso si scarica nella Yedra, ed ivi presso stava il loro molino.

de quel dicto Seviso: e a questo debeno et possano essere constrecti per lo campè et notaro, li quali saranno posti et electi sepra la dicta aqua del Seviso: et a questo sia tenuto lo potestate, et li soy judici a dare a li dicti officiali grande adjutorio a le predicte cose: et sel se trovasse il lecto de quel predicto Seviso passare per la terra de alchuna comunitade a questa sia tenuta dicta comunitade. E lo judice de le aque per el debito del so officio sia tenuto a far fare le predicte cose quando serà di bisagno.

# Como se de mantenere et refare la ciusa del ponte de l'Archetto. Gas. LXXV.

La ciusa del ponte de l'Archeto (1) debe essere guardata et defesa per lo comune de Milano e per lo judice deputato a l'officio de le aque che non la sia guasta, e se la se guastasse, che tuti quelli li quali hano et participano alchuna utilitate de l'aqua la qual decorre per casone de dicto guastamento o roptura siano tenuti e debbeno essere constretti per lo judice de le aque a refare e a reintegrare dicta ciusa como de prima et ultra de ciò sia condemnato il malfactore in libre cinque de tercioli per chaduna volta. E le predicte cose che se conteneno nel presente capitulo non habiano locho ne li tempi de piena e de superfluitate de aqua: nel qual tempo se quella chiusa se rompesse et se guastasse

<sup>(1)</sup> Il ponte dell'Archetto, che conserva tattora il suo antico nome, trovasi presso il bivio delle due strade che a breve distanza dalla Certosa di Garignano conducono l'una a Varese, l'altra a Sesto Calende. La chiasa venne costrutta nel 1260 o poco prima, come appare dagli Statuti del Nerone che qui vengono in seguito pubblicati. Questo piccolo fiumicello entrava in città presse la pusterla delle Azze, ora distrutta, e che era ove sorge ora il Castello.

alhora tutti quelli li quali hanno utilitade de l'aqua del Nerono de la dicta ciusa in zo siano tenuti et se possano constrenzere a refare e reconciare dicta ciusa.

Como et ne li quali di et hore se possa cavare l'aqua dal Nerone. CAP. LXXVI.

Nesuno possa tore ne cavare ne far cavare del aqua del Nerone se non da l'hora del vespero ne li dì de sabato fine a l'hora del vespero de li dì de dominica et da l'hora del vespero de le vigilie de la Beata Vergene Maria e de chaduno apostolo fino al hora del vespero de chaduna de le loro feste, e da l'hora del vespero de la zobia sancta fine a l'hora del vespero de la dominica sequente pose la festa de Pasca de la resurrectione del Signore. E da l'hora del vespero de la vigilia de la Nativitate del Nostro Signore miser Jesu Xpo fine a la octava pose la festa de la dicta Nativitate a l'hora del vespero, e como ne li statuti de l'aqua de la Olona se contene; e se alchuno harà contrafacto sia condemnato in soldi venti de tercioli per chaduna volta.

Como se fa pena a chi cava aqua del Nerone se non l'ha incastri sciaseri. CAP. LXXVII.

Nesuna persona possa cavare ne far cavare aqua dal Nerone se non la apresso a casa l'incastro sgiassero (1), per il quale non lassasse andare fora dicta aqua; e se alchuno hara contrafacto sia condemnato per caduna volta in soldi sesanta de tercioli.

<sup>(1)</sup> Incastro sgiassero. Dal milanese sciasser, compatto. Si trova questa voce latinizzata nei sopracitati Statuti del 1260.

### Como se fa pena a quello che aciusasse il lecto de lo Nerone. CAP. LXXVIII.

Nesuno possa ciusare (1) il lecto del Nerone con pali o legni o terre aciò che l'aqua non possa correre a la citade de Milano. Et se alchuno harà contrafacto sia condemnato per chaduna volta in soldi quaranta de tercioli.

Como el lecto del Nerone sia tenuto spazato come è de uso. Car. LXXIX.

Caduno che sta sopra el dicto Nerone debia spazare e tenire spazato el lecto de la dicta aqua si largo como è de uso esser secundo la mesura data per lo comune de Milano la quale è a Sancta Trinitate (9); al termino da essere dato per lo judice de le aque sotto la pena de soldi vinti de terzoli per chaduna volta.

Como se de conciare el lecto del Nerone talmente che l'aqua sia alta per meso bracio. Cap. LXXX.

El lecto del Nerone talmente sia conciato e mantenuto che l'aqua sia alta in quel lecto per mezo bracio, a bracio de terra o de lignamo.

(1) Ciusare vale otturare. Vedi la 4.º nota degli Statuti del Nerone.

<sup>(2)</sup> S.º Trinità era un convento fuori di porta Comasina, o più esattamente fuori dalla pusteria delle Azze: prima dei Benedettini, pei degli Umiliati. Papa Innocenzo IV nel 1250 confermò a questi ultimi la donazione ad essi fattà di quel luogo da Leone da Perego Arcivescovo di Mitano. Quel monastero che ora più non esiste era precisamente fatto sul Nerone a poca distanza dalla città. Nella carta topografica unita alle Vicende di Milano porta il n.º 76, ed in quella del Giulini il 164. Si vede già negli Statuti del Nerone del 1260, che ivi era stata posta la misura fissata per la larghezza del canale.

Como se debbe havere uno soratore per chaduno che cava aqua dal Nerone. CAP. LXXXI.

Caduna persona che cavarà aqua o farà cavare de l'aqua del Nerone sia tenute e debia fare o havere uno soratore per il quale il coraduzo de la dicta aqua possa andare nel dicto lecto del Nerone nanze che la pervegna al secondo molino, che è da quella parte del lecto de la dicta aqua, da la quale se cavarà quella aqua; e chi harà contrafacto sia condemnato in soldi cento de tercioli per chaduna volta, e più non possa usare de dicta aqua.

Como non se possa adaquare lino nel Nerone apresso a la citade. CAP. LXXXII.

Non sia lecito alchuno homo adaquare lino nel dicto Nerone per uno miliaro apresso a la citade de Milano sotto la pena de soldi vinti de tercioli per chaduna volta.

De la electione et officio de li Savii per l'aqua del Nerone. CAP. LXXXIII.

Sia electi ogni anno sesi Savii sufficienti a questo officio che uno de loro debia andare con lo campè, o senza campè secundo che li piace a cerchare e vedere se alchuno facesse contra li presenti statuti de l'aqua del Nerone in tuto o in parte: et se trovarà essere contrafacto che quel malfactore sia condemnato in soldi venti de tercioli per chaduna volta che contrafarà.

De quello medesmo. CAP. LXXXIV.

Se li predicti sesi homeni o alchuno de loro trovasseno che lo campè del Nerone lassasse cavare la dicta aqua fraudolosamente, luy sapiandolo sia tenuto per sacramento accusare dicto campè nante al judice de l'officio de le aque, et quello campè sia condemnato como se debe condemnare quello el quale indebitamente cavasse la dicta aqua.

Como li molini del Nerone debono essere adequati e moderati. CAP. LXXXV.

Li molini che sono nel fiume del Nerone debbeno essere adequati et moderati a lo arbitrio de li magistri del comune de Milano.

Come l'aqua del Nerone debia correre a la città.

CAP. LXXXVI.

El judice deputato al officio de le acque sia tenuto et debia con ogni modo e bona fede dar opera che l'aqua del Nerone decorra o vero vada e decorra o vero andare possa liberamente a la cità de Milano. A quello che è o vero sarà campè sopra quella aqua facia et debia fare quella camparia bonamente, et quelle aque le quale correno o erano de uso correre o andare nel soprascritto fiume del Nerone corrano e vadano in quello dicto fiume, et specialmente l'aqua la quale se domanda la Publica e Rovorsela, e che in altro locho non corrano o fizano menate: e se alchuno dicte aque altramente che nel dicto fiume menasse sia tenuto il campè accusare il malfactore nante al judice de le aque: il malfactore sia condemnato in soldi vinti de tercioli per chaduna volta.

De l'officio del campè de l'aqua del Nerone. CAP. LXXXVII.

Fu ordenato che lo campè de l'aqua del Nerone possa e debia accusare caduni che facesseno contra li presenti statuti del Nerone o alchuni de loro denante al judice de le aque, tuta fiata che al trovasse che facesseno contra quelli statuti o alchuno de loro, e sia dato fede al sacramento del dicto accusatore con uno testimonio degno de fede: e il judice deputato a lo officio de le aque sia tegnuto sopra tale accuse sì date sporte e probate como de sopra fare le condemnatione.

De quelli li quali deno pagare le spese che se faranno per la ciusa del ponte de l'Archeto Nerono e Rovorsella. CAP. LXXXVIII.

Tuti e chaduno de la universalitade de li aziroli (1) et lavandè da fustagno et quelli li quali hano li campi sopra il lecto o ripa del Nerone, che hano utilità de l'aqua del Nerono e Rovorsella, et specialmente quelli che hano li molini sopra el lecto del Nerone o che siano ne la citade o no, siano tenuti e debbeno sostenire e pagare la sua parte de le spese, le quale sarano facte ne la ciusa del Nerono la qual è apresso al ponte de l'Archeto, e de le altre spese le quale se farano nel Nerono e Rovorsella et in defendere e mantenire quella aqua aciò che liberamente corra a la citade de Milano sì ne la ciusa como no: el judice de le aque sia tenuto a constrenzere chaduno de li predicti a pagare la sua parte de le predicte spese e s'el bisognasse fare una talia per casone de le predicte cose, o per alchune de quelle sia facta per li prudenti homeni che sarano deputati sopra de ciò per lo officiale de le provisione.

<sup>(1)</sup> Aziroli, azzaioli, così erano chiamati i lavoratori delle azze o accie di lino e canapa. Formavano una società e come tutte le altre arti avevano i loro consoli. Da loro presero nome una pusterla, un borgo ed una piazza, che erano ove ora sorge il castello e nelle sue vicinanze.

Como li lavande da fustagno debbeno tenire l'aqua ne li rozoli. CAP. LXXXIX.

Fu ordenato che li aziroli e lavandè da fustagno tegnano l'aqua la quale harano cavato fora del lecto del Nerone ne li soy rozoli et here (1) talmente che non insa de quelli rozoli se non la facesseno redure nel lecto del Nerone, e che non meneno o lassano quella aqua andare o correre per bracia dece apresso a la strata a la quale fu dicto la strata de Monacha. E se alchuno hara contrafacto sia condemnato in soldi vinti de tercioli per chaduna volta. E li lavandè de fustagno non possano trarre nè cavare de quella aqua fora del lecto se no quando hano fustagno o telle ne la hera o prati. E se harano contrafacto el campè possa accusare ogni volta per la quale havesseno facto il contrario. El judice de le strate sia tenuto quelli condemnare como de sopra.

Como se fa pena a quello el quale non volesse pagare la sua parte de le spese le quale fudesseno facte ver l'aqua del Nerone. CAP. XC.

Se alchuno se defendesse o recusasse de pagare la sua parte de le spese le quale ne lo avenire se farano per casone de l'aqua del Nerone e ciusa la quale è apresso al ponte del Archeto per defenderle e mantenirle o per altra casone de quelle aque non possa cavare de quella aqua nè havere alchuna utilitade per fine a tanto che l'abia pagato quello che debbe. E se al la cavasse el campè debbe accusare il malfactore como li altri che sono de sopra nominati e lo judice de le aque sia tenuto

(1) Rozofi, piccolo canaletto. Here, voce del dialette milanese, vale aia.

a condemnare tale malfactore accusato in soldi vinti de tercioli per caduna volta.

Como chaduna persona possa fare chaduno fossati e roze per le comune de le terre del contato per condure aque. Cap. XCI.

Caduna persona de la citate e contato de Milano possa e li sia lecito fare o fa fare chaduni fossati e roze per chaduno comune de borghi o lochi sì de zentilhomini como de vicini per condure aqua per adaquare le sue terre: quella persona faciando o faciando fare li fossati o roze pagando tuto quello che fura extimato valere quella terra la quale al occuparà per quelli cavamenti. E quello nel dopio che fura extimato dicta terra.

De l'aqua del Ticinello (1) o Naviglio del comune di Milano. CAP. XCII.

Nesuna persona voglia si sia e de quale conditione et stato sia possa nè debbe condure nè cavare nè fare

(1) Questo canale fu indistintamente chiamato Ticinello e Naviglio di Gazano. Nel calendario di San Giorgio, al 5 d'agosto, si ha la seguente annotazione: « Nonis MCLXXIX. Mediolanenses inceperunt navigium de · Gazano. · Nella cronichetta di Daniele De Comitibus Angleriae si troya pure tale notizia. Il Fiamma ha: « eodem anno Ticinellus fuit inceptus, » scilicet in MCLXXIX, anno III Algisii archiepiscopi mediolanensis. » In quel tempo il naviglio fu condetto soltanto fino a Gazano. Ambrogio Bosso nella cronaca Flos Florum (Codice inedito della Bibl. Trivulzio) ed il Corio dicono che fu incominciato nel 1177: ed il Fiamma, non ostante il passo sopracitato, in altro luogo lo dice egli pure incominciato nel 1177. Malgrado l'apparente contraddizione, la cosa è spiegabile. Nel 1177 fu incominciato un canale che poi fu abbandonato per dar mano all'attuale nel 1179. Vi sono ancora traccie di quel primo canale che chiamasi Pane perduto. Nel 1257 poi fu prolungato sino a Milano. Dice il Fiamma: « isto tempore navigium de Gazano fuit inceptum. » In una nota marginale antica, apposta al Codice originale degli Annales Mediolanenses, si leggeva sotto questo anno: « navilium decurrens ab Abbiate · Grasso Mediolanum fuit inceptum fodi. » Nel 1269 fu reso navigabile. condure nè far cavare per alchuno modo o ingegno aqua del fiume del Ticinello o vero Naviglio se no per legiptima et rasonevole licentia a quelli tali per lo comune de Milano facta, o da esser facta, e specialmente per quelli li quali segundo la forma de li statuti ordinamenti e provisione del comune de Milano è stato dato licentia quelli tali poter condurene e cavarne, e non per alchuni altri, alchuno modo causa o ingegnio: sotto la pena de libre cinquanta de tercioli a chaduno malfactore e per chaduna volta.

Anchora a declaratione de la quantitate de le aque quale deno uscire de quello naviglio hano declarato e certificato che li infra scripti fiumi quali da ver matina da parte del dicto naviglio intrano in quello, et che quilli quali hano rasone del dicto naviglio e a li quali è stato concesso et è legiptimamente per lo comune de Milano, in quelli fiumi intranti et ne le boche uscindo de quello naviglio posseno havere tanta aqua da la parte de sotto de quello dicto naviglio quanta ne li presenti statuti fu declarato.

# Li quali nomi de fiumi sono questi. CAP. XCIII.

El fiume de la Misgia el quale è da matina da parte del ponte de Vermezo dove è una bocha, la quale bocha sia et debia essere alta dal fundo del dicto naviglio verso il cielo per doe terze de uno bracio, a bracio de terra o de legnamo, e larga e longa talmente che l'aqua da lì possa decorrere in quantità sufficiente per duy royzini in arbitrio de li magistri del comune de Milano.

El fiume de la Barona de Gazano dove è una certa bocha la qual sia e debba essere alta dal fundo del dicto naviglio verso il celo per doe terze de uno brazo, a brazo de terra e de legnamo, e larga e longa talmente che l'aqua da lì possa decorrere in quantità sufficiente per uno royzeno in arbitrio de li magistri del comune de Milano.

El fiume de la Baiona da Luyrano dove è una certa bocha da matina da parte del locho de Trezano.

El fiume dove fu dicto a le Horonelle ultra il locho da Corsico da za dal ponte de Solcio, dove è una certa bocha la qual sia e debba essere alta dal fondo del lecto del naviglio verso il celo per doe terze de uno brazo a brazo de terra o de legnamo, e larga e longa talmente che l'aqua da lì possa decorrere in quantità sufficiente per duy royzini in arbitrio de li magistri del comune de Milano.

El fiume dove fu dicto al Refregio dove è una certa bocha o uno bevaregio apresso al locho de Corsicho la quale sia e debbe essere alta dal fundo del dicto naviglio verso il celo per doe terze de uno brazo a brazo de legnamo o de terra e larga e longa talmente che l'aqua possa da lì decorrere in quantitate sufficiente per duy royzini in arbitrio de li magistri del comune de Milano.

El fiume de Rostocano quale è de za dal locho del Roncheto dove è una certa bocha che sia et debbe essere alta dal fundo del dicto naviglio verso il celo per due tercie de uno brazo, a brazo da terra e de legnamo e larga e longa talmente che l'aqua da lì possa decorrere in quantità sufficiente per duy royzini. E questo se legiptimamente sarà provato potere ed avere de rasone havere tanta quantità d'aqua. Altramente quelli che godeno tale aque da la parte de sotto siano tenuti a pagare al comune de Milano per chaduno anno a computo de libre doe de tercioli per chaduna oncia de aqua la quale usasseno senza legiptima o privata rasone come de sopra,



e questo ultra onze vintiquatro de aqua del Ticinello quale onze vintiquatro de l'aqua del dicto Ticinello possa similmente decorrere del lecto del naviglio per le quale onze vintiquatro deno pagare ogni anno al comune de Milano libre quaranta de tercioli.

El fiume del Lambrello con la Mayrola el quale è apresso a sancto Eustorgio dove è una bocha o vero uno bevaregio sia et debba essere alta dal fundo del dicto naviglio verso il celo per doe tercie de uno bracio, a bracio de terra e de legnamo e larga e longa talmente che l'aqua da lì possa decorrere in quantità sufficiente per doy rozini in arbitrio de li magistri del comune de Milano.

Questi sono li nome de le boche le quale se pono cavare e derivare da l'aqua del naviglio: da quella bocha la quale è nel territorio de Boffalora exclusivamente verso Milano. CAP. XCIV.

In prima una bocha o sia roza la quale è nel territorio del locho de Terrezano da sira da parte del dicto locho, la quale decorre verso li prati li quali funo tegnuto per lo signore de Milano.

Anchora una bocha o sia roza la qual è da mezodì da parte del locho de Gazano e da sira da parte del ponte de Gazano, la qual è più apresso al soratore del comune de Milano, che è ultra el ponte de Gazano. E le predicte due boche che sono apresso siano et debeno essere alte dal fundo del lecto del naviglio verso il celo in quella mesura como sarà ordinato per li magistri del comune de Milano.

Anchora una bocha o vero corniso el quale Lanzarotto et fratelli de Robiano hano et teneno nel fiume del

Naviglio apresso al locho de Roncheto debba essere larga per uno bracio e doe tercie, e le solie de dicta bocha o cornise debbe essere alta per due tercie dal funto del lecto del fiume del Naviglio et alta quella bocha et expedita tuta da la dicta solia verso il celo senza alchuno obstaculo o impedimento, sì e talmente che da la dicta solia in su nesuno si sia metudo ne lassato obstaculo capello ne impedimento. E le spalle de dicta bocha debeno ingualmente intrare nel dicto fiume del dicto naviglio, sì et talmente che una spalla de la dicta bocha non intra nel fiume del dicto naviglio più che l'altra.

Anchera una bocha o vero corniso el qual è de za del locho de Roncheto e corre verso Bativacha sia et debba essere alta dal fundo del lecto del Naviglio verso il celo per due tercie de uno braccio, a braccio da terra et de legnamo e larga e longa talmente che l'aqua da li possa decorrere in quantità sufficiente per duy royzini in arbitrio de li magistri del comune de Milano.

Da queste boche o roze e cornisio posseno menare e cavare de l'aqua del Naviglio o Ticinello quelli li quali sono de uso a cavarla e anche li soy heredi ne le dicte boche o roze o cornisio pagando al comune de Milano per chaduna oncia de aqua a computo de libre doe per chaduna oncia de dicta aqua, se non ay mostrano legiptimamente havere rasone de menare dicta acqua senza alchuno pagamento de dinari.

La bocha o cornisio el quale se domanda el cornisio da Berna sia conciato per questo modo cioè ch'el nervile (1) del dicto cornisio sia alto dal fundo del lecto del Naviglio del comune de Milano verso il celo per

<sup>(1)</sup> Voce presa dal dialetto milanese. Nervi o navri vale incastro.

bracia tre, a bracio da legnamo e da terra. E ch'el dicto cornisio o bocha debbe essere facta de bono muro cioè de bone prede e calcina, e che desotto dal dicto cornisio li siano facte le scale de prede vive como è lo cornisio da Gazano, e queste cose a le spese de li frati de (1) Berna: el qual cornisio sì conciato e non altramente sia licito a li frati del capuzio de la casa de Berna cavare e far cavare in chaduni dì, nocte e hore sì li feriati come juridico de l'aqua del dicto naviglio per il dicto cornisio conciato nel predicto modo quelli pagando al comune de Milano a computo de libre doe de tercioli per chaduna oncia de dicta aqua se non mostrano legiptimamente havere rasone de condure e cavare la dicta aqua senza alchuno pagamento de dinari.

La bocha o cornisio che è metuto nel territorio del locho de Bofalora el qual fu dicto el cornisio de li Crivelli sia conzato per questo ordine cioè: ch'el nervile del dicto cornisio sia alto dal fondo del lecto del dicto Naviglio del comune de Milano verso il celo per bracia doe e questo a bracio de terra e de legnamo. E le soye del dicto cornisio sieno e ne lo avenire romagnano larghi quanti sono de usi et sono al presente, et ch'el dicto cornisio o bocha debia essere sarrata de bono muro zoe de bone prede e calcina. E che desotto dal dicto cornisio sia facte le scale de preda viva como è il cornisio da Gazano; e questo a le spese de quelli li quali utilitate de l'aqua che decorre per il dicto cornisio: quale cornisio sì conciato e non altramente sia licito a quelli li

<sup>(1)</sup> Papa Urbano III, della famiglia milanese de Crivelli, nel 1186 fondò nella chiesa di S. Giorgio di Brinate, ora Bernate presso il Ticino, già da lui fatta edificare, un capitolo di canonici dell'ordine di Sant'Agostino, come erano quelli di Carsenzago, ed assegnò loro una pingue dotazione di beni.

quali pono condure l'aqua per il dicto cornisio chaduno dì, nocte e hore sì feriati como juridici cavare e fare cavare de l'aqua del dicto naviglio da quello cornisio conciato nel modo de sopra. E de quella aqua farne la soa utilitade. E che quelli siano tenuti a pagare al comune de Milano a computo de libre doe de tercioli per chaduna oncia de la dicta acqua se ay non mostrano legiptimamente havere rasone de condure e de tore de dicta aqua senza alchuno pagamento de dinari.

Da la bocha de Berna in su exclusivamente tute le boche per le quale decorre o deriva aqua del fiume del Naviglio o Ticinello siano stopate et siano tenute stopate talmente che l'aqua non decorra ne possa derivare per quelle boche ne alchuna de loro. E le predicte cose non se intendono ne li soratori del comune de Milano.

Una bocha o vero soratore el quale fu dicto el soratore di Corbi sia mantenuta per il comume de Milano nel modo como è descripto del fiume del Lambrello per il quale sia pagato al comune de Milano ogni anno libre quaranta octo de tercioli per oncie ventiquatro de aqua del dicto Naviglio che corre per quello soratore. E questo per quelli li quali sono soliti a pagare dicti dinari o per li loro heredi.

Tuti li soratori o bovaregini (1) o boche del naviglio del comune de Milano de li quali qui de sotto se fa menzione siano conciati a le spese del comune de Milano como più presto se porà secundo la dispositione et ordine de li magistri del comune de Milano, per li quali soratori o bovaregini o boche o per alchuna de quelle non possa per alchuno modo cavare ne far cavare aqua del

<sup>(1)</sup> Credo che più correttamente dovrebbe scriversi beveragini. Erano laghetti praticati nel naviglio coll'allargarne le sponde e dando ad esse un pendio per cui potesse scendere il bestiame ad abbeverarsi.

Ticinello in alchuno tempo per alchuna persona collegio o universitade; ne de quelli soratori o bovaregini possa in alchuno modo de dicta aqua decorrere o insire se no per grande habundantia et superfluitade de aqua.

In prima la ciusa grande de Nosa la qual è apresso a la bocha grande.

La ciusa la quale è unde se dice a le porte de lavandera.

Uno soratore unde se dice . . . . . . . o da Casteno. Una bocha o soratore unde se dice a la Cicognera che è nel territorio de Turbigo.

Una bocha che è sotto el ponte de Paragnano.

Uno soratore de Sancto Andrea el quale è nel territorio de Cuzono o de Paragnano.

Una bocha unde se dice al Gambarono.

Una chiusa apresso a Gazano.

Uno soratore unde se dice al Modo tra Trezano e la Bonirola.

Uno boravegino unde se dice al ponte de Solcio.

Uno boravegino unde se dice a le Horonelle.

Uno boravegino unde se dice a la porta de Sancto Cristoforo.

Uno boravegino ch'è tra Corsicho e Roncheto.

Siano facte le porte sopra il fiume del Naviglio a le spese del comune de Milano larghe e grande et in quelle parte e como parirà a li magistri del comune de Milano aciò che nel tempo de la superfluitate de l'aqua, s'el sarà bisogno, l'aqua possa insire dal lecto del dicto naviglio.

De la electione et officio del campè del Ticinello o Naviglio. CAP. XCV.

Sia deputato per l'officio de le provisione uno campè el quale habia cura e guarda del fiume del Ticinello o del Naviglio, quale non habia a fare altro officio e che habia baylia de accusare e robare (1) chaduno che cavasse de l'aqua del dicto Naviglio o Ticinello contra la forma de li presenti statuti e chaduno quale havesse facto alchuna cosa nel dicto fiume contra la forma de quelli statuti. E habia per suo salario secundo che li sarà ordinato per lo signore de Milano o per lo officio de le provisione. Al qual camparo sia creduto e debbe essere creto quello che partenirà al suo officio e con lo suo sacramento e uno testimonio degno de fede.

De quelli che injustamente sono aggravati per casone de l'officio de le strate e aque. CAP. XCVI.

Se al acaderà alchuno comune, universitade o singular persona de la cità o contato de Milano essere preso, robato o altramente molestato ne la persona o cose injustamente per casone de l'officio de le strate o aque per quello che non è obligato a quello per il quale el sarà molestato como de sopra, o per quello ch'el se trovasse havere obedito nante tal graveza. Alora ne li predicti casi et caduno de quelli tale agravato non sia tenuto ad alchuno salario ne spesa ma liberamente et senza spesa sia conservato senza danno per li officiali de li dicti officii e de li loro potari et officiali et servitori sotto la pena a l'officiale che procede et che non observa le predicte cose per chaduna volta de libre dece de tercioli, et al so notaro libre tre de tercioli e lo servidore de soldi vinti de tercioli: et chadano possa accusare e habia la mità et sia stato al sacramento de coluy con uno testimonio degno de fede: e caduno judice in Milano ad

<sup>(1)</sup> Robare vale prendere de iure. Qui vale per arrestare. Negli Statuti di Como del 1971 trovasi pure adoperata questa vece in questo sense.

instantia de lo aggravato accusante questo statuto sia mandato ad effecto.

Como non se possono fare li romente. CAP. XCVII.

Nesuna persona de qual conditione e stato sia ossa ne presuma fare o fa fare havere o tenire alchuno romente (1) ne la cità o apresso a la cità o in alchuno de li borghi de Milano per tre milia sotto la pena de libre vinticinque de tercioli per chaduna volta et per chaduno malfactore. E chaduno possa el malfactore accusare e denuntiare e habia la tercia parte de la condemnatione o vero de la predicta pena e che quella pena se possa e debia scodere senza alchuna condemnatione o processo de essere facto sopra tal cosa.

Anchora fu ordenato ben che segundo la forma de li statuti del comune de Milano che niente ne rudo ne terrazo ne ledame ne rottamo sia butato in piaza sotto la pena a quello apresso al quale li sarà trovato, se no altramente appare del malfactore libre tre de imperiali. E che a la dicta pena sia tenuto il mesere de la casa da la qual sarà butato o portato.

Como in broleto non se venda carne ne pesso, farina ne molte altre cose. CAP. CXVIII.

in pena a l'officiale, che procede et aim acc abserva de

Nesuno ne lo avenire se demora ne presuma de demorarsi nel broleto novo (2) del comune de Milano per vendere carne frescha ne salata, formagio, pesso ne salato

<sup>(1)</sup> Vedi la nota al cap. 24.

<sup>(2)</sup> Il vecchio broletto era sull'area attualmente occupata dal palazzo di corte. Il nuovo è quel fabbricato che è nel mezzo della piazza dei Mercanti e serve all'archivio notarile.

ne frescho, fruyte, plante, radice, farina, seme, ferrareze, carte, papero, piatelli ne scudelle, fodre ne pellize, ne alchuna altra cosa de qual condictione e stato sia, sotto la pena a chaduno malfactore de soldi vinti de tercioli.

Como se debba fare comandamento che se conciano le strate. CAP. XCIX.

Sia facto comandamento generale a chaduna persona, comune, collegio e universitade del destreto e dioceso e jurisdictione de Milano de reformare et mantenire le strade o vero le squadre de le strate sì che a nesuno per alchuno modo li zova privilegio ne prerogativa.

De quelli li quali sono obligati a la refectione et mantenimento de li ponti. CAP. C.

Nel nome del Signore. Mille trecento cinquantaduy, indictione quinta, nel dì de sabbato ch'è l'ultimo dì del mese de decembre li prudenti homini como de sopra hano provisto ordinato e reformato, e se provedeno ordenano e reformano: che chaduni li quali hano et participano alchuna utilitate de alchuna aqua o de alchune aque sopra le quale siano et debbeno essere molti ponti, siano tenuti e debbeno li dicti ponti refare e mantenere a le soe proprie spese, non obstante che ne li registri del comune de Milano se contene che li dicti ponti debbeno essere refacti e mantenuti per lo comune de Milano. A li quali registri derogano e voleno che siano derogati, e se sopra alchuna aqua o aque li siano alcuni ponti, che quelli che godeno de l'aqua dal primo ponte fine al segundo siano tenuti a la refectione del primo ponte,

e quelli che godeno l'aqua dal segundo ponte fine al tercio siano tenuti a la refactione del segundo ponte; e quelli che godeno l'aqua dal tercio ponte fine al quarto siano tenuti a la refactione del tercio ponte, e quelli che godeno l'aqua del quarto ponte in zoso se non li è altro ponte siano tenuti a la refactione del quarto ponte, e si de caduno salvo e reservato che quilli che godeno l'aqua dal ponte de Carsenzago fine al ponte de la riva di Guarrini siano tenuti a la refactione et mantenimento del ponte de mezo da Lambra che è sopra la strata da Pioltelo: e questo perchè el dicto ponte da Carsenzago fin mantenuto per li frati da Carsenzago per certi pacti facti et contracti tra quelli dicti frati e canonici e lo comune de Milano.

# STATUTA NERONIS

~~~~

In nomine Domini millesimo ducentesimo sexagesimo. Haec sunt statuta seu ordinamenta facta per dominos abbates Sanctorum Ambrosii et Simpliciani et per dominum prepositum Sancte Trinitatis et dominum magistrum de Sancto Simpliciano et dominos Manfredum de Legnano et Ascherium Iudicem et Guillelmum de Piotello et Petrum de Cadenate et Castellum de Birago et Nazarium Ariboldum consules de Aizarolis (1) Mediolani ad hoc ellectos ex voluntate omnium illorum qui fecerunt expensas in clusa quae est modo facta prope pontem Archeti. Quae statuta et ordinamenta fecerunt concorditer secundum quod eis videtur melius ad hoc quod aqua Neronis valeat fluere ad civitatem Mediolani per lectum secundum quod consuevit, ad hoc ne derivetur ab aliqua persona contra ius.

In primis statuerunt et ordinaverunt quod clusa quae modo facta est prope pontem Archeti debeat guardari et tensari (3) per homines habitantes prope dictam clusam

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Sugli azzaroli veggasi quanto fu detto nella nota al cap. 88.

<sup>(2)</sup> Tensari vale difendere secondo il Ducange. L'arciprete Maurizio Monti nel suo Dizionario Comasco vorrebbe significasse riparare con muro o siepe. Può stare che tal vece abbia tutti e due questi significati, giacchè trattasi sempre di difesa. Credo però che in questo luogo dobba stare l'interpretazione del Ducange.

usque ad miliarium unum ad hoc ne dicta clusa devastetur nec derupetur malo modo et ordine, et si devasteretur et deruperetur quod omnes illi homines qui habitant prope dictam clusam usque ad miliarium unum debeant et teneantur consignare malefactorem seu malefactores in fortia comunis Mediolani: et sive non consignarent quod debeant et teneantur ad restitutionem de omni dampno dato et facto in dicta clusa.

Item statuerunt et ordinaverunt quod non liceat alicui homini derivare dictam aquam Neronis de lecto nisi in die sabati post nonas usque in die lune in mane et in die festi Apostolorum, et si quis contra hoc fecerit componat solidos xx terciolorum totiens quotiens contra hoc fecerit: medietas cuius penae sit comunis Mediolani, et alia medietas camparii dicti Neronis. Salvo si fieret superfluum ab aliqua persona de dicta aqua in suprascriptis diebus dominicis et Apostolorum ut allegatur quatuor sapientes viros qui provideant utilitati conctorum hominum qui fecerunt fieri dictum laborerium nisi fuerit occasione plenae.

Item statuerunt et ordinaverunt quod non liceat alicui homini derivare dictam aquam in suprascriptis diebus dominicis et Apostolorum nisi habent bonum incastrum et sgiasarum (1), quod non dimitat derivare dictam aquam nisi in suprascriptis diebus dominicis et Apostolorum: et si quis contra hoc fecerit componat solidos ex terciolorum totiens quotiens contra hoc fecerit: medietas cuius penae sit comunis Mediolani et alia medietas camparii.

Item statuerunt et ordinaverunt quod non liceat alicui

<sup>(1)</sup> Sgiasserum è voce del dialetto milanese latinizzata, vale compatto. Vedi la nota al cap. 77. Questa voce manca tanto nel dizionario del Ducange, che in quello del Carpentier.

homini adclusare (1) lectum Neronis de pallis neque de incastris, nec de ligneis, neque de terra ad hoc quod dicta aqua valeat venire ad civitatem Mediolani sine aliquo impedimento, et si quis contra hoc fecerit componat solidos xL terciolorum totiens quotiens contra hoc fecerit, medietas cuius penae sit comunis Mediolani et alia medietas camparii suprascripti Neronis.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quilibet homo qui habet super dictum Neronum debcat spazare et spazari facere et spazatum tenere lectum dictae aquae tam amplum ut consuevit esse secundum mensuram datam per comunem Mediolani, quae est ad Sanctam Trinitatem (3), et ad hoc ad terminum datum per antianos ad hoc deputatos: et si quis contra hoc fecerit componat sol. xx terciolorum totiens quotiens contra hoc fecerit, medietas cuius penae sit comunis Mediolani et alia medietas sit de antianis ad hoc deputatis.

Item statuerunt et ordinaverunt quod non liceat alicui homini adaquare linum in dicto Nerono a miliario uno prope civitatem Mediolani: et si quis contra hoc fecerit componat solidos x terciolorum totiens quotiens contra hoc fecerit, medietas cuius penae sit comunis Mediolani et alia medietas sit camparii.

Item statuerunt et ordinaverunt quod allegatur omni anno camparium unum qui debeat acusare si quis contra hoc faceret in toto nec in parte. Qui camparius debeat allegi secundum voluntatem illorum hominum qui fecerunt fieri dictum laborerium: qui camparius teneatur

<sup>(1)</sup> Adclusare: clusam facere seu aggerem construere quo concluduntur aquae: così dice il Carpentier. Alla Rubr. 367 degli Statuti di Modena si trova: Et si pons factus non fuerit, licitum sit cuilibet volenti acclusare sossatum, vel canalem vel viam.

<sup>(2)</sup> Vedi la nota al cap. 79.

per sacramentum acusare si quis faceret contra ista statuta in toto nec in parte.

Item statuerunt quod non liceat alicui homini derivare dictam aquam occazione trahendi in aliquam partem si dicta aqua non redit postea ad lectum, et si quis contra hoc fecerit componat solidos xx terciolorum totiens quotiens contra hoc fecerit, medietas cuius penae sit comunis Mediolani et alia medietas camparii.

Item statuerunt quod legatur omni anno sex sapientes viros de illis qui fecerunt fieri dictum laborerium, unus quorum debeat ire omni die cum campario vel sine campario ad eorum voluntatem ad cercandum et ad videndum si quis faceret contra ista statuta in toto nec in parte, et si inveniret aliquem contrafacientem quod debeat accusare, et pro caduco detur comuni Mediolani secundum quod in isto statuto continetur, medietas cuius penae sit comunis Mediolani et alia medietas accusatoris.

Item statuerunt si isti sex sapientes homines vel aliquis eorum inveniret quod dictus camparius dimitteret derivari dictam aquam fraudolose se sciente, quod teneantur per sacramentum acusare dictum camparium comuni Mediolani: et ille camparius teneatur illis penis quibus tenetur contrafacientes, medietas cuius penae sit comunis Mediolani et alia medietas accusatoris.

Item statuerunt et ordinaverunt quad molandina quae sunt in flumine Neronis debeant adequari et allivelari in arbitrio unius magistri.

- (1) Item statuerunt et ordinaverunt quod azarolli et dealbatores fustaneorum teneantur aquam quam trasserunt sive duxerunt de illo Nerone tenere in rozalibus suis et
- (1) Questo paragrafo nella carta originale è aggiunto dopo la sottoscrizione del notaio, ed è di carattere diverso ed, a quanto parmi, posteriore, ma non di molto.

areis, ita quod non exeat de illis rozalibus et areis, nisi redire eam facerent ad lectum veterem, et quod non ducant nec dimittant illam aquam ire seu fluere per brachia decem prope stractam de Monaca quae dicitur strata, et si quis contrafecerit componat nomine penae totiens quotiens contrafecerit solidos xx terciolorum: quorum sit medietas comunis Mediolani et alia medietas sit camparii, et quod dealbatores fustaneorum non possint trahere nec derivare illam aquam de lecto nisi quando habent fustaneos vel tellas in area vel prato: et si contrafecerint, camparius possit eos accuxare omni vice qua contrafecerunt. Et potestas teneatur eis auferre omni vice qua contrafecerunt sol. xx terciolorum pro quolibet, quorum sit medietas comunis Mediolani et alia camparii illius aquae.

Item dictum est de voluntate praedictorum statuentium quod praedicta omnia statuta jam facta et alia quae de caetero fierent omnia intelligantur facta sub hac forma, scilicet salvis praeceptis comunis Mediolani et rectorum et assessorum eius et consulatus, et statutis comunis Mediolani et ordinamentis et consuetudinibus praesentibus et futuris: ita quod praedictis servatis ultra illa praedicta statuta et ordinamenta locum habeant et alia quae fierent praedicta occaxione.

Ego Johannes de Socho notarius palatii comunis Mediolani jussu D.<sup>ni</sup> Nicholai de Melonibus judicis et assessoris D.<sup>ni</sup> Gandalioni de Dovera potestatis Mediolani firmavi et subscripsi hoc ordinamentum et statuta, salvis praeceptis praedicti potestatis et assessorum suorum et salvis statutis et consuetudinibus comunis Mediolani factis et quae de caetero fierent ut supra dictum est.

# **CHRONICON EXTRAVAGANS**

ET

# CHRONICON MAIUS

**AUCTORE** 

# GALVANEO FLAMMA

ORD. PRABDICATORUM

SCRIPTORE MEDIOLANENSI

A B

ANTONIO CERVTI

NUNC PRIMUM EDITA.

# CHRONICON MATHANAMANS

# CHRONICON MAIUS

state of the

SALVACED PLANUA

with the same of the same

DATE STORY

11/10/

Fra i più indefessi scrittori milanesi dei tempi di mezzo va merilamente annoverato Galvagno Fiamma, nato verso il 1283 da nobile e ricca famiglia, assai caro ai Visconti e loro ammiratore. Professò l'ordine dei frati predicatori nel monastero di S. Eustorgio in Milano, dove forse visse il più de' suoi giorni. Di lui l'Argelati enumera ben quindici scritti di vario argomento, e la fama della sua erudizione gli procurò, secondo che afferma il Piccinelli (1), le cattedre di S. Teologia, di Diritto canonico e di Medicina nell'Università di Pavia, cui tenne con non comune plauso de' numerosi suoi uditori, e quella di Filosofia morale nel suo cenobio, e visse caro a quanti era nota la virtù e la scienza sua, sin presso il 1344. De' suoi lavori conosciuti la maggior parte versa sulla storia milanese, narrata in cronache, di cui egli è l'eco fedele, sebben sovente manchevoli e non immuni da leggende favolose, nè acconsentite da una critica sagace e prudente, come per seguire il mal vezzo di que' tempi e per mancanza di fonti veridiche, accadde pressochè a tutti i vecchi cronisti, costretti ad attingere le notizie storiche a scrittori di dubbia fede ed alla credula tradizione popolare, che troppo si compiace del meraviglioso e di quanto a ragione o a torto crede ridondare a lustro del luogo natio. E veramente fu costume del Fiamma raccogliere le sue narrazioni da istorie anteriori da lui sovente citate, pel che non gli fu agevole evitare i difetti che in esse si riscontrano, e forse ne derivò una

<sup>(1)</sup> Ateneo de' Letterati milan. p. 232.

certa varietà di stile, favorita altresì dal contemporaneo accudire del buon frate ad intervalli a più lavori, ciò che sembra fosse a lui famigliare. Ma se a quell'indefesso scrittore non può aggiustarsi intera fede nella parte antica della storia da lui raccontata, nelle cose però de' suoi tempi, benchè qualche errore inevitabilmente vi si trovi, e frequenti sieno le ripetizioni e le discordanze, tante sono e interessanti e minute le notizie da lui tramandateci, che non possiamo non avere in gran pregio i suoi libri.

Due sole Cronache di lui pubblicò l'illustre Muratori (1), omettendone altre, che si leggono in un voluminoso codice membranaceo in foglio a due colonne della Biblioteca Ambrosiana, scritto dal milanese Pietro Ghioldi nel sec. XV, perchè a suo giudizio, di minore importanza, quali la Chronica extravagans, il Chronicon maius dedicata ad Azzone Visconti e condotta fino all'anno 1216, e la Politia novella. Per altro quell'instancabile erudito avea troppa abbondanza di svariati materiali e di cronache inedite con cui arricchire que' tanti suoi dotti volumi, da dover scegliere in quella quasi vergine selva di ricchezze letterarie da lui usufruttata pel primo, solo il fiore eletto di quel vastissimo emporio di scelta erudizione. Tranne la Politia novella, ove si narrano le antiche ma favolose origini di Milano, l'altre due contengono notizie accuratamente narrate intorno all'antichità ed ai fasti milanesi, che sebbene frammiste a racconti ribelli a severa critica, e deturpate dagli errori che v'innestò l'ignoranza o la trascuratezza de'copisti, pure ci porgono antiche memorie che, per sentenza dello stesso Muratori, invano si cercherebbero in altri scritti di tal natura, e che tornano a non piccolo vantaggio delle lettere nostre; sicchè quei due lavori, come gli altri tutti di quel cronista imparziale ed accurato, ad onta de' lor difetti, han diritto di ottenere dagli eruditi riconoscente accoglienza, ragion fatta altresì degli infiniti ostacoli incontrati da chi imprese in quei rozzi tempi a tessere la storia antica, e degli sforzi sostenuti per tramandarci attraverso le tenebre medievali, salvandole dalla dimenticanza, i fasti dell'antichità.

Io mi proposi di rendere di pubblica ragione quelle due Cronache, tenue manipolo raccolto nella spigolatura, sceverandone,

<sup>(1)</sup> Opusculum de rebus gestis ab Azone Vicecomite nei R. I. S. tom. XI, & Manipulus Florum in op. cit. tom. XII,

ov'è agevole, quanto sa di più indubbiamente leggendario e favoloso, e dalla *Cronaca maggiore* anche la parte anteriore all'invasione longobardica e ciò che è estraneo a noi, onde limitarne la troppa sua estensione. Valgami il buon volere, con che tentai di aggiungere una modesta pietra ai monumenti di storia italiana e specialmente milanese, che l'età nostra anche frammezzo al turbinìo ed ai disagi presenti va con amore e fatica raccogliendo.

Milano, nel giugno 4868.

ANT. CERUTI.

## GALVANEI FLAMMÆ

ORDINIS PRÆDICATORUM

#### CHRONICON EXTRAVAGANS

DE ANTIQUITATIBUS MEDIOLANI

Incipit Cronica Extravagans subalternata cronice galvagnine, quam edidit sive disputando determinavit ipse frater Galvagneus, de Antiquitatibus civitatis mediolanensis.

Sicut rethoris est persuadere, et philosophi per causam demonstrare, ita ystoriographi est dicta chronicarum simplici stillo contexere. Sed quia in cronicis multe insurgunt contrarietates, et diversi diversa de eadem ystoria conscripserunt; ideo ego frater Galvagneus de la Flama ordinis predicatorum, sacre theologie lector, qui magnam chronicam scripsi de actibus civitatis Mediolani, ubi multi michi contradicere incipiunt, aliquas questiones disputare proposui, ut emuli mei et veritatis inimici videant clare, quod illud quod scripsi de laudibus urbis Mediolani, totum ex libris autenticis est exaratum; in hoc philosophi magis quam hystoriographi modum ymitatus, quia probo per causas, quod simpliciter in alia cronica est conscriptum; et vocabitur iste liber Cronica extravagans, et sic allegabitur in aliis libris.

## De aquis, fluminibus et lacubus.

Secundum Palladium in libro de agricultura, aquarum puritas atenditur quod non transeat. per loca metallica vel paludosa, quia cum sit mollis et humida, de facili inficitur, sed oportet quod sit coloris perspicui, nullo odore aut sapore vitiata. Eodem modo est aquis nostris; cum enim facto fossato, statim aque erumpunt viventes... Sunt in tanta copia quod in sola civitate ultra vi puteorum aquarum viventium, item in una sola villa dicta Barrigium in distantia ab urbe viii miliario reperiantur xxvii capita fontium currentium. Et ut de aquis veritas innotescat et aliqualiter videatur, sunt in nostro territorio lacus vivi xvii, flumina currentia sexaginta, rivuli innumerabiles, et quamplurima flumina. Nomina lacuum et fluminum sunt hec:

Lacus maior
Duo lacus de Blandrono
Lacus de Bobiate
Lacus de Galliate
Lacus de Sartirana
Lacus de Caprizate
Lacus de Luano
Lacus de Canobio
Lacus de Monteorphano

Lacus de Conserrio
Lacus de Puciliano
Lacus de Mairaga
Duo lacus de Anono
Lacus de sancta Brigida
Lacus de Serego
Lacus de Mandello
Lacus de Leuco.

#### FLUMINA.

Flumen Tycinus
Flumen Abdua
Flumen Lamber
Flumen Lambri merde
Flumen Sperzolla

Flumen Scellera sive Muzia
Flumen Andamen
Flumen Barona
Flumen Muluca sive Morgula
Flumen Coironus

Flumen Bevera Flumen de Cantono Flumen de Setirana Flumen de sancto Mutio Flumen de Lisigollo Fons latus Fluvius de Conserrio Fluvius Abdua nova Fluvius Luyra Fluvius Sevixius Fluvius de Caravazio Fluvius Tronus Fluvius Nero Fluvius Victabia Fluvius Restochanus Fluvius Orona Fluvius Olonella Fluvius Refrigidus Fluvius Refrigetus Fluvius Mischa Fluvius Conscilii majoris Fluvius vallis de Megiano

Fluvius Tycinellus

Fossatum civitatis Fluvius Arnus Fluvius Marogia Fluvius Strona Fluvius Ontia Fluvius de Trevedona Fluvius de Gaminella Fluvius vallis de Zemonio Fluvius vallis de Cuvio Fluvius de Anasca Fluvius Tressa Fluvius de Travallia Fluvius vallis de Mercuriolo Fluvius de Vallasca Fluvius de Lischa Fluvius de Brana Fluvius de Cunasino Fluvius de Senaqua Fluvius de Anza Fluvius de Bencha Fluvius de Barasio Fluvius de Scayrana.

Isti sunt lacus et flumina nostri comitatus, aque siquidem non paludose, non turbide, ymo clarissime currentes, ubi conducuntur ultra tria milia rote molendinorum, ubi generantur pisces optimi et cancri in mirabili copia; unde dicit cronica Bonvesini, quod omni die portantur ad civitatem ex nostris fluminibus et lacubus, computatis diebus solempnibus cum ferialibus, quatuor summe sive equorum pondera piscium grossorum recentium, et plures quatuor sextariis minutorum. Quid dicam de cancris?

Dicit Bonvesinus in cronica, quod veritate dilligenter ab ipsis piscatoribus examinata, est inventum quod a festo carnisprivii usque ad festum sancti Martini plures septem modiis cancrorum omni die in hac civitate comeduntur.

## De portubus civitatis.

Civitas Mediolani habet unum portum per Tycinellum usque ad civitatem, per quam deportantur vinum, ligna et huiusmodi. Item habet alium portum, scilicet flumen Tycini in distantia unius parve diete, et faciliter posset fieri portus de mari Venetiarum usque ad civitatem; nec indiget portu ista civitas, in qua nascuntur omnia necessaria ad vitam.

#### De mercatoribus et eorum utilitatibus.

Civitas sic est situata, quod per mercatores possit inferri quod deficit, et extra aportari quod superfluit. De mercatoribus exportantibus quod superest urbi Mediolani primo dicendum evenit, et plura numero. Inter alia sunt armature militares; inveniuntur enim in nostro territorio armorum fabricatores in mirabili copia, qui cottidie fabricant cuiuscumque generis armaturas, scilicet loricas, thoraces, lamerias, galeas, galerias, cervelleras, collarias, cyrothecas, tybialia, femoralia, genualia, lanceas, pilla, henses, pugiones, clavas, et sunt omnia ex ferro terso et polito, speculorum claritatem excedentes. Soli enim fabri loricarum sunt plures centum, exceptis innumerabilibus subiectis operariis, qui macularum mirabili artificio cottidie insistunt. Sunt scutarii clipeos fabricantes et arma in numero indicibili. Mirum est videre nostros milites super maximos destrarios a planta pedis usque

ad verticem armorum fulgore coruscantes, dextrarios falleratos tumultuantes, sonaclorum strepitu perstrepentes, hostibus timorem incutientes et generis nobilitatem declarantes. Additur insuper clangor tubarum terribilis, cui non est alter in toto mundo a nobis auditus consimilis. Ista omnia armaturarum genera hec civitas ceteris Ytalie civitatibus comunicat, ymo etiam ad Tartaros et Sarracenos per mercatores maritimos deferuntur.

Secundum quod per mercatores habundamus, est equorum magnorum multitudo admirabilis; sunt enim apud nos equi magni sive destrarii pulcriores et maiores aliis destrariis mundi, qui venduntur in duobus diebus cuiuslibet septimane, et venditur interdum unus equus viii centum florenis, qui Parisiis venditur plus mille florenis. Istorum autem equorum numerus poterit scieri ex senechalcorum numero, qui equis soleas figunt ferreas, qui inventi sunt LXXX numero, per quod notatur equorum copia et equitum. Selle equorum fabricantur cohoperte aut serico aut argento aut corio nobili. Calcaria, frena interdum deaurata in maxima copia. Fallere equorum sunt ut lorice, et in capite portant nostri equi mirabilia ornamenta, pectoralibus aduntur sonaclia ex auricalco, equorum auditui dulcisona. Ex magistrorum sonaclorum numero sciri potest numerus magnorum equerum, qui sunt xxx numero. Hos tam mirabiles equos mercatores nostri conducunt in Franziam et ad diversas partes ultra montes.

Tertium quod habundamus propter industriam nostrorum mercatorum, est pannorum copia; ipsi enim mercatores discurrunt per Franciam, Flandriam, Angliam ementes lanam subtilem, ex qua in hac civitate texuntur panni subtiles nobiles in maxima quantitate, qui tinguntur omni genere tincture, qui per totam Ytaliam deseruntur.

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

Portant etiam nostri mercatores de partibus ultramontanis pannos scarlatinos et pannorum maneries universas; item hermelinas fodraturas et variorum; item zendalia et pannos velutos et nachorum auro purissimo textorum, ex quibus habunde refunditur cunctis civitatibus Ytalie. Fiunt etiam panni grossiores et telle lini candidissime, que etiam usque ad Tartaros deportantur. Item panni bombacis, sirici, credonum, pellipariorum, quorum numerus, si scriberetur, esset incredibilis.

Quartum quo habundamus per mercatores, est omne genus aromaticum. Ipsi enim discurrunt per aquam et per terram ad civitates maritimas, scilicet Ianuam et Venetias, et inde afferunt piper, zinziber, zuchara et omne genus aromatum, ex quibus fiunt confectiones mirabiles deauratas in mirabili copia. Et ut de ceteris aromatibus pertranseamus, profecto est inventum, quod in sola civitate Mediolani plus expenditur de pipere quam in duabus civitatibus simul, que sint citra mare.

Quintum quo habundamus per mercatores, est diversorum liquorum adventatio, ut oleum olivarum, vinum de vernazia, vinum de malvasia, de creta, et multis aliis generibus vini. Apportant etiam pisses salsos de riperia Padi, scilicet tingas, lucios, anguillas, tuninam et plura alia genera pissium in tanta quantitate, quod postea toti provincie habundanter refundimus. Portant etiam de partibus maritimis pannos de auro, de sirico, ut supra dictum est.

#### De situ civitatis.

Primo dicitur fortis per naturam, quia naturaliter est duobus magnis fluminibus a dextris et a sinistris communita, quorum quilibet distat a civitate per xx miliaria in equali distantia, ideo dicitur Mediolannm, sive Medio-amnium, quasi media lance sive statera inter amnes situatum. Secundo dicitur fortis per artem simul et per naturam, eo quod in margine suprascriptorum fluminum sunt castra fortissima cum pontibus et portibus, que prohibent hostibus ne possint ad nos transire, et nos faciliter possumus ad circumstantes civitates convolare. Castra que super Abduam fundata sunt, his nominibus cognominantur, scilicet Leucum cum ponte, Tritium cum castro et portu, Vaprium cum castro et ponte, Casanum cum ponte et castro. Super Ticinum sunt Casteletum, Abyate, pons de Vigievano et plura alia. Versus Papiam non comunivit nos natura, quia flumine a nobis non dividitur, sed per artem sic, quia sunt intermedio vallo Ozinum, Morimundum, Setezanum et Binascum. Versus Laude fluvius Lamber nos dividit, ubi habemus castrum de Meleguiano cum ponte. Versus Cumas natura nos dividit montibus, et per artem Mons Orphanus cum Canturio. Tertio civitas nostra fortis redditur per naturam fossato et muris duobus per artem. Murus exterior habet in circuitu x.x11 cubitos; est autem cubitus mensura duorum pedum magni viri; hunc murum construi fecit Emanuel imperator constantinopolitanus, murum interiorem erigi iussit Azo Vicecomes quantum ad circulum cum c turribus, cuius ambitus est x.x.v brachiorum; portas civitatis cum turribus incompletis fecit Emanuel imperator constantinopolitanus supradictus. Inter murum exteriorem et interiorem sunt xxx brachia, et ista distantia dicitur fossatum admirande pulcritudinis et latitudinis, continens non paludem aut stagnum, sed aquam vivam scaturientem, piscibus et cancris fertilem. Porte civitatis sunt fortissime, quia quelibet habet tres portas. Hic dicit cronica Bonvesini: perambulentur universe mundi civitates, et vix aliquis inveniet tanti tamque mirabilis pulcritudinis opus. Quarto civitas fortis redditur curia comuni sive broleto.

Quid sit broletum cum sex portis et palatiis et turri.

Braletum est edifitium quadrum alto muro circumdatum in medio civitatis fundatum, cuius plana superfities habet circa decem perticas. Est enim ab oriente versus eccasum habens cxxx cubitos, ab aquilone versus meridiem habet cxxxvi cubitos; est autem cubitus, ut supra dictum est, mensura duorum pedum magni viri. In circuitu muri sunt sex porte. Prima dicitur porta vercellina, sive porta sancti Michaelis ad gallum, adiacente ecolexia eiusdem nominis, super cuius eampanile est gallus aureus. Secunda porta dicitur porta cumana, sive porta curie ducis, quia ad curiam ducis directe aspicit. Tertia dicitur porta nova, sive porta ferrea, ab armaturis ferreis que ibi fabricantur. Quarta dicitur porta orientalis, sive porta sancti Ambrexii, quia sub capella sancti Ambrexii situatur; dicitur etiam porta piscium, quia ibi sunt nundine piscium (1). Quinta dicitur porta romana, sive porta

(1) Questo mercato di pesci ci viene attestato da un testamento del 20 dicembre 1197, pel quale Amizone prete della chiesa di s. Tecla dispone « ut statim post meum obitum habeat ipsa ecclesia seu canonica s. Teglaç seu prebendarii ipsius ecclesiae, qui modo sunt et qui pro tempere erust, illud banchum quod habeo ex meo patrimonio subtus piscariam, et quod tenetur per Orivettum et fratrem ibi ubi pisces venduntur etc. . Nel 1177 Passamerra giudice e console dei mercanti di Milano pronunziò una sentenza in pescaria Mediolani. Le antiche Consuetudini milanesi compilate nel 1916 fa conno mensurae petrae de pischaria, a cui doveano esser conformi le misure da usarsi nel commercie. Il Fumagalli dice che a' suoi giorni una rozza e trascurata pietra, in cui erano scolpite tre differenti misure, stava per terra innanzi all'ufficio dei Panigaroli in Piazza dei Mercanti, e dubitava che in quella pietra vi fossero appunto i modelli delle misure prescritte. Ora essa non esiste più. In un'altra carta dell'â gennaio 1913 leggesi che Analdo da Segrate vende ad Ugone detto Preallone arciprete dei decumani e primicerio della chiesa milanese e stallum unum sive banchum unum, quod est subter Pescariam suprascriptae civitatis pro pretio argen. den. bon. imperial. libras novem minus sol. quinque ». Aggiungo il Fiamma: « Reaedificata civitate, mensurae publicae sculptae in marmore positae sunt in piscaria » (Cron. mai.).

potestatis, quia adiacet introitui ad palatium potestatis. Sexta porta dicitur porta tycinensis, que est clausa. In medio per traversum est palatium magnum valde. In parte orientali est palatium longum, quantum se extendit quadratura muri; ibi sunt sale, camere, atria pro persona potestatis et familie; ibi est capela s. Ambroxii. A septentrione est aliud palatium longum secundum longitudinem quadrature muri broleti. Ab occidente est aliud palatium eiusdem longitudinis. A meridie est aliud atrium; ibi est lobia marmorea, que attingit usque ad portam sancti Michaelis ad gallum; ibi subtus sunt campsorum tabernacula plurima. In broleto est turris alta, ubi sunt quatuor campane; qui autem potest has campanas pulsare ad libitum et broleti dominium optinere, faciliter totius urbis dominium habebit. Posset autem istud broletum dici castrum civitatis.

## De broleto veteri.

In alia parte civitatis est alia curia comunis, que dicitur broletum vetus (1); et ista curia tempore Turrianorum

(1) Oltre al broletto il Fiamma nella Crenaca maggiore asserisce anche l'esistenza del brolo: « tunc temporis prope murum civitatis consitum fuit pomerium, quod dicitur brolium, ex omni genere arborum et fructuum in tanta densitate, quod nemoris densitatem incurreret, ubi nulli personae nec habitare nec arare licitum fuit; in medio fuit fens vivus...... In processu temporis parvum pomerium constructum fuit, quod diminutione per respectum ad brolium magnum dictum fait broletum etc. In latere ergasterii erat pomerium sive brolium in loco, ubi usque nunc dicitur brolium. Ex adverso erat broletum etc. ».

Aktreve afferma che e parvum pomerium sive broletum idest parvum brolium deabus Furiarum consectatur, de quibus Titus Livius clare fecit mentionem, dicens quod consuctudo tuschorum regum fuit, quod extra murum civitatis tangens murum constituebant unum hedificium rotandum altissimis muris circumseptem arberibus fructiferis in tanta densitate insitum, quod ibi generabatur quaedam obscuritas. In isto loco non erat

anno Domini .... fuit tribus palatiis communita per talem modum, quod cum ecclesia maiori fatiebat claustrum quadratum. Ab oriente erat porta versus verzarium, in quo scilicet verzario erat forum victualium; et versus occidens erat alia porta versus arengum, ubi erat forum vestimentorum. In broleti palatio maiori habitabat potestas civitatis cum sua familia. In latere ecclexie maioris erat collegium iudicum et sedes tabelionum. Translato broleto veteri, Matheus Vicecomes emptis ab illis de la Flamma eorum domibus, a tergo palatii maioris erexit aliud palatium cum turri magna. Deinde Azo Vicecomes emptis (domibus) ab illis de Arengo et de Paganis et de Concoritio, totum illud spatium miro modo decorum rediit; ibi sunt palatia pulcra nimis cum turri fortissima, ibi sunt camere, sale, deambulatoria mirabilia, ubi currunt duo fontes limpidissimi, ibi est capella regalis cum sacristia ornata excelentissimis reliquiis, paramentis, vasis, calicibus; ibi est iuxta capellam campanille rotundum venustatis nimic. Si quis autem vellet per singula distinguere opera istius hedifitii, que fecit Azo Vicecomes et facturus est, opus esset spetiali libro. Sunt etiam in civitate plura palatia, ecclexie et turres, que sunt ad magnum robur civitatis et magnum decorem. De his novis hedifitiis aliqui versus habentur :

licitum alicui habitare vel arare vel quodcumque opus facere. Ibi erat fons, super quem sacerdotes suas faciebant incantationes, et dicebatur iste locus pomerium sive brolium... Et recte si quis bene conscideret dispositionem civitatis veteris, brolium erat extra civitatem iuxta murum, et broletum erat intra civitatem quasi contingens murum civitatis » (Polit. nov. cap. 33). « Iuxta murum civitatis interius erat aliud hedifitium rotundum arboribus fructiferis plenum simile primo (al brolo) sed parvum, et dicebatur pomerium parvum sive broletum idest parvum brolium. Et ad istum locum conveniebat regina cum filiabus et uxoribus principum, ubi flamines et augures et alii nigromantici conveniebant et phantastico spiritu praedicebant » (Polit. nov. cap. 34).

Tribus pro muris cingitur Metropolis altis,
Lapideis castris, lynphis fortissima nimis.
Ars munita muris centro subrigitur urbis
Soldano carris laurus tutissima bellis:
Broletis binis vetus novatur ab ymis,
Excedit meniis faustis in coclea fanis,
Distinctis horis onager miratur in illis;
Caupo fabrilis, sacer acus, gloria cinis
Proditur Chirub allis ymbres aut climata lacus etc.

#### De muro civitatis.

Civitas ista aliquando fuit maior quam modo sit, aliquando minor. Dicit enim cronica Datii, quod ista civitas habuit in circuitu murum, cuius latitudo fuit xxnii pedum viri magni illius temporis, qui faciunt ultra xxx pedes magni viri istius temporis. Altitudo habuit lixinii pedes, qui fatiunt plus quam lixix istius temporis (1). In circuitu muri erant cccx turres rotonde. Ex his possumus arguere de magnitudine muri, et grossitie muri et turrium et ipsarum distantia. Facta solerti computatione, murus in circuitu habuit xx.ccc.xx cubitos, et satis plus, habita conscideratione pedum istius temporis ad pedes illius; unde convenienter computatur quod habuit xx cubitos. Est autem cubitus mensura duorum pedum viri magni istius temporis; ergo fuit in triplo maior quam sit modo.

<sup>(1)</sup> Altrove dice il Fiamma (Chron. mai.): • habetur ex chronica Leucipi, (Marcellus) murum urbi circumdedit, qui habuit in grossitie xxiv pedes qui faciunt xxx pedes istius temporis. Eius altitudo fuit lixiv pedum, qui faciunt lixix pedes istius temporis. In circuitu muri erant cccliv turres in circuitu muri grandi opere erexerunt, et super sex portas civitatis domicilia altissima rotunda fabricaverunt, et ante portalia triangularia altissima ante portas fundaverunt atque compleverunt, que hostibus barbaris quasi natura communita introytum denegabant ». Su questo argomento V. la nota « Sulle antiche mura milanesi di Massimiano » in fine di queste Cronache.

Cum autem nunc habeat in circuitu tria miliaria, sequitur quod tunc habuit novem miliaria. In cronicis legitur quod Nero adhuc Cesar et nundum imperator murum civitatis ampliavit, et flumen ad civitatem traxit, quod ex suo nomine flumen Neronis apellavit. Et de Maximiano cive mediolanensi imperatore scribitur, quod inter alia plura hedifitia que fecit, murum civitatis quamplurimum ampliavit. Stante ergo primo muro circumdata fuerunt civitati duo alia promuralia; et fuit ultimum promurale, ut scribitur in cronicis, habens in suo circuitu xv miliaria et plus. Hoc etiam probatur ex magnitudine hedifitiorum contentorum in ista civitate. Tunc temporis fuerunt hedisitia publica permaxima et plura numero in hac urbe, sicut habetur ex hystoria beati Barnabe, scilicet capitolium, theatrum, arenam, amphyteatrum, yporomum circi, aumatium, compitum, verzarium, ergasterium et spectaculum. Item fuerunt templa ydolorum permaxima, item palatia imperialia cum termis, item hedifitia apta sedibus imperialibus. Insuper erant domus familiares nobilium et popularium. Ex his expresse colligitur, quod fuit maxima in ambitu, quia hedifitia publica occupassent spatium unius civitatis, exceptis aliis hedifitiis. Hoc etiam probatur ratione quod totum et pars, continens et contentum debent esse proportionata; sed archus triumphalis, ut dicit cronica Campana, habuit in longitudine tunc temporis ultra duo miliaria, nec umquam fuit per romanos in toto mundo fabricatus tam magnus archus. Si ergo pars debet proportionari suo toto, et archus, qui pars est civitatis, fuit permaximus, ergo civitas tunc temporis fuit permaxima.....

Atilla rex hynorum supradictas munitiones destruxit, et pluribus vicibus destructa fuit et rehedificata, de quibus nichil legitur de quantitate muri. Hoc legitur quod tempore quo Lanzo de la Curte dominus populi fuit, quod ista civitas dum obsideretur per partem nobilium, habuit murum altissimum; et super sex portas civitatis erant sex domicilia imperialia; ante quamlibet portam erat una turris triangularis in distantia iactus lapidis. Inter portam et turrim erant muri altrinsecus altissimi, ita quod civitas videretur munita potius a natura quam ab arte. Et in tantum duravit obsidio, quod nichil habuit ad comedendum, nisi quantum intra muros civitatis agri dabant panem et vinee vinum. Ex quo expresse colligitur, quod circuitus civitatis erat permaximus, dum sufficerent agri et vince tantum pascere populum, precipue quia ibi erant palatia ecclexie et domus familiares. Tempore quo Federicus primus dictus Barbarubea hanc civitatem destruxit, dicit cronica Bonacursi, quod murus fuit valde altus, in cuius circuitu erant centum turres; quod autem murus esset valde parvus, patet ex cloacharum situ, que in muris infixe erant. Postea facti sunt duo muri, de quibus supra dictum est.

### De Archiepiscopis Mediolani et de Federico Barbarubea.

Omissis illis que facta sunt ante Christi nativitatem, quia tunc de factis ecclexie non erat mentio, statim post Christi ascensionem beatus Barnabas predicavit civitatem mediolanensem; quid autem iniuriarum et persecutionum sustinuerint sancti archiepiscopi a populo mediolanensi, cronica Bonvesini in medium aducatur, ubi dicitur quod beatus Gayus archiepiscopus mediolanensis fuit pro fide Christi exul factus extra civitatem. Beatus Kalimerius similiter, et Maternus, Dionisius et beatus Ambroxius; et ut de presentibus loquamur, in memoria hominum nullus archiepiscopus fuit, qui non fuerit per cives de

Mediolano exulatus; verbi gratia frater Leo de Perego ordinis fratrum minorum fuit exul et in exilio mortuus in Legniano; Otto archiepiscopus ex Vicecomitibus fuit exul xvii annis; Rufinus Luchanus morte preventus nunquam pervenit ad suam sedem; Francischus Parmensis exul factus pluribus vicibus, mortuus est in castro de Angleria. Castonus de la Turre captus exulatus mortuus est in Florentia, iam factus aquilegiensis patriarcha. Frater Aycardus exul fere xx annis fuit, cuius exitum ignoramus. Ex his clare videtur, quod populus mediolanensis non fuerit multum ecclexie devotus.

De hiis que fecerunt cives de Mediolano in obprobrium pape et ecclexie universalis dicamus, et primo de Federico Barbarubea; ipse enim fuit iuste et recte ellectus in regem romanorum et per papam confirmatus et verus ecclexie filius. Ex tunc potuit omnes actus regales exercere, et ad ipsum spectabat rectores et vicarios in civitatibus et castris Ytalie ponere; super totam Ytaliam habuit merum dominium cum alta iustitia, et in omni civitate habuit introitum liberum, potuit imperialia tributa pro preteritis temporibus exigere. Unde quecumque civitas, que prohybet imperatori introitum, facit contra iustitiam, vel si petit pacta aut denegat censum, vel non recipit ejus nuntios vel rectores, talis civitas comittit crimen lese majestatis. Modo videamus quomodo cives de Mediolano ista servaverunt. Quia imperator statim post suam ellectionem in Constantia concilium convocavit; mediolanensibus clementer scripsit, ut ab iniuriis civitatis abstinerent, et quod pacifice viverent. Cives de Mediolano verberaverunt nuntios imperatoris, verba et litteras despexerunt, quod factum vulneravit cor imperatoris. Deinde imperator intravit Ytaliam et venit Mediolanum, sed portas civitatis clausas invenit, nec aliquo modo intrare

potuit; atamen extra civitatem fuit coronatus; et propter tales iniurias et iniustitias imperator habuit iustum bellum. Ex tunc incipit guerra; tandem imperator per papam Adrianum fuit iuste et recte coronatus. Interim cives de Mediolano in obprobrium imperatoris civitatem papiensem fidelitatem fecerunt iurare comunitati mediolanensi; civitatem laudensem iam dudum in quatuor suburbia redactam totaliter destruxerunt. Tunc papa Adrianus amicus spetialis imperatoris misit duos legatos Mediolanum, scilicet Ardizinum de Rivoltella et Ottonem de Brixia, ut concordarent cives de Mediolano cum imperatore, sed cives de Mediolano verba pape despexerunt, sicut et verba imperatoris despicere consueverant. Finaliter imperator cepit obsidere civitatem nostram. Interim papa Adrianus moritur, et Alexander papa subrogatur. Incidenter papa Alexander turbatus est contra imperatorem, qui fugit in Franchiam, et multas litteras scripsit mediolanensibus, quod fortiter pugnarent contra imperatorem, et potius elligebat mori quam civitatem mediolanensem deserere. Ex tunc cives de Mediolano cum papa convenerunt in uno volito. Si quis dilligenter consciderat, istud non fuit pugnare pro ecclexia, ymo fuit pugnare pro factis propriis.

Deinde Otto quartus fuit factus imperator, et statim fuit hostis ecclexie excomunicatus et depositus, quem mediolanenses dillexerunt sicut animam suam. Contra istum Ottonem tyrampnum papa misit Federicum secundum; mediolanenses semper pugnabant in servitium Ottonis contra papam et imperatorem, unde civitas fuit interdicta; unde Federicus factus est hostis mortalis contra mediolanenses. Accidit quod imperator turbatus est contra papam; ex hoc papa factus est amicus mediolanensium contra imperatorem; certe istud non

fuit pugnare pro ecclexia, ymo pro factis suis. Eodem modo fuit istis temporibus, quia Lodovicus Bavarie quondam rex et imperii usurpator hostis ecclesie manifestus intravit nostram civitatem, ubi fuit coronatus in vituperium et despectum ecclexie, et pugnabant mediolanenses pro eo contra ecclexiam manifeste et totis viribus.

In processu temporis orta fuit turbatio inter mediolanenses et Lodovicum supradictum, et pugnabant contra eum in quocumque loco. Tunc papa et mediolanenses convenerunt in uno volito contra Lodovicum. Sed hoc non fuit pugnare pro ecclexia sed pro factis propriis. Ex his manifeste apparet quod civitas mediolanensis numquam fuit destructa nec aliquam iacturam passa in servitium ecclexie, ymo intulit ecclexie plus de vituperio quam de honore. Si quis bene conscideraret, ista civitas ita modicum servivit imperio sicut et ecclexie. Hic excipitur honor exhibitus Henrico quinto et Henrico sexto; similiter excipiantur archiepiscopi, qui imperium honoraverunt.

Heresiarche maiores mundi vocati sunt ad dominium civitatis mediolanensis.

Si quid dicetur de hiis, que facta sunt nuper contra ecclexiam, primo dum ista civitas esset integra, factus fuit dominus istius civitatis Manfredus marchio Lanzia vir hereticus et hostis ecclexie publicus, qui fuit avunculus regis Manfredi, si debuit dici rex. Secundo pars nobilium de Mediolano prefecit sibi in capud illius partis dominum Yzillinum de Romano dyocesis vicentine, qui erat unus hereticus nigromanticus per incubum genitus, crudelior homo mundi et peyor, contra quem ecclexia fecerat predicari crucem. Tertio Turriani fecerunt dominum

civitatis istius Ubertum Pelavicinum, qui fuit hereticus excomunicatus et hostis ecclexie manifestus, contra quem ecclexia fecerat crucem predicari. Quarto Vicecomites vocaverunt ad dominium civitatis Lodovicum Baverie, qui erat excomunicatus et hostis ecclexie publicus, contra quem ecclexia fecit crucem predicari. Item Conradinus hostis ecclexie transivit Lambrum, et Turriani potuissent optime contradicere, et non curaverunt, ex quo secutum est tam grave scandalum in ecclexia. Ex his omnibus expresse concluditur, quod civitas mediolanensis nunquam fovit ecclexiam, sed laceravit ut novercam.

### De hedifitiis.

Nunc restat determinandum de delitiis hedifitiorum (1), quorum quatuor sunt genera, quia aliqua hedifitia dicuntur regalia, ubi habitant reges et principes cum suis familiis; aliqua dicuntur hedifitia publica, in quibus fiunt actus pertinentes ad comunitatem, sicut broletum et brolium. Aliqua dicuntur hedifitia propugnacula civitatis, scilicet murus, fores et fossatum; aliqua dicuntur hedifitia privata, in quibus habitant singule familie; aliqua dicuntur

<sup>(1) «</sup> In capitulo (così il Fiamma stesso nel Chron. mai.) ubi agitur de queremonia beati Benedicti archiepiscopi, ita dicit chronica Datii: Romani principes expulsis Senonum Gallorum populis, longe amplius civitatem mediolanensem amplificaverunt, et mirifice decoram reddiderunt, circuentes in ea more patrio eximium erexerunt palatium imperiale, et theatrum et aumatium, thermas, viridarium amoenum diversis floribus amoenissimum, quasi eeset paradixus delitiarum. Item arenam diversis magisteriis et lapidibus ornatam, in qua totius Italiae milites simul consedere, et ab uno oratore poterant competenter audire. Ibi etiam infra muros urbis fult palatium imperatoris Maximiani, et palatium Traiani iuxta thermas s. Georgii constructum fult. Ista si bene computata fuerint, invenitur e grossitie muri et distantia turrium, quod ista civitas habuit plusquam xv miliaria in circuitu etc. »

hedifitia ecclexiastica, in quibus celebrantur divina, et de istis queretur per singula.

### De hedifitiis imperialibus.

In legenda beati Barnabe dicitur, quod civitas mediolanensis cunctis civitatibus preheminere et principari videbatur structure hedifitiorum eminentia, atque post Romam magna imperii dignitate ac edictione potita est. Ista civitas fuit multo tempore sedes imperii; ideo imperatores multa construxerunt pallatia magna, scilicet capitolium et plura alia; et Nerva imperator in medio civitatis iuxta capitolium sibi fabricari fecit eximium agustorum palatium opere mirabili, ubi et termas fundavit pro imperatrice Agusta, et dictum est palatium nervenianum et terme nerveniane (1). Fuerunt etiam duo imperatores de Mediolano, ut dicit cronica Bonvesini. Hii in Mediolano sederunt, et quis dubitat quod multa palatia construxerunt, licet non legantur. Item Maximianus imperator natione mediolanensis erexit in ista civitate plura palatia, sicut habetur in cronica Danielis, quod ipse magnificavit civitatem istam dignitatibus, muro civitatis et turribus. Ipse erexit pallatium mire pulchritudinis cum porticu xvi columpnarum, quas laminis ereis vestivit, miris animalium figuris decoravit; et tale hedisitium nunc

<sup>(1) «</sup> Privilegium principum romanorum fuit quod in hac Roma secunda essent omnia haedifitia publica quae erant in Roma. Unde legitur in legenda beati Barnabae, quod in civitate florentissima dicta Roma secunda erat eximium imperatorum palatium dictum capitolium, item theatrum, amphitheatrum, iporomium, circus, verzarium, pomerium, compitum, ergasterium, aumatium, spectaculum, termae, palatia regalia, turres frequentissimae et deorum fana, quae quanti essent pretii, quantorum ornamentorum auri, argenti, eboris et lapidum pretiosorum, non faciliter posset explicari lingua » (Chron. mai.).

dicitur ecclexia sancti Laurentii. In isto fano erat tronus marmoreus, in quo residebat ydolum Herculis, quod dabat responsa, et ab universo populo adorabatur, et fuit singulare ydolum imperatoris Maximiani, unde cognominatus est Herculianus. Item aliud fecit pallatium, ubi de causis judicabat sedens in ypodromio circi in loco, ubi nunc est ecclexia s. Marie ad circulum. Item aliud construxit pallatium, ubi reposuit ydola sua in loco, ubi nunc est monasterium maius. Item aliud fuit pallatium iuxta ecclexiam s. Ambroxii, ubi imperatores habitabant tempore sue coronationis. In ystoria Lanzi de Curte habetur, quod supra sex portas civitatis erant sex domicilia imperialia. Item in quibusdam cronicis habetur, quod Nero adhuc Cesar et nundum imperator rediens de Gallia hanc civitatem aliquo tempore inhabitavit, flumen ad civitatem introduxit, quod ex suo nomine flumen Neronis appellavit, civitatem magno muro ampliavit, multa palatia construxit. Plures alii principes similia construxerunt hedifitia, que per singula scribere longum esset. Ad argumentum factum in contrarium est dicendum, quod talia palatia aut vetustate sunt consumpta aut per hostes destructa.

### De hedifitiis publicis.

Habetur in ystoria beati Barnabe, quod in ista urbe erant theatrum, amphitheatrum, arena, aumatium, ergasterium, spectaculum, compitum, yporomium circi, verzarium, broletum, brolium et plura alia. Circa istam questionem est dicendum, quod ista civitas sicut excessit in muro, turribus et archu triumphali, ita excedebat in publicis hedifitiis; et ut ista clarius innotescant, per singula discurramus. Et primo dicamus de capitolio.

## Capitolium fuit ubi est ecclexia sancte Tegle.

Capitolium dicitur quasi capud omnium pallatiorum et principium, ubi stabant imperatores, et erat pallatium altissimum cameris, termis et solariis distinctum deo Iovi dedicatum, unde et augustale palatium dicebatur. Istud capitolium beatus Barnabas consecravit in ecclexiam sancti Salvatoris, que nunc dicitur ecclexia sancte Tegle (1).

### De arena sive arengo.

Arena fuit hedifitium altum et rotondum ex albo et nigro marmore contectum (9). In circuitu muri erant ccc camere et Lxv, quot sunt dies in anno, tante capacitatis quod omnes milites Ytalie ibi sedere poterant, et quicquid ab uno oratore dicebatur, faciliter audire et sine impedimento videre. Et erat locus atrocitatis, quia in ipso puniebantur rei (3), et nunc dicitur arengum. Ibi juxta

- (1) « Iuxta istud capitolium fuit palatium Nervae cum thermis. Potest dici quod capitolium fuit ubi nunc est broletum vetus, et palatium Nervae ubi est ecclesia s. Theclae » (Chron. mai.). « D. Barnabas quoddam magnum palatium, quod erat civitatis contra Ungarorum incursum singulare praesidium, in ecclesiam consecravit, quae dicta est ecclesia Salvatoris etc. » (Ibid.).
- (3) \* Inter capitolium et palatium Nervae non erat tunc temporis nec ecclexia maior nec baptisterium aut aliquod aliud aedificium, sed erat quoddam magnum spatium etc. » (Op. praed.). « Erat insuper arena in urbe ipsa lapidibus et magisteriis diversis ornata, albo et pigro marmore distincta, tota rotunda etc. » (Chr(n. Bencii de moenib. et aedif.).
- (3) « Et cum bestiis pugnis expenebantur. Unde in legendis sanctorum martyrum saepe dicitur quod martyres iubebantur in arena pugnare » (Chron. mai.). « Locus unus sive asium brachiorum 6 in utroque latere situs in porta orientali parochia s. Theclae prope portam Arenghi versus Borsinarios, videlicet a fenestra camerae sitae in Cantonzello prope dictam portam versus monte partem usque ad fortalitiam dicti Arenghi, et a dicta fortalitia versus mane parte tantum quantum est anditus dictae ecclesiae, cui cohaeret a mane strata, a meridie platea Arenghi, a sero suprascripta camera, et a monte murus dictae fortalitiae » (Istrom. 23 ott. 1405).

fuit pallatium maximum, inerant multe stantie, et una sala tante capacitatis, que continebat x personarum et plus. Erat ibi una cathedra marmorea posita super duos leones marmoreos, qui tenebant duas cruces in branchis. In ista cathedra sedebat imperator sive princeps, quando volebat super populum arengare, ideo tota illa contrata dicta fuit arengum. In introitu istius palatii in platea erat unus leo ex marmore, qui tenebat unam crucem in brancha.

## De compito sive computum.

Compitus non fuit hedifitium sed spatium sive strata, ad quam plures concurrunt vie sive strate; ad istam plateam festivis diebus conveniebant invenes ad coreyzandum, ideo tales dies festivi dicta sunt festa compitalia (1). In illo loco nunc est ecclexia sancti Pauli in compito, et si quis dilligenter avertat, ibi sunt due vie cruces in parvo spatio. Quidam dixerunt quod dicitur compitus, quia ibi computabantur introytus communitatis; alii dicunt quod dicitur compitus quia ibi fuit finitum sive completum quoddam prelium, sed prima oppinio est verior.

#### De verzario.

Verzarium non fuit hedilitium sed spatium, quod mirabili amenitate florum et arborum aromaticarum virebat,

(1) « In uno angulo verzarii erat quaedam magua platea, ad quam plures vine concurrunt, quae secundum Papiam, dicitur compitus, ubi pueri certis diebus festivis coreas ducebant » (Chron mai.). « Circa annum 1486 Petrus de Bussero archipresbyter cardinalium acclesiae maioris construxit de sue patrimonio in ordinaria unum palatinum per portum quae ducit ad compitum, et voluit quod duo cardinales ibi habitarent, qui prius habitabant dispersi per ecclesias etc. » (Ibid.).

Digitized by Google

unde a viriditate dictum est verzarium (1). In medio verzarii in magno trono eburneo albissimo erat ydolum dee Februe matris dei Martis, que de eventu bellorum predicebat; et apud filium deum bellorum pro victoria civium de Mediolano exorat, quo tempore instabant bellorum discrimina. Et iste locus usque hodie dicitur verzarium.

#### De theatro.

Theatrum fuit hedifitium semicirculare altissimum fenestratum; exterius erant scalle, per quas ascendebatur ad fenestras, et totus populus stabat in fenestris exterius intus aspitiens (2). In medio theatri erat unum puplitum rotondum ex marmore. In isto puplito ystoriones cantabant aliquas pulcras ystorias vel actus virtuosos aut ystorias bellorum (3). Finito cantu ystorionum, adveniebant mimi pulsantes lyras aut cytharas et decenti motu corporis se circumvolvebant (4). Et fuit istud hedifitium in loco qui dicitur ecclexia sancti Victoris ad theatrum sive ad trenum.

### De podromio circi.

Ypodromium circi non fuit hedifitium sed spatium permaximum, ad quod iuvenes nostre civitatis festivis diebus

- (1) « Ex adverso capitolii erat quoddam nemus arborum et florum amoenitate spectabilis, ubi erat avicularum inclusarum concentus admirabilis. Iste locus fuit quasi paradixus delitiarum, ubi imperatores et urbis rectores post causarum strepitum sua recreabant corpora » (Chron. mai.). « In summitate turris viridarii erat baculus pastoralis in signum quod ecclesia dominabatur civitati » (In Catal. Primicerii in Bibl. Ambros.).
- (2) « Ego namque Fulchuynus habeo aedificatam capellam unam iúris mei in terra propria mea intra hanc civitatem prope locum, ubi theatrum nominatur in henorem s. Genitricis Mariae etc. » (*Bx tabula fundat.*).
  - (3) « Sicut nunc in foro cantantur de Rolando et Oliverio » (Chron. mai.).
- (4) « Sic populus delectabatur melodia et instruebatur historia » (Op. praed.).

conveniebant super magnos destrarios et exercitabant se ipsos in duellis, astiludiis, torniamentis; inde dictum est ypodromium idest cursus equorum (1). Ibi postea Maximianus imperator construxit pallatium, ubi de causis judicabat (2). Unde in cronicis legitur, quod Maximianus duram contra christianos movens persecutionem, ypodromium circi coronatus ascendit, statuens ut christiani deo Herculi sacrificarent, aut diversis penis interirent. Iuxta ypodromium sub divo in platea in trono aureo erat statua Solis dans responsa, que ab universo populo adorabatur. Erat autem istud ypodromium circi in loco, ubi nunc est ecclexia sancte Marie ad circulum.

### De amphiteatro.

Amphiteatrum fuit hedifitium rotondum altissimo muro circumseptum, in quo erant due porte, una versus oriens, altera versus occidens, et quocienscumque instabat alicuius questionis controversia vel criminis impositio, non requirebatur iurista aut lex (3), sed illi duo, inter quos erat questio, in equis albis cum galleis aureis alter per portam orientis alter per portam occidentis calcaribus

<sup>(1) «</sup> De hyppodromo circi, ubi dicitur s. Maria ad Circulum, subtus terram erat strata usque ad theatrum, idest aedificium semicirculare, quod constructum erat in loco, ubi nunc est monasterium maius » (Manip. flor.).

<sup>(2) «</sup> Circus erat aedificium semicirculare, quod ab ecclesia s. Mariae ad Circulum usque ad monasterium maius protelabatur. Ipodromum proprie erat locus eminens per modum cathedrae, quod erat in angulo circi positum, ubi stabant imperatores cum de causis iudicabant. Unde de Maximiano imperatore legitur, quod cum martyres ad mortem iudicaret, conscensit ippodromum circi, licet interdum circus pro ipodromo et e converso accipiatur » (Chr. m.).

<sup>(3)</sup> « Hinc est quod in hac civitate non fuit opus collegio iudicum seu sapientum » (C. m.). « In legenda B. Barnabae legitur, quod in

urgentes destrarios in tantum astis et gladiis perseveranter dimicabant, quousque in alterius mortem prosiliret. Unde in ista civitate antiquitus non fuit opus lege, ubi insaniens gladius disputabat. Et ista fuit causa, quare romani in archu triumphali inscribi fecerunt: qui vult modico tempore vivere, Mediolanum inhabitet, ubi vires pro legibus et iura in ossibus describuntur. Erat autem istud hedifitium fundatum ubi nunc est brolium (1).

### De ergasterio.

Ergasterium fuit hedifitium altissimis muris circumseptum diversis cameris et stabulis distinctum, in quibus erant tauri indomiti, leene, arsi et tygrides, ubi certis diebus aspitiente universo populo iuvenes sive tyrones mostre urbis adveniebant, et cum bestiis pugnabant gratia furoris sed non criminis (3). In isto loco nunc est ecclexia sancti Nazarii in brolio.

### De spectaculo.

Spectaculum erat quedam magna platea, ad quam pueri parvi confluebant certis temporibus ad diversos ludos peragendos, aut archu sagittas emitendo, vel astas librato corpore proyciendo, vel laterum complexu se prosteraendo, vel saltu altiori vel longiori prosiliendo. Et erat iste locus (3) ubi nunc est pratum comune.

civitate florentissima dicta Roma secunda erat eximium imperatoris palatium dictum capitolium, item theatrum, amphiteatrum etc. » (Chron. mai. et Polit. nov.).

(1) « Non longe a spectaculo » (Op. pred.).

(3) « Versus oriens » (Op. praed.).

<sup>(2) «</sup> In ipso loco ponebantur martyres ut lacerarentur aut interfice-[rentur » (Op. praed.).

#### De cloacis.

Cloace (1) fuerunt voragines subterrance patentes, muro civitatis infixe, per quas tempore ymbrium aque pluviales reciperentur, ne murus aquarum impetu destrueretur (3).

### De aumatio, sive de cameris privatis.

Aumatium fuit hedifitium rotondum in centro civitatis fundatum (3), ocultis et transversis cameris distinctum, purgationi ventris deputatum, quod est in magnis civitatibus perutile nimis, aliter omnis locus stabulatur. Ex his tam mirabilibus hedifitiis nostra civitas quondam ornata fuit, sed nunc omnia ista hedifitia in ecclexias transierunt, sicut patet ex supra dictis.

### De archu triumphali, sive romano.

Archus triumphalis fuit hedifitium longum per duo miliaria in alto aere columpnis sustentatum (4), amplum non multum, hinc inde muris altissimis vallatum, in quibus erant fenestre oblique, ample interius et stricte

- (1) « Murus antiques urbis Mediolani ab ecclesia s. Victoris ad portam romanam porrigebatur versus oriens usque ad cloacam pontis necis, sive pontaugo, ita quod hyatus cloacae erat intus infra murum. Postea vergebat versus oriens usque ad cloacam s. Michaelis ad murum ruptum . . . deinde ibat usque ad cloacam, quae est in capite palatii hospitalis brolii, et dimittebat hospitale extra civitatem Mediolani etc. » (Chron. mai.).
  - (2) « Sicut usque hodie apparet in muro civitatis veteri » (Op. praed.).
- (3) « Alto muro circumdatum, aqua decurrente inferius » (Op. praed.). « Aumatium quoque in ea urbe (Mediolani) erat, idest secretus locus publicus sicut theatrum » (Benc. in Chron. Mediol.).
- (4) « Non multum altum a terra, quantum poterat asta militis attingere » (Op. praed.).

exterius, que dicuntur archerie (1). In medio erat coclea idest turris rotonda in tantum alta, quod totum planum Lombardie faciliter aspitiebat. Quocienscumque aliquis hostis invadebat civitatem, cui non poterant resistere in campo, ne civibus nostris posset imputari quod essent obsessi, super archum ascendebant qui erat extra civitatem protensus, et positi in alto faciliter resistebant. Capto archu, statim civitas subiitiebatur hostibus. In isto archu erat scriptum: qui vult modico tempore vivere, Mediolanum inhabitet, ubi vires pro legibus et iura in ossibus describuntur. Hic archus positus erat in loco, ubi nunc est hospitale sancti Lazari sive leprosorum, unde usque hodie dicitur leprosis, quod sunt de archu triumphali sive romano. Iste archus pluries fuit destructus, et nunquam in prima magnitudine reformatus (3).

(1) « Super portam civitatis quae respicit Romam, construxit arcum triumphalem, ubi sic in marmore sculpi iussit: qui vult modico tempore etc. Et dicit cronica Campana, quod archus iste fuit longus per duo miliaria, fundatus super frequentes columpnetas, in cuius medio erat turris rotunda, quae totum planum Italiae aspiciebat » (Chron. mai.). Tuttavia nessuno degli scrittori milanesi moderni accetta la favolosa descrizione dell'arco romano dataci dal Fiamma, che nel Chron. mai. descrivendo la guerra dei milanesi contro il Barbarossa, ci dà ben altra idea di quell'edificio. Altrove dice che rimpetto all'antica porta romana posta ov'era la chiesa di s. Vittorello, « de foris fuit arcus longus per duo miliaria, qui destructus fuit per Atillam, et tunc factus est arcus super quatuor pillas, ubi fuit turris altissima nimis, et dicebatur porta Saturni » (Chron. mai.). Sull'Arco Romano V. il Grazioli De praecl. Mediol. aedif. cap. III, il Fumagalli, Le vicende di Milano ecc.

(2) L'architettura romana di quel monumento smentisce la favola ch'esso sia stato distrutto da Attila, e non più riedificato nella primitiva grandezza.

Il Fiamma pretende che in Milano fra gli altri edificii cospicui eretti dai Romani vi fosse anche un labirinto, dicendo, in prova della sua asserzione, che « in marmore pallatii habentur isti versus:

> In Mediolano stante lamberinto prophano Homine troyano ruit estu palladiano.

Aggiunge poi che: « forma autem lamberinti secundum Ysidorum talis fuit, quia erat hedifitium constructum ex perpessis parietibus, et quando porta aperiebatur, tonitruum terribile resonabat. Ibi erant simulaera et monstra

## De porta nova et fuerunt VII porte civitatis.

Porte civitatis suerunt sex in muro facto per romanos,. de quo supra dictum est. Cum Marcellus rex mediolanensium ydola dispiceret coactus a veritate naturalis intellectus, archiflamen civitatis ipsum ad culturam ydolorum precibus et persuasionibus invitabat, asserens esse deos futura predicentes. Cui Marcellus rex ait: si ydola predicere sciverint per quam portam sum cras exiturus pro venatione aprorum, credam esse deos. Archiflamen ydolis thura dedit sciscitans istius rei veritatem. Dyabolus totus malitiosus optime cognoscebat regis versutias, et cogitavit directe quod rex volebat facere, et respondens ait: rex Marcellus cras erit exiturus per portam magis de novo factam. Tunc rex cogitavit per nullam portam exire, sed jussit frangi murum et per fracturam exivit. Qui ad se reversus cognovit quod ydolum verum de futuris predixisset, quia exiverat per portam magis de novo factam. Ex tunc factus est ydolatra permaximus, et in fracturam quam fecerat, portam civitatis extrui iussit, et portam novam nominavit usque in presentem diem. Tunc super septem portas civitatis septem ydola secundum septem planetarum nomen fabricari fecit, quarum nomina sunt hec.

De septem ydolis super septem portas civitatis.

Solis ydolum positum fuit super portam dei Apolinis idest Solis, que nunc dicitur porta romana. Mercurii

horribilia et obscuritatis quasi noctis. In istud hedifitium si quis introysset, nunquam reddire sciebat sine glomere lini; nec poterat aliquo modo dissolvi seu destrui, sed igne poterat annichilari • ( Polit. nov. cap. 38, 39). Non pare però provata da altre testimonianze attendibili l'esistenza di questo labirinto.

ydolum positum fuit super portam dei Mercurii, que nunc dicitur porta tycinensis. Veneris ydolum positum fuit super portam dee Veneris, que nunc dicitur porta vercellina. Iovis ydolum erat super portam dei Iovis, que nunc dicitur porta zobia. Martis ydolum et Saturni ydolum et Lune ydolum erant super alias tres portas, sed quomodo essent per portas distributa, nulla certa scriptura invenitur. Item statuit rex Marcellus ut quicumque portas ingrediretur, aut ydolis genuslecteret aut capite plecteretur. Et ista fuit causa quare beatus Barnabas in suo adventu portas civitatis non fuit ingressus, sed habitavit iuxta fontem sanctum inter murum et promurale. Et est hie notandum, quod sicut murus civitatis sepius fuit destructus, et nomina pluries sunt mutata, ita et nomina portarum multis vicibus translatata sunt (1).

### De deferentia portarum et pusterlarum.

In cronica Benvesimi dicitur quod porte civitatis sunt sex et pusterle decem, in quibus omnibus mirabilis fertitudo carnitur et fundamentum firmissimum. Circa istam questionem est sciendum, quod porte civitatis sunt in duobus gradibus, quia alique dicuntur porte, alique dicuntur pusterle. Porte principales sunt sex, scilicet orientalis porta et porta nova, porta cumana, porta vercelina, porta tycinensis et porta romana. Et conveniunt in hoc omnes porte principales, quod quelibet altrinsecus habet duas turres a destris et sinistris. Pusterle antem

<sup>(1) «</sup> In ista civitate licet aliquando fuerint pro muralia xv milliariorum cum portis xxxvu, interius tamen fuit murus parvus et altus, cuius etreuitus habuit fere duo miliaria: super quamibet portem civitatis erut unum palatium rotuadum, cuius cohopertura erat rotonda sed pyrambdalis, sicut apparet in turigero s. Laurentii » (Chren. mai.).

sunt que sub una turre coangustantur, excepta pusterla sancti Ambrosii, que habet portas duplices et similiter turres. Item est alia differentia, quia omnes porte priacipales sunt duplices, excepta porta tycineusi, et omnes pusterle unam tantum habent portam, excepta illa sancti Ambrosii (1), que habet duplices portas et duas turres. Item est alia differentia, quia porte principales dicuntur porte, sed pusterle due etiam dicuntur porte, scilicet porta tonsa et porta zobia (2). Item quelibet porta habet in broleto novo portas sibi corespondentes in sita et nomine, et habet spetiale vexillum et certos capitaneos; pusterle nichil horum habent. Item oranes porte habent duas pusterlas a dextris et sinistris, exceptis porta nova et porta cumana.

### Termini portarum.

#### BRACHIA X. XLI.

Porta tycinensis usque ad fabricam colxxx.

Fabrica usque ad pusterlam sancti Ambroxii occcxv.

Pusterla sancti Ambroxii usque ad beveratorem cc.

Pro beveratore xL.

A beveratore usque ad portam vercellinam ccc. Pro fagia monasterii clarevallis .....

A porta vercellina usque ad primam turrim exxx.

- (1) « In loco ubi nunc est ecclesia s. Mariae ad Circulum, fuit condam porta dicta porta deae Lunae... Ista porta dicta fuit porta s. Ambrosii, quae nunc inter pusterlas deputata translata est post monasterium s. Ambroxii (Chron. mai.).
- (2) « In loco ubi nunc est porta Zobia, condam fuit porta dicta porta lovis, Super istam portam erat palatium rotondum, in cuius pyramide fuit ydolum dei lovis ..... Destructa civitate, ista porta fuit inter pusterlas computata, sed adhuc retinet nomen portae, et sola inter omnes portas habet adhuc nemen ydoli, quia dicitur porta Zobia idest lovis » (Op. praed.).

A prima turre usque ad portam Iovis occcxxvII.

A porta Iovis usque ad pusterlam de Aziis ccclxxxiv.

A pusterla de Aziis usque ad portam cumanam cexvii.

A porta cumana usque ad pusterlam sancti Marchi coxtviii.

A pusterla sancti Marci usque ad portam novam mii.

A porta nova usque ad pusterlam novam DXC.

A pusterla nova usque ad portam orientalem ccii.

A porta orientali usque ad montem fortem cccxLV.

A monte forti usque ad portam tonsam DCCCXX.

Pro beveratore xxiv.

A porta tonsa usque ad portam romanam MCCXLVIII.

A porta romana usque ad sanctam Eufemiam occesiv.

A s. Eusemia usque ad clusam covin.

A clusa usque ad portam tycinensem cccvIII.

Latitudo fossati xxx cubitorum.

Murus exterior habet in circuitu Mx,xL1 cubitos.

Dyameter habet cubitos in millia et tertiam partem.

Semidyameter habet cubitos MDX.

Broletum habet ab oriente versus occidens cxxx cubitos, ab aquilone versus meridiem cubitos cxxxvi.

# De situ pusterlarum per respectum ad portam romanam.

Porta romana dicitur eo quod nomen antiquum civitatis retineat, que condam dicebatur Roma secunda; habet enim portas duplices et turres duas altrinsecus ex vivis saxis aut marmoreis. Ista habet duas pusterlas versus oriens, pusterla que dicitur porta tonsa, unde exiit fossatum civitatis quod dicitur navirium; ex altera parte versus occidens habet pusterlam sancte Eufemie, que super ceteras pusterlas est decentiori opere fabricata et

clariori marmore. Ista pusterla habet de foris ex opposito monasterium sancti Celsi. Isti porte romane deputantur clipei ex toto rubri. Vexillum est similiter totum rubeum; ejus capitanei sunt illi de Carrogiis. In hac porta romani antiquitus in marmore sculpi iusserunt istos versus:

Dic homo qui transis, dum porte limina tangis:
Roma secunda vale, regni decus imperiale,
Urbs veneranda nimis, plenissima rebus opimis,
Te metuunt gentes, tibi flectunt colla potentes,
In bello Thebas, in sensu vincis Athenas (1).
Ante istam portam fuit archus trihumphalis, de quo supra dictum est. Hec porta fuit antiquitus in loco, ubi nunc est ecclexia sancti Victoris, et Sevisus erat fossatum civitatis. In ista porta erat ydolum Appolinis idest Solis.

# De situ püsterlarum per respectum ad portam orientalem.

Porta orientalis sive porta renza dicitur, quia respicit versus orientem, et habet duplices portas et turres altrinsecus ex saxis et lapideis marmoribus; per istam portam intrat fluvius Sevisus, et exit per pusterlam cluse. Ista porta habet unam pusterlam versus aquilonem, que dicitur pusterla montis fortis, et ex alia parte versus austrum participat medietatem pusterle nove. Extra istam portam est monasterium sancti Dyonisii. Isti porte deputantur clipei albi ubi sunt leones nigri, similiter et in vexillo; istius porte capitanei dicti sunt capitanei porte

(1) In altro luogo il Fiamma aggiunge:

Sus fuit in ista, quae moenia docuit ista

In medio tergo lanam tullit; accidit ergo Per signum laneum me dicet Mediolanum.

(Chron. mai.).

orientalis (1). Antiquitus ista porta fuit ubi est ecclexia sancti Babille (2), et Sevisus implebat fossatum civitatis in illa parte. Istius porte ydoli nomen non habetur.

# De situ pusterlarum per respectum ad portam novam.

Porta nova dicitur quia post alias portas facta fuit, sicut supra dictum est; habet duplices portas et duplices turres; sola inter alias portas caret burgo. Ex una parte versus oriens participat medietatem pusterle nove; ex altera parte versus austrum participat medietatem pusterle sancti Marchi. Ista sola porta inter alias non habet pusterlam integram, ymo ex utraque parte participat medietatem duarum pusterlarum, scilicet sancti Marchi et pusterle nove. Isti porte deputantur clipei, ubi sunt leones albo nigroque colore quadrati superius in parte sinistra et inferius a dextra fuschati; in aliis duabus partibus dealbati. In ista porta sunt capitanei illi de la Turre. Ista porta fuit antiquitus ubi est ecclesia sancti Domnini ad mazam. Et fluvius . . . . . . . implebat fossatum. Istius porte ydoli nomen non habetur (3).

(1) « Quorum genus deficit » (Chron. mai.).

(3) « In loco ex opposito ecclexiae s. Babilae citra flumen erat porta dicta porta dei Solis sive Apollinis, ubi erat palatium rotundum, in cuius pyramide fuit ydolum Solis... Destructa civitate, ista porta translata fait ad locum, ubi nunc est porta dicta renzia idest orientalis » (*Ibid.*).

<sup>(3) «</sup> In loco ubi nunc est ecclexia s. Domnini ad Maziam, erat unum palatium rotundum, in cuius pyramide erat ydolum Herculis mactantis leonem cum clava sive mazia, quem cauda tenebat; unde dicta fuit condam porta Herculis ad Maziam, et hoc cognomen adhuc retinet ille locus, quia dicitur ecclexia S. Domnini ad Maziam. Destructa civitate, translata fuit porta ubi nunc dicitur porta nova » (Chron. mai.). Quantunque altri scrittori anche moderni, appoggiati forse sull'unica testimonianza assai dubbia del Fiamma, abbiano dedotto da quell'effligie d'Ercole il nome di quel luogo, io penso che da una vicina fabbrica d'olio, che facevasi ad mazam, come

# De situ pusterlarum per respectum ad portam cumanam.

Porta cumana dicitur a civitate cumana, quia respicit versus illas partes. Habet duplices portas et duas turres ex vivis et marmoreis lapidibus. Ex una parte versus austrum participat medietatem pusterle sancti Marchi; ex alia parte versus occidens habet pusterlam Aziarum, per quam intrat fluvius Neronis, et refluit ex pusterla de clusa. Hunc fluvium Nero imperator ad civitatem introduxit, et ex suo nomine flumen Neronis appellavit. Istius porte capitanei sunt illi de Badagio. Huic porte deputantur clipei, ubi sunt depicti leones tabulati albo et rubeo colore. Antiquitus ista porta fuit ubi nunc est pons porte cumane (1), ubi fructus venduntur. Istius porte nomen ydoli determinate non habetur. Per istam portam ingrediuntur per ocultos meatus terre duo vivi fontes usque ad broletum vetus, quos Azo Vicecomes ad civitatem introduxit.

De situ pusterlarum per respectum ad portam vercelinam.

Porta vercellina dicitur quia respicit versus civitatem vercellensem (3). Habet duplices portas et duplices turres

si diceva nel medio evo, cioè con torchio o strumento consimile, sia piuttosto derivato quell'appellativo. Quell'Ercole così effigiato, ora a Monaco in Baviera, non consta che fosse nel luogo indicato dal nostro cronista, e nell'a. 1063 esisteva già nella basilica di s. Ambrogio allorchè prete Liprando subì la prova del fuoco onde convincere di simonia il vescovo Gressolano; non si sa d'onde nè quando siavi stato trasferito.

(1) a In loco ubi nunc est ecclexia s. Iohanis ad quatuor facies, quondam fuit porta Iani quadrifontis.... Destructa civitate, porta translata fuit ad locum ubi nunc est porta cumana, et in muro civitatis fuit inventum istud ydollum in marmore » (Chron. mai.).

(2) « In loco ubi nunc est monasterium maius, condam fuit porta

ex vivis et marmoreis lapidibus; ex una parte versus austrum habet pusterlam zobiam ab ydolo Iovis denominatam, et ista sola usque hodie retinet antiquum nomen ydoli, ex quo apparet quod antiquitus fuit porta principalis, unde et nomen porte semper retinuit; ex altera parte versus aquillonem habet pusterlam sancti Ambrosii, que sola inter pusterlas habet duplices portas et duas turres. Huic porte deputantur clipei habentes balzanam, qui inferius sunt rubei et superius albi; similiter et vexillum. In ista porta fuerunt capitanei Crassi de Treno. Ista porta fuit antiquitus ubi nunc est hospitale peregrinorum. Istius porte ydolum fuit ydolum Veneris.

# De situ pusterlarum per respectum ad portam ticinensem.

Porta ticinensis dicitur quia respicit versus Tycinum; si enim fuisset denominata a civitate tycinensi sive Papia, tunc diceretur porta papiensis, quia tempore rehedificationis istius urbis, illa civitas non Tycinum sed Papia dicebatur. Ista porta inter alias portas non habet nisi unam portam et duas turres ex vivis saxis et marmoreis factas. Huic porte clipei deputantur ex toto albi, similiter et vexillum. In ista porta fuerunt capitanei illi de Bustis. Ista porta fuit antiquitus ubi dicitur carubium porte tycinensis. Eius ydolum antiquitus fuit ydolum Mercurii. Versus occidens habet pusterlam fabricam, per quam ingreditur civitatem fluvius Orona sive Vedra; ex parte aquilonis habet pusterlam que dicitur clusa, quia ibi fossatum civitatis clausum fuit, quod civitatem circuire non potuit, et habet murum altissimum ultra fossatum

vercellina; ibi fuit ab antiquis temporibus super portam palatium rotondum, in cuius summitate fuit ydolum deae Veneris » (Op. praed.).

civitatis; hinc inde munitur murus merlatus, et habet duas portas ex opposito situatas. Hinc exeunt flumen Vedra et flumen Sevixus et duo fontes supradicti, et flumen Neronis. Hinc ex latere fluit flumen Tycinelus, et si coniungerentur ista flumina in unum, cui coniungeretur flumen dictum Navirium, quod exiit iuxta portam tonsam ex fossato civitatis, fieret faciliter portus tendens in fluvium Lambri, inde per Padum faciliter naves possent ire usque Venetias. Versus autem continens nomina capitaneorum portarum civitatis sunt hii:

Ex senis portis sumptos capitaneos urbis Nove, Cume, Tycinis, Orientis, Rome, Vercellis, Turres, Badagios, Busti, Oriens, Carrogia, Crassos Hos statuit pugiles in Arriana perfidia magnos.

### De fortitudinibus VII civitatis in generali.

Generales fortitudines portarum habentur, si quis aspitiat quod porte et turres sunt ex marmoreis et vivis saxis fondate firmissimis fondamentis, et sunt grosse ultra modum, licet imperfecte sint. Ulterius super portas sunt bathfreda lignea et lapidea. Item sunt valve in portis, que clauduntur fortissimis serraturis. Ante valvas posite sunt porte sarrazinei dentibus ferreis rostrate. Postea sunt pontes levatores super fossatum latum xxx brachia; item est murus exterior fortissimus. Perambulentur universe mundi civitates, nec poterit inveniri tanti tamque mirabilis pulcritudinis opus.

### De fortitudine murorum civitatis.

In quadam obsidione civitatis hostes non potuerunt exteriorem murum diruere propter muri mirabilem

fortitudinem; quanto minus tunc, quia interior postea factus est. Circa istam questionem est dicendum, quod civitas mediolanensis cingitur fluminibus a remotis et fossato vivis et scaturientibus aquis pleno. Item cingitur duplici muro, portis et anteportalibus, ita quod est insuperabilis hostibus. Et de his omnibus dictum est supra, cum de muris civitatis ageretur, et in pluribus aliis locis. Ex hoc patet quia murus exterior licet non sit altior terra, est tamen fortissimus opere et de se, et profundus super vivas aquas, quod est quasi orribile precipitium ad intuendum.

### De pulcritudine domorum familiarium.

In cronica Bonvesini dicitur, quod in ista civitate sunt pulcra palatia, domus frequentes non disperse, sed continue decentes decenter ornate. Circa istam questionem est dicendum, quod secundum philosophum differentia est inter pulcritudinem artifitialem et naturalem, quia pulcritudo artifitialis est in superfitie rei, pulcritudo vero naturalis est in superfitie et profundo. Et ita est de hedifitiis, quia aliqua hedifitia exterius ornantur marmoribus et picturis, intus carent aere, aqua et terra ad habitandum. Sed hoc non accidit in nostris domibus, quia in qualibet domo est unus fons vivus vel plures, quia nulla sicitate exsicantur, sunt platee in modum claustri et aëris clarissimi mirabilis ubertas; habent solaria sallas cum nobilibus picturis, et habent exitum ad plateas numero xm. Sunt insuper per plateas sub aere per parentelas constructa cohoperta, ubi nobiles ludunt ad scachos et alia exercent solatia, et sunt numero Lx. Videres iuxta ista cohoperta non solum nobiles sedere et ludere, ymo aspicere posses circumquaque ligatas ancipitres ad perticas aut falcones

seu astures. Et nota quod tantus est numerus ancipitrum. quod numerari non potuit, sed est inventum quod tota provintia non habet tot aves rapaces. In diebus quoque festivis videres super portas familiares matronas et virgines sedere, que tantis ornamentis fulgent auri, argenti, smalti et perlarum sive margaritarum, quod videantur esse regine vel filie regum; a capite ipsarum usque ad pedes protellantur ornamenta. Adsunt per plateas pueri decori nimis, tumultuantes, nunc huc nunc illuc incessanter discurrentes; et numerati sunt in uno die vel subtiliter computati per solerter inquirentes pueri masculi per plateas discurrere ultra uxxx. Per vias et plateas iuvenes in equis civitatem perambulant; et dicit cronica Bonvesini, quod in civitate cum comitatu faciliter inveniri possent viu destrariorum in domibus nobilium, exceptis stipendiatis. Non solum dominarum aut virginum sive puerorum istius civitatis ornant domos vel plateas, ymo adest populus mirabilis, qui sunt numerati tantummodo in civitate plus quam ii, qui sunt viri bellatores et tyrones fortissimi. Ex numero virorum potest computari numerus puerorum, et maxima pulcritudo domorum, quod fuit istius capituli principale propositum.

### De aliis hedifitiis ecclexiasticis.

Hedifitiis et domibus supradictis, que sunt numero xui inseruntur ecclexie mirabiles cum turribus et tuguriis, que ultra modum nostram redunt decoram civitatem (1).

<sup>(1) «</sup> In libro descriptionis urbis habetur, quod in ista civitate erant templa quamplurima, quae quantis imaginibus ex auro et argento et quantis eburneis decorabantur caelaturis, quantis lapidum praetiosorum tegebantur ornamentis, lingua explicare nec manus conscribere faciliter posset. Omnia autem supradicta publica aedifitia vel fere emnia Atilla rex Unnorum destruxit et igne incineravit, nec unquam fuit maior iactura in hac urbe » (Chron. mai.).

Capelle idest ecclexie, ubi sunt sacerdotes benefitiati, sunt circa centum et plus; in universo computatis omnibus ecclexiis sunt circa cc, in quibus sunt altaria quinquecentum et plus; turres sive campanilia sunt cxx, in quibus sunt campane plures cc, et quod non caret admiratione permaxima, in civitate et terretorio sunt plures x viri, qui de benefitiis ecclexiasticis vivunt singuli in sibi deputatis prebendis. Inter ecclexias civitatis maior et mirabilior est ecclexia sancti Laurentii, quam construxit imperator Maximianus in honorem Herculis, sicut supra dictum est (1). Ferunt architectores periti, quod Lx magistri in Lx annis ipsam ecclexiam construere non possent; forte in tota Roma non inveniretur ita pulcra ecclexia. Certe audeo dicere, quod Lx magistri in Lx annis erigerent omnes ecclexias unius civitatis ex nostris circumstantibus. Huic ecclexie adiacet capella regine, quam construxit Galla Placidia prophyriticis lapidibus et opere mosayco contecta (9). Secunda capella inter nobiliores est capella, quam construxit Azo Vicecomes in broleto veteri, que quantorum exstat hedifitiorum et

<sup>(1) «</sup> In loco ubi nunc dicitur ecclesia sancti Laurentii, imperator Maximianus ad honorem dei Herculis, ad cuius presagium imperium susceperat, construxerat fanum rotondum magnae capacitatis superius musayco opere ex auro et azurro et diversis figuris ornatum. Inferius autem quadratis saxis pavimentatum, quod fuit oculis mirabile ad videndum. In circuitu erant quatuor turres, deambulatoria et diversae structurae. Ante faciem istius fani erant xvi columpnae marmoreae laminis deauratis cohopertae cum sculpturis animalium, avium, piscium et fuerunt mirabilis altitudinis. In medio istius fani erat tronus eburneus, in quo sedebat ydolum Herculis, quod dabat responsa. Hic locus finaliter exclusa omni ydolatria consecratus fuit in honorem Salvatoris et omnium Apostolorum et Evangelistarum et s. Laurentii; unde modo dicitur ecclexia s. Laurentii » (Chron. mai.).

<sup>(2) «</sup> In latere istius ecclesiae construxit capellam rotundam musaico opere miris figuris ornatam, et vestivit parietes interius laminis marmoreis pretiosis, et dicitur capella reginae, ubi ipsa dormit » (Chron. mai.).

ornamentorum, nulla lingua faciliter posset exprimere; ibi est coclea idest turris rotonda miro modo ornata. ibi campane, ibi ornamenta lapidum et columpnelorum marmoreorum, ibi est omnis decentia hedifitiorum. Quid dicemus de faustis religiosorum hedifitiis, turribus, ecclexiis? Certe summum pontificem cum sua curia in suis conventibus recipere possent. Itidem est de abatiis nigrorum aut aliis prelatis urbis nostre. Ecclexia maior que dicitur ecclexia beate virginis, cuius turris extat mirabilis operis et indicibilis altitudinis, et quod est mirabile auditu, in sola civitate sunt ecclexie beate virginis ..... In hac ecclexia maiori sunt mirabiles ymagines ex marmore rubeo xII apostolorum, leones, grisones, quos fecit Urbanus papa civis mediolanensis ex nobili domo de Crivellis. Ex his que dicta sunt, potest quilibet iudicare istius civitatis hedifitia mirabilia, si coniungantur que superius scripta sunt de hedifitiis publicis et domibus privatis et ecclexiis et cohopertis et muris civitatis et portis; percurrantur universe civitates, et omnes iudicabunt arenam exiguam respectu istius nobilissime urbis.

### Epylogus dictorum et dicendorum.

Postquam dictum est de his, que pertinent ad nostre civitatis plenam originem, et quod excedit fere omnes mundi civitates in delitiis, hedifitiis et ecclexiis, nunc restat dicendum de ipsis habitatoribus, et quod excedunt fere omnes alios cives in nobilitate et fortitudine. Primo ergo queritur que fuerunt dignitates et privilegia data nostris civibus propter eorum virtutem; postea dicetur de personis virtuosis in spetiali.



Ista civitas condam fuit sedes imperatorum. Circa istam questionem est dicendum, quod si quis dilligenter libros discurrat, inveniet quod ista civitas post Romam nobilioribus fuit antiquitus ornata dignitatibus super omnes alias mundi civitates, quod sic probatur evidenter. Et primo ratione nominis, quia condam fuit dicta Roma secunda, quod nomen principes romanorum imposuerunt. Invenitur quod alique civitates denominate sunt ab imperatoribus, ut a Tyberio Thyberias, et a Cesare Augusto Cesaraugusta. Aliquando alique civitates sunt denominate ab aliquo offitio rei publice, ut Ariminum, quia armarium erat armorum romanorum, et Forum iullii, quia Iullius Cesar forum romanorum ibidem statuit. Sed numquam invenietur quod aliqua civitas dicta fuerit Roma nisi ista, et istud fuit signum amoris romanorum ad nos, sicut rex quando suo primogenito suum nomen imponit, et istud nomen fere no annis duravit, et tunc dicti sunt nostri cives romani. Secundum privilegium datum fuit isti civitati ratione fortitudinis et prudentie, videlicet quod sicut ista civitas Roma cum nostra civitate comunicabat in nomine, ita et populus noster diceretur romanus, et facti sunt ambo populi unus populus. Unde dicit cronica Bonvesini, et habetur in libro descriptionis urbis, quod in signum egregie fortitudinis populi mediolanensis romanorum principes quotienscumque ad bella progrediebantur, populum mediolanensem cum vexillo mediolaneo precedere fatiebant, et primas acies concedebant. Ubi est dilligenter advertendum, quod cives de Mediolano per diversas mundi partes citra mare et ultra mare cum ipsis imperatoribus multas exercuerunt victorias. Tertium privilegium fuit ratione situs,



quia imperatores derelicta Roma magna, hanc secundam Romam habitaverunt, et sedem imperialem ibidem statuerunt. Unde dicit cronica Bonvesini, quod in hac secunda Roma (1) sepius imperatores imperialem sedem posuerunt, ut Nerva, Trayanus, Adrianus, Maximianus, Filipus, Constantius tertius, Constantinus cognominatus Gallus, Iovinianus, Vallens, Vallentinianus, Gratianus et Theudosius. Et in libro descriptionis urbis dicitur, quod beatus Barnabas de se ipso loquens dixit: ego Barnabas apostolus Iesu Christi perveni ad civitatem mediolanensem, que post romanam arcem famosissima habebatur, parlque dictione sublimis, que structure hedifitiorum eminentia cunctis civitatibus principari videbatur, et occidentalis imperii infulas retentabat. Ubi est advertendum, quod beatus Barnabas venit Mediolanum, antequam Nerva vel alius imperator ex supradictis factus esset imperator; ergo si tempore beati Barnabe civitas mediolanensis gerebat infulas sive dignitates occidentalis imperii, hoc oportuit fieri vel per Iullium Cesarem vel Octavianum vel aliquem alium imperatorem romanum. Ex quo patet quod ista civitas fuit sedes imperii ante Christi nativitatem; unde Stephanardus:

Urbs nota et felix longoque cellebris evo Imperii condam sedes ac emula iuris.

Quartum privilegium fuit imperatoris coronatio, que habet fieri in ista civitate. Et hoc est signum nobilitatis istius civitatis, quia sicut homini datur corona propter

<sup>(1)</sup> Dice la Cronaea maggiore di Galvagno Fiamma che • in cronica Bonvesini de nomine Roma secunda habetur sculptum in marmore super portam romanam ». Su quella porta or distrutta era così scritto:

Dic homo qui transis, dum portae limina tangis:
 Roma secunda vale, regni decus imperiale etc. »

 come leggesi al capitolo • De situ pusterlarum per respectum ad portam romanam ».

virtutis eminentiam, ita et civitatibus conceditur coronatio propter virtutem et excellentiam. Unde dicit cronica Bonvesini: archiepiscopus mediolanensis romanorum reges Mediolani coronat, et per manum dextram beato Petro et eius vicario representat. Quintum privilegium romanorum fuit, quod ista civitas haberet archiflamen idest episcopum principem omnium flaminum sive episcoporum Ytalie. Ex hoc apparet quod civitas mediolanensis habuit archiepiscopum ante Christi nativitatem. Sextum privilegium fuit quod in nostra civitate fuit studium generale ante Christi nativitatem, quia dicit Vicentius quod Virgilius, qui fuit ante Christi nativitatem, studuit Cremone, et in Mediolano togam magistralem suscepit, id est fuit licentiatus magister, et post Christi nativitatem beatus Augustinus rethoricam in studio generali legit in hac urbe. Septimum privilegium fuit quod imperium fuit in Mediolano, ita quod non in Roma (?), et archiepiscopus mediolanensis elligebat regem Ytalie et coronabat, et summo pontifici presentabat. Ad argumentum factum in contrarium est dicendum, quod licet ista civitas non habuerit multa privilegia ab imperatoribus theutonicorum, recepit tamen multas dignitates ab imperatoribus romanorum.

#### De civibus illustribus istius urbis.

In cronica Bonvesini dicitur quod ista civitas habuit duos imperatores. Circa hanc questionem est dicendum, quod in hac vita duo sunt maximi status, scilicet papalis et imperialis; in statu papali tres summi pontifices de Mediolano traxerunt originem, videlicet Alexander secundus natus ex Capitaneis de Badagio, et Celestinus quartus ex illis de Castiliono, et Urbanus tertius ex



illis de Crivelis (1). Fuerunt insuper duo imperatores romanorum ex Cathaneis de Soresina, videlicet Vallerianus et Galienus filius eius. Cardinales romani fuerunt sex, videlicet Petrus mediolanensis, beatus Galdinus de la Salla, Ubertus de Pirovano, Zonfredus de Castiliono, Comes de Casate et Petrus Grossus. Invenitur etiam in cronicis, quod Maximianus imperator fuit genere mediolanensis; Actor: managan per mediolanensis and production production.

Papas tres summos totidemque Cesar agustos,
Et cardinales senos protulit hec gleba romanos.

Legitur in quibusdam ystoriis, quod Felix natione mediolanensis ecclexie romane cardinalis cum Merlino de multis desputavit. Cui ait Merlinus: Et tu, Felix, natus de illa magna civitate Mediolano ecclexie romane cardinalis, et cetera. Et isto computato fuissent septem cardinales. Quid dicam? Tempore nostro fuerunt in ecclexia quatuor maiores prelati mundi, simulque eodem tempore viventes, scilicet Comes de Casate et Petrus Grossus cardinales, et Raymondus de la Turre patriarcha aquilegiensis, et Otto Vicecomes archiepiscopus mediolanensis.

De regibus natis de ista civitate.

Viros illustres alios fere innumerabiles ista civitas genuit, inter alios fuit Maximianus de castro Seprii, qui fuit rex Ytalie (2). De domo comitum Englerie fuerunt septem reges coronati totius Ytalie principes, et talia

- (1) Una postilla in margine del codice aggiunge: « Pius IV ex illis de » Medicis, Gregorius XIII ex illis de Sfondratis ».
- (2) Una nota marginale del sec. XVI in questo luogo del codice dice : « Iacet in s. Ambrosio, et super sepulcrum decantatur evangelium et epi-
- » stola etc. » Nessuna autorevole testimonianza appoggia questa asserzione,
- e neppure i racconti narrati dalla favolosa cronaca dei re e conti d'Angera.

fere innumerabilia dici possent. Cives istius civitatis faerunt nimis negligentes in scribendo magnalia istius civitatis, non tamen propter hoc tollitur quin fuerint multi insignes principes nati de ista civitate.

## De diversitate populi istius civitatis.

Circa istam questionem est dicendum secundum sententiam phylosophi in primo polliticorum, quod natura quidem impetus est ad talem comunitatem, que non solum deservit ad esse, sed etiam ad sufficienter vivere. Et talis est comunitas civitatis, ubi in uno vico exercetur ars fabrilis, in adio vico ars textoria, et sic de ceteris artibus. In ista autem civitate exercentur omnia artifitialia, et omnium civium gradus mirabiles reperiuntur; ergo est civitas perfecta, qued ut clarius ellucescat, per singula discurramus. In primis super inditium sanguinis est potestas civitatis, qui ipso facto est comes, et habitat in pallatiis broleti novi cum suís iudicibus et alia sua familia. Hunc ad inditium personarum privatarum causarum sequitur in eodem broleto collegium iudicum, ubi comuniter sant cxx iurisperiti viri per totum mundum famosi; horum datas sententias scribunt notarii, qui sunt plures mo; nuntii comunitatis dicti servitores sunt numero oc et plus.

## De studio, doctoribus et scriptoribus.

Circa actum studii licet ab antiquo in hac civitate fuerit studium generale (1), nunc etiam sunt in civitate

(1) « Dicitur in libro De gestis archiepiscoperum, quod in latere aquilonari yemalis eccleziae erant scalae philosophorum, rethoricorum, astrologorum et omnium fere artium, scientiarum, quae longa archiepiscoperum consuctudine en ecclexiae stipondiis sustentabantur » ("Chron. mai.). Quanto



doctores iurisperiti, qui publicas scolas regunt in iure, quos audiunt scolares multi. Doctores artis gramatice et loyce sunt plures xv, quorum quilibet habet scolarium multitudinem magnam. Magistri vero puerorum quantum ad initiales litteras sunt plures Lxx; scriptores librorum sunt numero xL.

### De medicis et apothecariis.

Artis medicine professores et phylosophi nominati computatis cyruicis sunt plures clxxx, inter quos sunt plures sallariati per communitatem, qui gratis tenentur pauperes infirmos medicare. Hiis super serviunt apothecarii omnibus aromatibus et confectionibus habundantes, quorum numerus pre nimia multitudine numerari non potuit. De aromatibus et de arte textoria et de fabricis armorum et mercatoribus pannorum et magnorum equorum et similium habetur supra (2).

allo studio generale antico asserisce che « in ista civitate ante Christi nativitatem fuit studium philosophorum generale, unde dicit cronica Sicardi, quod Virgilius in Mediolano togam magisterii suscepit; et post Christi nativitatem istud studium perseveravit, sicut patet quod Augustinus magnus derelicta Roma hic rethoricam docuit » (Op. praedicto).

(2) In una cronaca ms. di frate Bonvicino da Ripa comasco leggesi una curiosa statistica di Milano relativa, a quanto pare, all'anno 1288, che non manca di un certo interesse. La trascrivo qui togliendola da un ms.

del secolo xiv. dell'Ambrosiana qua e là infarcito d'errori:

« Anno Domini usque MCCLXXXVIII frater Bonivicinus de Ripa composuit quoddam opus de Magnalibus Mediolani, inter quae haec annumerantur usque:

| Hostia domorum cum portis et ianuis,nº | XIID    |
|----------------------------------------|---------|
| Coperta comuna»                        | LX      |
| Circhuitus muri civilis misuratusbr.   | XCXLI   |
| Possatum civitatis in latitudinebr.    | XXXVIII |
| Portae principales civitatis suntno    | YI      |
| Secundariae vero sunt                  | XII     |



De pompiniis ciborum, furnariis, tabernariis, bechariis et piscatoribus.

Ciborum preparatores sunt furnarii plures cccc, tabernarii sunt mille et plus, macellarii sunt ccccxL, pischatores cccc, de quibus omnibus superius est dictum.

| Ecclesiae civitatis tantum suntno                                                                                                          | CC       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Altaria                                                                                                                                    | CCCCLXXX |  |
| Regina Galla Placidia fecit construi s. Laurentium cum columnis                                                                            | XXIA     |  |
| Ecclesiae s. Mariae in civitatenº                                                                                                          | IXXVI    |  |
| In comitatu vero»                                                                                                                          | CCXL     |  |
| Campanilia»                                                                                                                                | CCXX     |  |
| Campanes»                                                                                                                                  | CC       |  |
| In comitatu vero innumerabiles.                                                                                                            |          |  |
| In comitatu sunt burgi decentes»                                                                                                           | L        |  |
| Ultra praedicta sunt                                                                                                                       |          |  |
| Plebs de Proleza cum villisnº                                                                                                              | LXII     |  |
| In Valle Sesia villae                                                                                                                      | LIV      |  |
| Sub burgo Leuchi villae                                                                                                                    | IX       |  |
| Sub Chanobio villae                                                                                                                        | XXIII    |  |
| In Valle Soldi villae                                                                                                                      | XI       |  |
| In Verganto villae                                                                                                                         | XLVI     |  |
| In Valle Bellegni et Leventinae villae                                                                                                     | CC       |  |
| Quae omnes villae cum burgis sunt circa»                                                                                                   | DC       |  |
| In quibus sunt plures viri apti ad bellum»                                                                                                 | XXX      |  |
| Ecclesiae comitatus                                                                                                                        | MMD      |  |
| In comitatu hospitalia»                                                                                                                    | XV.      |  |
| Viri saeculares civitatis episcopatus apti ad bellum »                                                                                     | CC       |  |
| Canonicae et curiae regales»                                                                                                               | X        |  |
| In comitatu                                                                                                                                | LX       |  |
| Capellae in civitate cum burgis»                                                                                                           | DCCXCIA  |  |
| Coenobia in civilate                                                                                                                       | XIX      |  |
| In comitatu»                                                                                                                               | LIY      |  |
| Hospitalia»                                                                                                                                | X        |  |
| •                                                                                                                                          |          |  |
| Nota quod Guifredus de Busero fecit construi illud de Brollo anno mcxly.                                                                   |          |  |
| In quo aliquando reperiuntur pauperesno                                                                                                    | _        |  |
| Et pulisi baiulati                                                                                                                         |          |  |
|                                                                                                                                            | CCCL     |  |
| (Credo che l'originaria lezione di questo capoverso sia « et pueri<br>baiulati », intendendosi parlare dei bambini allattati dalle nutrici |          |  |
|                                                                                                                                            |          |  |



# De fabris, textoribus, hospitüs, sartoribus.

Fabri equorum sunt LXXX, fabri sonaclorum sunt XXX, exceptis discipulis, opifices textorum lane, lini, bombacis, serici, cerdonum, pellipariorum, sartorum sunt

mercenarie o balie, compresi forse quelli ricoverati nell'ospitale degli Esposti, detto Senodochio, istituito il 22 febbraio 787 dall'arciprete Dateo).

| • /                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Ordines s. Augustinino                                       | LX     |
| Domus paupertatis                                            | İX     |
| Exemptae a saecularibus»                                     | x      |
| Bucharum humanarum civitatis et comitatus»                   | DCC    |
| Parochiae civitatis»                                         | CXV    |
| In aliquibus quarum habitant familiae»                       | D      |
| Et in aliquibus»                                             | M      |
| Buchae habitancium in civitate tantum sunt                   | cc     |
| Quantitas bladi quae dispensatur seu comeditur in civitate   |        |
| tantum est modiorum omni die»                                | MCC    |
| Viri in civitate apti ad bellum»                             | XL     |
| Equites civitatis et episcopatus»                            | x      |
| Legistae et decretalistae                                    | CXX    |
| Notarii                                                      | MXL    |
| Servitores»                                                  | DC     |
| Tubatores»                                                   | VI     |
| Fixici                                                       | XXVIII |
| Ciroichi                                                     | CXL    |
| Magistri gramaticae»                                         | VIII   |
| Doctores in cantu ambroxiano»                                | XIV    |
| Scriptores librorum»                                         | XL     |
| Furni                                                        | CCCC   |
| Tabernarii»                                                  | M      |
| Carnifices»                                                  | CCCCXL |
| Piscatores                                                   | C      |
| Hospites                                                     | CXL    |
| Marescalchi»                                                 | LXXX   |
| Salarii                                                      |        |
| Borsinarii et corezarii                                      | 1XX    |
| Frisarii                                                     | XXXV   |
| Armolarii et sic de supra sine numero                        | XX     |
| Magistri sonales »                                           | XXX    |
| Capitanei et Valvasores qui tenuerunt falcones et astores. » | C      |
| Urnae lapideae idest monumenta»                              | MM     |

in numero indicibili. Hospitia pro extraneis sunt numero c... Quid plura? tota civitas est plena mercationibus, mercatoribus et artificibus.

## Epylogus multarum nobilitatum.

Hec illustris civitas non solum excedit in artificibus et mercatoribus, ymo prepollet fere ceteris contratis in suorum civium nobilitate, que civitas citra mare est, que isti urbi possit comparari in nobilitate civium. Hic inveniuntur inter nostros cives destrarii vin, si comunitas imposuerit, hic sunt gyrefalchi, falcones, astures plures c; ancipitrum numerus computari non potuit; canes inventi sunt plures c, quorum magna pars est pro venationibus nobilium. Viri bellatores sunt in civitate circa xi. In universo sunt habitatores plures c; rote molendinorum sunt in, et consumuntur omni die in civitate bladi modii mcc.

### De quattuor nundinis generalibus et cottidianis.

### Ut autem nulli possit aliquid deesse de necessariis

| In territorio Mediolani paria beum                                                                                                                | ***        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Prata carnevalis annuatim dant plaustra foeni                                                                                                     | 40,0X      |
| Comburuntur in civitate omni anno plaustra lignorum. » Cancrorum quotidie comeduntur in civitate plus vu modiis a carnevale usque ad s. Martinum. | <u>CL</u>  |
| Quotidie mazantur boves                                                                                                                           | LXX        |
| Piscium grossorum quotidie somae                                                                                                                  | x          |
| Piscium minutorum somae»                                                                                                                          | VI         |
| Molandina cum rotis                                                                                                                               | MMMDCCCC   |
| Consumantur salis stara                                                                                                                           | LXVDCCCXXX |
| Feriae quatuor generales fiunt omni anno.                                                                                                         |            |
| Merchati autem fiunt diebus veneris et sabati. Amen.                                                                                              |            |

ad vitam, fiunt in ista civitate quatuor generales nundine, una in festo beati Ambroxii, secunda in festo beati Laurentii, tertia in festo Asumptionis beate Virginis, quarta in festo sancti Bartholomei. Insuper in civitate fiunt continue nundine bis in septimana, scilicet in die veneris et die sabati; imo nundine fiunt omni die, quia per portas civitatis et per plateas et vias ubique venalia reperiuntur.

#### De sepulcris nobilium. - containing oping a contract of

distribute of childs per the design Nobilitas nostrorum civium non solum apparet in ipsorum vita militari, sed etiam in morte circa mirabiles expensas in vestibus, testamentis et sepulturis. Inveniuntur enim urne marmoree aut ex silice vel alio quocumque lapide vivo u, et est talis que constitit ultra xx marcas argenti.

De militari apparatu, et primo de vipera.

Antiquitus nostri cives totum suum studium in armis posuerunt. Primum quod apparere consuevit in exercitu est vexillum vipere; istud vexillum prefertur exercitui, nec licet alicui figere castra, nisi prius vipera fuerit in aliqua alta arbore collocata. Hoc privilegium est Vicecomitum (1), quorum est illud vexillum, quod datum fuit Ottoni Vicecomiti, qui super portam civitatis Ierusalem singulari duello de capite cuiusdam regis saracenorum optinuit. Depingitur enim collore azurrii anullosa



<sup>(1)</sup> Nel Chronicon maius dice il Fiamma che dall'istituzione dei consoli in Roma « traxit originem dignitas vicecomitatus in urbe mediolanensi, quia sub consulibus semper fuit unus vicecomes comunitatis, qui ante se portari faciebat ensem evaginatum, quia eius erat facere iudicium sanguinis.

circulis terribilibus occulis quendam rubeum sarracenum devorans.

Item archiepiscopus mediolanensis, qui in multis terris habet facere iudicium sanguinis non per se sed per aliam personam saecularem, qui dicebatur Vicecomes archiepiscopi. Hic secundum Beroldum in processionibus archiepiscopi ipsum cum baculo verzellato in manibus praecedebat cum suis famulis praeparans viam, et faciebat iudicium sanguinis super illos qui erant de foro archiepiscopi, cui in certis solempnitatibus archiepiscopus donabat cyrothecas suas et sceptrum. Tempore quo civitas ista per duodecim regebatur sub duce, fuit unus Vicecomes, cui competebat gladium evaginatum ante se portare et iudicium sanguinis facere, cui successit in dignitate et officio potestas, qui ipso facto est Vicecomes comunitatis. E altrove: • Quia civitas fuit destructa et libri et cronicae sunt destructae, non potuit sciri quot fuerunt reges aut comites vel vicecomites usque ad tempora beati Ambroxii, quia tunc unus ex vicecomitibus dictus Ubertus Vicecomes interfecit extra portam novam quemdam maximum draconem, ob cuius meritum obtinuit ius sextarii comunitatis Mediolani, et portavit in vexillo unum sextarium depictum, et omnes eius successores dicti sunt Vicecomites de sextario usque ad tempora magni Ottonis Vicecomitis, qui viperam obtinuit » (Polit. nov. cap. 55). Su quest' argomento l'autore continua: « Reaedificata civitate, Vivianus condam comes a summo pontifice optinuit quod Vicecomites de cetero nominarentur, de quibus nati sunt Vicecomites de Poliate, et Vicecomites de Garbaniate, et Vicecomites de Masino, et Vicecomites de Yvo, qui antiquorum regum et comitum suorum parentum iura ac nobilitates recuperare visi sunt, et quam multipliciter ampliare. Ex his videlicet Vicecomitibus de Yvo natus est quidam nobilis Vicecomes dictus Ubertus, qui ex Berta uxore sua genuit quatuor filios et unam filiam. Primogenitus dictus est Otto, qui fuit archiepiscopus et dominus temporalis in Mediolano; alter dictus est Ubertus, qui fuit episcopus vigintimiliensis, alter dictus est Gaspar, qui genuit Petrum, qui genuit Ludovicum et Gasparum milites. Filia dicta est Beatrix, quae tradita uni ex comitibus de Curtenova genuit comitem Ottorinum. Alter filius Uberti Vicecomitis supradicti dictus est Obizo Vicecomes, qui genuit Tybaldum, qui genuit magnum Mattheum Vicecomitem et Ubertum militem patrem Vercellini Vicecomitis militis. De magno Mattheo Vicecomite nati sunt quinque filii et totidem filiae. Primogenitus dictus est Galeaz miles, qui genuit Azum militem; secundogenitus dictus est Johannes archiepiscopus mediolanensis. Tertius dictus est Luchinus miles; quartus dictus est Marchus miles; quintus dictus est Stephanus miles. Ex filiabus una tradita fuit Albuino de la Schalla, et altera Chicino de la Scalla, altera uni de Pusterla, altera uni de Mandello, altera uni de Ruschonibus de Cumis » (Polit. novella cap. 58).



#### De carrocero.

Secundum quod apparet in exercitu est carrocerum, quod excogitavit archiepiscopus Heribertus de Arziago in subsidium vulneratorum, licet postea fuerit quidam triumphus bellantium. Est autem carrocerum quidam currus habens quatuor rotas fortissimas, quem trahunt tria paria bouum in coperturis albis cum rubea cruce. Super currum erat una archa magna bicamerata et tricamerata, ubi erant unguenta, olea, confecta, syrupi, zizachare, ova, stupa cum ligaturis, et omnia que erant necessaria tam febricitantibus quam vulneratis. A summo istius arche deorsum usque ad terram pendebant pani de scarlato; in medio superius erat pertica longissima, in cuius sumitate erat crux aurea splendida quasi sol, superius erat vexillum album cum cruce rubea. Erat spetialis magister carroceri vir honorabilis, qui quocienscumque carrocerum extrahebatur per communitatem, induebatur lorica et ense accingebatur; recipiebat insuper a comunitate omni die soldos viii. Erat etiam unus capellanus iuxta carrocerum continue cellebrans missam per comunitatem salariatus.

### De curribus falchatis.

Tertium quod erat in exercitu fuerunt c currus falcati, quos magister Guitellinus excogitavit. Erant enim sex equi eiusdem magnitudinis coniuncti inseparabiliter; super dorsum equorum erant quasi naves triangulares sic facte, quod equos inferius cohoperiebant et superius homines abscondebant. In quolibet curru super navim erant homines falces prati quasi remos agitantes, et non erat exercitus ita fortis quem non exterminarent. Vidi

temporibus istis in uno exercitu super Trinum exire de nostra civitate ximi iuga boum trahentia currus honeratos tendis, papilionibus, armaturis et lectisternis, de quo totus mundus fuit admiratus.

#### De tubis comunitatis.

Quartum quod apparebat in exercitu, erant sex tybicines sive trumbatores, quorum quilibet tres aut quatuor equos habuit et salarium, et duo tentoria a comunitate. Et erat clangor terribilis in nulla alia civitate auditus similis. Hii secuntur potestatem civitatis cum ad bella procederet.

#### De sex vexillis portarum.

Quintum quod erat mirabile spectaculum, erant sex vexilla portarum civitatis, quorum processus fuit talis: primo exibat porta romana cum vexillo rubeo, et scuta erant omnia rubea, ita quod unius porte populus poterat discerni a populo alterius porte. Porta tycinensis habet vexillum ex toto album et omnia scuta populorum alba. Porta vercellina habuit in vexillo et scutis balzanam albam superius et rubeam inferius. Alie tres porte leonibus sunt insignite, quia porta orientalis habet vexilum et clipeum albos cum leonibus nigris. Porta nova habet leones quadratos albo colore et nigro. Porta cumana habet leones quadratos albo et rubeo; unicuique porte dabatur similiter vexillum album cum cruce rubea.

#### De societatibus militum et populi.

Sextum erat societatum mira concordia, quia comuniter in omni exercitu fiebat una societas ex ellectis

militibus numero occc vel m sub aliquo vexillo spetiali, quia iurabant nunquam alicui hosti terga vertere, ymo potius mori in bello quam turpem fugam facere. Et hii semper atiebus cuneatis ad bella procedebant. Alia societas erat ex tyronibus popularibus numero n vel id circa, et isti similiter sub uno spetiali vexillo pro custodia carroceri erant, et isti similiter iurabant potius mori, quam turpem fugam facere.

#### De armatis militibus et populi.

Equitum aties mirabiles aderant a planta pedis usque ad verticem cohopertos fereis armis in destrariis cohopertis falleris nobilibus, qui potuerunt poni in numero indicibili. Populus armatus more regum armis coruscantibus, loricis, thoracibus, lameris, galeis, lanzeis, hensibus, clavis et scutis. Unde dicit cronica Bonvesini, quod in toto mundo non invenitur populus tam bene armatus.

#### Exercitus universalis congregatio.

Positis ergo in campo vin militum nobilium nostre civitatis, adiunctis insuper xi peditum de sola civitate, veniant insuper Seprienses, illi de Marthesana, alii ex diversis burgis et terris, non erit in mundo princeps vel imperator, qui non discedat confusus. Unde Stephanardus ait:

Urbs honor Ytalie Ligurisque potentia sevi
Ambrosii decorata fuit fulgoribus almis.
Iustitiae fomes celesti sedulla cultu
Consilii radios latium diffudit in omne;
Urbibus et reliquis solita est prebere ducatum

32

Prudentem, ingentes et opes effundere sumptu Magnifico, cuius victritia signa rebelles Auditis tremuere nimis, aciemque coruscam Armis in numero consertam milite florens.

### De fortitudine nostrorum civium.

In cronica Bonvesini habetur, quod imperatores romanorum in suis exercitibus semper dabant nostris civibus primam aciem in bellis; ergo erant fortissimi bellatores. Circa hanc questionem est sciendum, quod nostri cives antiquitus fuerunt meliores homines mundi in bellis, quod continuum exercitium armorum in theatro et ypodromio circi et duellis diversis fecit eos audaces et fortes. Ipsi enim omni anno, apparente tempore estivo, quasi esset eis debitum, arma movebant nunc contra istam civitatem, nunc contra aliam, nunc contra imperatores aut reges, equos militares et alios apparatus bellicosos clamitabant. Secundo eorum fortitudo evenit ex magna membrorum complexione; ipsi enim sicut statuerant, ut nullus homo nisi xxx annorum uxorem acciperet, nec mulier virum nisi xxv annorum, ex tunc generabantur homines perfecti et corpore gigantei armorum vastitate impatientes. Tertio eorum fortitudo generabatur amore sue civitatis; nam si aliqua eis fieret iniuria, tanto fervore ulcisci desiderabant, quod nunquam cessabant, donec inimicis duplitia redidissent. Unde Actor:

Eius urbs celebris laureata Subria longis Usuras redis edax ultrix potentia sevis Equis belligeris volutis ungue rotondis Balteis auratis stravisti cuspide bellis. Urbes et lygures nec remus sanguine postes Tinxerat tunc urbis romane vulnere fratris; Non oblita priscis moribus vitiata malignis. Eu redis hostibus vulnera dira nimis.

De Uberto de la Cruce et Uberto et Ottone ex Vicecomitibus et Viviano.

Si ad singularia oportet descendere et de paucis per similia de ceteris arguere, ponamus exempla aliqua virorum fortium. Fuit istis fere temporibus anno Domini MCCXXXVI ex nobilibus Valvassoribus de la Cruce natus quidam dictus Ubertus magne stature ultramodum curialis et amabilis, qui destrarium in medio cursu suo amplexu violenter detinebat; equum vel asinum oneratum blado manu a terra levabat et per scallas deferebat. Hic stans super unum pedem nullis ictibus vel nexibus moveri poterat; hic si ligatus funibus fuisset in utraque manu et traheretur ad destram vel sinistram, quicquid voluisset utraque manu comedebat et bibebat; hic solus a tota militia papiensi circumdatus clava sua omnes exterminavit. Vivianus quoque athleta mirabilis, de quo miranda canuntur, ex nostro terretorio de burgo Leuci natus fuit. Ubertus Vicecomes draconem totam civitatem suo anelitu infitientem, homines et animalia devorantem per barbam areptum securi mactavit. Otto etiam Vicecomes, qui viperam optinuit, in suo scuto septem scuta depicta deferebat, quia septem virorum fortitudinem superabat. Fertur etiam quod Rolandus Karuli Magni ex sorore nepos paternali linea ex regibus Englerie descendit. Tales erant antiquitus nostri cives, quod interdum due sole porte civitatis, scilicet cumana et orientalis, regem Hentium in bello prostraverunt, et captum in campanili de Gorgonzolla incluserunt; et unum quod solvi nulla responsione potest, quod imperatores romanorum semper



mediolanenses in bellis precedere fecerunt, quod non fuisset, nisi probitas permaxima in eis experta et nominata extitisset. Sunt adhuc valde fortes et bellicosi, si negotia propria peragere eos oporteret, sed amor patrie recessit, intestina odia creverunt, et potius odiunt suam comunitatem quam dilligant.

## De victoriis habitis in campo contra Federicum Barbarubeam.

Federicus huius nominis primus dictus Barbarubea antequam civitatem subiugasset, in campo cum nostris confuxit apud Carcanum, ubi superatus fuit, et exercitus expoliatus et turpiter fugatus. Alia vice apud Legnanum in campo cum nostris comparuit, et comissa pugna superatus cum solis tribus militibus in Allamaniam confusus affugit. Alia vice Arduynus imperator per cives de Mediolano superatur in campo, et vitam privatam ducere coactus fuit.

#### De victoriis habitis contra ecclesiam.

Contra ecclexiam etiam pluries dimicavit, nunc ultra Padum, nunc citra Padum exercitus ecclexie fuit superatus; et cum invasissent nostrum terretorium et usque ad portas civitatis attigissent, in omni loco deiecti fuerunt. Tandem in Modoëtia se receperunt, ubi nostri cives eos obsiderunt. Finaliter iuxta Vaprium vicarius pape capitur, innumerabiles capti sunt et interfecti, et sic ad suas partes expoliati, naribus et labiis mutilati et oculis orbati redierunt, que unquam civitas mundi talia mirabilia fecit.

Circa vicinas civitates stupenda et inaudita bella peregerunt, et primo dicamus de Papia, que ceteris magis extitit garula semper. Ante adventum Federici Barbarubee cives de Mediolano ad tantam servitudinem papienses posuerunt, quod iuraverunt ipsi papienses fidelitatem comunitati mediolanensi, qualem servi suis dominis prestare consueverunt. Muros sue civitatis propriis manibus diruerunt, potestatem datum per sortem a comunitate nostra omni anno acceperunt, et sic inter villas nostri comitatus computatur anno Domini MCLVII. Item anno Domini MCLVIIII nostri mediolanenses in campo ceperunt episcopum papiensem, et omnes fere papienses incarceraverunt, quos paleis accensis ad caudam abire permiserunt. Item anno Domini MCCL cives de Mediolano iterum ad tantam servitutem illam civitatem (posuerunt), quod adhuc juravit fidelitatem nostre comunitati. Item anno Domini MCCXXXVIII papienses perpetuam fidelitatem post longam obsidionem iterum iuraverunt. Item anno Domini MCCCXV Matheus Vicecomes illam civitatem per aquam et per terram invasit et cepit, et perpetue servituti subiugavit; tunc ydolum Regosoris fuit ad terram distractum, laceratum capud ydoli uno floreno venditum. Item anno Domini MXXI Heribertus archiepiscopus cum populo Mediolani Arduinum imperatorem in Papia obsedit, et totam civitatem destruxit. Item unus solus miles de Mediolano dictus Ubertus de la Cruce omnes milites de Papia prostravit anno Domini MCCXXXVI. O Papia, quam es villis facta pedibus mediolanensium prostrata. Ad argumentum factum in contrarium est dicendum, quod tunc in campo de genestris non fuit populus mediolanensis sed nec militia, sed sola una societas, et vicerunt mediolanenses,

sed dediti rapinis per papienses incomodum reportaverunt. Et de omnibus supradictis sunt ystorie complete in nostra Cronica maiore.

De carroceris Cremonensium perditis numero.

At quia cives de Cremona multum gloriantur de uno nostro carrocero, videamus si potius sillere deberent. Invenimus in ystoriis, quod cremonenses perdiderunt in campo vii carrocera, que Mediolanum sunt abducta. De primo habetur istoria anno Domini mclxxxx, de alio carrocero habetur anno Domini mclxxxxvi, de tertio habetur anno Domini mclxxxxvi, de quarto habetur anno domini mccxvii, de quinto habetur anno Domini mccxxxviii, de sexto habetur anno Domini mccxxxviiii, de septimo habetur anno Domini mccxxxviiii. Certe si ista septem carrocera fuissent servata, unam magnam ecclexiam occuparent. Et de omnibus supradictis habentur ystorie in Cronica nostra mayore.

## Cremona quatuor vicibus fuit superata per mediolanenses.

Cremona nobis semper suit contraria, et propter hoc sibi male accidit. Nam Heribertus de Arziago noster archiepiscopus cum populo Mediolani equitans super Cremonam, terram post longam obsidionem superavit; portam civitatis ex suo nomine appellavit, illos de Dovaria ex sua parentella procreatos ibidem in dominos civitatis dimisit. Item Matheus Vicecomes eam hostiliter debellavit; postea Galeaz Vicecomes eam subiugavit; deinde Azo Vicecomes eam optinuit, de quibus omnibus habetur in Cronica maiore. Ad argumentum factum in contrarium



est dicendum, quod Cremona nunquam in campo aliquod nostrum carrocerum optinuit, quod ut clarius appareat, per ordinem ystorias aliquas ponamus.

Civitas mediolanensis nunquam perdidit carrocerum in campo.

Quatuor vicibus nostrum carrocerum fuit sublatum, sed nunquam in campo devictum; et primo quando cives nostri existentes in Crema in festo Paschatis dereliquerunt custodiendum placentinis super flumen Serrii, quo audito cremonenses ipsum carrocerum quadam nocte de manibus placentinorum abduxerunt; et sequenti die mediolanenses carrocerum suum optinuerunt, et tantam iacturam cremonensibus intullerunt, qualem numquam sustinuerunt. Et istud non fuit perdere carrocerum, sed placentini perdiderunt, et istud fuit anno Domini MCCXIII. Anno Domini MCCXXXVII cives de Mediolano, habita rupta de Curtenova per imperatorem Federicum ultimum, suum carrocerum luto infixum adducere non poterant, unde ipsum fregerunt, perticam et crucem exportaverunt, solas rotas in luto dimiserunt, quas imperator habuit et Romam in titulum glorie misit, sed nec istud fuit vincere carrocerum. Item anno Domini MCLVII mediolanenses facta pace cum Federico Barbarubea, carrocerum comunitatis ei in Laude presentaverunt, quod imperator misit Cremonam, nec istud fuit vincere carrocerum. Item anno Domini MCLX idem imperator boves carroceri optinuit, sed carrocerum habere non potuit. Ex his que dicta sunt patet, quod cives de Mediolano numquam in campo perdiderunt carrocerum.



Papia et Cremona ad ultimam servitutem sunt deducte per mediolanenses.

De istis duabus civitatibus, scilicet Cremona et Papia, que semper cum nostra civitate de pari contendere voluerunt, et ex hoc destructe sunt et vituperate, sic accidit sicut de rana que se voluit bovis magnitudini equiparare, que hausto vento se extendens et inflans crepuit, et ventus atractus exsufflavit:

Rana equat bovis, vulpis, porcella leonis; Crepuit illa ventis, hec subcubuere ruinis.

De illibata libertate civium de Mediolano.

Non solum autem has duas civitates ad ultimam servitutem sunt deducte, ymo et cumana et laudensis in suburbia sunt redacte, sepius debellate, de quibus omnibus ystorie habentur in nostra Cronica mayore. Sed unum non est scilentio pretereundum, quod civitas nostra numquam fuit per civem Ytalie, nec per civitatem, nec in campo superata, nec servituti subiugata. Ad argumentum factam in contrarium, scilicet quod ista civitas sepius fuit destructa, dicendum est quod hoc non fuit propter populi villitatem aut civitatis imbecilitatem, sed propter alias plures causas, quas enumerare existimavi bonum in sequenti questione.

Quare civitas fuit totiens destructa.

Sunt quinque cause destructionis eius. Prima est ratione situs, est enim posita in plano Lombardie, quasi in faucibus theutonicorum et gallicorum, et ultro offert se primis insultibus hostium, qui sunt fortiores et magis



periculosi. Inde fuit quod romani de ista civitate fecerunt sibi clipeum, in quo recipiebantur ictus, et veniebant romani, audito quod aliqua barbara natio contra romanos intraret Ytaliam, et adductis legionibus militum, hic pugnabant, sicut ex istoria Eutropii manifeste colligitur. Secundo fuit aliquando destructa ratione delitiarum. Barbari enim habitantes loca aspera et frigida magis bestiis quam hominibus apta, audientes contrate delitias et vina dulcia et aeris temperiem delinquerunt illas speluncas et venerunt ad planitiem pinguedinis, et quia ista civitas est corona regni ytalici, et qui ipsam optinet, totam Ytaliam de facili possidet, totis viribus conati sunt eam primo et principaliter subiugare. Tertio fuit aliquando destructa ratione modici conscilii et minime consciderationis. Credit enim ista civitas esse libere condictionis. unde superiorem non recognoscit, cum tamen sit certum quod est sub imperio et in casu sub ecclesia; et quia habent pro nichilo suos superiores despicere, ideo iusto Dei iuditio interdum passa fuit plures iacturas. Quarto ratione infidelitatis; sepius enim perfidiam sapuit arrianam, albanensem, Berengarii et illorum de Concoritio; unde dicitur in legenda beati Galdini, quod tempore quo Federicus Barbarubea destruxit Mediolanum, quod iste totus populus erat arrianus. Quinto ratione inreverentie ad ecclexiam romanam et archiepiscopos et prelatos suos, de quibus habetur supra.

#### GALVANEI FLAMMÆ

ORDINIS PRÆDICATORUM

#### CHRONICON MAIUS

#### Epistola ad dominum Azonem Vicecomitem.

Illustri militi Flavio magnifico domino Azoni Vicecomiti civitatis Mediolani domino generali frater Galvaneus ordinis predicatorum salutem, gratiam et gloriam
obtinere, principatus curam regiminis Lygurie, Emilie,
Venetie provintiis, cui Dei precepto est anexum studium
litterarum. Clementissimis affatibus docti scribere in regno
celorum animum inclinavit de thesauro suo scientie vetera mundi exordia proferre pariter et nova, ut ibi relucerent ymagines patrum, urbis longevum exordium, inclita nobilitas civium, cumulus laudum et nullius infirmum
eviterni quaterque ducti operis pro tam grandi onere
suscepto invoco Virginis auxilium, Ambroxii patrocinium
et Katerine subsidium. Amen.

Prelibatio contra detractores huius cronice.

Si aut fixellam iunco texerem aut folia palmarum complicarem, nullus morderet, nullus detraheret, non

enim virtus sed miseria caret invidia. Sitalus veneno manans non hominem nudum, sed aureis rutilantem vestibus dente dillaniat, et canis rabie gyrovagus Proserpinam ex alto celi fastigio latratibus agitat. Discant obdetractores huius libri non michi sed urbi detrahere, et non in Antei sortem, sed in alterius uteri progeniem declinare. Invoco testes subactos auctores numero xxiv, quia nihil nisi eorum dicta conscripsi. Legant prius quam iudicent, et addant pocius quam subtrahent, querant originalia in locis suis infra taxatis, et incipient hanc cronicam laudibus extollere, quam dente canino non conrodere sunt veriti. Nomina librorum et loca, ubi inveniri possunt, hoc ordine sunt annotata.

Si quis hic dubitat, subacta originalia querat.

#### In episcopatu Mediolani.

Mitrale imperatorum. - Beroldus.

In ordinaria aput Cathelolum ordinarium de Medicis.

Cronica comitum Englerie. Cronica Desiderii contra Karulum. Cronica Federici Barbarubee. Cronica Pagani Vallis.

Apud magnum Matheum de Vicecomitibus.

Cronica Athlantis philosophi. Cronica Leucipii. Cronica Galliana. - Cronica coloniensis. Cronica Philipi de Castro Seprii.

Apud Azonem Vicecomitem.

Pantheon Gothofredi episcopi viterbiensis. Cronica Benzii de Alexandria. Seutonius Paulus de xII Cesaribus. Seutonius iunior. – Valerius Maximus. Arosius Paulus. – Augustinus de Civitate Dei. Solinus de mirabilibus mundi. Virgilius Enoydos degene. – Cronica Florii.

#### In armario sancti Eustorgii.

Istorie scolastice. – Istoria romana.
Istoria lombarda. – Istoria tripartita.
Istoria ecclesiastica. – Istoria beati Barnabe.
Istoria martirum de Mediolano. – Ysidorus ethyarum.
Cassiodorus epistolarum. – Papias.
Speculum Vicentii de creatione pissium.
Constitutiones Clementi contra imperium.
Privilegia comunitatis bulata auro.

## Apud fratrem Galvaneum de la Flamma ordinis predicatorum.

Cronica martiniana. – Chronica Stephanardi metrica.
Cronica Bonvesini. – Cronica Iacobi de Voragine.
Cronica mixta ex tribus. – Cronica archiepiscoporum de Mediolano.
Constitutiones Iohannis XXII. – Ymago mundi.
Cronica extravagans. – Ystoria guere de Modoetia.
Petrus de Palude de potentia pape.
Iacobus de potentia pape.
Thomas de regimine principum.
Thomas de operibus sex dierum.
Egidius de regimine principum.
Liber extractionis cuiusdam fratris minoris.

Apud Iohanem de Cermenate.

Titus Livius. - Iacobi cronica laudensis.



Registrum comunitatis.

Ystoria legati ad Matheum Vicecomitem.

Apud illos de Panigayrora.

Privilegia antiqua comunitatis. Registrum potestatum de Mediolano.

Apud fratrem Lanzarotum Crotum.

Graphia auree urbis. - Cronica Datii.

In sancto Nazario.

Cronica Ptholomei episcopi. - Beda ymaginis. Cronica Sicardi. - Vivianus theologus. Gothofredi de Bussero. - Cronica Bb. Cronica kallendaria.

Apud archipresbyterum ecclesie maioris.

Alexander de iure imperii.
Nicholaus super Boetium de Consolatione.
Expositio super librum de Civitate Dei.
Leo de viris illustribus.
Istoria affricana. – Istoria troiana.
Iosepus de vetustate iudeorum. – Cronica Ysidori.
Liber provintialis.

Albuinus rex longobardorum intravit Ytaliam.

Christi anno de avini tertio nonas septembris haste ignee per aerem discurrere vise sunt, iruptionem longumbardorum in Ytaliam et sanguinis miram effusionem portendentes, et ipso die per montem regis, qui est in confinibus provincie Venetie, rex Albuynus Ytaliam ingressus est, et fuerunt cum eo xx saxonum, item suevi, gepidi, burgares, sarmate, panonii, norici et universus cetus longombardorum, alii super equos, alii super boves, alii super asinos, alii in curribus cum lectisternis, et cum universo auro et argento, cum uxoribus et filiis et servis et animalibus, cum intentione perpetuo in Ytalia permanendi. Et fuerunt cum rege Albuyno regina Rodolinda mater eius et uxor et filia, et duo eius nepotes, scilicet Gysulphus et Cleph. Et cum intrasset Ytaliam, optinuit Trivisium, ubi instituit ducem Gysulphum nepotem suum. Item superavit Veronam, Aquilegiam et omnes provintie Venetiarum civitates, excepta Padua, Mantua, Montesilicis; Gysulfum nepotem suum forlivianis prefecit, et ad subiugandam Liguriam aspiravit. De isto Gysulpho natus fuit dux Evardus pater Berengarii imperatoris Ytalie.

### Albuynus intravit Papiam.

Erant tunc temporis in Ytalia tres principes hostes Albuyni regis, scilicet Longinus, quem Iustinus imperator fecerat Ytalie patritium, et iste residebat in Ravena. Alius dictus est Theudebertus rex genere gallicus, et iste presidebat in Papia, et Milo rex ex comittibus Englerie, et hic habitabat in Mediolano. Isti tres congregaverunt contra regem Albuynum exercitum, in quo fuerunt nucccc milites, et iusta Veronam in prandensi campo convenerunt. Occurrit Albuinus, pugna committitur, et a mane usque ad sero dimicatur, et sic diebus xv pugnatum est. Finaliter condicitur quod rex Albuynus cum rege Theudeberto singulare duellum committat, et qui vincerit, pro rege et universali domino habeatur. Tunc aliqui papienses, prout sunt quasi a natura subdoli, ordinaverunt quemdam subdiaconum ecclesie papiensis



virum fortissimum sub armis regis Theudeberti cum Albuino dimicare, et inita pugna subdyaconus de equo prosternitur. Cognoscens Albuinus fraudem iuravit quod civitatem papiensem fonditus everteret, unde ipsam obsidere cepit, quam aliqui papienses proditorie regi tradiderunt; quam cum ingrederetur cum intentione destruendi, equus eius genuflexit, nec quantumcumque calcaribus stimulatus surexit, donec rex impium votum revocavit; quam ingressus ibidem palatium permaximum erexit, quod columpnis marmoreis ornavit anno tertio ab introitu suo in Italiam.

## Honoratus archiepiscopus mediolanensis et civitatis destructio.

Christi auno DLXXI eminente in Roma Pellagio papa, imperante Iustino iuniore in Constantinopolim, beatus Honoratus fuit factus archiepiscopus mediolanensis et sedit annis tribus, et arriani ellegerunt alium archiepiscopum; unde dicit ystoria lombarda, quod tunc temporis in qualibet civitate erant duo episcopi, unus catholicus et alter arrianus, sicut in civitate papiensi, quia ibi erat unus episcopus arrianus dictus Anastaxius, qui residebat in ecclexia sancti Euxebii, et alter erat catholicus, qui tenebat baptisterium. Tunc temporis, ut dicit cronica Datii, in civitate Mediolani innumerabiles vermes et crudelissimi invalluerunt, qui cives occiderunt, aut de civitate fugere coegerunt. Ex hoc rex Albuynus civitatem hanc hostiliter invasit, quam inveniens vacuam pugnatoribus faciliter superavit, atque pro parte destruxit die tertio septembris. Et ista fuit nostre civitatis xIII destructio. Millonem regem ex comitibus Englerie regali dignitate privavit et ad comitis gradum deduxit. Et dicit

cronica Iacobi de Voragine, quod rex Albuinus Mediolamum et totam Liguriam cepit, totam Alpiscotiam subiugavit, excepta Ianua et riperia ianuensi. Et ideo beatus Honoratus archiepiscopus mediolanensis, ut dicit cronica Datii, cum omni thesauro ecclexie Ianuam fugit et statim reddiit, et regis Albuyni adepta mirabili gratia, ab ipso privilegium optinuit, quod omnia castra et possessiones archiepiscopatus mediolanensis ab omni gente et ab omni rege illesa permanerent, et ipse cum cardinalibus apud Noxetam habitavit.

### De morte regis Albuini.

Rex Albuynus cum totam Ytaliam superasset, et de cetero Longombardiam appellari iussisset, versus Veronam perrexit, et cum in die festo cum Rosinmonda regina cenaret, cyphum ex carneo (1) soceri sui, vino plenum apportari precepit, et regine ut biberet porecxit. Et ait: o regina, modo cum patre tuo bibisti. Quo audito risum simulavit, sed intus in furorem femeninum conversa fuit, et interfectione regis et patris sui ultione tractare cepit. Et primo advocavit Elmogym regis collactaneum virum fortissimum, cui persuasit ut regem interficeret et regnum subriperet, et ipsam in uxorem haberet, quem cum nullo modo flectere posset, ipsum inebriavit et dormienti se subposuit, quam ignoranter cognovit. Facto mane, regina dixit: O Elmogis, ecce cum regina iacuisti, et regi contumeliam intulisti; aut facies quod voluero, aut regi te



<sup>&#</sup>x27;(1) Cioè il cranio di Cunimondo re dei Gepidi, padre di Rosmunda, ucciso da Alboino suo nemico. Quest'ultimo avea fatto legare in oro quel teschio, e in quello beveva; invenzione veramente barbarica e quasi incredibile, se non fosse attestata da Paolo Diacono, che assicura d'aver veduta quell'orrida coppa mostratagli da re Rachis.

acusabo. Timuit Elmogis verba regine, et mortem regis consensit, et fuit cum eo Asprandus princeps. Quadam vice cum rex dormiret, regina eius gladium, quod erat ad capud lecti, corrigia involuit tam fortiter quod vibrari non posset; tunc supervenerunt isti duo et regem invaserunt, qui cum gladium arripuisset, nec extrahere potuisset, securi percussus occubuit anno introitus sui in Ytaliam quarto; et filiam unicam dimisit, que dicta est Albiscinda. Hec ex ystoria lombarda et Pantheon.

3

0-

'n.

ŽL.

œ-

3

16

9

3

### De morte Rosimunde regine.

Interfecto rege Albuino, Rosinmunda regina uxor eius cum Elmogyn viro suo et Albiscinda filia Albuyni de Verona usque Ravenam fugit cum omni thesauro regis, et cum videret in Ravena Longinum Ytalie patritium Iustini imperatoris vicarium virum esse decorum, ipsum adamavit. Ex hoc Elmogyn viro suo venenum in balneo propinavit, quod ut ille presensit, ipsam venenum similiter bibere coegit, et sic ambo homicide in balneo vitam pariter finierunt. Longinus patritius Albiscindam filiam regis Albuyni cum omnibus thesauris patris sui in Constantinopolim ad Iustinum imperatorem transmisit. Rosinmunda in sepulchro Ravene tumulata fuit, in quo sic scriptum habetur: In hac tumba Rosinmunda non rosa munda.

### Cleph secundus rex longobardorum.

Anno Christi DLXXII principes longobardorum nimis tristes effecti de morte Albuini regis domini sui, in unum congregati ellegerunt sibi in regem Cleph regis Albuyni ex fratre nepotem, qui cum vellet in civitate Mediolani in regem longobardorum coronari, cives de Mediolano

33

propter odium Albuini, qui hanc civitatem destruxerat, ei coronam et civitatis introytum negaverunt, et tunc in Papia fuit coronatus. Hic Gallias cum valido exercitu intravit, et Guntrandi regis aurelianensis potentias conterruit et ipsum capite privavit. Et reddiens in Ytaliam Papiam pervenit, ubi per papienses tosicatus vitam finivit anno regni sui uno cum dimidio, et Authari filium suum parvulum regni heredem instituit, et vacavit regnum annis x. Et facti sunt per Lombardiam duces xxx, et in civitate Mediolani, ut dicit ystoria longobarda, factus fuit dux quidam nomine Alionus, et cronica Danielis dicit quod fuit filius Milonis regis ex comitibus Englerie, et rexit hanc civitatem annis x.

### Frondus symoniacus Archiepiscopus mediolanensis.

Christi anno DLXXIIII, eminente in Roma Benedicto primo, imperante Iustino iuniore in Constantinopolim, Frondus symoniacus invadit sedem mediolanensem annis sex. De isto dicit cronica Datii, quod mortuo Honorato archiepiscopo, cum instaret pastoris electio, Frondo vir nobilis et potens sparsis in populo muneribus electionem impedivit, et ad Iustinum imperatorem usque in Constantinopolim convolavit, cui auri pondera multa donavit. et tunc imperator ipsum de archiepiscopatu Mediolani per baculum et anulum investivit; et ut imperator suam symoniam palliaret, tribuit ipsi Frondoni in territorio Mediolani unum magnum comitatum, ut sic videretur pecuniam recepisse non pro episcopatu, sed pro comitatu. Et tunc Frondo ad civitatem mediolanensem cum gloria remeavit, omnia bona ecclexie et thesauros consumpsit; calicem auri immensi ponderis, quem Theudosius primus ecclexie mediolanensi donaverat, et beatus Ambrosius



ipsum consecraverat, conflavit, et omnia mala fecit. Tunc quidam sacerdos ecclexie sancti Pauli ad compitum (1) ei symoniam imposuit, nec ei obedire voluit. Iratus Frondo ignem copiosum in platea sancti Ambroxii succendi iussit, et ibidem illum sacerdotem proyici, quod Deus non permisit, ymo ignis se levavit in modum rote, et circumvolvendo se ipsum Frondonem per plateas et vicos persecutus fuit, qui dum multis stipatus militibus de civitate fugeret, et ad nemus, quod dicitur Caminandella, iuxta puteum qui dicitur Averanus, pervenisset, quedam paludes os aperuit et ipsum vivum deglutivit. Hec cronica Datii.

### Laurentius secundus Archiepiscopus mediolanensis.

Christi anno de Exxx, eminente in Roma Pellagio secundo, imperante Tyberio Constantino in Constantinopolim, Laurentius huius nominis secundus factus archiepiscopus

(1) Espone il Fiamma quali erano i diversi gradi del clero nel sec. IV: . Ut habetur ex BB., inter hos clericos erant aliqui cardinales, aliqui ordinarii, aliqui deucumani. Unde dicit BB., quod in primo scrutinio sabati sancti sunt duo levitae sive dyacones cardinales cum sex presbyteris centeni numeri. In secundo scrutinio sunt ordinarii cum presbyteris xII; in tertio scrutinio est archiepiscopus, qui habet mitram et iuxta calcaneum facit nexum de sandalibus in modum calcariorum in signum quod est rex et pontifex. Item dicitur ibidem, quod archipresbyter est primus super episcopos cardinales, et archidyaconus est super septem dyacones cardinales. Et infra dicetur quod Vicecomes archiepiscopatus in nativitate Domini et in festo Ss. Stephani et Iohannis Evangelistae et in festo Paschatis in processionibus praecedit archiepiscopum cum suis servitoribus, praeparando illi viam cum flagellis ligneis et scissis; et tunc archiepiscopus donat Vicecomiti ferulam et cyrothecas. De decumanis facit mentionem ibidem BB. in officio sabati sancti, ubi dicitur quod unus cardinalis stat in uno latere circa crismon et duo deucumani ex alio. Quid autem sit deucumanus, limes aut cardo, quaere in Papia. Item instituit beatus Ambroxius viros x clericos, qui dicuntur vegiones, et aliquas mulieres in habitu monialium, quae ministrarent panem ac vinum » (Chron. mai.).

mediolanensis sedit annis xviii et mensibus vii. Isto tempore vacabat regnum longobardorum, et Alionus dux ex comitibus Anglerie vir christianissimus regebat hanc civitatem. Isto tempore in Nillo fluvio syrene in spetiem virorum et mulierum vise sunt ab exercitu romanorum; super fluvium Danubium in Alemania puer natus est sine manibus et brachiis et sine oculis, a lumbis ante erat quasi piscis. Tunc temporis vestis Christi inconsutilis in Yerusalem portata fuit. Gothi apud Toletum deposita arriana perfidie, et angli orientales veram fidem catholicam receperunt. Sol obscuratus fuit, et tertia pars civitatis Antiochie corruit. Obiit Laurentius archiepiscopus mediolanensis exul in civitate ianuensi, et iacet in ecclexia sancti Syrii de Ianua.

## Authari rex longobardorum tertius.

Anno Christi DLXXXV regnum longobardorum, quod interruptum fuerat annis x, reflorere cepit, quia maiores natu de Mediolano, de Verona, de Placentia congregati in palatio maiori urbis ellegerunt in regem Lombardie Flavium Authari filium regis Cleph supradicti, et fuit coronatus corona ferrea in parva ecclexia sancti Michaelis iuxta sanctum Ambroxium. Hic coegit xxx duces, qui fuerant in Lombardia annis x, dare medietatem suarum pecuniarum ob regni instaurationem, et vadens in Alemaniam Theudelinam virginem pulcerrimam filiam Grimoaldi regis Bavarie in uxorem duxit; et venit in Italiam cum ipsa Gunthvaldus frater eius et alii tres fratres propinqui Theudoline, scilicet Martigonus et Comes et Rubeus. Tunc Flavius rex Authari Gunthvaldum fratrem Theudoline regine instituit ducem astensem, qui genuit Ariperth, qui postea fuit rex. Aliis tribus consanguincis



ipsius regine donavit castrum Seprii, de quibus descenderunt tres parentelle, quia de Martigono nati sunt illi de Martigonibus, de Comite nati sunt illi de Cystellago, de Rubeo nati sunt illi de Rubeis; et isti omnes usque hodie magna iura in castro Seprii (possident).

#### Columpna Authari.

Flavius rex Authari vir ultra modum bellicosus in principio regni sui habuit hostem quemdam, qui dictus Droulf, qui se communiverat in terra dicta Bressellus in ripa Padi. Ex hoc iratus rex exercitum congregavit, et terram de Bressello fonditus evertit. Omnes civitates Lombardie, Thuscie optinuit, omnes insulas in mari superavit, omnia castra et omnia montana humiliavit. Finaliter Romam invasit et violenter intravit et imperium ionianum usurpavit, Apulliam, Sicilliam, Calabriam et omnes circumstantes civitates sibi obedire coegit; et in civitate Regio, que est in Calabria super mare, in ipsa ripa maris columpnam erexit, quam sua hasta tangens ait: Hunc usque fines longobardorum erunt, que columpna usque hodie stat et dicitur columpna Authari regis; sicque hic rex in bellis Alexandro simillimus regna xvIII, que in Ytalia sunt constituta, sub longobardorum regum sub una monarchia conclusit. Eius potentiam pertimescens Laurentius archiepiscopus mediolanensis ad civitatem ianuensem fugit, ubi mortuus fuit, ut supra dictum est.

## Mauritius imperator constantinopolitanus.

Christi anno de cominente in Roma papa Pellagio secundo, sedente Laurentio archiepiscopo Mediolani, Mauritius ex Capadotia primus de genere grecorum factus



imperator constantinopolitanus imperavit annis xxI. Isto tempore Alionus ex comitibus Anglerie, quem Flavius rex Authari ducatu civitatis mediolanensis privaverat, contra ipsum regem se erexit, et de civitate hac eius dominium extirpavit. Ex hoc rex cum Theudolina regina se in Papia communivit. Mauritius autem imperator constantinopolitanus considerans regis Authari mirabilem prosperitatem, et quod absque imperatoris iussione regnum longobardorum in Ytalia invaluerat, ut dicit ystoria lombarda, misit ad Childebertum regem francorum v siculos argenti, ut regem Authari de Italia expelleret. Qui intravit Ytaliam et venit Mediolanum, et rex Authari se communivit in Papia, et nichil actum est. Abiit Childebertus rex franchorum et secunda vice reddiit, et semper a rege Authari superatus fuit. Et abiit in Franchiam et tertia vice in Ytaliam reddiit, et fuerunt cum eo xxx duces, inter quos tres fuerunt insigniores, scilicet Adoaldus et Oldo et Celtinus, et in introitu Ytalie pervenerunt Belizonam castrum fortissimum, ubi dux Oldo pugnans contra castrum sagitta perfossus est. Sex duces civitatem mediolanensem sunt ingressi, et ut dicit ystoria lombarda, Flavius rex Authari in civitate papiensi stabat communitus; ceteri vero in locis tutissimis se collocantes a franchis ledi non potuerunt. Estivo autem tempore franchi aeris intemperiem non sustinentes, fere omnes desenterie morbo perierunt. Cum istis autem franchis sive theutonicis intraverunt comites de Turrigia ex civitate Turrego, et valvassores Crivelli ex castro Crivello quod est in Alemania, multeque alie nobiles parentelle, quarum nomina non habentur.



Flavius rex Authari considerans cives de Mediolano sibi esse rebelles, honorem corone ferree ad burgum de Modoetia transtulit; et cum esset in Papia, tosicatus fuit sicut et rex Cleph pater eius; qui videns se morti propinquum et absque liberis, Theudolinam uxorem suam regni longobardorum heredem instituit, et iacet in Papia. Tunc inollevit proverbium: civitas mediolanensis est corona regum, et Papia sepultura, quasi dicens in Mediolano reges incipiunt regnare, et in Papia regnum finitur, quod ibi multi reges fuerunt tosicati, proditi et interfecti.

# antibada Theudolina regina longobardorum.

Anno Christi de Lexexel Theudolina regina in sua viduitate regnavit in regno longobardorum annis duodus. Huic regine christianissime beatus Gregorius papa scripsit quatuor libros de vitis sanctorum patrum, et dialogorum et epistolam christianissimam, et misit ei maximam multitudinem reliquiarum. Hec communivit castrum Seprii et burgum de Modoetia, ubi construxit pallatium permaximum et fortissimum. Hec cum esset vidua et prolem non haberet, de consilio principum suorum accepit in virum Agynulfum, qui dictus est Ago, ducem civitatis thaurinensis, et in oppido Laumello de mense novembris nuptie celebrate fuerunt.

# Agynulfus rex longobardorum quartus.

Anno Christi DLXXXXIII Flavius rex Agynulfus regnavit in regno longobardorum annis XXIII. Hic erat gentillis et adorabat viperam auream et quasdam arbores. Cum autem omnes principes essent congregati in civitate Mediolani, ab omnibus est rex levatus, et in burgo de Modoetia corona ferrea est coronatus. Ipse genuit ex regina Theudolina filium qui dictus est Adoaldus, qui natus fuit in palatio de Modoetia, et per beatum Secundum episcopum tridentinum baptizatus, qui postea fuit rex. Item genuit Gundebergam, que postea fuit regina; item genuit aliam filiam, que dicta est Gisla, et fuit uxor Gudescalci ducis parmensis civitatis. Hic rex ad instantiam uxoris Christi fidem recepit, et per beatum Barbatum episcopum beneventanum baptizatus fuit anno Christi DC, qui viperam auream regis ydolum in callicem conflavit; et post sex annos a suo baptismate, ut dicit Gothofredus de Bussero, civitatem cremonensem fonditus evertit, Mantuam, Bressellum igne ferroque vastavit, castrum de Vultolina destruxit, cultum divinum et possessiones ecclexiarum ampliavit, Laurentium archiepiscopum Mediolanum ad suam sedem revocavit, Theudeperti regis francorum filiam filio suo Adoaldo in sponsam accepit. Ipsum filium suum in civitate Mediolani in ypodromio circi in presentia legatorum regis francorum ferrea corona coronari fecit, et secum regnare concessit.

#### Ecclesia sancti Iohannis de Modoetia.

Beata Theudolina ad honorem beati Iohannis Baptiste in burgo de Modoetia ecclexiam construxit, et ipsum beatum Iohannem longobardorum patronum instituit. Reliquias sibi per beatum Gregorium papam missas in ipsa ecclexia decenter collocavit; thesaurum maximum donavit, scilicet calices, lapides pretiosos, gallinam auream cum pullis et plura alia ornamenta contulit sub

hac forma, ut habetur in ystoria lombarda; hanc donationem corroboravit dicens: Offert gloriosissima regina Theudolina una cum filio suo Adoaldo de dotibus suis cartulam donationis, quam qui infringere ausus fuerit, cum Iuda proditore eternis ignibus crutietur. Et voluit istos versus in marmore sculpiri, et in ecclexia sancti Iohannis, ubi mortua iacet, appodiari:

Condidit hoc templum multa virtute colendum Theudolina potens, regni diademate pollens Pro se pro natis votum dulcedine matris Christi Baptiste, cui sacratur locus iste. Hunc nostre gentis capud voluit esse decentis Longobardorum talemque parare patronum.

### Constantinus archiepiscopus mediolanensis.

Christi anno DLXXXXIX, eminente in Roma beato Gregerio papa, imperante Mauritio in Constantinopolim, Constantinus factus archiepiscopus mediolanensis sedit annis xym. Huic beatus Gregorius multa scripsit, et dicit cronica Datii, quod fuerat iste Constantinus ecclexie romane dyaconus, et factus archiepiscopus audiens quod beatus Gregorius omnia officia, ecclexiastica in unum offitium conflaret, timens ne propter hoc offitium ambroxianum destrueretur, militum turmis vallatus et omnibus suis suffraganeis sociatus Romam perrexit, et secum portavit omnes libros ambroxianos, et pape in consistorio in presentia cardinalium presentavit; et tanta lux super illos apparuit, quod omnes cardinales et clerici quasi mortui ceciderunt. Beatus Gregorius libros perlegit, ac per omnia offitium ambroxianum laudavit et approbavit; et multa inde extrahens offitio suo romano adiunxit, et quidquid



extraxit, beato Ambroxio annotavit, dicens ymnus ambroxianus, oratio ambroxiana et sic de aliis. Quo facto, libros restituit, et ex tunc ecclexia romana offitio beati Gregorii, et ecclexia ambroxiana offitio beati Ambroxii contente fuerunt usque ad tempora Karuli magni secundi.

## Archiepiscopus mediolanensis eligere debet imperatorem.

Beatus Gregorius papa a Mauritio imperatore iniurias multas passus est, quod cum Deus sustinere non posset Christus in cruce pendens imperatori per visum apparuit, et terribilibus oculis exclamans ait: Date Mauritium, date Mauritium et ad Focham ducite; et statim cum esset in Calcedonia, Fochas eum cepit et ipsum cum uxore et filiis capite privavit. Hec Pantheon. Cum autem papa Gregorius conscideraret imperatores constantinopolitanos in multos errores et scisma incidisse, et ex alia parte longobardi in Ytalia ecclexias perturbabant, ordinavit de consensu senatus, imperio constantinopolitano in Oriente perseverante, quod imperium occidentale in civitate mediolanensi vigeret, ubi antiquitus imperatores suas sedes constituerunt. Et ut dicit cronica Filipi de castro Seprii, statuit beatus Gregorius papa de consensu senatus, quod archiepiscopus mediolanensis, convocatis omnibus suis suffraganeis episcopis, eligeret unum virum virtuosum et imperio aptum non in imperatorem sed in comitem totius Ytalie, qui per archiepiscopum mediolanensem coronaretur in Modoetia corona ex palleis contexta et turgentibus spicis reddimita; et tunc dicebatur comes Ytalie, cui archiepiscopus mediolanensis cum suis suffraganeis daret omni anno c marcas auri purissimi, et vallebat marca c

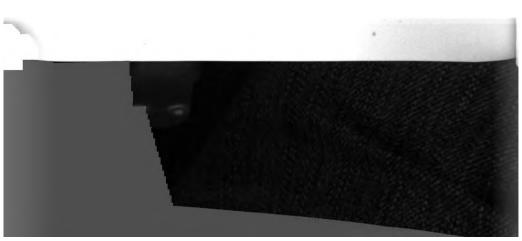

libras tertiollorum. Hic comes statim recepta corona in Modoetia tenebatur continuatis dietis ire Romam, et per manum pape ibi debeat coronari corona argenti, et tunc dicebatur non iam comes sed Ytalie rex; postea reddire debebat versus Mediolanum, et iterum per archiepiscopum coronatur corona ferrea, et tunc erat ellectus rex romanorum, quem papa tempore suo ipsum Romam vocabat, ut ibi reciperet coronam imperialem. Si autem archiepiscopus mediolanensis a regni vacatione comitem Ytalie non elligeret infra dies xiv pro illa vice cadebat a iure suo, et ellectio pertinebat ad papam. Hoc privilegio usi sunt archiepiscopi de Mediolano, sicut expresse habetur de Valperto et Heriberto et pluribus aliis archiepiscopis.

## Modus coronationis imperatoris in sancto Ambrosio.

Ordo coronationis, qui fit in ecclexia sancti Ambroxii, est talis, secundum quod colligitur ex cronica comitum Anglerie, quod quando rex romanorum vult recipere coronam regni Ytalie in ecclexia sancti Ambroxii, quod imperator primo debet ire iuxta columpnam marmoream, que est extra ecclexiam, et unus ex comitibus Anglerie debet presentare imperatori unum missale, et imperator iurare quod erit obediens pape et ecclexie in temporalibus et spiritualibus, et de hoc debet fieri publicum instrumentum. Et postea archiepiscopus vel abbas sancti Ambroxii debet ipsum coronare corona ferrea super Ytaliam; quo facto imperator debet amplexari columpnam illam marmoream rectam in signum quod in ipso erit iustitia recta. Tunc comes Anglerie debet presentare imperatori Christum in cruce crucifixum, et imperator debet osculare pedes Christi crucifixi. Postea comes

Anglerie cum cruce ellevata debet intrare ecclexiam et imperator debet sequi; et cum pervenerint ad introitum chori in dextra, ubi est ymago Herculis tenentis leonem per caudam, imperator debet osculare pedes illius ymaginis propter reverentiam ad reges Anglerie, qui portabant illam ymaginem in vexillo. Deinde comes Anglerie cum cruce ellevata debet accedere ad altare sancti Ambroxii, et imperator coronatus debet eum sequi, et comes debet ellevare coronam de capite imperatoris et ponere super altare sancti Ambroxii, et imperator debet genuflectere coram altare, et archiepiscopus vel abbas debet imperatori suam benedictionem dare. Postea comes Englerie restituit coronam capiti imperatoris. Tunc duo ex Cottis porte nove induti cottis albis debent imperatorem ponere super cathedram, et comes Anglerie debet osculari dextrum pedem imperatoris. Postea debet fieri publicum instrumentum, quod imperator iuravit obedire mandatis ecclexie, et per tres dies debet imperator ire viam suam versus Romam, et associat eum archiepiscopus mediolanensis.

Glosa. Et de Ottone primo legitur, quod quando debuit coronari in sancto Ambroxio, quod deposuit omnes regias vestes, et in modum subdyaconi indutus fuit stricta cum manipulo in sinistra manu, et finita missa archiepiscopus eum confirmavit in imperio Ytalie et oleo inunxit, et coronam capiti eius imposuit, et dixit: Corono te in regem Ytalie, Normandie et Saxonie. Deinde imperator optulit super altare clamidem imperialem et baltheum et ensem, bipennem et lanceam, in qua erat unus clavus passionis Christi, et ecclexie sancti Ambroxii donavit pallatium imperiale magnum, quod erat iuxta ecclexiam sancti Ambroxii. Eius uxor dicta Athleyta Agusta relicta condam Lotharii imperatoris, dum coronaretur, donavit altari beati Ambroxii carbunculum pretii x florenorum auri.



Ordo coronationis imperatoris in Roma est talis, prout habetur in cronica kalendaria. Instante tempore coronationis imperatoris in Roma, imperator vestitur veste bisina intesta auro et gemmis pretiosis, et habet in manu duas cyrothecas de lino bisino accinctus ense cum calcaribus aureis. In capite portat dyademam, in dextra portat sceptrum et in digito habet unum annulum episcopalem, in sinistra habet pillam auream. Tunc papa sustentat imperatorem in dextra et archiepiscopus mediolanensis in sinistra, et tunc imperatorem ante portatur crux plena ligno dominico et lancea sancti Mauritii, et sic imperator vadit versus ecclexiam ubi debet coronari, et incipitur missa, et ante evangelium imperator consecratur et benedicitur. Finita missa imperator vadit versus pallatium suum et prandet; post prandium imperator induitur veste viridi, et in capite eius ponitur mitra alba habens desuper circulum patritialem, et vadit ad ecclexiam ad vesperas. Altero die papa de altari beati Petri sumit romanam coronam et ponit super capud imperatoris, et vadit ad scallarum gradus, ubi est senatus. Postea ascendit equum et equitat per omnes plateas, et ab omnibus alta voce salutatur, et cum pervenerit ad fores ecclexie constantiane, ibi sedecim scole suscipiunt imperatorem, et cum mirabili letitia intrat ecclexiam et audit missam. Tertio die coronatus pergit ad sanctum Paulum; quarto die coronatus vadit de ecclexia Bethleem ad ecclexiam Yerusalem. Aliis tribus diebus celebrat cum papa sinodum pro emendandis negligentiis sacrorum ordinum; deinde cum sapientibus tractat de dispositione rei publice.

Glosa. In libro de iure imperii habetur, quod tempore quo papa coronat imperatorem et benedicit, sumit

gladium in vagina de altari et dat ipsum imperatori inuncto, et dicit: Accipe gladium de super corpore beati Petri sumptum per manus nostras licet indignas, vice tamen apostolorum et auctoritate consecratas, imperialiter tibi concessum ad vindictam malorum et laudem bonorum. Tunc imperator extrahit gladium de vagina et vibrat tribus vicibus; postea papa accingit illi ensem et dicit: Accingere gladio tuo super femur tuum, potentissime; et attende quod sancti non in gladio sed per fidem vicerunt regna.

#### Alionus dux mediolanensis.

Constantinus archiepiscopus mediolanensis, ut dicit cronica comitum Anglerie, concessit Alioni duci (1) eiusque successoribus, qui iure hereditario sunt comites Englerie, ut reciperet certos redditus de ellectione archiepiscopi, episcoporum et abbatum. Isto tempore Chosdras rex Persarum Ierusalem cepit, et lignum sancte Crucis

(1) Affatto favolosa è la leggenda di questo duca e quella dei re e dei conti d'Angera raccontata dal cronista Daniele, ed inventata nel sec. XIV per adulare i Visconti, che da quelli si facevano discendere. Il Fiamma però enumera a suo modo i diritti e gli obblighi dei duchi longobardi: « Duces eligebantur ad vitam, sicut modo sit venetis. Cum erat electus, ipse erat dux Burgariae et marchio Marthexanae et comes Seprii; erat heres omnium sine herede decedentium, ius staterae communitatis erat suum. De quolibet homine nato nuper recipiebat unum denarium illius grossae monetae. De quolibet curru lignorum recipiebat unum, de qualibet sporta piscium unum communem. Et ipse iurabat defendere populum in omni casu, turbationes civium sedare, orphanis et viduis praesidium esse, ecclesiarum iura et clericorum honores constanter conservare, perfidos et latrones destruere, mercatoribus iter securum praestare. Et propter ista merita quasi Deus adorabatur a populo. Primus dux civitatis fuit natione mediolanensis dictus dux Stilico. Eius palatium et communis curia eius fuit ubi nunc est ecclexia sancti Petri ad quercus; et illa curia erat sicut modo est broletum. Haec cronica Datii . (Chron. mai.).

exportavit, et Ebruinus monachus factus est maior domus franchorum.

### Deodatus archiepiscopus mediolanensis.

Christi anno DCXVI, eminente in Roma Bonifatio quinto, imperante Heraclio in Constantinopolim, Deodatus archiepiscopus mediolanensis sedit annis xxviii, mense uno. Cronica Datii dicit quod mortuo Constantino archiepiscopo, clerus ellegit in archiepiscopum beatum Deodatum, ex altera parte arriani et longobardi elegerunt quemdam Agyulfum. Tunc missi sunt Romam legati ad summum pontificem pro confirmatione; papa autem misit Mediolanum Panthaleonem notarium suum, qui beatum Deodatum in archiepiscopatu confirmavit. Isto tempore in Affrica Bachometus virorum pessimus predicare cepit; et dicit Pantheon quod ex patre gentili et ex matre iudea natus fuit, et fuit pauper et orphanus, et factus est mercinarius cuiusdam vidue, que dicta fuit Aldigena, que erat dives nimis, et tandem accepit eam in uxorem, ex cuius dote factus est ditissimus. Et collegit multos homicidas et latrones et predones, et interfitiebat homines et expoliabat mercatores; et ut sua paliaret facinora, dicebat quod Deus miserat eum in mundum non ad fatiendum miracula, sed ad affligendum in gladio viros istius mundi. Et dicebat quod erat propheta, et decem angeli famulabantur ei. Hunc seducere populum docuit Sergius monachus et apostata, et cum esset epillenticus, quociens cadebat, dicebat se fuisse raptum ad celum. Insuper habuit xvii mulieres uxores. Quadam vice quedam mulier in agno assato posuit venenum, et ipsum Bacometum tosicavit; qui videns se morti propinquum, vocavit amicos et discipulos, et ait: ecce morior, sed

die tertio resurgam, et in celum cum corpore ascendam; cavete diligenter ne me sepeliatis. Mortuo eo, cum per tres dies expectassent quod resurgeret, non resurrexit, imo fetor mirabilis de eius corpore exivit, propter quod unus trumphator reputatus fuit. Eodem tempore arriani instituerunt in ecclexia aquilegensi Iohannem arrianum patriarcham, et catholici instituerunt Candidianum, qui in Aquilegia residere non valens in Gradus sedit. Ex tunc duo patriarche ibidem fuerunt.

## Adoaldus longobardus rex quintus.

Anno Christi poxvi Adoaldus filius Agynulfi regis et beate Theudoline, quem pater in sua presentia fecerat coronari in Mediolano in ypodromio circi, regnavit annis x. Istius regis uxor fuit filia Theudeperti regis franchorum, de qua prolem non suscepit, qui finaliter mente captus, Arialdus longobardus eum de regno eiecit, et regnum optinuit.

## Arialdus longobardorum rex sextus.

Anno Christi DCXXVI Arialdus longobardus, eiecto Adoaldo de regno, regnum usurpavit, et regnavit annis XII. Hic fuit coronatus argentea corona secundum privilegium beati Gregorii pape in ecclexia parva sancti Michaclis iuxta sanctum Ambroxium. Isto tempore, ut dicit istoria longobarda, erant in qualibet civitate duo episcopi, unus catholicus, alter arrianus; et quia Arialdus rex erat arrianus, ideo Deodatus archiepiscopus mediolanensis fugit ad civitatem ianuensem, et Agyulfus arrianus, qui cum Deodato fuerat in discordia electus, sedem mediolanensem usurpavit. Isto tempore Sysebundus rex

gothorum iudeos ad Christi fidem convertit, multas civitates romanorum subiugavit, et ex tunc romanorum potentia deficere cepit. Eodem tempore Bacometus heresiarcha collecto saracenorum exercitu regnum Persarum optinuit.

# Rothari longobardorum rex septimus.

Christi anno dexxxviii mortuo Arialdo arriano rege longobardorum, Rothari longobardus arrianus rexit annis xvi. Hic genuit filium, qui dictus est Rodoaldus, qui postea fuit rex. Hic secundum privilegium beati Gregorii pape fuit in Mediolano coronatus corona argentea; et incepit regnare, sicut dicit ystoria lombarda, anno ab ingressu longobardorum in Ytaliam Lxxvii. Iste fuit vir iustus, et codicem qui dicitur lombarda composuit. Item fuit vir fortis et strenuus nimis; ipse thuscis et romanis permaximas strages intulit. Item fuit perfidus arrianus, ideo Agyulfum arrianum episcopum defendebat, et Deodatum verum archiepiscopum in exilio Ianue detinebat. Iacet Modoetie.

## Ansterius archiepiscopus mediolanensis.

Christi anno dexev, eminente in Roma Martino papa, imperante Constante heretico in Constantinopolim, mortuo Deodato archiepiscopo in exilio apud Ianuam, Ansterius factus archiepiscopus sedit annis x cum dimedio. Hic propter regem Rothari arrianum Mediolani stare non audebat. Isto tempore patriarcha aquilegensis et archiepiscopus mediolanensis in invicem se consecrabant, ut habetur in decretis xiv q. I Pudenda. Et ideo in signum mutue consecrationis archiepiscopus mediolanensis dedit

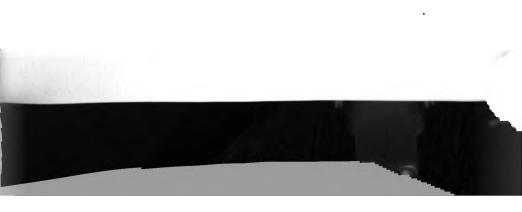

34

episcopatum cumanum patriarche aquilegensi, et patriarcha dedit episcopatum feltrensem archiepiscopo mediolanensi. Ex tunc episcopatus cumanus fuit exemptus ab archiepiscopo.

## Rodoaldus longobardorum rex octavus.

Anno Christi DCLIV, mortuo rege Rothari arriano, Rodoaldus filius eius regnavit pro eo annis v, mensibus vII. Hic in Mediolano fuit coronatus corona aurea primus et ultimus. Eius uxor dicta est Gunduberga filia beate Theudoline regine et regis Ayginulfi, de qua prolem non suscepit, et linea regalis de longobardis ad bavaros transivit. Ista regina ad instar beate Theudoline matris sue construxit in Papia ecclexiam sancti Iohannis Baptiste. Hic Rodoaldus rex cum voluisset uxorem cuiusdam longobardi violenter opprimere, in civitate papiensi trucidatus fuit.

# Fortis archiepiscopus Mediolani.

Christi anno DCLV, eminente in Roma Vitelliano papa, imperante Constante heretico in Constantinopolim, Fortis factus archiepiscopus mediolanensis sedit annis tribus. Isto tempore gallici vino debachati apud civitatem Mediolani interfecti sunt. Hic Fortis archiepiscopus propter metum arrianorum stabat Ianue, ubi et mortuus est, sicut et alii sui predecessores.

# Ariperth longobardorum rex nonus.

Anno Christi DCLIX, cum vacasset regnum longobardorum, et linea Albuini regis defecisset, congregati



barones elegerunt in regem Ariperth filium Guntrandi regis ducis astensis, qui fuerat filius Gariperti regis Bavarie. Ex quo patet quod iste Ariperth fuit natione bavarus et nepos Theudoline regine, que etiam fuit bavara. Et fuit coronatus in Mediolano corona argentea, et regnavit annis ix. Iste genuit tres filios et unam filiam; primus dictus est Bertharith ducem mediolanensem, et Garipertum ducem papiensem, et Rangybertum ducem taurinensem, qui postea fuit rex; et Adelbergam que fuit uxor regis Crimoaldi. Item Bertharith dux mediolanensis duxit in uxorem Rodoyldam, que genuit filium, qui dictus est Guniperth. Hic Ariperth in Papia construxit ecclexiam sancti Salvatoris, ubi sepultus est, et Bertharith filium suum maiorem ducem mediolanensis regni heredem derelinquit, quod egre ferens Gariperthus dux papiensis misit ad Crimoaldum longobardorum ducem in Benevento, ut ei succurreret: qui cito veniens intravit Papiam, et in ipso introitu ducem papiensem, in cuius servitium venerat, gladio interemit, et sic civitatis papiensis dominium optinuit. Bertharith dux mediolanensis istius tractatus ignarus, audito fratris sui excidio, timuit Crimoaldi ducis beneventani potentiam, et derelinguens in Mediolano uxorem suam Rodoyldam cum filio parvulo Guniperth et sororem suam Aldebergam, fugit ad Cacanum regem avarorum, deinde in Britaniam. Tunc Crimoaldus dux congregans exercitum ex longobardis et beneventanis civitatem mediolanensem hostiliter invasit, obsedit ac violenter superavit. Et ista fuit civitatis mediolanensis xiv subiugatio; et sic Crimoaldus ex duce fit rex longobardorum.

## Iohannes archiepiscopus mediolanensis.

Christi anno DCLX, eminente in Roma Vitelliano papa, imperante Constante heretico in Constantinopolim, mortuo Forti archiepiscopo mediolanensi in civitate ianuensi, beatus Iohannes archiepiscopus mediolanensis sedit annis x. Hic secundum cronicam Leonis fuit genere ianuensis ex illis de Camilla. Ipse ad sedem suam mediolanensem venit, et sedata rabie regum longobardorum arrianorum, ecclexia mediolanensis pacem habuit, nec de cetero oportuit archiepiscopos Ianuam fugere. Iste beatus Iohannes archiepiscopus construxit canonicam de Dexio. Isto tempore tot pluvie, tot tonitrua audita sunt, quas nullas meminit etas.

#### Crimoaldus longobardorum rex decimus.

Anno Christi DCLXIX Crimoaldus dux beneventanus genere longobardus factus rex rexit annis ix. Hic duxit in uxorem Aldebergam filiam regis Ariperth, cuius fratres extinxerat, de qua genuit filium, qui dictus est Garibaldus. Hic Crimoaldus rex sicut occiderat Garibertum ducem papiensem, cupiens et Bertharith ducem mediolanensem profugum interficere, ipsum promissionibus multis induxit, quod veniret ad civitatem laudensem sibi collocuturus; qui cum venisset, intellexit quod rex ipsum interficere vellet. Fugit de Laude et ivit ad Dagumbertum regem franchorum patrem Clodovei, qui ipsi prestitit militiam magnam ut intraret Ytaliam contra regem Crimoaldum. Quo audito, rex Crimoaldus processit obviam ei usque Taurinum; et commissa pugna iuxta Ripolas, gallici prosternuntur, et Crimoaldus rex cum gloria ad propria rediit. Eodem tempore Constans hereticus

imperator constantinopolitanus habens odio genus longobardorum, cogitavit eos de Ytalia extirpare; unde venit navigio Tarentum, ubi audiens quod ibi esset unus heremita propheta, ipsum adiit interrogans de belli eventu. Cui respondit propheta: Longobardi habent in suum patronum beatum Iohannem Baptistam, qui in Modoetia habet templum gloriosum; ideo nihil proficies, imo deficies; sed veniet tempus desolationis illius templi, et tunc longobardi superabuntur. Imperator Constans nec propter hoc a suo proposito desiit, imo venit Beneventum, omnes civitates destruendo. Cui occurrit rex Crimoaldus cum magno exercitu, pugna committitur, et Constans hereticus superatur. Tandem Constans imperator Romam venit cupiens, ut dicit Pantheon, imperium constantinopolitanum Romam reducere. Deinde Siciliam intravit, et post sex menses in balneo fraude cuiusdam Mitii interficitur; et Mitius imperium usurpavit et reliquit tres filios, scilicet Theudosium Constantinum et Heraclium et Tyberium. Theudosius Constantinus genuit filium, qui dictus est Iustinianus huius nominis secundus. Crimoaldus rex victor bellorum venit Papiam, et facta flebotomia brachii, et post ix dies quamdam columbam sagittavit, et sanguis de brachio exivit, ubi superposito tosicato emplastro moritur, et reliquit filium suum Garibaldum regni sui heredem, et in Papia tumulatur. Et post tres dies vox ad Bertharith ducem mediolanensem fugiturum in Britania facta est, dicens: Iam tertia dies est, quod rex Crimoaldus moritur. Quo audito, ad civitatem mediolanensem rediit, et uxorem cum filiis recuperavit, et regnum longobardorum optinuit.

## Antonius archiepiscopus Mediolani.

Christi anno DCLXX, sedente Dono papa in Roma, imperante Theudosio Constantino in Constantinopolim, beatus Antonius archiepiscopus mediolanensis sedit annis duobus. Isto tempore in Britania quidam a mortuis resurgens predicavit tormenta purgatorii et de terribili eius igne. Eodem tempore Angysius pater Pipini grossi factus fuit maior domus francorum Magantie, et Bega uxor Angysii monialis efficitur. Isto tempore regnum burgarorum exoritur sub Bachia rege, qui fines romanorum invadens, romani eius tributarii efficiuntur. Saraceni insulam Siciliam invadunt et expoliant.

## Marcellus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno DCLXXII, eminente in Roma Agato papa, imperante Theudosio Constantino in Constantinopolim, beatus Marcellus sedit mensibus quatuor.

# Ampellius archiepiscopus Mediolani.

Et supradictis concurrentiis sic stantibus, beatus Ampellius factus est archiepiscopus mediolanensis, et sedit annis quinque. Tempore isto per censuram ecclexiasticam cogente imperatore archiepiscopus ravenatis papam romanum suum recognovit superiorem, et a papa petiit suam consecrationem. Et dicit cronica Gothofredi de Bussero, quod hoc fuit anno Christi pclxxxi.

Bertharith longobardorum rex undecimus.

Anno Christi DCLXXVIII tosicato rege Crimoaldo in

civitate papiensi, Bertharith dux mediolanensis factus rex regnavit annis xvIII. Iste fuit genere bavarus de stirpe beate Theudoline, vir christianissimus, qui ecclexias restaurari fecit. Fidem catholicam contra arrianos defendit. In Papia ecclexiam sancte Agate fundavit. Eius uxor dicta Rodolinda in ipsa civitate construxit ecclexiam sancte Marie ad pertichas. Moritur rex Bertharith in Papia, et sepelitur in ecclexia sancti Salvatoris, quam pater eius construxerat, et Cuniperth filium suum regni longobardorum heredem instituit; et alter filius regis dictus est Asprandus, qui fuit dux insule cumacine. Est autem hec insula in medio laci cumani in distantia a civitate cumana per xvi miliaria, et fuit in circuitu murata altissimis muris, cuius circuitus secundum cronicam Karini habuit duo miliaria.

# Mansuetus archiepiscopus Mediolani.

menanti, et succubuit, ordinanconna, amia piacea epianopi Christi anno DCLXXVIII, eminente in Roma Cono papa, imperante in Constantinopolim Theudosio Constantino, Mansuetus archiepiscopus mediolanensis sedit annis ix. Hic scripsit ad Synodum in Constantinopolim epistolam christianissimam contra monothelitarum errorem, qui dixerunt in Christo tantum esse unam naturam, in hec verba: vera et catholica fides est, quod in Domino Iesu Christo due sunt nature, Dei scilicet et hominis; similiter due voluntates et due opiniones. Vis audire quid humanitatis? Audi Christum dicentem: Pater maior me est. Vis audire quid divinitatis? Audi Christum dicentem: Ego et pater unum sumus. Cerne Christum secundum humanitatem in navi dormientem, cerne Christum secundum divinitatem mari et ventis imperantem. Hec epistola presentata concilio Constantinopolim maximum gaudium christianis intulit; et Gregorium patriarcham

constantinopolitanum a suo errore 'avertit. Isto tempore, scilicet Christi anno delexex secundum cronicam Gothofredi de Bussero, tanta fuit in civitate papiensi pestilentia atque hominum depopulatio, ut hominibus per iuga montium fugientibus, in civitate arbores nascerentur atque fructeta. Venerabilis Beda et beatus Columbanus claruerunt.

## Benedictus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno DCLXXXVII eminente in Roma Sergio papa, imperante Iustiniano secundo, Benedictus archiepiscopus Mediolani sedit annis xLVII, et dicit cronica archiepiscoporum, quod iste archiepiscopus consecravit episcopum papiensem, et ex hoc dixit quod episcopus papiensis erat suus suffraganeus, et devoluta est questio ad curiam romanam, et succubuit archiepiscopus, quia plures episcopi fuerant papienses per papam successive consecrati. Cronica Datii sic dicit, quod unus episcopus papiensis nuper electus ivit Romam tempore Constantini pape pro sua consecratione. Quo audito Benedictus archiepiscopus scripsit pape, quod non ad papam sed ad archiepiscopum pertinebat consecratio episcopi papiensis quatuor de cansis: primo quia beatus Barnabas apostolus Spiritu Sancto plenus archiepiscopum mediolanensem instituit metropolitanum, subiiciens ei ecclexiam papiensem. Secundo quia beatus Crispinus episcopus papiensis misit Epifanium successorem suum ad beatum Prothasium archiepiscopum mediolanensem, ut ipsum consecraret episcopum papiensem. Tertio quia decem summorum pontificum privilegia declarant episcopum papiensem esse subiectum metropolitano mediolanensi, anathematis mucrone percutientes contrarium fatientes. Quarto quia iura nolunt quod

unus antistes se intromittat de parochia alterius. Ex his, pater reverende, qui in Roma sedetis, sciatis quod si episcopum papiensem consecraveritis, tam accipientis quam ordinantis irrita erit consecratio. Hoc non obstante, Constantinus papa episcopum papiensem consecravit, nec eius consecratio irrita fuit, imo fuit optima secundum iura.

# Cunipertus longobardorum rex duodecimus.

Anno Christi ocxcvi Cuniperth genere bavarus filius regis Bertharith, mortuo patre, factus est rex longobardorum et rexit annis xII. Hic fuit coronatus in Mediolano, et duxit uxorem Hermelindam filiam regis saxonum, et genuit filium, qui dictus est Aliprandes seu Liuthprandus. Isto tempore in civitate Brixiensi erant duo duces, scilicet Aldonus et Genasonus, qui regi Cuniperth iuraverant fidelitatem, sed in corde erant proditores, quia occulte miserunt ad Algysium sive Alachi ducem tridentinum, quod regnum invaderet; qui congregans exercitum validum theutonicorum et ytalicorum invasit subito in Papia regem Camiperth, qui fugam iniit ad insulam cumacinam, que est in medio lacus cumani, longe a civitate cumana per xvi miliaria, ibique se fortiter communivit. Et sic Algysius regnum usurpavit multis annis. Hic cepit tyrampnizare super omnes, et spetialiter contra ecclexias et prelatos, et cum esset omnibus exosus, principes miserunt ad insulam cumacinam, ut Cuniperth rex adveniret. Gui in campo occurrit tirampnus Algysius, et commissa pugna Algysius prosternitur, et sic Cuniperth regnum recuperavit; et in loco victorie habite in dyocesi Mediolani ecclexiam sancti Georgii de Coronate construxit. Et moriens in civitate papiensi in ecclexiam sancti Salvatoris cum patre suo et avo sepelitur, qui

filium suum Liuthprandum regni heredem instituit, dans ei tutorem Asprandum fratrem suum insule cumacine ducem. Hic Asprandus ex uxore sua Theudarata genuit duos filios et unam filiam, scilicet Asprandum iuniorem, Liutprandum et Aurinam.

Rangybertus longobardorum rex tertius decimus.

Anno Christi DCCVIII mortuo Cunipertho rege longobardorum, facta est magna controversia de regno; multi interficiuntur, plures oculis privantur, mulieres condam regine naso et naribus precisis deturpantur. Tandem Rangybertus dux taurinensis filius condam Ariperth regis regnum optinuit. In Mediolano coronatus fuit. Iuxta Novariam Liuthprandum filium Cuniperthi regis in campo prostravit et interfecit, Asprandum tutorem Liuthprandi fugavit, qui in insula cumacina se communivit. Et post paucos dies Rangybertus rex moritur, et Heriperth filio suo regnum dereliquit.

## Heriperthus longobardorum rex quartus decimus.

Anno Christi supradicto, mortuo Rangyberto, Heriperth filius eius genere bavarus regnavit pro eo annis ix. Hic in Mediolano fuit coronatus, et totis viribus ad expugnandam insulam cumacinam, ubi erat Asprandus hostis suus, adspirare cepit. Et congregans navigium et exercitum validum insulam invasit. Quo audito, Asprandus dux insule fugit Clavenam et ibi se communivit, quem rex inde fugavit. Deinde in Baveriam perrexit. Tunc rex omnes fortilitias et..... insule destruxit, et castrum quemdam fortissimum, quod erat in insula, solo coequavit. Asprandum iuniorem filium ducis Asprandi oculis

privavit; Liuthprandum parvulum, quem vidit elegantem, ad patrem suum in Baveriam misit. Deinde rex civitatem pergamensem superavit, et Rothari ducem pergamensem rasura barbe deturpatum in carcerem in Taurinum misit, et civitatem pergamensem destruxit; civitatem Laude vetus funditus evertit. Hic rex donationem fecit ecclexie de provincia Alpiscotie, in qua sunt civitates Ianua, Sagona, Albingana, Vintimillium, Novi et castrum Monachi; item Bregolium, Aquis, Alexandria, Tretona et Bobium. Hic rex in habitu ribaldorum de nocte discurrebat per tabernas et bethoras ascultando quid diceretur de suo regimine et suorum officialium; et quando aliquid quod esset notabile, audiebat, libenter corrigebat; et dum mirabili pace frueretur, et ecce ex insperato Asprandus dux insule cumacine cum mirabili exercitu theutonicorum intravit Ytaliam, et iuxta Papiam dimicatur, et rex Heriperth subiugatur, et Asprandus rex efficitur.

## Quid sit maior domus franchorum Magantie.

Isto tempore in regno franchorum quedam dignitas exhorta est, que dicebatur maior domus franchorum Magantie. Ista dignitas nihil aliud fuit, nisi quedam denudatio honoris regis, quia ille qui erat maior domus, tenebat curam et fortitudinem totius regni; et ex hoc rex omni honore, omni negotio regni, excepta sola salutatione ad extraneos, privatus fuit. Tunc factus est maior domus Pipinus grossus dux Austrie, cuius uxor dicta est Peltrudis ducissa. Quam viventem propter sterilitatem expulit, et super induxit Alpidem sororem Dodi, de qua genuit Karulum Thuridem sive Martelum. Beatus Lambertus episcopus Pipinum redarguit, eo quod duas uxores haberet, et quod filius erat spurius, nec regnum hereditare poterat.

Tunc Dode supradictus beatum Lambertum intersecit, et ipso anno a vermibus corrosus fuit. Pipinus grossus maior domus et dux Austrie moriens Karulum Martellum sui ducatus heredem instituit. Hic superavit Vasconiam, Saxoniam, Frixiam, et plusquam coccaxv saracenorum in Yspania superavit; et rediens domum cum gloria barones Alamanie ipsum regem Alamanie facere voluerunt, quod ipse renuit; attamen vexilum regale assumpsit, sed coronari noluit. Tunc invasit provintiam Gaudianam, et superatis duobus ducibus fratribus, illam provintiam voluit vocari Francigoniam, idest a franchis seu theutonicis genitam vel superatam. Isto tempore Gysulphus Ytaliam destruebat et ecclexias spoliabat, contra quem veniens Karolus Martellus ipsum humiliavit, et ecclexiam et Ytaliam de eius manibus liberavit. Hic reliquit tres filios, scilicet Karulum magnum, qui fuit monachus, et Pipinum nanum patrem Karoli magni primi imperatoris, et Grisonem. Iste fuit fatuus et inquietus, propter quod cum Anichalda uxore in quodam castro inclusus fuit. Tunc Pipinus nanus maior domus franchorum factus fuit, et dominabatur in Austria, Alamania, Thuringia, Burgondia, Neustria et in provintia Provintie, et in Gaudiano ducato, quod dicitur Francigonia. Hic Pipinus nanus duxit uxorem Beltrandis grandipede filiam regis Ungarie, cuius mater fuerat filia imperatoris Heraclii constantinopolitani; de qua genuit Karulum magnum, qui mortuo patre suo regnavit. Eius uxor fuit filia Desiderii regis longobardorum, de qua plures filios genuit Quo mortuo anno tertio regni sui, uxor cum filiis in Ytaliam ad patrem fugit, et in civitate Barri iuxta Gyvate in monte altissimo se communivit. Tunc alter filius Pipini nani dictus similiter Karulus magnus regnum optinuit annis xxxIII; postea factus imperator imperavit annis XIII, de quo inferius multa dicentur in locis suis.

Anno Christi DCCXLIII mortuo Asprando rege longobardorum, Liuthprandus sive Aliprandus filius eius genere bavarus regnavit pro eo annis xxvi. Hic ex prima uxore genuit filium, qui dictus est Hyldebaldus, ex secunda uxore dicta Ghothuinda filia ducis Baverie genuit filiam. Iste fuit vir omni virtute conspicuus. Corpus beati Augustini de Sardinia in Papiam transtulit, Karulo Martello proficiscenti in Yspaniam contra saracenos auxilium prestitit. Ad istum Karulus Martellus Pipinum nanum filium suum misit, ut capillum iuxta morem lombardicum tonderet, quod rex libenter accepit. Quo tonsurato, rex puero pater factus est, et plura regalia dona contulit, et in Alemania ad Karulum Martellum patrem suum remisit. Hic rex Luithprandus sive Aliprandus vir bellicosus plures civitates subiugavit, scilicet Bononiam, Ravenam, Auximum, Subtrium, Spoletum, et ad imperium romanum aspirans Romam obsedit. Tunc papa Gregorius claves confessionis in Alemaniam ad Pipinum nanum supradictum misit, ut civitatem Romam a longobardis defenderet, quod Pipinus nanus maior domus facere contempsit, ymo cum rege Aliprando, qui sibi capillos tonderat, perpetuam pacem habuit. Finaliter factum est, quod rex de obsidione recessit et cum romanis pacem fecit, et castra munitissima, scilicet Emilianum, Foromanum et Penthapolim romanis restituit. Summo pontifici donationem fecit de provincia Alpiscotiarum, quam pater eius ecclexie donaverat, confirmavit, et rediens Papiam, pedem in lapide marmoreo sculpiri fecit; et generales mensuras instituit. Qui moriens filium suum Hyldebaldum regni heredem ordinavit; ipse vero in ecclexia sancti Augustini sepultus est. Hic hystoria

ì

į

Í

î

9

Ø.

E 1



lombarda, quam edidit Paulus longobardus monachus Montiscassini, finitur.

## Theodorus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno DCCXXXV, eminente in Roma Gregorio tertio, imperante in Constantinopolim Leone heretico, Theodorus archiepiscopus mediolanensis sedit annis xIV. Hic exposuit egregie officium matutinale. Eius soror dicta Orona construxit monasterium Oronum anno Christi DCCXL, secundum Gothofredum de Bussero. Isto tempore Karulus Martellus maior domus franchorum Magantie moritur, qui decimas ecclexiarum exspoliavit, et ideo beatus Euthecius vidit animam eius in inferno demergi. Et post paucos dies in eius tumulo solus serpens inventus fuit. Hic reliquit tres filios, sicut supra dictum est.

## Hyldebrandus longobardorum rex sextusdecimus.

Anno Christi DCCXLIX Hyldebrandus genere bavarus filius Luithprandi regis longobardorum patri succedens in regno regnavit anno dimedio.

#### Rachius rex ex comitibus Anglerie.

Anno Christi DCCXLIX Rachius et Astulfus fratres ex comitibus Anglerie de regno contendere ceperunt, et prevaluit Rachius et regnavit annis quatuor. Quod autem fuerit iste rex Rachius natus ex comitibus Anglerie, sic probatur; dicitur enim in ystoria comitum Anglerie et cronica Danielis, quod Desiderius rex longobardorum paternali linea natus est, sed pater Desiderii fuit rex Astulfus; ergo rex Astulfus fuit ex comitibus Anglerie.

Sed liber Pantheon dicit, quod rex Rachius fuit frater Astulfi; ergo pari ratione rex Rachius fuit ex comitibus Anglerie. Hic Rachius longobardorum rex cum papa Zacharia pacem fecit; sed rupto federe pacis, omnes civitates Thuscie conculcavit, romanis maximas strages intulit. Hic tactus divino spiramine per Zachariam papam in monachum tonsuratus cum uxore et filiis mundum reliquit, et regnavit Astulfus frater eius pro eo.

## Natalis archiepiscopus Mediolani.

Christi anno DCCKLIX, eminente in Roma Zacharia papa, imperante in Constantinopolim Constantino quinto, beatus Natalis archiepiscopus Mediolani sedit anno uno et mensibus duobus. Hic in anno Domini DCCL construxit canonicam sancti Georgii in parazo (1), quam ab antiquo fundaverat beatus Anathaleon.

## Arifredus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno DCCL, eminente in Roma Zacharia papa, imperante in Constantinopolim Constantino quinto, Arifredus archiepiscopus mediolanensis sedit mensibus ix. Isto tempore in provintia Mesopotamie terra aperta est per duo miliaria, et quoddam animal ascendit de terra quasi mulus voce humana loquens, multam gentium incursionem ab heremo contra arabes pronuntiavit futuram. Isto tempore erat maior domus franchorum Magantie Pipinus nanus, qui fuit dux Austrie, Burgundie, Provintie, Thuringie, Alanie, Alamanie, Aquitanie;



<sup>(1) «</sup> Natalis archiepiscopus Mediolani consecrari fecit ecclesiam s. Georgii in Palatio » ( Chron. Phil. de Castro Seprio ).

totum regnum franchorum gubernabat, rege Hylderyco omni honore regni privato, excepta ad extraneos salutatione. Tunc Pipinus cepit cogitare quomodo posset coronam regni optinere, ut dicit Pantheon. Et misit Romam ad Zachariam papam duos legates, scilicet Bultrandum episcopum et Florandum capellanum suum, qui interrogarent papam, quis esset dicendus rex franchorum, an Pipinus, in quo omnis regui potestas et fortitudo efficaciter apparebat, vel Hyldericus rex, in quo sola umbra regni erat. Papa respondit quod in Pipino. Tunc papa misit ad Hyldericum, quod cum esset insufficiens et indignus regno, quod deberet renuntiare, quia cum sana conscientia tenere non poterat. Hyldericus verba despexit. Ex tunc papa ipsum excommunicavit, et omnes ab eius fidelitate absolvit. Cum autem rex nec sic obediret, papa ipsum regno privavit, et de consilio principum franchorum in monachum tonsuratus fuit cum uxore et filiis. Post hec papa Zacharias misit ad Bonifatium archiepiscopum maguntinum, quod auctoritate populi Pipinum nanum inungeret in regem franchorum in civitate maguntina, que erat tunc temporis regum franchorum inclita sedes, ut dicit Pantheon. Et fuit facta ista coronatio anno Domini occlii vel occalviii. Et ordinavit papa quod regnum franchorum iret per electionem.

## Astulfus rex ex comitibus Anglerie.

Anno Christi DCCLIII, tonsurato Rachio rege longo-bardorum, Astulfus frater eius regnavit pro eo annis viii. Hic fuit vir bellicosus et maximi cordis, et in principio regni sui pacificus fuit, et genuit filium, qui dictus est Desiderius, et Theodoram, que postea fuit uxor Karuli Magni.

## Stabilis archiepiscopus Mediolani.

Christi anno occur, eminente in Roma Stephano papa, imperante in Constantinopoli Constantino quinto, beatus Stabilis archiepiscopus mediolanensis sedit annis duobus et mensibus quatuor.

# Letus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno occevi cum supradictis concurrentiis Letus archiepiscopus mediolanensis sedit annis fere xiv.

Pipinus rex franchorum Magantie parat exercitum contra Astulfum.

Pipinus nanus rex francorum Magantie, dum hesitaret utrum Ytaliam intraret contra regem Astulfum, vidit ipsa nocte in sompniis globum ignis surgere de Alamania et ire versus Ytaliam. Tunc terremotus factus est tam magnus, quod alique civitates a terra absorpte sunt. Tunc intellexit Deum iratum contra longobardos, et promisit pape Stephano facere quod hortabatur. Ex hoc letus factus papa, ipsum regem Pipinum per modum ratificationis iterum manu propria coronavit, Bertam grandis pede forma corporis gyganteam reginam cyclade aurea circumdedit. Filios Pipini ambos eiusdem nominis, scilicet Karlymagnum et Karulum magnum benedixit. Et dicit ystoria gallicana, quod omnes barones Alamanie convocavit, et eos benedicens obtestatus est quod super se non assumant in regem nisi illum, quem mediante divina providentia summus pontifex ad tuendam sedem apostolicam eligere dignatus fuerit. Et dicit alia cronica, quod Stephanus papa regnum franchorum in regalis successionis hereditatem benedixit.

# Pipinus superavit Astulfum.

Stephanus papa, congregato exercitu franchorum militum, anno Christi DCCLV una cum rege Pipino intravit Ytaliam, et pervenit ad clusas longobardorum iuxta Yporigiam. Ibi occurrit rex Astulfus, et comissa pugna rex Pipinus prevaluit; et rex Astulfus usque Papiam fugit, ubi dum obsideretur, pacta pacis petiit, et iuravit facere iustitiam beati Petri, et xL obsides dedit, et filiam filii sui Desiderii Karlymagno primogenito regis Pipini in uxorem tradidit; que genuit filium, qui dictus est Bernardus. Tunc Stephanus papa Romam ivit, et rex Pipinus in Magantiam rediit; unde dicit Pantheon:

Roma requirit opem, leo non dedit, unde quirites Amodo per franchos satagunt has tollere lites. Theutonici veniunt, franchia signa nitent. Alpibus evectus celeri Pipinus yatu Militie congreditur, Astulfus Marte fugatur, Urbe sua clausus querere pacta datur. Inde maguntinas patrias remeatur ad edes Regia franchorum, que tunc erat inclita sedes.

## Pipinus superat Astulfum secunda vice.

Rex Astulfus ut vidit quod rex Pipinus abisset in Alamaniam, factus deterior contra suum sacramentum et contra pacta pacis, iterum Romam invasit, romanos, maiori plaga percussit, papam Stephanum grandioribus tributis gravavit, ecclexias ubique spoliavit. Tunc Stephanus papa iterum in Magantiam perrexit, et regem Pipinum iterum in Ytaliam perduxit. Qui potentiam Astulfi regis repressit, et omnia iura ecclexiis et libertates

restitui fecit. Et pergens Romam causa orationis a cuncto populo romanorum patritius sive senator efficitur, et in Alamaniam rediit. Quo mortuo, Karlymagnus primogenitus eius regnavit annis v; quo mortuo, Bernardo filio suo parvulo regnum derelinquit, dans ei tutorem Karulum magnum fratrem suum. Regina autem timens ne filius parvulus occideretur, in Ytaliam ad patrem suum reversa est, et habitavit in civitate Barri in monte alto iuxta Gyvate; et Karolus magnus regnum franchorum optinuit.

## Desiderius rex ex comitibus Anglerie.

Anno Christi DCCLXI, mortuo Astulfo rege, Rachius monachus frater eius, derelicto monasterio, congregans exercitum regnum recuperare voluit, et pugnavit contra Desiderium filium regis Astulfi et subcubuit; et Desiderius regnum optinuit annis xxvi. Hic, ut dictum est, natus est ex comitibus Anglerie, et genuit Bernardum, Aldechisium et Gislam. Ipse fuit rex ditissimus atque potentissimus. Romam, Thusciam, insulas et montana ac totam Ytaliam suo subiugavit imperio. Et anno Christi DCCLXX in civitate Mediolani ad carubium porte tycinensis, ubi nunc est ecclexia sancti Sixti, monasterium sancti Vicentii construxit, quod amplissimis possessionibus dotavit, in tantum quod ex his monasterium sancti Dionisii fundatum fuit. Et anno Christi DCCLXXX monasterium sancti Petri de Gyvate erexit (1), ubi detulit de Roma reliquias, scilicet dextram beati Petri apostoli, et lac

<sup>(</sup>i) « Astulfus rex longobardorum... genuit Desiderium regem ultimum longobardorum; de quo natus est Bernardus et Aldechisius, qui perdidit visum in monte de Givate in venatione apri, propter quod illud monasterium fundatum fuit » (Galvan. Flamma, Politia novella, cap. 57.).

quod fluxit de collo beati Pauli, et linguam beati Marcelli pape, que abscissa locuta fuit, et magnam partem cathene, qua beatus Petrus vinculatus fuerat, cum mirabilibus indulgentiis. In Brixia fecit monasterium sancte Iullie.

Karulus magnus fit rex francorum Magantie.

Anno Christi DCCLXVIII, mortuo Karlymagno rege franchorum Magantie, Karulus magnus frater eius pro eo annis xxxIII regnavit, et postea imperavit annis XIII. De isto Karulo sic predixit sybilla tiburtina: post reges longobardorum surget res salingus de Franchia K., qui erit rex pius, cui arbores inclinabunt, nec fuit ei similis rex in terra, nec post ipsum venturus est, et effitietur rex romanorum. De isto K. procedet L. et de L. alius L.; post hunc B.,. et deinde regnabunt xxII reges. De supradicto B. procedet A. vir fortis nimis et bellicosus, postea surget alius rex V. partim salingus et partim longobardus vir victoriosus; deinde surget O. et O. et O. De isto Karulo dicit Vicentius in Speculo, quod eius statura fuit altitudinis vin pedum, faties eius decora, que habuit in longitudine unum pedem cum dimedio, aspectus terribilis, unum militem armatum super equum cum gladio a capite per medium usque ad sellam et totum equum uno ictu scindebat; quatuor ferraturas equorum faciliter inter manus scindebat, quartam partem arietis comedebat, aut leporem aut gruem vel anserem, parum panis et parum vini mixti sumebat. Hic fuit vir christianissimus, largissimus et facundus. Ad eius preces de terra arida fontes largissimi eruperunt, muri Pampalune corruerunt, et multi ad eius verbum sanati fuerunt. Hic ex Hyldegrande regina genuit duos filios, scilicet Pipinum et Ludovicum pium, et cronica Danielis addit duos alios, scilicet Karulum

et Lotharium, et Gislam. Mortua Hyldegrande regina, Karolus duxit Theodoram sororem regis Desiderii, de qua prolem non habuit.

Thomas archiepiscopus mediolanensis.

Christi anno DCCLXIX, eminente in Roma Stephano tertio, imperante in Constantinopoli Constantino quinto, beatus Thomas factus archiepiscopus mediolanensis sedit annis XXVIII. Hic ad instantiam Desiderii regis consecravit ecclexiam sancti Petri de Gyvate.

Karulus magnus primo intravit Ytaliam et superavit regem Desiderium.

Karulus magnus convocatis principibus et prelatis, inter quos erat beatus Eugenius eius cancellarius, convocatis duobus nepotibus suis Rolando et Oliverio, qui erant comites sacri palatii, et duobus amicis Amico et Amelio, et congregato exercitu valido, una cum papa Adriano pervenit ad clusas Yporigie, ubi rex Desiderius cum suo exercitu expectabat impediens ne clusas pertransire posset; attamen violenter pertransivit, et fugato rege Desiderio cepit civitates, scilicet Yporigiam, Vercellas, Novariam. Tunc rex Desiderius ad locum, qui dicitur Bellasilva, ad campum se posuit, et cum Karulo diutissime usque ad noctem pugnavit; finaliter Desiderius prostratus fugit et in Papia se communivit. Tunc mortui sunt ex utraque parte innumerabiles, et propter locus ille dictus est Mortaria usque in presentem diem. In isto conflictu interfecti sunt Amicus et Amelius, qui uno die sunt nati, vultu simillimi, semper simul conversati, una die baptizati, uno die interfecti. Hii cum in duabus



urnis marmoreis in loco Mortaria fuissent tumulati, strata intermediante, altero die urne coniuncte sunt.

## Karulus magnus fit patritius romanorum.

Karulus magnus post regem Desiderium currens, ipsum in civitate papiensi tamdiu obsedit, quod civitatem violenter optinuit; et dicit cronica Leonis, quod totaliter explanavit, regem Desiderium cepit atque captum in Alemaniam misit in Aquisgrani incarcerandum, civitatem de Barri destruxit, et omnes thesauros, quos ipse vel predecessores eius extorserant, summo pontifici Adriano restituit, sicque regnum longobardorum finitum fuit, quod duraverat annis ccvi. Hic ex Hyldegrande regina, secundum Vincentium in Speculo, genuit tres filios, scilicet Lotharium, Pipinum et Lodovicum, ex regina Iudit genuit Karulum. Tunc papa Adrianus una cum Karulo magno et universo exercitu Romam rediit, et duos filios Karuli magni baptizavit, scilicet Pipinum et Ludovicum; et secundum Vincentium in Speculo, ambos inunxit atque coronavit; Pipinum instituit regem Italie loco Desiderii regis, et Ludovicum coronavit in regem Aquitanie. Et dicit Pantheon, quod hoc fuit in die sancto Pasche anno Domini occleanty. Ex tunc regnum ytalicum transivit ad franchos per hereditatem, quam translationem papa fecit, ex quo patet quod regnum Ytalie sit terra ecclexie.

## Karulo magno datur ius eligendi papam.

Adrianus papa considerans magna beneficia, que fecerat Karulus magnus ecclexie romane, et quomodo ipsam de manibus longobardorum eripuerat, similiter et rex Pipinus pater eius, convocavit concilium generale cuiv

episcoporum, et de consensu synodi generalis dedit privilegium Karulo magno presenti patritiatus urbis dignitatem, et quod posset eligere papam et ordinare sedem romanam. Item contulit ei aliud privilegium, quod omnes episcopi et archiepiscopi, prelati et clerici universi antequam consecrarentur, recipiant investituras a Karulo per baculum et anulum, et quicumque contradixerit, sit anathema, cuius bona debeant confiscari. Et nota quod ista privilegia non sunt collata Karulo imperatori, quia non fuit imperator nisi per xv annos post, sed sunt collata Karulo magno romanorum patritio. In isto conscilio, ut dicit cronica Datii, Karolus magnus cum Adriano papa ordinavit, quod omnia misteria divina sub uno clauderentur officio gregoriano; et tunc statutum fuit, quod omnes libri offitii ambrosiani comburerentur, cuius contrarium statuerat beatus Gregorius papa.

## De duobus missalibus et de officio ambroxiano.

Eugenius episcopus Gallie Karuli magni cancellarius ac in baptismate pater, audito quod offitium ambroxianum foret cassandum, adiens summum pontificem et Karulum regem franchorum Magantie miro modo clamans et eiulans aiebat: ha, ha, decus mundi tam grecorum quam latinorum obnubilatur, offitium periit, flos offitiorum, gemma offitii gregoriani, quibus illud offitium est ornatum, opprimitur; orbis doctrina elabitur. Hiis sic dictis, papa consentiente synodo, et Karulo approbante, divinum conscilium requiritur; et tunc duo missalia, scilicet ambroxianum et gregorianum super altare beati Petri posita sunt ligata funibus et communita sigillis, et porte ecclexie tribus diebus steterunt clause, et inditum fuit yeiunium trium dierum, et fuit statutum, ut si quod



missale per tres dies inventum fuisset apertum, illud officium ubique cantaretur. Post tres dies summus pontifex Adrianus cum Karulo magno et universo clero ecclexiam beati Petri dum vellet intrare, nullo vidente, fores per se ipsas aditum donaverunt, et pervenientes ad altare beati Petri ambo missalia clausa invenerunt, et orantibus omnibus et videntibus, missalia cum magno frangore aperta sunt. Tunc aliqui dixerunt quod ambo offitia, scilicet ambroxianum et gregorianum, per totum mundum cantarentur, et diversi diversa dixerunt. Tandem papa de consensu synodi et Karuli magni, ut dicit cronica Guliermi, statuit ut unusquisque quod sibi magis placeret, acciperet offitium. Plures acceperunt gregorianum, mediolanenses, illi de Bergolio, aliqui de Anglia et multi alii acceperunt offitium ambrosianum. Tunc beatus Eugenius supradictus venit Mediolanum, ubi cum summo honore receptus fuit, et infra paucos dies moriens in ecclexia s. Eustorgii tumulatur; fuitque statutum, quod singulis annis archiepiscopus mediolanensis cum suis cardinalibus et ordinariis et decumanis suum festum in predicta ecclesia celebrarent.

#### De regasorio et Pipino rege Ytalie.

Karulus magnus rex franchorum et romanorum patritius de Roma exiens pervenit Ravenam, et miratus pulchritudinem regosoris imaginis, quod interpretatur recte aspitiens solem, quia semper secundum motum solis circumvolvebatur per se ipsum, adamavit ymaginem, quam tollens contra Padi fluenta usque Papiam navigio duxit; quam cum vellet in somariis ultra montes deferre, nec convenienter propter ponderis gravitatem fieri potuisset, in Papia dimisit. Hec cronica exthesauriara

paduana. Tandem Karulus magnus Mediolanum intravit, filiam suam Gislam per beatum Thomam archiepiscopum mediolanensem baptizari fecit, regni ytalici gubernacula filio suo regi Pipino comisit, tributa indixit regalia capitalia temperata, et Alamaniam ad sedem suam Magantiam rediit. Item ordinavit Karulus magnus, quod civitas mediolanensis regeretur per x11 consules, et erat offitium sive dignitas ad vitam, et incedebant vestiti de scarlato cum variis vel hermelinis cum bavariis usque ad pectus, et fuit salarium uniuscuiusque xxy libras vel floreni. Conditiones que requirebantur in consules, fuerunt iste, videlicet quod essent ex nobilibus, et essent viri virtuosi et clare same, qui nunquam suissent notati de rapinis aut plagis, vel de aliquo malefitio seu crimine. Et talium electio pertinebat ad artistas, qui poterant eligere ex nobilioribus consules, sed non de se ipsis nec de populo; et iurabant nihil de introitibus comunitatis expendere nec distrahere, sed quod super habundabat, ponebatur in erario comunitatis, et per istum modum congregabantur thesauri infiniti, et tempore necessitatis expendebantur, nec oportebat propter hoc imponere populo novas collectas. Si aliquis ex consulibus fieret malus aut violentus aut dilapidator, ad clamorem populi deponebatur, et de cetero scarlato non utebatur nec vestiebatur. Ex istis xII consulibus duo erant iurisperiti, quorum erat verbum ad extraneos, duo alii erant thesaurarii, qui super introitus comunitatis preerant; duo alii erant camerarii, qui erant super expensas comunitatis et super compitum; alii sex consules erant super alia offitia comunitatis. Isti duodecim consules eligebant unum, sed non ex consulibus, qui dicebatur advocatus comunitatis vel iudex civitatis, et iste erat super iniurias et dampna aut percussiones absque sanguine.

Attamen nullum poterat facere processum contra quamcumque personam sine xii consulum consilio et assensu; et sicut in Roma x viri virtuosi regebant urbem, et a numero denario dicti sunt decemviri, ita isti xii consules a numero dicti sunt duodecim, quorum aliquale vestigium adhuc apparet in hac civitate usque in presentem diem, quia aliqui offitiales dicuntur duodecim. Et habent spetiale palatium in broleto veteri, quorum offitium est computus.

# Karulus secunda vice intravit Ytaliam et fecit passagium.

Isto tempore Karulus magnus rex franchorum Magantie et romanorum patritius erat Parisiis, cui delate fuerunt claves sepulcri, ut terram sanctam a saracenis defenderet, et passagium quod nunquam prius factum fuerat, perageret. Tunc secunda vice intravit Ytaliam, et transiens per Aquilegiam et Ungariam passagium per terram fecit, terram sanctam optinuit, saracenos conculcavit, qui ad terendum eius equum chymoras primitus adinvenerunt.

Christi anno occci eminente in Roma Leone tertio, sedente Mediolani Petro archiepiscopo, Karulus magnus factus est imperator et imperavit annis xiii, mense uno, diebus iv. Hunc in die natalis Domini Leo papa in ecclexia sancti Petri de Roma circumdans eum imperatoria veste ipsum ex patritio imperatorem fecit. Tunc romani, secundum Vincentium in Speculo, laudes imperiales Karulo magno acclamaverunt et Augustum appellaverunt, et Pipinum filium eius super Ytaliam iamdudum coronatum collaudaverunt. Ex tunc papa transtulit imperium de grecis ad germanos, ut habetur in decretis de con. di. quinta; et glosa super Venerabilem dicit, quod papa instituit

Karulum magnum imperatorem occidentis, quod Constantinus donaverat ecclexie. Tunc temporis, sicut habetur in ystoriis civitatis laudensis, in territorio civitatis Laude veteris erat quoddam castrum dictum Rochabruna sive. castrum Cassinum (1), quod Karulus magnus communivit; et tunc Desiderius longobardorum rex ipsum in illo castro obsedit, et defitientibus victualibus, angelus descendit de celo et x11 pugnatores, qui erant in civitate mutinensi, subito adduxit, qui obsidionem amoverunt; et in isto prelio mactatus fuit beatus Daniel. Item Karulus magnus obsedit Papiam, et construxit monasterium sancti Victoris. Postea in comitatu Mediolani iuxta ecclexiam sancti Petri de Gyvate obsedit civitatem ubi erat uxor

(1) Alcuni beni in Cassine appartenevano al primicerio ed ai decumani della chiesa di Milano, come appare da una sentenza del 1º gennaio 1919, di cui riferisco i passi principali: • in civitate Mediolani sententiam protulit Ambroxottus de Comite delegatus a consulibus Mediolani de lite, quae vertebatur inter dom. Guidottum presbyterum ac canonicum ecclesiae s. Georgii in palatio nomine dom. primicerii et ferulae presbyterorum Mediolani, seu nomine comunantiae eorum presbyterorum, et ex altera parte Lanfrancum Burrum civitatis Mediolani. Lis enim talis erat: petebat iam dictus presbyter Guidotus quatinus praefatus Lanfranchus sibi dimitteret ad partem illius ferulae et comunantiae has petias terrae iacentes in territorio loci de Cassine de episcopatu laudensi. Prima petia etc. Item petebat omnes fructus qui ab eo percepti fuerant aut percipi potuerant ex ipsis terris a duodecim annis infra, ad quos fructus omnes restituendos dicebat eum teneri, eo quod possessor fuerat malae fidei, asserens illas petias ipso domino primicerio et ferulae etc. pertinere, quibus eas res legaverunt quondam Ardericus fil. q. Lanfranci etc., ad que probanda et insuper quod illae terrae fuissent illius q. Arderici suos testes produxit, et quamdam afferebat scripturam consignationis factae ipsi primicerio de illis terris per quosdam homines illius loci iuramento astrictos per consules laudenses: quae etiam consignatio fuerat ex praecepto consulum Mediolani redacta per Anselmum de Feria notarium etc. inducens maximam praesumptionem, quod illius ferulae sint terrae, cum olim sint admissae tales consignationes ex lege municipali Mediolani promulgata propter infortunium persecutionis quondam Federici imperatoris etc. » La sentenza fu pronunciata in favore del primicerio, ma fu assolto il reo convenuto dal restituire i redditi di quei beni percepiti innanzi la petizione dell'attore.

fratris sui, qui similiter dictus fuit Karolus magnus primogenitus. Item Karolus magnus destruxit civitatem Parazum.

## Petrus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno DCCLXXXXVII, eminente in Roma Leone tertio, vacante imperio constantinopolitano, Petrus archiepiscopus mediolanensis sedit annis XVII, mensibus quatuor. Hic fundavit monasterium sancti Ambrosii et largissimis possessionibus dotavit. Isto tempore de mense iulii bis cecidit de celo pruina et gelu; et dicit cronica Gothofredi de Bussero, quod monasterium sancti Ambrosii fuit fundatum anno Domini DCCC (1).

## Karolus magnus fecit pacem cum Desiderio.

Karalus magnus huius nominis primus Cesar semper Augustus exiens de Roma pervenit Mediolanum, ubi dum Pipinum filium suum primogenitum Ytalie regem de coniuratione contra suum imperium convicisset, ipsum regno privavit, et tonsuratum in monasterio inclusit, et regnavit Bernardus filius eius pro eo, quem de proditione convictum Lodovicus Pius oculis privavit; et ut dicit cronica Danielis, ad instantiam pape Karolus magnus Desiderium quondam regem longobardorum de carcere extraxit, eius sororem Theodoram nomine in uxorem duxit, comitatus dignitatem contulit et subiecit ei Liguriam, Emiliam, Venetiam, Alpiscotiam, Tusciam et Saprinitem idest Beneventum; et iuravit comes Desiderius fidelitatem Karulo magno imperatori. Post Desiderium

<sup>(1) •</sup> Anno Domini 800 Petrus archiepiscopus Mediolani fecit construere monasterium s. Ambrosii Mediolani • (Chron. Phil. de Castro Seprio).

fuit Bernardus filius eius, postea comes Guido, postea comes Atho, postea comes Berengarius, postea comes Ugo, postea comes Fulchus, postea comes Fatius, et omnes supradicti descenderunt ex comitibus Anglerie. Hos omnes Karulus imperator eiusque successores in suis iuribus et dignitatibus confirmaverunt. Tunc Karulus imperator in Alamaniam rediit.

## Karulus magnus divisit imperium in tres partes.

Karulus magnus Cesar semper Augustus de Hyspania rediit in Alamaniam, et factus annorum LXXII, anno regni franchorum xLIII, anno imperii romanorum XIII, cum videret diem mortis imminere, totum imperium ecclexie subiecit confirmans legem Theudosii, sicut patet in decretis xr q. I. capit. volumus. Imperium quoque occidentis divisit in tres filios suos, et voluit quod sic regnarent, quod unus non esset sub altero. Primogenito Ludovico Pio tradidit Ytaliam cum imperio, et voluit quod subesset ecclexie, quia Ytalia est spetiale feudum ecclexie, ut habetur in decretis LXIV di. tibi domino. Et licet aliis filiis traderet ceteros principatus, tamen supervenientibus inter eos diversis bellis, aliter ordinatum fuit, videlicet quod Ludovicus Pius primogenitus teneret Ytaliam cum romano imperio, cuius cancellarius fuit archiepiscopus coloniensis. Secundogenito Ludovico tradidit regnum Aquitanie, cuius cancellarius fuit archiepiscopus treverensis; tertiogenito Karulo tradidit regnum franchorum Magantie, cuius cancellarius fuit archiepiscopus maguntinus; et quia isti duo non fuerunt sub dominio Ludovici, hinc est quod rex franchorum non recognoscit regnum ab imperio.



## Oldebertus archiepiscopus Mediolanensis.

Christi anno occev, eminente in Roma Leone tertio, imperante Karulo magno, Oldebertus factus archiepiscopus Mediolani sedit annis fere x, et dicit quedam cronica archiepiscoporum mediolanensium, quod isto tempore ecclexia mediolanensis excedebat in divitiis et potentia militari omnes ecclezias mundi. Unde iste Oldebertus archiepiscopus fecit compilari unum commentarium, in quo continentur omnia magnalia et introitus archiepiscopi mediolanensis ultra Padum et in Bergolio et per totum comitatum Mediolani, et quod habuit marescalcos vii, grugarios, broliarios, pistores, piscatores, sartores, infertores, embassiatores, clavicularios, portenarios, valvasores, et qui sunt illi qui debent eum sociare Romam; et de mirabili quantitate pecuniarum, et pro cotidiano victu quod capones, pisces, ligna et multa alia mirabilia possessiones et castra habuit archiepiscopus mediolanensis in Sicilia. De eivitate ianuensi habuit redditus ultra x millia libras grosse monete singulis annis, cuius vestigium adhuc apparet, quia adhuc hodie apparet quod archiepiscopus mediolanensis ibidem recipit quedam annualia tributa. Sua erat terra de Guastalla cum magna parte riperie Padi fluminis. Item per Ottonem primum fuit factus dux Burgarie et comes Seprii et marchio Martesane. Item ex donatione imperatoris fuit factus dominus temporalis sicut erat spiritualis, et tota civitas erat sub eius dominio; et transivit in ius et proprietatem ecclexiae, et tria miliaria in circuitu, et fuerunt eius redditus annuales LXXX millia florenos auri. In curia comuni dicta broletum vetus erat palatium archiepiscopi mire magnitudinis cum verzario adiuncto; extra muros civitatis habuit brolium cum diversitate mirabili. In latere aquilonari ecclexie maioris habuit



turrim in altitudine coxxv cubitorum, in cuius summitate erat unus baculus pastoralis, in signum quod erat dominus super civitatem. Si queratur quare talis et tantus archiepiscopatus ad tantam paupertatem devenerit, quod cum haberet occc millia florenos in redditus annuales omni anno, et nunc non habet iv millia, dicendum est quod hoc evenit quatuor de causis. Prima fuit propter honorem Dei, quia ut cives essent favorabiles fidei contra arianos et hereticos et scismaticos, donaverunt archiepiscopi et castra et predia. Secunda causa fuit modicus timor Dei et nimius amor sui, quia aliqui archiepiscopi pro nihilo habuerunt subripere bona ecclexie et dare consanguineis et amicis, et talis fuit Ademarus de Menclotiis et Landulfus de Carcano, sicut infra dicetur in locis suis. Tertia causa fuit violentia tyrampni, nam antequam Federicus Barbarubea civitatem mediolanensem destrueret, coegit Ubertum de Pirovano archiepiscopum mediolanensem renuntiare omni donationi, quam fecisset imperium ecclexie mediolanensi, et tunc perdidit ducatum Burgarie, comitatum Seprii, marchionatum Marthesane, castra Sicilie, terras ultra Padum et plura alia. Quarta causa superbia populi, quia rehedificata civitate Mediolani, statuit populus ut nec archiepiscopus nec alius habere posset feudatarios nec servos, ymo quod capitanei dicerentur cathaney, et vasalli dicerentur valvasores. Et per istum modum archiepiscopus possessiones et nobilitates perdidit, et ad paupertatem devenit. Et sic patet responsio ad obiectum.

## Ludovicus Pius rex romanorum.

Christi anno occcav, eminente in Roma Stephano papa, sedente Oldeberto archiepiscopo Mediolani, Ludovicus

Pius Karuli magni primogenitus factus imperator, et imperavit annis xxv. Pantheon dicit quod mortuo Karulo magno, principes Alamanie simul congregati in Aquisgrani elegerunt in imperatorem Ludovicum Pium, quem Stephanus papa existens Remis in imperatorem confirmavit. Quo facto imperator rediit in Aquisgrani, et Lotharium filium suum primogenitum secum imperare fecit. Et veniens in Ytaliam, ubi regnabat Bernardus nepos eius, ipsum de proditione convictum oculis privavit, et regnum Ytalie Lothario filio suo primogenito tradidit, et vadens Romam per papam iterato coronatur; qui, ut habetur in decretis di. LXIII, donationem Magni Constantini factam ecclexie confirmavit. Et Iohannes doctor quod Karulus magnus imperator voluit quod Ludovicus regnum Ytalie, cui anexum est imperium, optineret, patet expresse quod Karulus magnus imperium transtulit ad ytalicos in personam Ludovici Pii, qui fuit rex Italie et imperator et subjectus ecclexie ratione ytalici regni, quod est spetiale feudum ecclexie. Eodem modo et Ludovicus imperator instituit Lotharium Cesarem et Ytalie regem cum imperio. Et subortis diversis preliis inter filios Ludovici, sic divisum fuit imperium, ut Lotharius teneret Ytaliam cum Roma et imperium cum Lothoringia et provintia Provintie, et esset subiectus ecclexie; Karulus Calvus senior teneret regnum franchorum Magantie, Ludovicus Balbus teneret Germaniam cum Baveria. Hic Ludovicus Pius imperator per filios impugnatus imperio renuntiavit, sed resumptis viribus imperium recuperavit; et propter predictam guerram Normanni intraverunt Ytaliam cuncta devastantes et spoliantes. Moritur Ludovicus imperator anno Domini occcxLi anno regni sui xxi, anno imperii sui sexto.

## Anselmus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno DCCCXV, eminente in Roma Stephano quarto, imperante in Ytalia Ludovico Pio, Anselmus huius nominis primus archiepiscopus Mediolani sedit annis v. Isto tempore in Thuringia cespis idest terra.....longitudinis gramine xL pedum lata valde et grossa per se ipsam de terra se levavit, et per xxv pedes longe saltavit, veri lapides de celo cum grandinibus descenderunt. Puella xII annorum in Paschate comunicata per x menses nisi panem comedit, postea per tres annos nullum cibum sumpsit, finaliter ad comunem vitam rediit.

# Bonus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno DCCXXI, eminente in Roma Paschali primo, imperante Ludovico Pio in Ytalia, Bonus archiepiscopus mediolanensis sedit annis quatuor. Isto tempore in Saxonia terra intumuit in modum montis in longitudine duorum miliariorum. Ignis de celo descendit, qui urbes multas consumpsit.

# Angibertus primus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno occexxy, eminente Eugenio secundo papa in Roma, imperante in Ytalia Ludovico Pio, Angibertus archiepiscopus mediolanensis sedit anno uno et mensibus duobus. Isto tempore sarraceni obsederunt Romam et civitatem leoninam optinuerunt, et templum beati Petri stabulum efficitur, et tota Thuscia devastatur. Tunc Ludovicus imperator et Guido marchio cum longobardis advenerunt, et sarracenos de Ytalia expulerunt.

36

Angibertus secundus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno DCCCXXVI, eminente in Roma Gregorio tertio, imperante in Ytalia Ludovico Pio, Angibertus huius nominis secundus factus archiepiscopus mediolanensis sedit annis xxxv. De licentia istius archiepiscopi monasterium sancti Petri de Mandello unitum fuit cum monasterio sancti Vincentii anno domini peccexxxiii. et anno Domini occcxxxvi duo nobiles comites de Mediolano cum ancilla sua Secrea construxerunt tres ecclexias in honorem beate Virginis. Unus dictus est comes Fulchorinus, qui construxit ecclexiam sancte Marie ad Fulchorinum (1); alter dictus est comes Pedonus, qui construxit ecclexiam sancte Marie Pedonum; eorum ancilla dicta Secrea construxit ecclexiam sancte Marie ad Secream. Hic archiepiscopus transtulit corpus sancti Kaloceri de Albingana, et posuit illud in monasterio sancti Petri de Gyvate. Hic non sano usus consilio cum papa Sergio secundo causam contentiosam gessit et subcubuit.

(1) Una carta dell'8 ottobre 1007 pubblicata dal Muratori (Ant. Ital. M. Æ9. tom. IV, pag. 937) pone la fondazione di questa chiesa in quell'anno per opera di Fulcuino, vivente a legge salica, figlio di Bernardo, che vi pose anche tre preti per officiarla, assistiti da convenienti rendite. Quella di s. Maria Podone fu fondata da Werolfo detto anche Podone nell'871, come appare dalla carta di fondazione di quell'anno: « Ecclesia sanctae Dei Genitricis Mariae sita intra hanc civitatem Mediolani prope locus, ubi quinque vias dicitur, quam ego in propria mea terra aedificavi. Ego Werulfo qui et Podo vocatur, filius q. Erchemarii, de civitate Mediolanium offertor et donator in eadem ecclesia etc. », ad essa il fondatore assegnò la dote di alcune case vicine e il patronato al primicerio dei decumani della chiesa milanese, e vi fu sepolto. Il Fumagalli (Vicende di Milano) non crede che l'antica chiesa di s. Maria Segreta sia stata fondata al modo raccontato dal Fiamma nell'anno 833, e il Giulini opina che essa così si chiamasse pel rifiuto del fondatore ad aggiungervi il proprio nome. Nel secolo XI essa era di giuspatronato del monastero di s. Vittore, e dall'arcivescovo Ottone Visconti fu annoverata fra le stazionali con editto dato il 27 febbraio 1984, assegnandole il mercoledì della sesta settimana di quaresima.

Angibertus archiepiscopus beati Ambroxii tumbam marmoream aperiri fecit, et ex devotione dentem de ore beati Ambroxii extraxit, et in anulo suo imposuit. Dum autem processionem in die olivarum faceret archiepiscopus more ecclexie mediolanensis, et de ecclexia maiori iret ad sancti Laurentii ecclexiam, ibi archiepiscopus fecit sermonem ad populum, postea benedixit palmas et dedit clericis; postea venit extra ecclexiam, ubi sunt columne, ubi erat unus equus cohopertus vaco, idest panno aureo, et unus de genere rodensium (1) vestibus variis tenens strepam, archiepiscopus equum conscendit, et postea data fuit in manu una crux cristallina ornata palmis et olivis, cum qua signabat populum; et ille de genere rodensium vestibus variis cum cirothecis in manu tenens frenum equi duxit enm ad ecclexiam sancti Ambroxii. Precedebant autem equum quatuor nobiliores de Litiis (9), preparantes viam archiepiscopo, amoventes lapides et trabes et alia impedimenta; post archiepiscopum veniebant universi clerici cantantes, et subsequebatur populus cum palmis et olivis, nec fuit tanta solempnitas in universo mundo, quanta erat ista, quam tenetur facere archiepiscopus singulis annis. Cum autem pervenisset archiepiscopus ad locum ubi consuevit leprosum lavare, cantabatur missa, et postea archiepiscopus ad suum palatium rediit. Tunc Angibertus archiepiscopus perpendit, quod dens beati Ambroxii de anullo suo cecidisset, et contristatus ultra modum pluribus diebus perquiri fecit, quem cum non inveniret, quedam vetula ferula sustentata adfuit, que ait: ite et querite anulum in illo loco unde sublatus fuit;

<sup>(1) «</sup> Rodenses sunt cathanei archiepiscopi » (Postilla del testo).

<sup>(2) «</sup> Lites sunt valvasores archiepiscopi » ( Postilla del testo ).

quo audito archiepiscopus iterum tumulum beati Ambroxii aperiri fecit, et dentem in ore beati Ambroxii reperiit. Et letus ait: in tali loco hoc corpus contegam, quod nullus videre poterit (1).

#### De altari beati Ambroxii.

Ex tunc archiepiscopus de modo sepeliendi corpus beati Ambroxii tractare cepit; et fodit puteum altum et in aere corpus beati Ambroxii substulit, cathenis substentantibus super os putei, et fieri fecit unum altare; in circuitu altaris sunt spondilia ex auro purissimo cum figuris et celaturis, et lapides pretiosi inserti sunt quamplures, et fuerunt expense Lxxx millia librarum sive florenorum auri; et hec acta sunt anno Domini DCCCXL. Ordo istius ecclexie fuit talis: quia beatus Ambroxius eam fundavit, et Petrus archiepiscopus monasterium construxit; postea iste Angibertus altare aureum fabricari fecit, et Otto primus et Lotharius imperator et comes de Campigono possessiones multas addiderunt.

## Lotharius Ytalie imperator.

Christi anno DCCCKL, eminente in Roma Gregorio tertio, sedente Mediolani Angiberto archiepiscopo, Lotharius huius nominis primus Ludovici Pii filius imperavit in Ytalia annis xv. Hic Lotarius tenuit Ytaliam cum imperio, Lothoringiam et provintiam Provintie; et veniens Modoetiam, ibidem fuit coronatus, et pergens Romam per

(1) « Anno Domini 836.... facta fuit s. Marta in compedo Mediolani » ( Chron. Phil.). Una chiesa di s. Marta de' Disciplini è rammentata dal Sitoni come posta in Porta Orientale presso s. Babila, ma non è quella di cui parla la Cronaca di Filippo. Non ne trovo cenno negli storici milanesi.



Sergium papam pede papali purpurea veste circumdatus et aurea tyara coronatus imperator factus fuit. Hic genuit tres filios et unam filiam; primus dictus est Ludovicus, secundus dictus est Lotharius, tertius dictus est Karulus Calvus; eius filia dicta est Gisla, quam tradidit in uxorem Gothofredo regi Normandie. Hic Lotharius imperator de toto imperio suo non habuit nisi Ytaliam cum Roma et Lothoringiam et provintiam Provintie. Hoc quod habuit, inter filios divisit, et voluit quod Ludovicus huius nominis secundus, eo quod esset primogenitus, teneret Ytaliam et esset imperator; Lothario secundo genito dedit Lothoringiam, a quo Lothoringia dicta est. Eius filius dictus est Ugo, qui duxit sororem regis Frixonum, qui cum successisset patri in ducatu Lothoringie, quem Karulus imperator dictus Grossus oculis privavit, et ducatum Adoni comiti parisiensi tradidit, Karulo Calvo dedit provintiam Provintie; et iste postea fuit imperator, ita quod nullus istorum aliquid recognosceret a Ludovico imperatore, aliter non posset dici imperium divisum, si unus ab altero recognosceret. Et dicit Vincentius in Speculo, quod hic Lotharius imperator cum adhuc viveret, per Sergium papam fecit coronari in imperatorem Ludovicum filium suum primogenitum.

# Ludovicus secundus Ytalie imperator.

Christi anno DCCCLVI, sedente Angiberto secundo archiepiscopo Mediolani, Ludovicus huius nominis secundus imperavit in Ytalia annis xxI, et interiit in Placentia pergens contra Sarracenos in Apuliam. Hic Ludovicus in hereditate patris solam Ytaliam cum Roma et imperio tenuit, et genuit tres filios, scilicet Karulum Magnum et Ludovicum et Karulum Grossum, et filiam que dicta

est Hermigrandis, quam duxit in uxorem Bosso rex Provintie et Burgondie, que genuit Ludovicum, qui in Ytalia imperium arripuit. Huius imperatoris filius dictus Karulus contra patrem conspiravit, qui subito a dyabolo correptus exclamans ait: hec digne patior, quia patris mei proditor fui. Et nullus ex filiis eius regnavit post eum immediate, ymo imperavit post eum Karulus Calvus frater eius.

## Tato sapiens archiepiscopus Mediolani.

Christi anno DCCCLXI, eminente in Roma Nicolao primo, imperante Ludovico in Ytalia, Tato dictus sapiens factus archiepiscopus Mediolani sedit annis vII cum dimedio. Hic fuit tempore Nicolay primi pape, ut habetur in decretis XI, causa, q. IV Thugaldum. Isto tempore in Brixia fluit de celo tribus diebus sanguis, in Gallia apparuerunt locuste habentes sex alas et sex pedes et duos dentes, que corroserunt omnes arbores et herbas.

## Anspertus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno occcexx, eminente in Roma Nicolao primo, imperante Ludovico secundo in Ytalia, Anspertus de Blassono de Confanoneriis factus archiepiscopus sedit annis xiii et mensibus v; hic construxit in civitate ecclexiam sancti Sathiri fratris beati Ambroxii. Isto tempore in civitate Maguntina unus dyabolus per tres annos continuos apparuit, qui domos igne cremabat, turres et palatia malleis percutiebat, futura predicebat, discordias seminabat; et tanta fuit eius inquietatio, quod homines derelicta civitate in agris habitabant. Item iste archiepiscopus construxit ecclexiam s. Silvestri in porta romana anno domini occcexxiii (1).

<sup>(1)</sup> Delle chiese dei ss. Satiro e Silvestro, che il Fiamma qui dice essere state ambedue costrutte da Ansperto arcivescovo, il Fumagalli e il Giulini

#### Karulus Calvus rex Ytalie.

Christi anno DCCCLXXVII, eminente in Roma Iohanne octavo, sedente Mediolani Ansperto archiepiscopo, Karulus Calvus huius nominis secundus imperavit annis fere duobus. Iste Karulus Calvus fuit filius Lotharii primi et patruus Ludovici secundi. Hic in hereditate paterna optinuerat regnum provintie Provintie, et ivit Romam et coronatus fuit per papam. Factus autem imperator Heryrmegrandem nepotem suam tradidit Bosoni cognato suo in uxorem, et ipsum instituit regem Provintie et Burgondie. Iste Karulus secundus dictus Calvus genuit Ludovicum Balbum. Hic Ludovicus ex Aygrande uxore sua genuit Ludovicum et Karulum Magnum, qui simul fuerunt reges Franchie, et expulerunt Bosonem de Provintia et Burgondia. Item hic Ludovicus Balbus ex concubina genuit Karulum Balbum. Karulus autem Calvus imperator supradictus ex nobili concubina genuit Arnulfum virum elegantis forme. Fuit autem tunc temporis quidam Ludovicus dictus Iunior, filius Ludovici Pii imperatoris, rex Germanie et Baverie, qui in castro Franchone moritur,

ne fanno una sola. Fu fondata infatti da quell'arcivescovo nell'anno 879, che ne conferì il diritto e la possessione ai monaci di s. Ambrogio, che vi aveano anche uno spedale, come si ha nel diploma di fondazione custodito già nell'archivio di quel cenobio, e vien altresì confermato in altre carte del 972 e del 1087, ove si riconosce di loro giurisdizione. Come chiesa parochiale spettante ai medesimi viene dichiarata ancora da Pasquale II papa con sua bolla del 1103, e da Oberto arcivescovo nel 1148. Fin nel secolo scorso ne mantenevano i monaci tuttavia il diritto col portarsi ogni anno ad uffiziarla solennemente il dì della festa di s. Satiro. Ad onta di ciò, non mancarono serie controversie fra quel monastero ed i parochiani di quella chiesa, in cui veniva contestato il diritto dei monaci, come appare da una sentenza del 16 giugno 1246 dell'arcivescovo Leone da Perego intorno all'elezione del cappellano di quella chiesa, nel qual tempo non vi abitavano più i monaci, nè v'era più traccia alcuna dell'antico ospitale annesso alla cella, ossia al piccolo monastero.

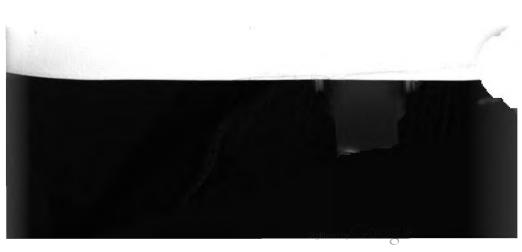

qui genuit tres filios, scilicet Karulum Magnum et Ludovicum et Karulum. Hic Karulus Magnus intravit Ytaliam volens imperium subripere; contra istum pugnavit iuxta Renum Karolus Calvus imperator huius nominis secundus, et prevaluit Karolus Magnus, et optinuit Baveriam, Pannoniam, Karinthiam, Boemiam et Moraviam. Fugatus autem Karolus Calvus ivit Romam, et coronam imperii optinuit et Papiam rediit. Quo audito Karulus Magnus Ytaliam intravit, et Karulus Calvus inter alpes per iudeum tosicatus interiit. Hec Pantheon.

# Karulus Magnus huius nominis secundus destruxit Mediolanum.

Karulus Magnus (1) rex victoriosissimus dum Ytaliam possideret, mortuo Karulo Calvo imperatore, civitatem mediolanensem obsedit atque violenter superavit. Et ista fuit istius civitatis xv subiugatio. Hic Karulus Magnus broletum vetus in preoptationem sterilitatis sale seminari fecit, offitium ambroxianum odivit, omnes libros offitii ambroxiani aut combussit aut secum ultra montes detulit, omnes libros beati Ambroxii tam in sententiis novi et veteris testamenti, quam etiam in arte musice exportavit; et quia plures clerici et religiosi quam etiam seculares libros absconderant, multi sacerdotes et religiosi mortui sunt. Unus autem sacerdos in cripta montis unum missale offitii beati Ambroxii abscondidit per sex septimanas; manuale composuerunt illi, qui illud offitium mente sciverunt. Moritur Karulus Magnus anno Domini DCCCXC, et ex uxore genuit filium, qui dictus est Arnulfus, cui

<sup>(1)</sup> Carlomanno figlio di Ludovico re di Germania, e nipote di Carlo il Calvo.

pater dedit totam Baveriam et ducatum Carintie cum castro Mons Ebruch, qui postea fuit imperator. Hec Pantheon et B. B. Et nota quod fuerunt tres Caruli Magni, qui omnes fuerunt reges vel imperatores; duo fuerunt filii regis Pipini Nani, de quibus supra dictum est, tertius dictus est Garulus Magnus qui destruxit Mediolanum, de quo hic habetur.

### Karulus Grossus imperator.

Christi anno DCCCLXXIX, eminente in Roma Iohanne papa, sedente Mediolani Ansperto archiepiscopo, Karulus Grossus (1) sive iunior huius nominis tertius imperavit annis xII. Hunc Iohannes papa coronavit in Roma cum pede. Iste fuit filius Ludovici secundi imperatoris. Hic uxorem suam numquam cognovit, et ex concubina genuit Bernardum. Isto tempore Gothofredus rex Normandie, adiunctis sibi Dannorum populis, qui duxerat in uxorem Gislam filiam Lotharii imperatoris, invasit Franchiam, Lothoringiam, Parisios, Metis, Treverim, Coloniam et Aquisgrani. Quo audito Karulus Magnus supradictus, qui totam Ytaliam occupaverat, movens exercitum de Ytalia ultra montes perrexit contra Gothofredum regem Normandie, cui adiunctus est Karulus Grossus imperator. Quo audito rex Normandie timuit, et pacificatus cum imperatore christianus efficitur, quem imperator de fonte levavit, et terras ultra Secanam (9) concessit, que usque hodie dicitur Normandia. Huic Karulo Grosso datis manibus et sacramentis ipsum in regem Franchorum inungunt. Hic imperator invasit Ugonem ducem Lothoringie, filium Lotharii primi imperatoris, quem cum

(2) Secana o Sequana, la Senna.

<sup>(1)</sup> Carlo il Grasso o Grosso, figlio di Lodovico re di Germania.

cepisset, ipsum oculis privavit et in monachum tonsuravit, et ducatum Lothoringie tradidit Adoni comiti parisiensi, qui postea fuit rex parisiensis, quem Arnulfus imperator confirmavit. Hic Karulus Grossus reginam uxorem suam habuit suspectam de quodam episcopo vercellensi; ipsa autem esse virginem asseruit, cui imperator libellum repudii dedit et in monasterio inclusit. Tandem hic imperator deficere cepit in corpore et in animo, propter quod Barones ipsum repudiaverunt; et finaliter ad tantam paupertatem devenit, quod Arnulfus in imperio sibi succedens ipsi elimosinas aliquas fecit.

Hanc uxorem imperatoris Karuli Grossi de episcopo vercellensi suspectam accusavit quidam miles genere yspanus virorum fortissimus, paratus subire duellum quod veritas sic se haberet. Imperatrix habuit pro se comitem Barcinonensem et Tholosanum, qui fuit princeps ab antiquo nobilissimus, qui pugnavit pro imperatrice et victor extitit. Tunc imperator consolatus ex uxoris purgatione donavit isti principi comitatum Provintie sub ratione feudi. Factus est ergo iste princeps, qui pugnavit pro imperatrice, comes Barchinonensis et Tholosanus et comes Provintie; qui moriens genuit duos filios, primogenito dedit duos comitatus, scilicet Barchinonensis et Provintie, secundogenito dedit comitatum Tholosanum, qui tandem ad regnum Franchie et donationem ecclexie pervenit. Primogenitus, qui erat comes Barchinonensis et Provintie, accepit in uxorem filiam regis Aragonum, que erat unica et heres regai; ex tunc factus est rex Aragonum et comes Barchinonensis et Provintie. Ex hoc rege in processu temporis nata fuit una filia unica et heres regni et duorum comitatum, que tradita fuit Karulo secundogenito regis francorum, qui fuit frater sancti Ludovici et primus rez Sicilie, qui fuit iure hereditario rex Aragonum et rex

Sicilie et rex Yerusalem et comes Barchinonensis et provintie Provintie.

## Anselmus archiepiscopus Mediolani secundus.

Christi anno DCCCLXXXIII, eminente in Roma Iohanne papa, imperante Karulo Grosso, Anselmus huius nominis secundus factus archiepiscopus mediolanensis sedit annis XIV cum dimedio. Isto tempore comitatus Flandrie oritur, Sarraceni destruxerunt Siciliam, sol in meridie fuit obscuratus et stelle clarissime apparuerunt. Ungari a Scithia egressi, qui carnibus crudis vescebantur et sanguinem vivum bibebant, Pannoniam sunt ingressi, et expulsis inde Avaris, terram illam incoluerunt usque in presentem diem.

## Quatuor imperatores.

Christi anno DCCCXCI, eminente in Roma Stephano quinto, sedente Mediolani Anselmo secundo, quatuor imperatores insurrexerunt, duo ultramontes et duo in Ytalia. Primus dictus est Arnulfus (1) filius Karuli Magni ex uxore; hic erat princeps orientalis Franchie, Suevie, Saxonie, Thuringie, Frixie, Lothoringie et omnium terrarum super Renum. Hic genuit Ludovicum, qui successit ei in regni francorum Magantie. Hic Arnulfus imperator et multis intervenientibus muneribus Odonem comitem parisiensem coronavit in regem parisiensem, cui donavit occidentalem Franchiam, et imperavit iste Arnulfus annis xII, qui moriens a pediculis corroditur, et in ipso linea imperialis Magni Karuli finitur. Secundus imperator

<sup>(1)</sup> Arnolfo figlio di Carlomanno re di Bayiera e d'Italia.

dictus est Ludovicus filius quondam Bosonis regis Provintie et Burgondie. Hunc longobardi in imperatorem sibi preficiunt, quem papa in imperatorem coronavit, et genuit Ugonem regem Burgondie, qui postea fuit imperator Burgondie et Ytalie.

## Berengarius dux Forlanorum.

Tertius dictus est Berengarius (1) huius nominis primus, qui erat dux Forlanorum et Aquilegiensium de genere Aistulfi regis longobardorum, et imperavit annis sex; vir fuit prudens et bellicosus nimis; hic in Modoetia fuit coronatus, sicut patet in privilegio dato civibus de Pergamo, quia dum coronaretur in Modoetia, concessit pergamensibus ut suam possent rehedificare civitatem. Hic genuit Berengarium, et hic alium Berengarium et alium Berengarium, qui omnes fuerunt imperatores.

### Guido dux Spoleti.

Quartus dictus est Guido dux Spoleti, qui fuit per papam coronatus (2). Hic genuit Ugonem et Ugo Arnulfum, et fuerunt ei duo fratres, scilicet Lambertus qui successit ei in imperio, et alter dictus est Conon.

#### Quatuor imperatores inter se.

Creatis autem quatuor imperatoribus in diversis regnis, primo Guido cum suis Spoletanis insurrexit contra Berengarium et ipsum superavit; unde Berengarius imperio

- (1) Berengario figlio di Eberardo già duca del Friuli.
- (2) Questi liberò Benevente dalle mani dei Greci.

privatus ivit in Alamaniam ad Arnulfum imperatorem, rogans eum ut intraret Ytaliam; interim Guido imperium italicum subripuit, et vadens Romam per papam coronatur. Arnulfus imperator Alamanie congregans exercitum fortem intravit cum Berengario Ytaliam, per tridentinum fatiens iter, et optinuit Veronam, Brixiam et Pergamum, et Ambrosium ducem pergamensem super civitatis portas suspendit, quod factum omnes ytalicos exterruit; et Berengarium in imperio suo, quod erat in Aquilegia, restituit; et Guido alter imperator moritur, cui in imperia successit Lambertus frater eius. His peractis victoriis, Arnulfus per Placentiam et montes Apenninos in Alamaniam revertitur. Tunc contra Berengarium alter imperator surrexit dictus Ludovicus supradictus, pugna committitur et Berengarius iterum prosternitur, et iterum in Alamaniam fugatur. Quod ut factum est, Ludovicus Romam ivit, et per papam coronatus fuit, et venit Veronam. Tunc Berengarius de Alamania exiens occulte Veronam intravit, et Ludovicum imperatorem lecto dormientem cepit et oculis privavit. Huic Ludovico erat filius dictus Ugo rex Burgondie, qui postea fuit imperator; Ugo genuit Lotharium et Manassem archiepiscopum mediolanensem; sicque Berengarius primus iam tribus vicibus multo sparso sanguine imperium cum huius triumpho optinuit. Mortuis ergo duobus imperatoribus, scilicet Ludovico et Guidone, supervixerunt tantum duo, soilicet Arnulfus in Alamania et Berengarius in Ytalia.

Landulfus primus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno occcc, eminente in Roma Iohanne IX papa, imperantibus in Ytalia Berengario primo et in Alamania Arnulfo, Landulfus huius nominis primus sedit



annis tribus. Isto tempore quidam Karulus de stirpe Magni Karuli regnabat in Franchia occidentali, ubi est Parisius; de isto Karulo natus est Ludovicus, qui duxit in uxorem Hanidam sororem Ottonis ducis Saxonie, qui genuit Albertum ducem Austrie et Ludovicum ducem Vienne Burgondie, cui cessit in sortem territorium de la Turre, unde traxerunt originem Turriani de Vienna, et Turriani de Castiliono et Turriani de Mediolano. Tunc, scilicet Christi anno Decec, Ugo Zarpeta dux aurelianensis, expulsis omnibus qui erant de stirpe Karuli Magni, regnum Franchorum occidentale optinuit; et quia dux erat, duxit filiam Ludovici regis et Hanide, que nata erat de stirpe Karuli Magni, ideo reges Franchorum dicunt se natos de Karulo Magno.

Tunc temporis longobardorum genus iamdudum extirpatum de Italia iterum vires resumere visum est, et more suorum predecessorum ceperunt ecclexias spoliare et prelatis tributa imponere. Videns papa Iohannes VIII quod linea Magni Karuli quantum ad potentiam iam defecisset, quibus imperium datum fuerat, ut sedem apostolicam tuerentur contra longobardos, transtulit de consensu senatus et populi romani imperium de germanicis ad ytalicos, statuens quod nullus diceretur imperator aut per papam coronaretur, nisi esset rex in Ytalia, unde imperium a principio originem traxit. Sed utrum papa statuerit, quod imperium iret per electionem vel non, certum non habetur; hoc tamen certum est, quod ex privilegio beati Gregorii pape electio regis Ytalie promovendi ad imperium pertinebat ad archiepiscopum mediolanensem, quod quidem privilegium feliciter usi sunt plures archiepiscopi mediolanenses, ut Ylduinus, Valpertus, Heribertus et plures alii, sicut inferius patebit in locis suis.



#### Andreas archiepiscopus mediolanensis.

Christi anno DCCCCIII, eminente in Roma Benedicto quarto, imperio vacante, Andreas in festo sancti Andree factus archiepiscopus sedit annis sex. Isto tempore nullus reputabatur imperator nisi imperaret in Ytalia, nec in numero imperatorum connumeratur, et hoc duravit usque ad tempora Ottonis primi. Et quia Vincentius in Speculo ab isto loco incipit descendere per reges franchos, et cronica Sichardi per imperatores ytalicos, et cronica Pantheon per reges alamanicos, et ex hoc diversitates insurgunt in ystoriis, ideo videamus quid ipsi dixerint per ordinem, ut sic facilius veritas innotescat.

| S                                       | v | c |   | n | n  | T | s |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Y | " | A | н | 11 | ш |   |

#### QUEDAM CRONICA

| Karulus Grossus     |
|---------------------|
| Arnulfus            |
| Ludovicus           |
| Berengarius         |
| Ugo                 |
| Berengarius         |
| Lotharius           |
| Berengarius         |
| Athleyta imperatrix |
| Otto primus.        |

Karulus Grossus
Berengarius et Guido
Berengarius et Lambertus
Ludovicus filius Arnulfi
Albertus

Otto primus.

#### VICENTIUS

#### MARTINIANA

Karulus Grossus Arnulfus Ludovicus tertius Conradus Karulus Grossus Ludovicus Bosonis Berengarius Conradus

#### 576

Henricus Henricus

Berengarius Lotharius Berengarius

Otto primus.

Otto primus.

QUEDAM CRONICA

Panteon

Karulus Grossus

Karulus Grossus Armilius

Arnulfus Berengarius Ugo

Ludovicus

Lotharius

Otto antiques Conradus

Henricus

Otto primus.

Otto primus.

## Lambertus imperator Ytalie..

Christi anno Dececui, eminente in Roma Benedicto quarto, sedente Andrea archiepiscopo Mediodani, Lambertus frater Guidonis imperatoris supradicti imperavit in Ytalia anno uno, et fuit coronatus in Roma. Hie dum moriretur, filium suum Ugonem imperii sui heredem derelinquit; de Ugone natus fuit Rodulfus.

#### Ludovicus tertius imperator.

Christi anno occcor cum supradictis concurrentiis Ludovicus filius Arnulfi, qui erat princeps Lothoringie, in loco qui dicitur Foreym, imperator in Alamania efficitur. Hic fraudolenter intravit in Ytaliam et imperium usurpavit anno uno; attamen ad imperii coronam non pervenit. Hec Pantheon. Hic genuit Ugonem regem Burgondie et Conradum regem Alamanie.

Berengarius huius nominis secundus, filius Berengarii primi dux Forlanorum et Aquilegiensium de genere Desiderii regis longobardorum imperavit in Ytalia annis vi. Hic cepit iuxta Veronam Ludovicum supradictum et oculis eum privavit xii kalendas augusti.

Ugo dux Spoleti filius Lamberti imperatoris factus imperator. Hunc Berengarius apud Veronam capite privavit, et imperavit in Ytalia annis vi; attemen imperii coronam non optinuit.

Interim dum hec in Ytalia agerentur, in Alamania Otto senex dux Saxonie imperator eligitur, qui propter antiquitatem renuntiavit imperio. De isto Ottone natus est Henricus imperator, de quo natus est Otto primus imperator romanorum. Ottonis supradicti senis ex filia mepos natus est Albertus nobilissimus rex franchorum Magantie, de quo natus est Albertas dux Austrie.

## Atho archiepiscopus mediolanensis.

Christi anno occcevi, eminente in Roma papa Sergio, imperantibus supradictis, Atho factus archiepiscopus mediolanensis sedit annis xxii cum dimedio. Isto tempore Ungari per Lombardiam pervagantes sagittis cunctos vulnerabant, omnia spolia exportabant; et sic de tertie anno in tertium annum redibant, omnia consumebant. Ex hoc ytalici et spetialiter cives de Mediolano sano usi consilio in confiniis castra crezerunt; postea quilibet secundum quod placuit, in terris suis se communivit, et fuerunt fortilitie in nostro comitatu fortes nimis, sicut ex ipsorum ruinis apparet. Numerus autem castrorum oum villis adiunctis, ut dicit cronica Bonvesini, fuerunt cl., exceptis burgis et villis exemptis.

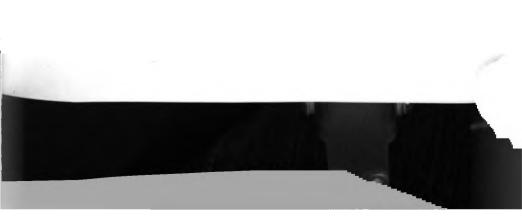

37

#### Conradus non imperator.

Christi anno occcexiii, eminente in Roma Sergio papa, sedente Atho archiepiscopo Mediolani, Conradus Ludovici tertii filius imperator franchorum Magantie factus regnavit annis vii; et quia nullus erat imperator, nisi qui in Ytalia regnabat, ideo iste Conradus inter imperatores non connumeratur. Hic sine prole decessit, unde ordinavit quod Henricus dux Saxonie rex post ipsum efficeretur.

## Guaribertus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno occcexviii, eminente in Roma Iohanne x, imperante Conrado in Alamania, Guaribertus factus archiepiscopus Mediolani sedit annis duobus. Isto tempore prodigium triste apparuit, quia in civitate ianuensi factus sanguis largissime emanavit, et ipso anno sarraceni intraverunt Ytaliam omnia devastantes, inter alia civitatem ianuensem nondum muratam sunt aggressi; homines et mulieres cum omnibus thesauris abducentes ad insulas maris, quas sarraceni sive affricani tunc possidebant. Sed ianuenses resumptis viribus insulas invaserunt, et mediolanenses murum urbi cinxerunt satis parvum, cuius vestigia adhuc apparent. Insuper et vexillum comunitatis album cum cruce rubea illi civitati comunicaverunt. Ille autem muras, qui nunc est, factus fuit temporis Federici Barberubee, et in circuitu habet v. DxxII pedes et merlos MLX.

Lambertus archiepiscopus mediolanensis.

Christi anno occcexxi, eminente in Roma Iohanne x,



imperante Henrico in Franchia Magantie, Lambertus archiepiscopus Mediolani sedit annis fere x. Isto tempore erat tanta confusio de imperio, quod quilibet rex in unoquoque regno diceret se esse imperatorem. Tunc archiepiscopus mediolanensis convocatis prelatis et baronibus, habito diligenti consilio, rimatisque privilegiis suis per beatum Gregorium papam collatis, determinatum fuit quod electio imperatoris de pleno iure spectabat ad archiepiscopum mediolanensem, quod de facto complevit Ylduinus archiepiscopus, istius Lamberti archiepiscopi successor, ut infra dicetur.

## Berengarius huius nominis 111 imperator.

Christi anno dececexviii, eminente in Roma Iohanne x, sedente Lamberto archiepiscopo Mediolani, Berengarius imperii usurpator huius nominis tertius imperavit versus Aquilegiam et Thusciam annis viii. Hic fuit filius Berengarii secundi, de quo habitum est supra.

# Hylduinus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno DCCCCXXX, eminente in Roma Leone sexto, imperantibus supradictis, Hylduinus factus archiepiscopus Mediolani sedit annis vi. Hic fuit primus archiepiscopus, qui de electione imperatoris se umquam intromisit. Ipse enim congregato concilio prelatorum et baronum in ecclexia sancti Ambroxii, elegit in regem Ytalie Ugonem regem Burgondie, filium Ludovici tertii. Qui cum intrasset Mediolanum, per archiepiscopum mediolanensem in ecclexia sancti Ambroxii extra civitatem coronatus fuit, et fuit similiter coronatus Lotharius filius eius cum eo; et imperaverunt simul et



privilegia simul concesserunt. Lotharius autem duxit in uxorem Athleytam genere lombardam, de qua filium non suscepit.

### Ugo imperator mediolanensis.

Christi anno occcexxx, eminente in Roma Leone sexto, sedente Mediolani Hylduyno archiepiscopo, Ugo super Ytaliam imperavit annis xvi. Hic Ugo contra Berengarios semper pugnavit, non immemor quod Berengarius primus Ludovico imperatori patri suo oculos apud Veronam eruisset et interfecisset. Iste considerans quod ecclexia mediolanensis excederet omnes mundi ecclexias in divitiis, in militia et in vassallis, in tantum quod imperatores eligeret et coronaret, cogitavit omnibus modis quomodo posset Manassem filium suum instituere archiepiscopum. Et audiens quod privilegium fuit summorum pontificum, quod nullus fieret archiepiscopus mediolanensis, nisi esset de gremio cardinalium einsdem ecclexie, ordinavit cum Hilduyno archiepiscopo, quod fuit factus cardinalis ipsius ecclexie, et tunc fuit electus in episcopum arelatensem. Et quia iste Ugo erat imperator, ntebatur privilegio concesso Karulo magno, quod nullus electus in quacumque ecclexia consecraretur, nisi prius investiretur per imperatorem per baculum et anulum, noluit eum investire de episcopatu arelatensi, ne ex hoc impediretur de dignitate ecclexie mediolanensis.

# Arderichus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno occcexxxv, eminente in Roma Iohanne XI, imperantibus Ugone cum Lothario filio suo in Ytalia, Arderichus senex factus est archiepiscopus Mediolani,



quem imperator investivit per baculum et anulum, et sedit annis xii. Cum instaret electio de archiepiscopo fiendo, Ugo imperator voluit quod Manasses eius filius fieret archiepiscopus; cui cardinales ecclexie maioris Mediolani responderunt, quod non erat conveniens virum iuvenem in maiori ecclexia mundi promoveri. Tunc imperator Ugo procuravit quod Ardericus antiquus eligeretur, sperans eum cito moriturum. Qui cum viveret plusquam videbatur imperatori, cogitavit eum occidere.

#### De monasterio Nollantule.

Ugo imperator convocavit apud Papiam concilium prelatorum et baronum, et interfuit Ardericus archiepiscopus mediolanensis, sociatus magnifice capitaneis et valvassoribus vassallis suis. Imperator voluit eum interficere, sed a vassallis suis defensus fuit, et interierunt xc de familia archiepiscopi. Et dicit Cronica Araulfi, quod imperator penitentia ductus in diocesi civitatis Mutinensis construi fecit monasterium, quod a numero xc interfectorum dictum est monasterium de Nollantula (1), quod donavit archiepiscopo mediolanensi.

#### De capella yemalis ecclexie.

Imperator considerans quod propter iniuriam illatam archiepiscopo mediolanensi homines de Mediolano ipsum videre non poterant, volens corda civium ad se revocare, construi fecit super altare yemalis ecclexie capellam auream cum cruce. Cumque nec sic potuisset corda virorum

<sup>(1) •</sup> Hoc non dicit Arnulphus, sed a xc sui iuris curtibus • (Postilla nel margine).

ad se revocare, imperio renuntiavit, et in Burgundiam rediit, et imperavit Lotharius filius eius pro eo.

## Lotharius imperator mediolanensis.

Christi annno DCCCCXXXVII, eminente in Roma Iohanne XI, sedente Arderico archiepiscopo Mediolani, Lotharius Ugonis imperatoris filius imperavit annis duobus. Hic duxit in uxorem Athleytam genere lombardam, de qua prolem non habuit. Ipse donavit monasterio sancti Ambrosii maximas possessiones ultra Padum; et dicit cronica Gothofredi de Busero, quod concessit pergamensibus quod possent rehedificare murum civitatis et turres, quas Ungari destruxerant. Et moriens in monasterio sancti Ambrosii, sepelitur in capella s. Georgii sub stillicidio, et imperavit Athleyta uxor eius pro eo.

#### De Trizia de Casate.

Isti duo supradicti imperatores Ugo et Lotharius instituerunt in Vigezolo quemdam virum nobilem suum vicarium generalem, cui inerant tres filii. Tunc temporis illi de Ponziis habitabant in Casate veteri, qui totam Marthesanam sua potentia subpeditabant; contra quos hic vicarius pugnavit, et eos de Marthesana expulit. Tunc unus filius istius vicarii construxit Casate novum; de isto nati sunt illi de Casate ed de Bebulco. De alio fratre mediocri nati sunt illi de Gluxiano; ideo propter sanguinis affinitatem dicti sunt Trizia de Casate. De alio fratre minore nati sunt illi de Vigezolo.



## Athleyta vidua imperatrix mediolanensis.

Christi anno occcexxix, eminente in Roma Leone VII, sedente Mediolani Arderico archiepiscopo, Athleyta quondam Lotharii imperatoris relicta imperavit in Ytalia annis plurimis. Eodem anno apud Aquilegiam imperare cepit Berengarius huius nominis quartus annis xii, et imperavit cum eo Albericus filius eius, et alios tres filios suos, scilicet Vidonem, Aldebertum et Conon sacri palatii comites fecit.

Duo archiepiscopi fuerunt in ecclesia Mediolani, qui nunquam fuerunt consecrati.

Christi anno occcentum, eminente in Roma Agapito secundo, imperantibus in Mediolano Athleyta imperatrice, et Berengario cum filio suo Alberico in Aquilegia, et Ottone cum filio suo Litulfo in Alemania, duo cardinales mediolanensis ecclesie in discordia sunt electi, scilicet Manassen episcopus aurelianensis filius Ugonis imperatoris, et Ademarus de Menclotiis, et neuter fuit confirmatus nec consecratus. Et hii duo per quatuor annos redditus ecclexie mediolanensis et quecumque pretiosa, quibus ecclexia mediolanensis super omnes mundi ecclexias incomparabiliter affluebat, inter se diviserunt non ut homines, sed velut lupi rapaces. Hec ex dictis Arnulfi. Isto tempore celo sereno in sanguinis colorem mutatus est, haste ignee per aerem discurrere vise sunt. Hic Ademarus de Menclotiis construxit ecclexiam s. Georgii ad puteum blanchum, ubi in lapide sculptus est in strata comuni.

## Valpertus archiepiscopus Medioloni.

Christi anno accecum cum supradictis concurrentiis factum est, ut ambo supradicti archispiscopi remantiarent, et tunc factus est archiepiscopus Valpertus ecclexie madiolanensis cardinalis. Factus archiepiscopus sedit annis aviu. Isto tempore Berengarius imperator aquilegyensis cum tribus filiis suis, Vidone, Alberto et Conon, et cum mirabili exercitu civitatem mediolanensem invesit, cui imperatrix Athleyta in campo potenter occurrit; pugna committitur, et Berengarius prosternitur. Et iterum alia pugna committitur, et Athleyta imperatrix superatur, quam Berengarius superatam incarcaravit, et totam Ytaliam duro iugo pressit.

# Lambertus imperator destruxit civitatam Mediolani.

Tempore istius Valperti archiepiscopi mediolanensia, ut dicit chronica Datii, quidam Aldebertus de domo regum franchorum natus comes Franchonie et dux Austrie. contra Ottonem primum regem franchorum Magantie sa grezit, et imperium in Alamania usurpavit; et assumptis duobus fratribus suis Henrico et Alberto iuniore, cum exercitu mirabili Ytaliam intravit, Gothos et Ungaros expulit, totam Ytaliam quasi ancillam subpeditavit, et Mediolanum adiit petens ingressum; sed archiepiscopus respondit, quod a tempore Theudosii imperatoris ex privilegio heato Ambrosio concesso civitas mediolanensis ab ingressu imperatoris libera extiterit. Tunc habitavit extra urbem ip palatio magno iuxta eccleziam sancti Ambrezii. et furia et indignatione repletus iuravit per coronam suem. quod civitatem mediolanensem destrueret. Finaliter pax facta fuit, et imperator iuravit si in civitate posset paucis

dichus habitare, quod nulla fieret novitas; at sic civitatem cum universe exercitu intravit, et conscendens palatium, dominium civitatis usurpavit, ut dicit cronica Barzanorii. Cives erma clamitant ed imperatoris mortem; et cum satis fhisset pagnatum, imperator crudeliter fuit vulnaratus, unde turbatus inssit civitatem destrui, et destructa sunt aliqua palatia et turres et muri civitatis, et ista fuit istius civitatis xvi destructio.

## Archiepiscopus Mediolani elegit imperatores.

Valpertus archiepiscopus contra hunc tyrampnum advocavit: emulum eius. Ottonem ducem Saxonie et Normandie, quem archiepiscopus maguntinus in Aquisgrani inunxerat in regem franchorum Magantie anno Christi occcexxvi, nt. dicit Pantheon; et propter animi feritatem dictus est Otto pallida mors Saracenorum. De isto predixit Sibilla Tyburtina: Surget O vir bonus et iustus, postea alter O mirabilia mundi, deinde elter O vir mendax et sanguinarius et acclexiarum dastructor. Post eum surget rex A ex genere longobardo; post eum surget alius A genere salingus, qui expugnabit longobardos et Roma subingabitur, Et postea surget rex salingus, et multiplicabuntur mala in terra, Postea surget B at regnabit duobus annis; postea surget A qui enbiugabit Romam; postea regnabit B genera longobardus, de quo procedent xii reges, et regnabit annis L. Postea surget E rex salingus de Franchia; postes F. idest Federicus Barbarubea, et cetera.

Otto huius nominis primus duxit Athleytam in uxorem.

Otto rex franchorum Magantie, congregato exercitu forti, cum Lytulfo filio suo et Coprado genero suo intravit

Ytaliam, et pugnans contra Aldebertum imperii usurpatorem, qui civitatem mediolanensem destruxerat, ipsum in campo prostravit, qui fugiens in Corsicam insulam miserabilem vitam finivit. Quo audito, Berengarius supradictus se humiliavit, et veniens Regium Athleytam reginam restituit, cui Otto imperator totam Ytaliam donavit, excepta Marchia Veronensium et Aquilegiensium; et veniens Otto rex Papiam festum Nativitatis Domini celebravit, et Athleytam quondam Ytalie imperatricem in uxorem duxit, de qua genuit Othonem secundum, et in Alamaniam perrexit, dimittens Litulfum filium suum et Conradum generum suum super Ytaliam. Tunc Berengarius Litulfum veneno extinxit, et totam Ytaliam optinuit. Conradum filium suum marchionem in comitatu Mediolani instituit, cuius uxor dicta est Richelda, et donavit ecclexie mediolanensi curiam de Trechate. Et dicit Pantheon, quod papa romanus misit duos legatos in Alamaniam, scilicet Valpertum archiepiscopum mediolanensem et Gualdum episcopum cumanum ad Ottonem, ut contra Berengarium hostem ecclexie intraret Ytaliam, Litulfi filii sui mortem et ecclexie iniuriam ulcisciturus, ut sic imperii coronam accipere dignus esset. Qui cum mirabili furia et exercitu promisit intrare Ytaliam, sed potius Ottonem filium suum parvulum in Aquisgrani coronari fecit in presentia legatorum pape in regem franchorum Magantie. Hec Pantheon et cronica Datii.

Otto primus coronatur in Mediolano et in Roma.

Otto rex franchorum secunda vice Ytaliam intravit cum imperatrice et duobus legatis pape supradictis, et veniens Mediolanum per archiepiscopum mediolanensem ottone, secundum modum et formam que supra habetur. Goronato itaque Otto in regem Ytalie, archiepiscopus convocatis ducibus et baronibus, capitaneis et valvassoribus, vestitis c nobilibus de scarlato, inter quos fuit Obiso comes Stationis sive Anglerie, imperatoris vicarius super totam eius militiam, qui dicitur merscalcus, ut dicit cronica Arnulfi, per tres dietas regem precedens usque Romam perduxit. Et dicit Pantheon, quod Iohannes papa ipsi Ottoni imperii coronam contulit secundum formam supra descriptam; et suscepta corona, ut dicit cronica Datii, Otto imperator Valperto archiepiscopo mediolanensi multa oppida regalia donavit.

#### Otto imperator.

Otto factus imperator, videns Iohannis pape amici sui malitiam, et quod sub eo ecclexia periclitaretur, rogavit cardinales ut ipsum corrigerent. Et dicit Pantheon, quod ex hoc turbatus papa ligam fecit cum Berengario imperii usurpatore contra Ottonem imperatorem; quo comperto, Otto convocavit synodum prelatorum et cardinalium et baronum in Roma; et dicit Vincentius, quod tribus vicibus misit pro papa ut deberet synodo interesse, quod ipse facere contempsit. Tunc de consensu generalis synodi ipsum ut renuntiaret papatui coëgit, et sic ex altera parte consentientibus cardinalibus papa ulterius non fuit. Deinde Otto imperator contra Berengarium dimicavit, quem cepit et in Baveriam incarcerandum misit.

#### De monasterio de Arona.

In congressu facto super romanos per imperatorem,

Obizo comes Anglerie combussit portienm s. Pauli de Roma, eo quod esset marescalcus sive quadrigularius imperatoris et dux exercitus; qui conscientia ductus construxit monasterium de Arona, et maximis possessionibus detavit. Et propter quamdam concordiam quam ipse fecerat inter episcopum perusinum et imperatorem, ille episcopus donavit monasterio de Arona corpora sanctorum Finini et Gratiani.

Quod imperator primo incepit recipere tres coronas.

Christi anno occcurv Leo huius nominis VIII considerans beneficium quod Otto contulerat ecclexie, quia ipsum liberaverat ab hostibus, et papam reduxerat ad suam sedem, ipsum absque nulla electione precedente in imperatorem iterum per modum gratificationis coronavit, ea forma qua et ecclexia Karulum magnum absque aliqua electione ocronaverat, quia simile beneficium ecclexie centulerat, ut habetur in decretis di. Lun c. In synodo. Et dicit Pantheon quod Otto imperator tradidit filio suo Ottoni in uxerem Theophaniam imperatoris constantinopolitani filiam, quem Ottonem Leo papa in imperatorem una cum patre suo coronavit, en quo patet quod Otto secundus sicut et pater eius tres ceronas recepit, unam in Alamania, aliam Mediolanum, tertiam Rome; et omnes fuerunt sibi date in presentia patris.

Quatuor privilegia contulit ecclexia Ottoni primo.

Leo papa imperatori Ottoni tria contulit privilegia. Primum fuit quod posset ordinare sedem romanam, et hoc fuit propter malitiam romanorum, qui suos filios aut consanguineos intronizabant ad papatum aut per violentiam

aut per symoniam et omnem malum modum; ideo ordinavit quod nullus fieret papa, nisi de consensu imperatoris; unde dicitur in decreto di. LXIII, quod fecit ad imitationem eius quod fecerat Adrianus papa Karulo magno. Secundum fuit qued contalit regrum italicum, quod iret per succes« sionem; unde habetur in decreto di. LxII, quod Leo papa Ottoni primo theutonicorum regi largitur eiusque successoribus huius regni Ytalie in perpetuum sibi facultatem eligendi successores (Glosa decreti); ex hoc apparet quantam auctoritatem habet papa super imperium, quia permittit in Ytalia successionem facere; unde papa omnes donationes factas per quoscumque reges franchos vel longobardos de his que sunt in Ytalia, imperatori donavit. Tertium est quod esset patritus et rex (Glosa); hic dat papa gladii temporalis potestatem, enius tamen exercitiam non habet, id est non exequitur, sed dando executionem se habere talem executionem ostendit, quia nemo dat quod non habet; et de hoc imperator ecclexie prestitit sacramentum fidelitatis, ut habetur in decreto di. LXIV Tibi domino. Quartum est quod ordinavit quod nullus archiepiscopus, episcopus vel prelatus electus consecraretur, nisi prius per imperatorem fuerit institutus per baculum et anulum (Glosa de iure imperii). Nullus layeus debet se intromittere de benefitiis ecclexiasticis, quia si persona layea non potest recipere ecclexiasticum benefitium, multo minus potest dispensare et alteri conferre, quia nullum agens agit, nec agere potest ultra suam spetiem. Potest tamen imperator sive princeps auctoritate pape aliquid instrumentaliter operari, sicut presentando, vel nominando, vel aliquid simile faciendo, que omnia concessa faerunt Karulo magno, sicut patet supra.

#### De capitaneis portarum.

Otto imperator cum Valperte archiepiscopo Mediolanum rediit, et super portam porte vercelline fundavit monasterium mains et possessionibus dotavit; et dicit cronica de Barzanore, quod in singulis portis civitatis capitaneos instituit, qui dicti sunt capitanei portarum; et B. B. dicit quod tune facti fuerunt capitanei in porta romana illi de Vicecomitibus, et in porta nova illi de la Turre, et sic de aliis.

#### De Valvasoribus Vallium qui erant capitanei.

Cathaneis itaque ordinatis per singulas portas civitatis, instituit et in vallibus capitaneos, qui a vallibus dicti sunt Vallisini (1), qui nunc Valvasores nuncupantur,

(1) Aliquando imperator super valles comitatus nestri constituit aliques presides, qui dicti sunt a vallibus Valvasores, et isti proprie non sunt Valvasores. In civitate Mediolani archiepiscopus in aliqua plebe, ut Vicomercate vel de Deyrago, vel aliter quomodocumque faciebat aliquem pepularem capitaneum, et dicebatur capitaneus illius plebis, servus tamen archiepiscopi, qui nunc corrupto vocabulo dicuntur capitanei. Imperator Otto primus similiter per portas instituit capitaneos, ut Vicecomites in porta nomana, et sic de aliis, et isto modo fuerunt plures capitanei in una porta. Hii aliis vicinis amore vel timore datos reditus et nobilitates condividebant, et ex hoc erant vassalli capitaneorum, qui corrupto vocabulo dicuntur Valvaseres. Videntės isti capitaneorum vassalli se effectos popularibus inferiores, quia semper erant populares, et super vilitatem popularem addiderant servitutem, renuntiantes feudis sibi datis ultra nobiles esse noluerunt, nec ad populare cognomen descendere, sed vocari voluerunt pars de Mota, idest media, quasi medii inter nobiles et populum. Contra istes semper pugnavit Credentia » (Chron. mai.).

Sotto la fine del secolo IV racconta altrove il nostro Cronista che « prevaricatis ducibus, excrescentibus parentum et filiorum in cordibus ipsoram amore et dilectione plus quam communitatis utilitatibus, unusquisque dux dum viveret, faciebat filios suos capitaneos in aliqua plebe ex sibi deputatis, et dicebantur cathanei illius plebis, sicque paulatim se denudantes pauperes effecti sunt, et sic eorum reverentia viluit, et populus cepit



videlicet in valle de Belegno, in valle de Leventina, in quibus sunt plusquam cc ville; item in valle Saxea, in quibus sunt ville LIV; et in valle sancti Martini, ubi sunt ville LV. Item in valle Soldi, ubi sunt ville XI; et in valle Verganti, ubi sunt ville XL; et in Canobio, ubi sunt ville XXIII; et in valle Leuci, ubi sunt ville IX; et in valle Lania, ubi sunt ville LXII; et in valle de Proleza, ubi sunt ville LXII; et in Telio, Trechate et Galliate et Campiliono. Et continent omnes valles et terre ultra XXX millia hominum, et sunt omnes sub archiepiscopo in temporalibus et spiritualibus, excepto Campiliono, quod est sub ecclexia sancti Ambroxii.

Et quia hic fit mentio de monasterio sancti Ambroxii, ideo de eiusdem monasterii translatione de civitate ad suburbia, et similiter aliorum monasteriorum est in hoc loco aliquid diceadum. Ubi est seiendum, secundum quod habetur ex dictis Michauri in cronicis, monasterium sancti Ambroxii sive abatia primo fuit in ecclexia sancti Satyri in porta romana, et postea fuit translatum ad ecclexiam ubi nunc est, et conjunctum canonie eiusdem monasterii.

Monasterium sancti Vincentii primo fuit in ecclexia sancti Xisti iusta carubium porte tycinensis, et postea fuit translatum ad locum ubi nunc est.

Monasterium sancti Simplitiani primo fuit in ecclexia sancti Victoris ad queroum porte nove, postea fuit translatum ad locum ubi nunc est.

Archiepiscopus marchio, dux et comes.

Imperator Otto Valpertum archiepiscopum super omnes prelatos mundi exaltavit, et coram astantibus glorificavit,

cathaneos revereri; maiora tamen civitatis ducibus manu et consiliis adhuc regentibus... Fuerunt diversi gradus cathaneorum in civitate Mediolani • (Chron. mai.).

et considerans benefitia, expensas et labores, quos ipse pertulerat in servitium imperii, ipsum instituit dominum civitatis in temporalibus, et fécit cam ducem in ducam Bulgarie, et comitem in comitatu Seprii, et marchionem in marchionatu Marthesane; et omnia iura et omnes diguitates, quas duces habere consueverunt, ei contulit.

## Quad Otto fuit proditus per fratrem carnalem.

Interim dum hec seliciter in Ytalia perageret Otto imperator, et ecce ultra montes ei parantar insidie. Nam Thamarus frater carnalis ipsius imperatoris in Alamania imperium subripere attemptavit, et suit cum ec Yverardus comes palatii et Gilbertus dux Lothoringie et rex Normandie, et primo deperant Ludovicum regem franchorum et Lugdono incarceraverant. Quo audite imperator, congregatis xxxm legionibus, illus properavit, et Thamaram fratrem suum telo persodit, hostes prostravit, et Ladovicum regem fiberavit, multos paganos ad Christi fidem convertit, et finaliter moritur sono regni sui xxxv, anno imperii xm, et iscet in Brandeburch in monasterio sancti Mauritii, quod ipse sundavit, et imperavit Otto silias eius pro eo.

## Otto imperator huius nominis secundus.

Christi anno DCCCCLXIX, eminente in Roma Iohanne XIII, sedente Valperto archiepiscopo Mediolani, Otto cognominatus Mirabilia mundi imperavit annis xx, et dicitur in libro de iure imperii, quod per papam Benedictum in Roma coronatus fuit cum uxore sua. Gilbertum nigromanticum pro doctore suo habuit, et ex Theophania imperatrice Ottonem tertium procreavit. Et dicit Vincentius,

quod in presentia sua filium suum in Mediolano coronari fecit sub hac forma verborum: Coronatur hic Otto in regem Ytalie, Normandie et Saxonie. Pantheon dicit quod iamdudum fuerat Otto secundus coronatus, qui cepit imperare Christi anno DCCCCLXXV, et quod iste fuit, qui liberavit Iohannem papam et prestitit ecclexie fidelitatis sacramentum; tamen prima opinio est verior. Hic intravit Franchiam occidentalem et superavit fines, Parisius, Remis, Lugduni, et intrans Ytaliam cum imperatrice, et perveniens in Apuliam superavit Beneventum et grecos, agarenos et barbaros de Calabria expulit, et vere potuit dici Otto Mirabilia mundi.

## Arnulfus archiepiscopus huius nominis primus.

Christi anno occcelaxi, eminente in Roma Iohanne XIII, imperante Ottone secundo, Arnulfus huius nominis primus archiepiscopus Mediolani sedit annis tribus et mensibus quatuor. Hunc imperator existentem subdyaconem in archiepiscopum dedit, quod multis displicuit. Isto tempore Brayanus rex Bragayorum in arte magica in tantum invaluit, ut cum vellet, videretur esse lupus vel quecumque alia bestia. Item in Ytalia prodigia plura apparuere, quia cruces in vestibus hominum apparuerunt, et cum tonitruo cecidit lapis mire magnitudmis. In Mediolano, ut dicit cronica Datii, vermes parvi sub pulveribus latitabant, qui fere omnes nobiles viros et probos mordendo interfecerunt; et cronica Arnulfi dicit, quod civitas in tantum personis evacuata fuit, quod per civitatem discurrebant boves, porci et arietes, et nullus receptator inveniebatur, ymo gratis distrahebantur. Modius tritici dabatur pro quatuor denariis, et currus lignorum pro uno denario vendebatur; et cum esset civitas mediolanensis omnium

nobilium habitatione destituta, imperator Otto cuidam Bonizo procurationem civitatis commisit; unde dicit cronica Datii, quod Bonizo de oppido Carcani accepta virtute ab imperatore sive ab Ottone rege, sicut dux castrum et civitatem mediolanensem procurando tenebat. Eius pater dictus est Benzonus de Scroxatis macellarius de oppido Carcani, qui genuit Bonizum supradictum. Bonizus genuit quinque filios, scilicet Landulfum archiepiscopum, Regynaldum, Guizardum, Ubertum et Benzonum.

## Gothfredus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno DCCCCLXXV, eminente in Roma Dono papa, imperante Ottone secundo, Gothfredus factus archiepiscopus mediolanensis sedit annis v; et dicit cronica Gothofredi de Bussero, quod anno Christi DCCCCLXXVI Ato comes de Leuco filius Uberti comitis moritur, qui erat totius Ytalie quadrigularius, et sepultus fuit in terra de Lomeno; eius uxor dicta fuit comitissa Ferlenda. Eodem tempore Conradus marchio nobilis filius Berengarii imperatoris donavit curiam de Trechate ecclexie mediolanensi; eius uxor dicta est Richelda Marchesana.

# Landulfus archiepiscopus Mediolani invasor ecclesie et destructor.

Christi anno DCCCCLXXX, eminente in Roma Benedicto VII, imperante Ottone secundo, Landulfus huius nominis secundus ex illis de Scroxatis factus archiepiscopus Mediolani sedit annis xvIII, mensibus tribus; et dicit cronica Datii, quod Bonizo pater eius ab imperatore archiepiscopatum pro filio suo multis malis artibus procuravit; et quia non fuerat per clerum electus, sed per

imperatorem intrusus, populus mediolanensis non habuit eum pro archiepiscopo, nec ipsum voluit recipere in civitate, sed facto tumultu, Bonizo pater eius arma sumens interfecit Tazium virum nobilem, cuius clientulus dictus fuit Mantegatius. Hic Tazius fuit comes vallis Saxee, que dicitur Valsasna; et dicit cronica Marchi Turriani, quod iste Tatius genuit duas silias, quas tradidit duobus fratribus ex illis de la Turre Viene, qui facti heredes illius comitatus dicti sunt Turriani, qui postea fuerunt domini in Mediolano (1). De ortu istorum Turrianorum, et quomodo nati sunt de domo franchorum, habetur supra. Mortuo Tazio, archiepiscopus civitatem intravit, et Mantegatius supradictus Bonizum supradictum lecto dormientem interfecit; de quo nati sunt illi de Mantegatiis et illi de Capellis et illi de Sachis et illi de Nasis et illi de Cazollis.

### Tres fratres facti capitanei.

Landulfus archiepiscopus ex illis de Scroxatis de oppido Carcani quatuor fratres suos nobilitare cupiens, bona ecclexie mediolanensis inter eos divisit. Primus dictus Ragynaldus, et iste factus capitaneus plebis de Incino, et deficiente nobili stirpe Cathaneorum de Carcano, iste nomen hic hereditavit. Secundus dictus Guizardus, et istum instituit capitaneum plebis de Masalia, et a castro Pyrovano dicti sunt de Pyrovano. Tertius dictus est Ubertus, et istum instituit capitaneum oppidi de Meregniano et Guastallam cum riperia Padi. Et dicit cronica Datii, quod feudum ipsorum fuit xx millia modii fructuum

<sup>(1)</sup> I Torriani, scrive Dino Compagni (*Cron. fiorent.*), erano gentili uomini e d'antica stirpe, e per loro arme portavano una torre nella metà dello scudo dal lato destro, e dall'altro due grifi increcicchiati.

terre singulis annis, et omnia bulla aurea communivit. Quartus dictus est Benzonus de Scroxatis macellarius, et huic cum voluisset dignitates conferre, ille indignatus ait: volo potius in macello paterno degere quam sacerdotis servitutem subire; unde nomen cognationis antique cum macello possedit.

## Archiepiscopus distrahit bona ecclexie.

Cives de Mediolano egre ferentes quod bona ecclexie mediolanensis tam enormiter distraherentur, ipsum archiepiscopum de civitate expulerunt, dicentes quod non esset pastor ecclexie, sed lupus rapax. Tunc archiepiscopus in oppido Carchani, quod est feudum ecclexie, se communivit, et resumptis viribus ad campum de Carbonaria hostiliter exivit. Occurrit populus ex adverso, et commissa pugna archiepiscopus fugatur. Supervenit Otto imperator in servitium archiepiscopi, et civitatem usque ad muros obsedit. Cives miserunt ad imperatorem dicentes: Servi tui sumus, sicut fuimus et patris tui; tu ingredere civitatem, dummodo ille archiepiscopus hue non intret, et potius elegimus mori quam habere pastorem. Videns archiepiscopus autem cor populi gravatum contra se nimis, oculte promisit civibus bona ecclexiarum eis condividere. Ex tunc facta fuit concordia, et antequam intraret civitatem, donavit eis omnes dignitates et decimas pertinentes ad cardinales ecclexie maioris, et illa que pertinebant ad decumanos et ad primicerium et ad hespitalia, que omnia per nefandam investituram roboravit, et fidelitatis sacramentum ab eis suscepit. Et isti dicti sunt vasalli illarum ecclexiarum, quarum bona receperunt, ut aliqui vasalli abatum sancti Ambroxii vel aliorum abatum, vel vasalli cardinalium vel decumanorum,

et sic de aliis qui nunc corrupto vocabulo dicti sunt valvasores.

# De monasterio sancti Celsi.

Depauperatis itaque cunctis ecclexiis, hic dilapidator archiepiscopus in civitate Mediolani receptus fuit, et conscientia ductus eo quod ecclexias tam turpiter defraudasset, monasterium sancti Celsi construxit anno Domini dececci, et post annos sex moriens ibidem tumulatus fuit iuxta hostium, ubi est aqua sancta; et in dececci facta est canonica sancti Fidelis de Casate.

### Otto imperator huius nominis tertius.

Christi anno DCCCCLXXXIX, eminente in Roma Iohanne XVI, sedente Mediolani Landulfo secundo, Otto huius nominis tertius imperavit annis xvII. De isto predixit Sibilla Tiburtina quod esset vir mendax, sanguinarius et destructor ecclexiarum, et regnabit annis S. per coronam imperii. Hic habuit in doctorem Gylbertum nigromanticum. Ipse fuit natione gallicus et dyaconus monasterii floriacensis, qui abiecto habitu monachali dyabolo homagium fecit, et dyabolus ei papatum promisit, et predizit quod celebrando missam in Yerusalem moriretur. Hic de Yspalim rediens habuit discipulos imperatorem Ottonem tertium et Robertum regem franchorum et Leotericum. Imperator instituit eum archiepiscopum remensem, postea factus fuit archiepiscopus Ravene, postea factus fuit episcopus Rome; unde versus scandit in B. Gilbertus ad B. post papa vigens B. qui dictus fuit Silvester.

Hic Otto tertius genuit filiam, que cum esset in civitate astensi cum patre, adamavit quemdam lombardum pulcherrimum, qui dictus est Aleramus, quem cum occulte accepisset in virum, fugam cum ipso paravit in nemoribus circa Sagonam, ubi fatientes carbones et in paupertate viventes genuerunt tres filios; quod cum insinuatum fuisset imperatori, compassus est filie sue et parvulis, et accepit ipsum Aleramum in gratiam; et quia non habuit filios parvulos, natos de filia habuit valde caros; et concessit ipsi Aleramo genero suo quantum posset in tribus diebus circuire de terra illa montuosa, que est in Pedemonte, totum esset suum. Ipse in tribus equis velocissimis circuit die et nocte omnes contratas circa Alexandriam, circa Sagonam, circa Salutias et circa Montemferratum, et accepit illas terras ab imperio in feudum, et marchionis dignitatem accepit. Ipse terram suam inter tres filios divisit. Primus genitus habuit Montemferratum, qui sterilitatis privilegium acceperat, ut numquam de illa domo sit nisi unus, propter quod facti ditiores et insigniores. Secundo genitus habuit marchionatum de Guasto, qui accepit in uxorem unam ex marchionibus de Incisa, que erat de hereditate, et genuit filium, cui tradidit dotem matris et paterna hereditate privavit, et de isto nati sunt marchiones de Incysa. Item iste marchio de Guasto vivente prima uxore super induxit concubinam genere teutonicam, de qua genuit tres filios. Primus factus est marchio Salutiarum; alter factus est marchio de Carreto, alter factus est marchio de Zeva. Item supradictus Aleramus filio suo tertiogenito dedit marchionatum de Bosco, de quo descenderunt marchiones de Bosco, quorum terra est tota contrata circa Bergolium,

Marengum etc. In processu temporis, tempore Federici Barberubee, unus ex marchionibus de Bosco sine prole tradidit ecclexie terram suam, ubi postea constructa fuit per mediolanenses Alexandria, sicut infra dicetur, ubi agetur de Federico Barbarubea. Et nota quod marchio de Ancisa tamquam verus et legiptimus heres usque hodie petit totum marchionatum de Guasto, dicens eos esse spurios. Et hic Aleramus fuit horigo marchionum Montisferrati et Salutiarum, Carreti, de Incisa, de Bosco, de Zeva; marchiones autem Mallaspina et marchiones de Romagnano et marchiones de ...... sunt longe antiquiores.

# Arnulfus de Arziago archiepiscopus Mediolani.

Christianno occcercia, eminente in Roma Iohanne XVI, imperante Ottone tertio, Arnulfus de Arziago huius nominis secundus factus archiepiscopus Mediolani sedit annis xix. Hic fuit vir magne sanctitatis, et fundavit monasterium sancti Victoris ad corpus in ecclexia Portiana. Et dicit cronica Datii, quod Ottonem tertium coronavit, serpentem eneum de Constantinopolim Mediolanum detulit, ut infra dicetur.

# Arnulfus archiepiscopus ivit in Constantinopolim et optinuit serpentem.

Otto imperator considerans quod esset sine uxore et absque liberis, Arnulfum archiepiscopum Mediolani cum tribus ducibus et episcopis et cleri multitudine misit ad imperatorem constantinopolitanum, ut eius filia sibi daretur in matrimonium. Archiepiscopus ut pervenit Constantinopolim, in curia imperatoris pannum aureum

stravit, et equum suum mirabilis stature argenteis calceis ferratum panno superposuit. Ipse cum stola ad collum, quam semper portare consueverat, associatus principibus et episcopis imperatorem adiit, causam sui adventus aperuit, Imperator gaudens filiam suam ei tradidit, et apertis thesauris suis archiepiscopo omnia exposuit. Ille prout erat vir sanctissimus et magnificus nimis, nihil recepit, ymo anulum pretiosum, quem digit ogestabat, thesauro imperatoris addidit. Ex hoc imperator admiratus obstupuit. Attamen magnam partem crucis et serpentem eneum, quem Moyses exaltaverat in deserto, recepit; et conversus archiepiscopus ad imperatorem unam gratiam ab eo petiit, videlicet quod secum in suo hospitio cenare placeret; imperator promisit invitus. Et quia hoc imperatori non convenit cum hospitibus comedere, volens cene preparaturam impedire, iussit preconizari quod nullus venderet archiepiscopo ligna; quo audito archiepiscopus nuces et avellanas procurari iussit, et mezenas porcorum adhibuit, et cenam mirabilem preparavit. Imperator post cenam suis baronibus ait: in mundo non est inventus similis isti in magnificentiis et expensis. Adveniente oportuno tempore, archiepiscopus cum filia imperatoris recessit, et cum pervenisset ad portum Barianum, audivit quod Stephania uxor Crescentii, quam imperator viduam fecerat, ipsum veneno extinxerat; quo audito puellam ad imperatorem remisit, et Mediolanum ad suam sedem rediit.

De serpente et cruce, que sunt in sancto Ambrosio.

Arnulfus archiepiscopus crucem magnam ex ligno fieri inssit, et in crucis meditulo lignum dominice crucis imposuit, propter quod, ut fertur, picturam non recepit.

Ex adverso crucis super pillam lapideam serpentem erexit. Nec moveat quemquam hoc quod de serpente eneo dicitur, quia magister in ystoriis dicit quod in pulverem redactus fuit, quod Scripture adversari videtur, quia testus Biblie dicit quod fuit confractus; et si quis bene consideret, serpens in bolos sive frusta fuit concisus et plumbo reparatus.

#### De corona Mediolani et Modoetie.

Summus pontifex confirmatum in regem romanorum, quando sibi visum fuerit, vocat eum ad coronam imperii, et tunc intrat Ytaliam, et coronatur Mediolani fascia argentea per archiepiscopum mediolanensem in ecclesia sancti Ambroxii. Tamen in libro provintiali dicitur, quod coronatur per archiepiscopum mediolanensem in villa, que dicitur Modoetia dyocesis mediolanensis; et dicit quod in Alamania coronatur corona ferrea. Hoc idem notavit Iohannes Andree in quadam glosa super concilium viennense. Pantheon dicit quod coronatur Arelate, postea Modoetie. Quidquid fuerit de hoc, nunc servatur quod in Alamania coronatur corona argentea et in Mediolano corona ferrea, et tunc potest administrare iura imperialia in Ytalia.

#### Corona in Roma.

Rex romanorum, acceptis duabus coronis in Alamania et in Ytalia, vadit Romam, et ibi recipit coronam auream, et tunc iurat tertia vice ecclexie fidelitatis sacramentum. Et quia Constantinus magnus in donatione imperii occidentalis facta ecclexie dixit, quod non est iustum quod imperator terrenus habeat potestatem, ubi ab

imperatore celesti principatus sacerdotum et christiane religionis est constitutus, ideo imperator recepta corona sequenti die, sicut habetur in libro provintiali, exit de Roma, et conscendit montem qui est iuxta Romam, et dicitur Monte Mallo, et stans coronatus manu dextra elevata volvendo se dicit: omnia que videmus nostra sunt, et ad mandata nostra veniant. Tunc senator nobis cum populo romano dicit se exemptum, et in nullo sibi debere obedire, et ita servatur.

## De prima electione imperatoris et modo.

Christi anno Mr, eminente in Roma Gregorio V, sedente Mediolani Arnulfo archiepiscopo secundo, electores imperatoris congregati sunt in Franchforth, et secundum formam ab ecclesia prestitutam elegerunt in regem romanorum Henricum claudum virum sanctum, virginem perpetuum, filium Helyzilionis ducis Baverie; sed Sibilla dixit quod post Ottonem tertium regnaret H. longobardus genere. Hic Henricus huius nominis primus; iste licet non habuerit prolem, quia virgo perpetuus fuit, habuit tamen fratrem, qui dictus est Henrichus dux Bavarie, qui genuit filiam que dicta est Gisla, que fuit uxor Conradi imperatoris primi. Hic Henrichus claudus regnavit in Alamania annis viii, et postea factus imperator vixit annis x11 cum dimedio, et vacavit imperium annis duobus. Hic duxit uxorem Gundegundam, et ambo in sanctitate et santa virginitate permanserunt, et coruscantes miraculis migraverunt. Eodem tempore in Ytalia insurrexit aliud imperium, quia Arduinus dux Iporrigenensis imperium italicum usurpavit, qui civitatem mediolanensem semper odivit, pro eo qued coronam regni ytalici ei denegassent. Tunc Arnulfus archiepiscopus,

ut dicit cronica Datii, in Roncaliis concilium convocavit et Arduini imperium sprevit, et Henricum regem Alamanie regem Ytalie instituit, et pro eo misit ut Italiam intraret, que sibi debebatur de iure. Qui intravit et cum Arduino pugnavit in campo Fabrice, et prevaluit Arduinus; iterum pugna committitur, et Arduinus usque Papiam fugatur. Tunc per archiepiscopum mediolanensem fuit corenatus in ecclexia sancti Ambroxii, et in Alamaniam rediit.

## Heribertus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno mxix, eminente in Roma Benedicto VIII, imperante Henrico primo, Henribertus de Inteminiano filius Garibaldi ex illis de Arziago ultra Abduam sedit annis fere xxvII. Hic quasi alter Alexander fuit statura pusillus, sed cordatus ultra modum et bellicosus fuit. Eius uxor dicta Useria mulier ditissima nimis donavit monasterio sancti Dionisii possessionem que dicitur Useria. Hic archiepiscopus flobotomavit monasterium sancti Vincentii, de cuius superfluis possessionibus fundavit monasterium sancti Dionisii Christi anno mxxui, et ecclexiam mediolanensem iamdudum laceratam restauravit. Duos abbates, scilicet sancti Ambrosii et sancti Vincentii, qui dicebant se esse exemptos, sibi subjecit auctoritate summi pontificis, in cuius signum papa donavit archiepiscopo corpora santorum martirum Quirini, Nicomedis et Habundii, que in monasterio s. Vincentii tumulavit. Eodem tempore, scilicet in mxxxvi, Rozus de Cortesella sive de Canzellariis construxit ecclexiam sancti Sepulchri, ut dicit Gotofredus de Bussero, die xv iulii, et die xvı octubris ecclexia sancti Satyri in porta romana fuit consecrata.

### Heribertus superavit Papiam.

Henribertus archiepiscopus inter alia posuit in corde suo Arduinum imperii usurpatorem de Ytalia expellere. Arduinus contra archiepiscopum se armavit, plus timens eum quam hominem, et venit usque Novariam. Pugna committitur et Arduynus superatur et fugit usque Papiam; archiepiscopus eum obsedit, et finaliter civitatem obtinuit, quam uno igne totaliter concremavit. Arduinus fugit, et renuntians imperio in monasterio Fructerie privatam vitam ducens miserabilem vitam finivit; et archiepiscopus cum mirabili gloria domum rediit, et factus fuit dominus in temporalibus et spiritualibus et monarchus generalis.

## De duobus comitibus Berengario et Ugone.

Henribertus archiepiscopus territorium nostrum pacifice enpiens, considerans quod in pratis plebis de Arsizate essent duo fratres carnales nobiles comites, scilicet Berengarius et Ugo, qui propter suam potentiam totum nostrum territorium expoliabant, latrones recipiebant, homicidia perpetrabant, congregavit contra eos exercitum magnum. Quo audito illi comites miserunt pro cremonensibus, ut prestarent auxilium, quod ipsi libenter fecerunt. Henribertus archiepiscopus ad bellum campestre eos invitavit, et commissa pugna, cremonenses cum illis duobus comitibus prostrati sunt, et versus Cremonam fugierunt, quos archiepiscopus die et nocte persecutus est usque Cremonam, ubi eos obsedit. Durante obsidione archiepiscopus omnia castra et terras et quecumque mobilia supradictorum fratrum ecclexie Mediolani confiscavit.

# Archiepiscopus superata Cremona posuit illos de Doaria ibi.

Henribertus archiepiscopus tamdiu civitatem cremonensem in circuitu obsedit, quod hostiliter civitatem debellavit, et illam portam per quam ingressus est, ex suo nomine portam Henriberti appellari voluit usque in presentem diem. Illos de Dovaria consanguineos suos de villa dicta Dovaria natos dyocesis mediolanensis, civitatis cremonensis dominos et rectores instituit, et cum mirabiti gloria domum rediit.

## Archiepiscopus obsedit civitatem astensem.

Henribertus archiepiscopus congregans exercitum versus civitatem astensem equitavit, quam dura obsidione vallavit, pro eo quod episcopus astensis ex marchionibus de Carreto natus ivisset Romam et a papa fuisset consecratus, quod egre ferens archiepiscopus nunquam ab obsidione civitatis recessit, quousque ille episcopus Mediolanum venit. Et dicit cronica Arnulfi, quod iterum ab archiepiscopo consecratus fuit, et super altare beati Ambroxii obtulit auri talenta plura, unde producta fuit illa crux pulcerrima, que im precipuis diebus portari consuevit. Et si quis bene consideraret, ille archiepiscopus fecit quod voluit, sed facere non debuit nec potuit.

## Carrochium primo fuit factum.

Henribertus archiepiscopus bellorum amator pro subsidio belli excogitavit facere carrocerum, quod nihil aliud est, nisi quidam currus magnus super quatuor magnas rotas, quem trahebant quatuor paria bovum, qui erant fallerati albis farellis habentibus crucem rubeam intus; et erat ille currus cohopertus scarlato rubeo a summitate deorsum. Erat una archa lignea bicameris et tricameris distincta, ubi reponebantur omnia que erant pro infirmis necessaria, ita quod ad civitatem pro quacumque infirmitate sive plagarum sive febrium non erat necessarius nuntius. In summitate arche erat arbor altissima, in cuius summitate erat crux aurea; in pede crucis erat vexillum comunitatis album cum cruce rubea. Magister carroceri erat vir nobilis ense accinctus; et sex tybicines in singulis dextrariis. Iuxta currum erat unus capellanus, qui missam omni die celebrabat, et omnes supradicti erant magnis salariis, stipendiati. Iste currus licet fuerit institutus pro infirmorum remediis, attamen postea conversus est in triumphum, ut perdito carrocero exercitus dispergeretur, quasi perditus esset rex et caput aliorum. Et nota quod civitas nostra nunquam perdidit in campo carrocerum, sicut infra dicetur.

### Capitanei portarum.

Henribertus archiepiscopus monarchus instituit per singulas portas civitatis capitaneos, qui dicuntur cathanei portarum, et instituit in qualibet porta spetiale vexillum et spetialia arma, ita quod in exercitu quilibet cognoscebatur de qua porta esset, et obediebant suo capitaneo quasi regi vel principi. Et nota quod capitanei portarum facti sunt tribus vicibus ex diversis parentellis. Primi facti sunt per beatum Ambroxium, secundi facti sunt per imperatorem Ottonem primum; tertii facti sunt per Henribertum archiepiscopum; et BB. non nominat aliquos in spetiali, nisi illos de Carchano, quos dicit factos fuisse capitaneos porte cumane. Unde in illa porta sunt plures parentelle, scilicet illi de Badagio et illi de Carchano.

# Archiepiscopus mortuus exportavit Useriam uxorem suam.

Henribertus archiepiscopus uxorem duxit, cui nomen fuit Useria. Mortuo archiepiscopo, uxor eius Useria mulier nobilissima et ditissima in longinquis partibus in domo patris sui degebat. Cui archiepiscopus in equo albo apparuit cum multis aliis in albis destrariis, et uxorem suam assumpsit, et usque ad monasterium sancti Dyonisii extra ecclesiam ubi erat sepultus attulit. Ipsa perterrita nimis fuit, et in monacha tonsorata sancto fine quievit, possessionem, que dicitur Useria, abbatis monasterio sancti Dyonisii donavit. Nec te moveat quod dixi hunc archiepiscopum habuisse uxorem, quia hoc tunc temporis licitum fuit.

#### Conradus intravit Ytaliam.

Conradus post tres annos a sua electione intravit Ytaliam, et fuit per archiepiscopum mediolanensem coronatus in sancto Ambroxio. Deinde petiit coronari in burgo dicto Narentia; cai cum dictum fuisset, ex quo in Mediolano coronatus fuerat, ait Modoetiam. Ex tunc illa terra quondam dicta Narentia dicitur Modoetia. Et vadens Romam per papam Iohannem XX fuit in die Pascatis coronatus vii kallendas martii procedens inter duos reges, scilicet inter Cutonem regem Anglorum, et Rodulfum regem Burgondionum avunculum suum. Hec Pantheon. Item genuit filiam, quam divo prodigio imperante duxit in uxorem filius comitis Luithprandi.

### Episcopus papiensis deponit crucem.

Imperator Conradus gybilinus Mediolanum rediit, et convocatis universis archiepiscopis, episcopis et baronibus concilium in Ronchaliis convocavit pro sui imperii stabilimento, leges iustas edidit, et toti orbi pacem indixit. Isti concilio interfuit Eusebius episcopus papiensis, portans ante crucem, contra quem archiepiscopus Heribertus insurrexit redarguens eum, quod propria temeritate crucem deferret. Episcopus papiensis erubuit; et dicit cronica Datii, quod crucem ante pedes archiepiscopi deposuit, ubi erat multum de cristallo. Istam crucem archiepiscopus in sacristia ecclexie yemalis deposuit ad perpetuam rei memoriam, quod nullus episcopus papiensis crucem ante se deferri faceret.

Archiepiscopus investivit episcopum laudensem per baculum et anulum, et Laude superatur et homagium recepit.

Henribertus archiepiscopus cum esset imperatoris Conradi intimus, optinuit ab eo quod ad ipsum pertineret investire episcopum laudensem per baculum et anulum, quod erat imperatorium spetiale privilegium. Tunc archiepiscopus quemdam Ambroxium ecclexie mediolanensis cardinalem instituit episcopum laudensem, quem laudenses repudiaverunt. Ex hoc turbatus archiepiscopus, ipsum Ambroxium super portas civitatis laudensis veteris hostiliter posuit, et tantis preliis et obsidione fatigavit, quod cives de Laude episcopum sibi datum receperunt, et super portam civitatis archiepiscopo mediolanensi fidelitatis sacramentum prestiterunt. Ex hac causa orta est turbatio inter mediolanenses et laudenses, que nunquam finem habuit.

#### De illis de Mota.

Henribertus archiepiscopus, expugnato Arduino imperatore, subactisque civitatibus et castris nimis dominativus existens in suos vires proprias extendere cepit, quia requisivit a capitaneis et valvasoribus homagia et fidelitates insolitas et exactiones indebitas. Ex hoc multi sunt turbati, et ipsi mortem inferre voluerunt. Quo cogaito archiepiscopus arma clamitat, et cataneos valvasores de civitate expulit, et omnibus feudis et dignitatibus privavit, et de novo in portis capitaneos instituit. Illi autem qui expulsi fuerunt de Mediolano, ad civitatem Laude vetus sugierunt, et adiunctis sepriensibus et illi de Marthesana laudenses prestantibus auxilium castrum quoddam erexerunt, quod dictum fuit Mota (1). Et nolentes dici populares, nec esse poterant nobiles. fecerunt quamdam ex diversis parentelis congeriem, que dicitur pars illorum de Mota usque in presentem diem. Archiepiscopus contra eos movit exercitum, et commissa pugna in agro, qui dicitur campus malus, ex utraque parte lacrimabilis pugna fuit. Ibi occubuit Oldericus episcopus astensis, qui pre archiepiscopo pugnavit.

## Archiepiscopus fugavit imperatorem usque Papiam.

Imperator Conradus gibellinus venit in succursum Heriberti archiepiscopi amici sui, et illos de Mota fugavit, castrum subvertit, et intelligens quod tota ista turbatio facta fuit, quia archiepiscopo dederat privilegium de investitura episcopi laudensis, privilegium revocavit. Ex

<sup>(1)</sup> V. la nota al precedente cap.  ${\color{red} \bullet}$  De Valvassoribus vallium qui erant capitanei  ${\color{red} \bullet}$ .

hoc turbatus archiepiscopus, facto tumultu in populo contra imperatorem, imperator usque Papiam fugit, querens omnibus modis qualiter posset de archiepiscopo vindictam facere. Et dicit cronica Datii, quod in civitate papiensi audientiam ordinavit, et quidam ultramontanus. de curte Leuci archiepiscopum de multis accusavit; unde imperator archiepiscopum citavit, qui assumtis tribus episcopis suffraganeis suis, scilicet placentino, vercellensi et cremonensi, in Papia comparuit, quem imperator cepit et in Placentia in monasterio sancti Sisti sub theutonicorum custodia captivavit. Sed abbas eiusdem loci, quem archiepiscopus consecraverat, inebriatis theutonicis archiepiscopum liberavit, qui Mediolanum rediit. Tune imperator archiepiscopum deposuit prout potuit, et quemdam Ambroxium ecclexie mediolanensis cardinalem archiepiscopum instituit, quem Bruno archiepiscopus coloniensis consecravit. Archiepiscopus Henribertus verba imperatoris despexit, et insurgens contra eum de imperio deposuit, et Aldonem comitem Franchonie in imperatorem elegit, qui multa prelia in Alamania movit.

## Imperator obsedit civitatem Mediolani.

Henribertus archiepiscopus, audito quod imperator ad obsidionem civitatis se prepararet, murum civitatis in quo erant, ut dicit cronica Datii, cccx turres, reparari precepit anteportalia, et angulares turres introytum ad portas denegantes communivit; turrim triumphalem papilone superposita cohoperuit. Henribertum ex Vice-comitibus regaliter natum millenarium super mille milites instituit, super turrim triumphalem custodes instituit sive ordinavit, quod dato signo una legio militum exiret, et per alias portas centum milites exirent, in

insidiis hostes invaderent. Interim dum hec agerentur in civitate, imperator exercitum validum ordinavit, et versus civitatem castra movit. Et fuerunt cum eo Baverus nepos eius, et Guido comes Ytalie signifer imperatoris, et Ugo comes transpadi, et Bruno archiepiscopus coloniensis, et Ambroxius archiepiscopus mediolanensis falso dictus archiepiscopus; item illi de Seprio, illi de Marthesana, et reges quatuor de corona, et principes et barones multi nimis de Burgondia, Ytalia, Alamania; et exercitum suum posuit inter Victabiam et Lambrum, et post tres dies usque ad muros civitatis attigit, et super quamlibet portam civitatis unum exercitum posuit, ita quod fuerunt sex exercitus; et foderunt foveas, erexerunt munitiones, et facta est obsidio valida nimis, quia nullus poterat exire per aliquam portam civitatis, excepto quod poterant exire ad arcum triumphalem, qui erat extra portam romanam.

### Heriprandus Vicecomes regaliter natus.

Instante tam forti obsidione, quidam nepos imperatoris dictus Baverius vir gyganteus progressus ad campum petiit singulare certamen, et exivit contra eum Heriprandus Vicecomes regaliter natus miles millenarius. Et chronica Datii dicit, quod erat ex regali prosapia oriundus, et equis prostrepentibus unus versum alium venit, et uterque fregit hastam suam super alium, et scutis impingunt et neuter prevaluit; et extractis ensibus unus super alium insilivit, et tamdiu se percusserunt, quod lacessiti subsistere non valuerunt, et resumptis viribus, Heriprandus Vicecomes per nasale caspidis Baverium arripuit, et ad terram de equo prostravit, cuius caput amputavit, et corpus per pedes in turri super

archum triumphalem suspendit in oculis imperatoris, et obbrobrium abstulit.

Beatus Ambroxius liberavit civitatem de obsidione.

Cum autem in die Pentecostes Bruno archiepiscopus coloniensis in parva ecclexia sancti Michaelis missam celebraret coram imperatore et baronibus, facta sunt tonitrua et coruscationes maiores quam nulla etas recordari potuisset. Beatus Ambrosius cum gladio extracto apparuit in ecclexia, et terribilibus oculis imperatori comminatus est mortem, nisi de obsidione civitatis recederet. Et dicit cronica Arnulfi, quod plures viderunt beatum Ambrosium, et plures effecti sunt amentes. Tunc imperator Conradus, posito igne in suburbiis ubi habitavit, magnam partem burgorum combussit; et dicit cronica paduana, quod ille ignis totam civitatem combussit; et ista fuit istius civitatis xvu destructio. Deinde imperator ivit Corbetam, ubi nurus eius tonitruo periit, quam balsamo inunxit et in Alamaniam detulit.

### Archiepiscopus fugavit archiepiscopum Ambrosium.

Imperator Conradus gibilinus dum de Ytalia exiret, Ambrosium archiepiscopatus mediolanensis invasorem suum vicarium in Ytalia derelinquit, et Papiam perrexit et inde ivit in Alamaniam; et moriens generum suum, qui dictus est Henricus gibilinus Barba nigra, imperii heredem derelinquit. Henribertus autem archiepiscopus restaurationi civitatis studuit, et Ambroxium antiarchiepiscopum ubique fugavit, et sedem suam viriliter defendit (1).

<sup>(1) «</sup> Anno Domini 1036 Benedictus de Cortexella fecit fieri ecclesiam 5. Sepulchri Mediolani » (*Chron. Phil. de Castro Seprio*).

### Henricus Barba nigra.

Christi anno mxLI, eminente in Roma Benedicto IX. sedente Mediolani Heriberto archiepiscopo, Henricus gibilinus huius nominis secundus dictus Barba nigra gener Conradi imperatoris factus imperator sedit annis xvii; et dicit Pantheon quod per annos quatuor antequam socer eius moriretur, ad patris procurationem factus fuit imperator. Hic duxit uxorem Agnetem filiam Bini ducis Batavie et Aquitanie, in cuius nuptiis ioculatores visi sunt expelli et vestes pauperibus erogari. Deinde intravit Ytaliam, quem Henribertus archiepiscopus in ecclesia sancti Ambroxii coronavit secundum formam supradictam. Tunc imperator versus Romam pro sua coronatione properavit, et Heribertus archiepiscopus, convocato episcopo vercellensi suffraganeo suo pluribusque aliis prelatis et baronibus, cum mirabili familia cum imperatore Romam pervenit. Cum autem papa Benedictus papa verus ipsum deberet coronare, Henribertus archiepiscopus mediolanensis, cui ex privilegio competebat imperatorem per manum tenere et pape presentare, cum hoc facere voluisset Heribertus archiepiscopus Ravene, qui propter hoc Romam venerat, imperatoris manum arripuit, qued hoc facere ad ipsum pertinebat. Tunc factus tumultus magnus inter clericos et alios populares de Roma; ex hoc imperator silentio cunctis indicto contionatus sic ait:

Archiepiscopus debet eligere imperatorem et presentare pape.

« Patres reverendi, o summe sanctissime papa, et vos venerandi cardinales, sicut privilegium sedis romane

est consecratio et coronatio imperatoris, certum est quod eodem modo privilegium beati Ambrosii est electio et consecratio regis. Unde firmum videtur quod manus archiepiscopi mediolanensis, que imperatorem primo in ecclexia mediolanensi benedicit, et prius coronam ytalici regni imponit, quod ipse presentet beato Petro eiusque vicario regem ad imperium promovendum, quatenus ambroxiano testimonio possit imperare, qui ambroxiana consecratione primo didicit regnare. » Tunc papa sub pena canonis precepit archiepiscopo ravenati, quod nunquam in alio negotio se auderet preferre archiepiscopo mediolanensi. Tunc archiepiscopus Heribertus cum gloria Domini rediit. Post paucos dies papa synodum celebravit, in quo statuit, quod archiepiscopus mediolanensis precedit ravenatem, et de hoc habetur in decreto di. xi. BB. dicit quod non fuit Henricus sed fuit Conradus pater eius, de cuius coronatione dictom est supra; sed cronica Bonvesini dicit quod fuit hic Henricus; sed quicquid sit de hoc, veritas ystorie non mutatur, et secunda opinio est verior, quia Vincentius dicit in Speculo, quod Conradus nunquam fuit Rome coronatus.

# Lanzo de Curte fit dominus civitatis et fuit primus monarcus.

Isto tempore, sicut dicit cronica Arnulfi, cum archiepiscopus Heribertus expulisset de civitate illos de Mota,
populus volebat quod reducerentur in domum suam,
quod archiepiscopus et pars nobilium noluerunt. Ex hoc
orta est turbatio magna in civitate et comitatu, et diversis confectis preliis, populus cum Credentia fecerunt
capitaneum populi Lanzum de Curte virum nobilem,
ut ex hoc pars nobilium divideretur. Lanzo dominium

civitatis recepit contra partem nobilium et contra parentes suos, in servitium populi et Credentie se erexit, et arma clamitans partem nobilium de civitate eiecit; et archiepiscopus Henribertus iam senio confectus et diversis preliis extediatus nullo impellente Modoetiam perrexit. Lanzo de Curte vir bellicosus, ingenio providus, pectore leonino turgidus, gressu velex nobiles quos expulerat, de civitate exbannivit, bona eorum subriquit et domos evertit, cui quasi Deo obediebat Credentia, populus et illi de Mota. Ex altera parte contra Lanzum nobiles ultra modum indignati convocaverunt cives de Parazo, que erat civitas posita inxta Curtem novam, et illos de Seprio et illos de Marthesana, et congregato exercitu forti civitatem invaserunt, et super sex portas civitatis exercitus sex posuerunt in locis suis, et per illum modum, secundum quem obsederat civitatem Corradus supradictus. Et dicit cronica Datii, qued cum ipsis sex exercitibus pars nobilium obsedit civitatem tribus annis continuis, et fuit tam fortis et crudelis obsidio, quod in civitate non erat ad comedendum, nisi quantum infra civitatis ambitum aratores poterant metere, et vinitores poterant cultura diligenti metere et laborare. Ex hoc loco colligitur quod civitas erat valde magna.

## Lanzo vocavit imperatorem.

Lango de Curte, qui fuit primus ex civibus, qui deminium singulare obtinuerat, videns se obsessum in civitate, cum decenti comitatu nocte de civitate egressus est et in Alamaniam ivit ad Henricum secundum, qui dictus est Barba nigra, cui exposuit gravem conditionem civitatis mediolanensis et populi, petens ab ipso auxilium. Cui dixit imperator: si vis michi iurare dare dominium civitatis mediolanensis, personaliter intrabo Ytaliam, et in manus tuas hostes tuos tradam. Iuravit Lanzo dare imperatori civitatem et Mediolanum rediit. Archiepiscopus Henribertus audito quid fecerit Lanzo, timuit, et tantum factum est, quod obsidio amota fuit, et sub dominio Lanzi pars nobilium domum cum archiepiscopo rediit. Interim nobiles de Mediolano de illatis dampnis petunt restitutionem; Lanzo contradicebat. Tunc Lanzo per nobiles capitur, et in turri que dicitur de Morigiis includitur, et unum capellum plenum de stercore humano imposuerunt dicentes: cum stercore idest populo sociatus es et cenabis stercora, et sic tota die illuserunt; sequenti die cum omni sua posteritate proscribitur, et statutum fuit, quod nullus de Curte de cetero civitatis mediolanensis posset esse habitator. Tunc dispersi sunt, quia alii Papiam, alii Pergamum, alii ad alias civitates perrexerunt; attamen quamdin Lanzo vixit, multa prelia et dampna civitati intulit (1).

#### Glosa.

Iste Lanzo dominus civitatis mediolanensis equitans ivit usque ad flumen Lolium, cui hostiliter occurrit episcopus cremonensis cum toto populo de Cremona, et commissum est prelium forte nimis et arrupti sunt cremonenses, et tot in Lolio sunt submersi, quod flumen ingurgitavit; et captus est episcopus cremonensis cam populo suo, et duoti sunt in carceribus de Mediolano, et dedit episcopus cremonensis pro sua redemptione ipsi Lanzo de Curte Castrum Leonis cum suis pertinentiis. Cum autem Lanzo de Mediolano fuisset expulsus,

<sup>(1) «</sup> Anno Domini 1045 consecrata est ecclesia sanctorum Satyri et Sylvestri Mediolani » ( Chron. Phil. de Castro Seprio ).

ut dietum est, perrexit ad Castrum Leonis quod erat suum, et cum quadam vice mediolanenses fugerent a facie cremonensium, Lanzo supradictus eos in Castro Leonis recepit et Mediolanum salvos remisit, propter quod beneficium ad civitatem mediolanensem revocatus de exilio fuit; et moriens in civitate mediolanensi in canonica sancte Tegle sepultus fuit, in qua ecclexia illi de Curte multas nobilitates habere consueverunt.

## Moritur Heribertus archiepiscopus.

Heribertus archiepiscopus cum sedisset annis xxvII et mensibus IX, infirmatus diem clausit extremum anno Domini MXLVII, et in menasterio sancti Dionisii, quod ipse fundaverat, extra ecclesiam sepelitur, eo quod civitas esset interdicta. Post VII menses interdicto relaxato, cum vellent monachi corpus eius transferre, invenerunt corpus eius integrum cum oculis apertis, baculum pastoralem summo cum vigore regentem, et tuno fait sepultus iuxta sepulcrum valvaserum de Bussero. Eedem anno beatus Yemulus fuit martirizatus per Rubeum de Uboldo, cuius monasterium est Arsizate in Gana.

## Guido de Velate archiepiscopus Mediolani.

Christi anne axtivii, eminente in Roma Benedicto IX, imperante Henrico secundo gybillino Barba nigra, Guido de Velate factus archiepiscopus sedit annis xxvi. Isto tempore misso Lanzo de Curte in exilium, congregati illi de populo et Credentia et illi de Mota elegerunt in dominum suum Herriebaldum de Cottis, cuius domus quasi regalis erat in opposito sancti Victoris ad xt. martires. Cronica Datii dicit quod habuit domum palatinam

cum curte mirabili et viridario delectabili. Tunc vacante archiepiscopatu, Hernebaldus dominus populi procuravit cum clero, quod eligerentur quatuor, et imperator quena vellet in archiepiscopum confirmaret; et fuerunt electi Landulfus Cotta sacri palatii notarius, frater carnalis ipsius Hernebaldi; alter dictus est Anselmus de Badagio ecclexie mediolanensis cardinalis; tertius dictus est Arialdus ex capitaneis de Carimate; quartus dictus est Atho ecclexie mediolanensis cardinalis. Ex alia parte pars nobilium de Mediolano elegit Guidonem de Velate imperatoris secretarium. Facta relatione ad imperatorem, ipse ceteris exclusis Guidonem de Velate investivit per baculum et anulum de archiepiscopatu Mediolani, quem papa coum cardinalibus palio archiepiscopali superinvestivit. Tune in curia romana erat quidam archiepiscopus Ravenne, qui archiepiscopum mediolanensem in consistorio precessit et in destra pape resedit. Ex hoc causatum fuit; et dicit cronica Datii quod anchiepiscopus mediolanensis prevaluit, et sedem in dextra pape obtinuit, et domum cum gloria rediit.

De principio schismatis sacerdotum uconatorum.

Cum autem Guido archiepiscopus de novo civitatem Mediolani intrasset, et primam missam in pontificalibus celebraret, Hernehaldus Cotta dominus civitatis ei publice opposuit, quod per pecuniam imperator Henricus tertius ipsum archiepiscopum instituisset. Quo audito, universus populus recessit, et solus in altari dimissus fuit. Tunc Guido archiepiscopus Romam perrexit, et de imposito crimine se expurgavit, et quod esset verus archiepiscopus papa determinavit; qui rediit Mediolanum, et tenens sacres ordines Anselmum de Badagio consecravit

sacerdotem, et procuravit cum imperatore quod fieret episcopus in Luca. Hic Anselmus de Badagio episcopus lucensis fuit predicator gratiosus, potens et divitiis affluens. Ipse ultra modum detestabatur quod sacerdotes haberent uxores et facerent nuptias, ducerent coreas; et fuerant eius complices Landulfus Cotta, Arialdus de Carimate et quidam Oprandus et Hernebaldus Cotta dominus populi. Et cepit predicare Anselmus de Badagio episcopus lucensis contra sacerdotes uxoratos, quod opus nuptiarum non erat opus clericale, sed petius seculare; e contrario Guido archiepiscopus predicabat, quod sacerdotes poterant licite uxores habere secundum doctrinam apostoli Pauli et beati Ambroxii. Et facta est mirabilis turbatio per totam civitatem et comitatum, in tantum quod sacerdotibus, uxoratis nullus voluit comunicare, neo ab eis emere vel vendere. Unde ipsi sacerdotes uxorati cum suis amicis faciebant suum forum in loco qui dicitar pataria, unde et patarini sunt cognominati, quod sonat heresim. Nullus volebat audire missas ab istis sacerdotibus uxoratis, et quando ibant per civitatem, pueri clamabant post eos: petarini, patarini. Guido archiepiscopus apud Fontanetum concilium congregavit, in quo determinavit quod licebat sacerdotibus uxores habere, et contraria facientes excommunicavit. Contra hanc sententiam plures appellaverunt, inter quos fuerant supradicti tres, scilicet Landulfus, Arialdus et Oprandus; Anselmus de Badagio autem iverat Lucam ad sedem suam. Qui Romam perrexerunt, et statim Oprandus supradictus factus fuit ecclexie romane archidiaconus. Hec. ex chronica Datii.

Harris Carrella Contract

## Quatuor legati pape determinaverunt contra sucerdotes uxoratos.

Auditis utriusque partibus, summus pontifex super questionem instituit tres legatos; unus dictus est Petrus cardinalis ostiensis, alter fuit Anselmus de Badagio episcopus lucensis, tertius dictus est Oprandus nuper ecclexie romane factus archidiaconus. Alique cronice dicunt, quod dictus est Heribertus ecclexie romane cardinalis. Hii tres legati pape Mediolanum venerunt, et auditis utriusque partis allegationibus, determinaverunt contra uxoratos sacerdotes, et Guidonem archiepiscopum declaraverunt esse, symoniaeum; et isti sententie primo subscripsit Petrus cardinalis episcopus ostiensis, postea Guido archiepiscopus mediolanensis, qui contradixit et ad curiam romanam appellavit. Ex hoc facta est magna turbatio in civitate, co quod Petrus episcopus ostiensis primo subscripserat, quia ex hoc ecclesia mediolanensis videbatur esse subiecta ecclexie romane, et hoc fuit fatuum dicere. Guido archiepiscopus ivit Romam et in omnibus prevaluit, videlicet quod liceret sacerdotibus uxorem habere, et quod ipse non erat symoniacus; qui rediens Mediolanum per uxoratos sacerdotes cum mirabili gloria susceptus est; qui in superbiam elatus eo quod prevaluisset, arma clamitans uzoratos sacerdotes in equis congregues, voluit suos hostes de civitate circere. Tunc Hernebaldus Cotta dominus civitatis ipsum Guidonem archiepiscopum in palatio per barbam arripuit, et quantum placuit, per capillos circumduxit et ad terram prostravit, et iniecto gladio super guttur eius ipsum archiepiscopatui renantiare coegit, quem in exilium Bregollium misit, ubi miseram vitam finivit. Et vacavit sedes annis tribus.

Anno Christi ML Anchifredus de Fagnano construxit ecclexiam sancti Mathei ad Banchetam.

Anno Christi m.v ecclexia sancti Barthelomei extra portam novam fuit fundata, ut dicit Gothofredus de Bussero (1).

Anno Christi m.v. Anselmus de Badagio, qui postea fuit papa, construxit ecclexiam sancti Ylarii.

## Papia superatur per Mediolanum.

Isto tempore Henricus secundus dictus Barbanigra gybillinus ecclexie paplensi dedit in episcopum Landulfum Cottam supradictum, ad petitionem Hernebaldi domini civitatis fratris sui carnalis. Que audito turbati sunt papienses et contradixerunt. Tunc oives de Mediolana arma parantes ipsum episcopum in Papiam violenter introducere statuerunt; papienses hostiliter progressi sunt. Et dicit Gothofredus de Bussero, qued anno Demini mixi die ix ante kalendas iunii uterque exercitus congregatus est in Campo mortuo, et commissa pugna papienses prostrati sunt et innumerabiles sunt mortui. Tunc cives de Mediolano usque Papiam equitaverunt, et oppugnantes portas civitatis hostiliter ingressi sunt, et Landulfum Cottam episcopum papiensem in sua sede collocaverunt, multa damna civitati papiensi intalerunt. Ex tunc locus pugne dictus est Campus mortuorum a multitudine occisorum papiensium, ubi in memoriam sempiternam constructa shit ecclexia que dicitur .....

## Henricus tertius imperator.

Christi anno mayin, eminente in Roma Victore secundo,

<sup>(1) «</sup> Anno Domini 1055 presbiter Anselmus de Badagie Mediolani ordinarius fieri fecit ecclesiam s. Hilarii Mediolani » (*Chron.* Phil. e Castro Seprio). La chiesa di s. Ilario era nella via del Lauro a breve distanza da quella di s. Giovanni alle quattro facce.

sedente Guidone archiepiscopo Mediolani, Henricus tertius filius Henrici secundi cognominato gybillinus imperavit annis xlix. Pantheon. Hic ex imperatrice dicta Agnete genuit filium, qui dictus fait Henricus quartus. Iste Henricus tertius multa schismata in ecclexia procuravit, ideo iusto Dei iuditio filius eius imperium subripuit et patrem vinculis subiecit, ubi mortuus fuit, et caruit ecclexiastica sepultura per annos quinque.

## Origo comitisse Matheldis.

Hic Henricus tertius secundum Pantheon duxit uxorem, que dicta fuit Berta filia marchionis ytalici, de qua genuit duos filios; primogenitus dictus est Conradus, qui factus comes Ytaliae genuit filiam, que dicta est Beatrix, que tradita comiti Bonifatio genuit comitissam Matheldim. Alter filius dictus est Henricus, et mortuo Conrado primogenito, Henricus de mandato patris factus est imperator; et ipse Henricus Barbanigra iuravit facere passagium, sed non potuit filii carcere innodatus. Item genuit filiam, quam comiti Baverie dedit uzorem, de qua nata fuit una puella, que dicta est Leobissa bavara, que tradita Emanueli imperatori constantinopolitano, qui civitatem mediolanensem rehedificavit, in werem genuit filium, qui dictus est Andronicus, qui turpiter fuit occisus. Item hic Henricus Barbanigra genuit aliam filiam, quam dedit uxorem duci Saxonie, de qua natus est Lotharius imperator primus. Item genuit aliam bliam, quam tradidit duci Suevie, de qua natus est Conradus imperator huius nominis secundus, et alter blius dictus Federicus Barba rubea comes de Stoph, qui genuit Federicum Barbam rubeam imperatorem, qui fuit huius nominis primus.

Isto tempore comitissa Matheldis mulier admodum militaris in Ytalia plurima gessit. Eius origo secundum Iacobum de Voragine fuit talis, quia Singibertus princeps Thuscie, cuius patrimonium se extendebat a Ceperano usque ad Ratisconum, insuper in Lombardia et Thuscia plures civitates habuit et castra obtinuit. de quo natus est comes Atho, qui genuit comitem Thaldum, qui genuit marchionem Bonifatium. Hic marchio Bonifatius duxit in uxorem Beatricem neptem Henrici tertii, que genuit comitissam Matheldam. Ista comitissa Matheldis obtinuit in Lombardia Ferrariam, Mutinam, Mantuam, Parmam et Sonzinum, ubi construxit castrum, quod usque hodie dicitur castrum comitisse Matheldis. In Thuseia totum territorium, qued est a Ceperano usque ad Ratisconum, subiugavit. Hec tradita in uxorem cuidam nobili comiti filium genuit, qui modico tempore vixit, que experta dolorem partus proposuit nunquam cognoscere virum suum. Ex hoc turbatus vir suus contra uxorem arma movit; illa cum esset uxor ferocissima, exercitum congregans maritum suum de terris propriis exbannivit, et cum ipso in campo hostiliter conflixit ac ipsum superavit, et caput eius abscidit. Deinde cum imperatore durissime conflixit, pro ecclexia semper pugnavit, filium imperatoris sprevit habere virum, quia contra ecclexiam ille pugnavit. Hec mirabilis comitissa Matheldis devotissima filia beati Petri apostoli dum moriretur, totum patrimonium suum, quod a Ceperano usque ad Ratisconum protenditur, super altare beati Petri apostoli obtulit, quod usque hodie dicitar patrimonium beati Petri apostoli. Hec dum viveret, in suis litteris se intitulabat filiam beati Petri apostoli. Mortua

est anno Christi muy; secundum Gothofredum de Bussero mortua fuit anno Christi muxum.

#### Questio de sacerdotibus uxoratis renovatur.

Isto tempore incepit passio beati Arialdi martyris, ubi est sciendum quod tunc temporis erat archiepiscopus Mediolani Guido de Velate, qui totis viribus favebat sacerdotibus uxoratis, cui favebat pars nobilium sive para cathaneorum et valvassorum, qui sibi presecerunt unum capitaneum, qui dictus fuit Guliermus de Laudriano. Et erat archiepiscopus cum parte nobilium exul de eivitate, residens in castris de Castiliono; ex altera parte in civitate dominabatur Hernebaldus Cotta capitenens populi, qui semper fuit persecutus sacerdotes nxoratos. Huio adherebat Arialdus ex capitaneis de Carimate diaconus in ecclexia decumana; item Anselmus de Badagio episcopus lucensis et universaliter totus populus. Hic Hernebaldus Cotta dominus populi audiens quod nobiles caput sibi fecerant Guliermum de Landriano, turbatus capit obsidere castrum de Castiliono, ubi erat archiepiscopus, et contra omnes faventes sacerdotibus uxoratis sententiam mortis protulit. Finaliter Hernebaldus Cotta, superato castro de Castiliono expulsisque hostibus, ad civitatem cum gloria rediit, licet civitatem perustam in magna parte invenerit.

Tempore istius Nicholay pape quidam Berengarius turonensis sacre theologie doctor Parisius degmatizavit, quod corpus Christi in altari non erat verum corpus Christi, sed quedam representatio sive figura corporis Christi et sanguinis, contra quem Nicholaus congregavit concilium cxiii episcoporum, unde retractavit, cuius retractatio habetur in decretis di. ix Ego Berengarius.

## Ignis de cyconia, ignis de Castiliono.

Instante supradicta obsidione castri de Castiliono, erat in civitate Mediolani in porta vercellina una turris illorum de la Porta, in cuius summitate erat unus nidus cyconiarum, ad quem cum quidam serpens ascendisset vel delatus fuisset, pullos ciconiarum interfecit. Veniens ciconia et videns quod factum fuerat, abiit et lignum ignitum sive tizonum ore subripiens in nidum suum projecit, et excutiens alas magnum ignem succendit, et sic serpentem combussit. Ignis autem de turri descendit et succendit civitatis portas tres, scilicet vercellinam, ticinensem et romanam, et tunc ecclesia sancti Laurentii fuit combusta, que erat tota opere musayco ornata, etiam pavimentum fuit tabulatum. Tunc etiam columne xiv, que laminis ereis cum celaturis avium, piscium, bestiarum cohoperte erant, ignis calore sunt resolute. Ignis se vergens versus portam romanam, combussit ecclesiam sancti Nazarii et ecelexiam sancti Stephani ad rotam, et omnes domos interiacentes ignis consumpsit, qui dictus est ignis de Castiliono propter instantem obsidionem castri illius, vel dicitur ignis de ciconia, propter ciconiam que attulit ignem.

# Hernebaldus factus vexillifer ecclesie contra sacerdotes uxoratos.

Creato Alexandro in summum pontificem, Hernebaldus Cotta dominus populi Mediolani gavisus est gaudio magno valde, et assumpte magnifico comitatu perrexit Romam, quem papa cum mirabili honore suscepit et ad persequendum uxoratos sacerdotes inanimavit, et vexillum ecclexie ipsi tradidit, ut ubique sacerdotes uxoratos

persequeretur. Qui veniens Mediolanum, ut dicit cronica Datii, omnes sacerdotes habentes uxores verberabat de altari, cum missas celebrarent, per capillos distrhaebat, de civitate cum uxoribus et filiis expellebat, et eos paterinos appellabat; que omnia fuerant ei licita facere, in quantum hoc habuit in mandatis a papa. His sic stantibus conditionibus, Guido archiepiscopus iterum aliud concilium apud Novariam convocavit omnium suorum suffraganeorum in favorem sacerdotum habentium uxores, ubi citavit Hernebaldum, Arialdum et Landulfum; qui eius verba despexerunt tamquam verba lupi rapacis, asserentes ipsum esse symoniacum et ecclesie invasorem et violenter intrusum. Guido archiepiscopus contra cos sententiam excommunicationis protulit in Novaria, et veniens Mediolanum intravit theatrum, et cum vellet super pulpitum ascendere et predicare, Hernehaldus Cotta dominus civitatis ipsum per yestes ad terram prostravit, eius barbam depilavit et turpiter verberavit, ac archiepiscopatui renuntiare coegit. Quod multum Vidoni de Landriano displicuit, quia iuraverat fidelitatem archiepiscopo, et sacramento se astrinxit quod faceret vindictam de ista iniuria facta archiepiscopo. Tunc quidam sacerdos sancti Pauli ad compitum, qui pro uxoratis steterat sacerdotibus, Hernebaldi Cotte factus est amicus. Guido autem archiepiscopus mediolanensis coactus verberibus renuntiavit archiepiscopatui in manibus Gothfredi ordinarii subdiaconi, et virga et anulo recommendavit, qui per suffraganeos archiepiscopatus consecratus fuit, sed hoc nihil fuit, ymo vacavit sedes annis tribus. Guido autem depositus Bergolium in exilium missus est, ubi miseram vitam finivit. Hec Cronica Datii.

## Alexander papa venit Mediolanum contra sacerdotes uxoratos.

Interim Alexander papa, cum pro quibusdam urgentibus ecclexie negotiis ad imperatorem pergeret, venit Mediolanum, et dicit cronica kalendaria, quod multas leges et statuta contra uxoratos sacerdotes statuit, eos totaliter omni matrimonio privavit, ex quo tam grave scandalum in ecclesia ortum est, quod nullus heresis tempore ecclesia tantam iaeturam sustinuit (sic), sed finaliter sententia pastoris prevaluit. His confortatus statutis papalibus, Hernebaldus Cotta dominus civitatis videns quod Gothfredus invaserat archiepiscopatum, ipsum de civitate expulit, et tune Alexander papa, qui erat presens in Mediolano, quemdam Athum cardinalem ecclesie mediolanensis in archiepiscopum dedit sine consensu imperatoris et sine virga et anulo; unde et ipse fuit coactus renuntiare archiepiscopatui. Et isti duo, scilicet Gothfredus et Atho multis supervixere temporibus omni honore nudati. Hec Cronica Datii.

#### De morte Arialdi.

Interim vacante sede Mediolani, et Alexandro papa in Alamania constituto, Landulfus Cotta frater carnalis Hernebaldi Cotte, qui semper uxoratos sacerdotes persecutus fuerat, moritur. Ex hoc timor invasit Arialdum supradictum ipsius Landulfi complicem, et fugit de Mediolano et pervenit Legnianum, ubi per sacerdotes uxoratos capitur; et cuidam mulieri que dicebatur Oliva, que erat neptis Guidonis de Velate quondam archiepiscopi, traditur. Hec mulier Arialdum duxit in castrum de Arona, et ait illi: O Arialde maledicte! credis Guidonem de

Velate patruum meum verum esse archiepiscopum, quem ecclesia romana dando ei pallium in archiepiscopum confirmavit? Ait Arialdus constanti voce: non credo nec unquam credidi, imo fuit symoniacus et homo pessimus. Tunc illa Oliva femineo furore debacchata iussit quod lingua eius abscinderetur, et tantis plagis fuit perfossus, quod semivivus in insula fuit derelictus; qui inde portatus ad arcem Trevalli, ibi mortuus fuit, et in apotheca sancti Ambrosii sepultus anno Domini MLXVI. Cronica kalendaria dicit, quod passus est beatus Arialdus levita et martir anno Christi MLXVI, quinto kalendas iunii. Cuius corpus cum inde fuisset eiectum et in ripa Ticini projectum, vox angeli in aere insonuit dicens; ourrite, veri christiani, currite ad ripam Ticini, quia sanctus noster Arialdus advenit. Tunc currentes sacerdetes cum stolis et mirabili solemnitate ut martyrem sanctissimum in monasterio sancti Celsi sepeliverant, cuias ossa Anselmus quartus archiepiscopus mediolanensis ad ecclesiam sancti Dyonisii transtulit, in cains tumulo sculpti fuerunt isti versus:

Hoc mausoleo reverenter condita digno
Hiis geminis causis Arialdus passus ab istis
Martir in ecclesia levita reconditur ista.
Transtulit Anselmus pastor venerabile corpus.
Sanctos thesauros venerare per omnia caros
Hos pugiles Christi, gens inclita Mediolani,
De cuius sancti sunt isti sanguine nati.

Et in pavimento chori sancti Dyonisii sunt scripti isti versus ad honorem beati Arialdi martyris:

Martir et levita iacet hic Arialdus in urna, Trunchatus moritur, sed vite dona meretur. Hec omnia supradicta habentur in Chronica kalendacia.

Arialdus de Raude caput nobilium interfecit Hernebaldum Cottam dominum civilatis.

Eodem anno, scilicet in MLXVI, cum Hernebaldus Cotta partem nobilium in exilio detineret, nobiles idest cathanei et valvasores sibi prefecerunt capitaneum Arialdum de Rhaude, qui genuit Ardericum de Raude, qui genuit Arialdum. Hic Arialdus senior caput nobilium congregato forti exercitu civitatem mediolanensem invasit, cui occurrit Hernebaldus Cotta portans vexillum ecclesie, quod sibi dederat papa Alexander, et cum eo erat Leoprandus sacerdos sancti Pauli ad compitum portans in alto aere crucem, et erant ambo in magnis destrariis cum multa militia. Tunc Arialdus de Raude Hernebaldum Cottam percutiens de equo deiecit et caput eius amputavit, Leoprando autem nasum et aures precidi inssit. Cronica kalendaria dicit, quod non fuit iste Arialdus, qui Hernebaldum Cottam prostravit, sed fuit Arialdus de Raude filius eius, qui hunc presbiterum incarceravit, et aures et nasum precidit. Deinde Ardericus de Raude hunc presbiterum per ignem transire coegit. De Hernebaldo Cotta dicit Cronica Leonis, quod fuit sanctus et inter martires connumeratur, qui passus est mortem propter iustitiam, eo quod semper sacerdotes symoniacos et clericos uxoratos, quos ecclesia condemnaverat, constanter fuerit persecutus usque ad mortem, cuius corpus sacerdotes uxorati in quodam lacu submerserunt. Cum autem ipso anno Alexander papa de Alamania rediens venisset Mediolanum, audita morte Hernebaldi amici sui, quamplurimum doluit, et corpus eius diligenter perquiri fecit; quod cum non inveniretur, aquila mirabilis de celo descendit et super lacum, ubi eius corpus fuerat submersum, volitavit, et sic inventum fuit, quod Alexander papa in ecclesia sancti Dionisii recondidit in navello murato in pariete, ubi eius passio depicta est, ubi sunt isti versus:

Hic Hernebaldus miles Christi reverendus
Occisus regitur, qui celi sede potitur.
Incestus reprobat, symonias, et quia dampnat,
Hunc Veneris servi perimunt Symonisque maligni.
Urbanus summus presul dictusque secundus,
Noster et Arnulfus pastor pius atque benignus
Huius ossa viri tumulant translata beati.

Ubi nota quod Alexander eum sepelivit in monasterio sancti Dyonisii, sed Urbanus papa de Grivellis transtulit. Alexander papa de Badagio ad preces Henrici imperatoris tertii in Mantua concilium celebravit, et pacificatis omnibus, Romam reversus est, ubi et mortuus iacet in ecclesia lateranensi. Et in MCLXX castrum de Abiate Guazono fuit destructum.

## Thealdus, archiepiscopus Mediolani.

Christi anno MLXXIV, eminente in Roma Alexandro secundo, imperante Henrico tertio gibilino, Thealdus de Castiliono archiepiscopus sedit annis IX et mensibus IV. Cum autem cives de Mediolano elegissent quatuor et misissent imperatori, ut quem vellet ex illis daret, imperator omnibus spretis dedit istum Thealdum sicut dare potuit. Iste archiepiscopus multa contra ecclesiam fecit, ut infra dicetur.

Chronica Datii dicit, quod dictus Odeprandus, qui fuit

principalis in civitate Mediolani suscitare questionem contra sacerdotes uxoratos, et ivit ad curiam romanam cum Landulfo Cotta supradicto et Arialdo, et factus fuit ecclesie romane archidiaconus et cardinalis; postea per cardinales est in papam electus. Hic celebrata synodo, sacerdotes uxoratos et symoniacos excommunicavit, eos omnibus benefitiis privavit, eorum missas audire laycis interdixit. Chronica Datii dicit, quod iste Gregorius papa requisivit ut imperator renuntiaret privilegium de investituris prelatorum, quo pre ceteris imperatoribus abutebatur, sed imperator noluit; ex hoc papa ipsum tali privilegio, quo abutebatur, privavit et excommunicavit, et de imperio depostiit. Imperator turbatus venit Mediolanum, et voluit Thealdum archiepiscopum facere papam, sed archiepiscopus renuit. Tunc temporis quidam somine Cenzius papam celebrantem in nocte nativitatis Domini cepit, et in turri sua posuit ad instantiam imperatoris. Pantheon dicit quod iste Henricus tertias fuit invidus ultra modum, in tantum quod nullum probum militem, qui laudaretur de fortitudine, sineret vivere. Unde cum audisset, quod quidam miles iuvenis princeps nobilissimus mactasset unum leonem cum pugno et ab omnibus laudaretur, tantam habuit invidiam, quod illum militem fecit insidiose interfici; quo audito principes Alamanie ipsum accusaverunt pape Gregorio VII.

### Anselmus de Raude archiepiscopus.

Christi anno MLXXXIII, eminente in Roma Gregorio VII, imperante Henrico tertio gibillino, Anselmus ex capitaneis de Raude factus archiepiscopus sedit annis vii et mensibus v. Hic Anselmus archiepiscopus, ut dicit BB. in kalendaria, proposuit ire ultra mare ut caperet Babiloniam

Carri, et congregans mirabilem exercitum ex civitate mediolanensi cruce signatorum transfretavit, et multis confectis preliis, nihil profecit, unde Constantinopolim rediit, uhi vitam finivit. Sed Cronica archiepiscoporum dicit, quod rediit domum et magnam indulgentiam ecclesie Sancti Sepulcri dedit, cum testimonio omnium cardinalium ecclesie mediolanensis et omnium abatum, et iacet ad sanctum Nazarium.

## Arnulfus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno maci, eminente in Roma Urbano secundo, imperante Henrico tertio damnato et deposito, Arnulfus ex Capitaneis porte orientalis archiepiscopus Mediolani sedit annis tribus et mensibus viii. Isto tempore abbas Robertus monasterii Mollissiensis cum xx monachis intrans solitudinem Cystertii novum ordinem ex veteri construxit. Cronica Martiniana dicit, quod anno Domini mxcv in territorio Gabilonensi in die sancti Benedicti fuit fundatum monasterium, quod dicitur Cystertium. Ossa heati Nycolai im Apuliam sunt translata, que oleo natabant. Baculus igneus per celum agitatus ad terram descendit et terra tromuit.

## Anselmus archiepiscopus huius nominis quartus.

Christi anno maciv, eminente in Roma Urbano secundo, imperante Henrico tertio deposito, Anselmus huius nominis quartus ex valvassoribus de Buyso plebis de Desio factus archiepiscopus sedit annis quatuor. Isto tempore quidam Crisolaus presidii imperatoris Henrici tertii heretici suffultus hunc Anselmum archiepiscopum pro Christi fide, quam tuebatur, de Mediolano expulit,

et in Constantinopolim in exilium misit, ubi mortuus est, et Crisolaus archiepiscopatum invasit (\*).

## Crisolaus archiepiscopus invasor sedis.

Christi anno axcviu, stantibus supradictis concurrentiis, vivente Anselmo vero archiepiscopo in exilio, Crisolaus invasor archiepiscopatus multis intervenientibus symoniis sedit annis ix. Isto tempore fuit factum passagium, et civitas Ierusalem fuit capta. Hoc tempore ista contigerunt in civitate Mediolani, quia in MCIII secundum Cronicam Gotofredi de Bussero, factum fuit inditium ignis presbiteri Aliprandi ecclesie sancti Pauli in compito (9), et tunc Crisolaus archiepiscopus depositus fuit tamquam symopiecus de erchiepiscopatu; et in nciv fuit unus magnus ignis in Mediolano, qui totam civitatem combussit, et ista suit istins civitatis destructio xvi. Rehedisicata civitate ex ligneis et palearibus domibus, statutum fuit quod nullus accenderet ignem in domo flante vento, et tunc ia lampadibus ecclesiarum ignis conservaretur. Quidam de Vincemaris puptias facere satagens, ignem occulte in domo succendit, qui totam civitatem xvii vice destruxit. Ex hoc omnes de Vincemariis exbanniti fuerunt ad

(1) = Anno Domini 1095 die xm iulii dedicatur monasterium de Gauna apud Arzizate » (Chron. Phil. praedicti).

<sup>(2) «</sup> Anno Domini 1103 die vii ante kalendas aprilis factum est iudicium presbiteri Aliprandi s. Pauli in Compedo, per quem ignem suprascriptus presbiter transivit illesus, et ipsum Ardericus de Raude transire compulit; quo non obstante Arnoldus fratris filius predicti Arderici ad vincula, ad truncatum nasi et aurium ipsum presbiterum Aliprandum condemnavit; quo facto ipsum immaculatum carceribus mancipavit; tantam enim malevolentiam isti de Raude dicto presbitero ferebant, eo quia presbiter predictus partem fovebat Herlembaldi, qui ab Arialdo de Raude huius Arnoldi (fratre?) uno gladio peremptus est, et eo anno Grossulanus de archiepiscopatu Mediolani expulsus est » (Chron. Phil. de Castro Seprio).

perpetuum exilium, unde nunquam de cetero bene civitatem habitaverunt; et in nev in civitate Mediolani fuit ignis maximus, qui dicitur ignis Rugerii, die vu octubris; et ista fuit istius civitatis xviii destructio.

Henricus imperator huius nominis quartus.

Christi anno ucir, eminente in Roma papa Pascali, vivente Crisolao archiepiscopo Mediolani, Henricus huius nominis quartus imperavit annis xxiii; ubi est sciendum; quod postquam pater istius Henrici imperio remuntiaverat in manibus istius Henrici filii sui, legati pape qui ad hoc missi fuerant, ipsum confirmaverunt in regem romenorum; et post annos sex fuit in Roma coronatus. Hic duxit in uxorem filiam regis Anglie, que dicta est Malcida; de qua nunquam prolem habuit. Hic impetravit a papa, quod ossa Henrici tertii Barbenigre patris sui, que intumulata remanserunt annis v, quod possent sepeliri, que in sepulcro aureo in terra dieta Spira honorifice tumulata sunt. Hic licet aliquando contra ecclesiam fuerit, in fine conscientia ductus cum ecclesia concordavit, et privilegium de investituris remantiavit. Habuit insuper multas sorores excellenter maritatas, de quibus omnes subsequentes imperatores, videlicet usque ad Federicum ultimum nati sunt, ut Lotharius, Conradus secundus, Federicus Barbarubea cum tota sua posteritate, sicut patebit in locis suis.

## Iordanus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno MCIX, eminente in Roma papa Pascali, imperante Henrico quarto, Iordanus ex Capitaneis de Clivi de Seprio factus archiepiscopus sedit Mediolani

annis vin, mensibus ix, et eodem anno, sicut dicit cronica Gothofredi de Bussero, fuit bellum de Campo. Tuno
enim episcopus papiensis cum omnibus civibus de Papia
manu armata venit ad Campum petentes bellum; tunc
exiverunt mediolanenses, bellum committitur, et prostratis
papiensibus, eorum episcopus captus fuit, et cum magno
suo vituperio est ductus Mediolanum, et fere omnes
papienses sunt Mediolanum adducti. Sed cum omnes
carceres essent plene et non haberent redemptionem,
relaxati sunt cum tali perpetuo memoriali: nam ad caudas
vestium sunt alligate palee et igni succense, et licentiati
sunt ut fugerent, et plures fuerunt concremati, alii qui
evaserunt, cum verecundia sua domum redierunt. Unde
usque hodie pueri de Mediolano post papienses clamare
consueverunt: paves, paves cum palea ad caudam.

### Gremonenses submerguntur in Lolio.

Eodem anno, secundum Sycardum episcopum cremonensem in Cronicis, cives de Cremona convocatis civitatibus circumstantibus congregantes exercitum mirabilem obsiderunt civitatem brixiensem. Quo audito, milites de Mediolano illuz equitaverunt in auxilium brixiensium. Gremonenses visis mediolanensibus congressi sunt, pugna fuit fortis, tandem prostrati sunt cremonenses et multi interfecti, et parantes fugam potius elegerunt in Lolio flumine fortune se exponere, quam gladiis mediolanensium extingui, et tunc innumerabiles in flumine submersi sunt. Ex tunc pueri de Mediolane insultantes cremonensium dampnis per plateas cantabant: fugiamus, fugiamus et ad Lolium vadamus, quod melius est submergi quam mori. Gothofredus de Bussero dicit, quod istud bellum fuit in mcx, sed Sycardus dicit quod fuit in mcx.

Isto tempore in Ravenna et in campis pluit sanguis de celo, inditium effusionis sanguinis papiensium et cre-monensium.

Quod expedit quod nulla civitas inter Ticinum et Abduam habeat murum.

Sequenti anno, scilicet MCXI, cives de Mediolano considerantes quod cives de Laude semper fuissent infesti civitati Mediolani, habito consilio, ordinatum fuit quod mila civitas, que esset inter Ticinum et Abduam, haberet muros in circuitu nec fossas, ut si aliquo tempore vellent rebellare, faciliter possent humiliari, et inceperunt a civitate laudensi, que erat propinquier et ad dampaa paration; et congregantes exercitum obsederunt civitatem tamdiu, quod ipsam hostiliter debellaverunt die vii exeunte madio in MCXI, nec unquam in perpetuum fuit rehedificata. Et dicit cronica Bonacursi, quod murus civitatis fuit destructus usque ad fundamenta, et fuerunt facti quatuor burgi, et iuraverunt laudenses perpetuam fidelitatem communitati Mediolani, et quod nunquam facerent aliquod concilium, nisi in palatio Mediolani, et solvebant maxima tributa civitati Mediolani amni anno. Et duravit ista servitus annis xux; deinde mediolanenses destruxerunt omnes burgos quatuor, et tunc laudenses iverunt ad habitandum ad Castrum Leonis vel Castilionum. Postea facta nova civitate per Federicum Barbamrubeam, habitaverunt in Laude qued nunc est. Hic nota contra laudenses, qui se iactant habere privilegium a beato Bassiano, quod nullus leprosus posset habitare inter eos, quia beatus Bassianus nunquam fuit episcopus in civitate laudensi, que nunc est et dicitur Laude, quia istud Laude fuit constructum anno Domini MCLX, et beatus Bassianus

iam erat mortuus per annos mille. Ex hoc apparet manifeste evacuatam esse omnem laudensium vanamgloriam, quod beatus Bassianus fuit episcopus in Laude veteri, et privilegium de leprosis et de morsu canis rabidi fuit in Laude veteri, et non in Laude quod nunc est, nec unquam pyrate per Pompeium positi fuerunt apud istos, sed in Laude veteri.

## Horricus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno MCXVII, eminente in Roma papa Pascali, imperante Henrico quarto, Horricus ex Capitaneis de Curte vicedominus et archipresbiter ecclesie mediolanensis factus archiepiscopus sedit annis v cum dimidio. Iste ordinavit festum mortuorum. Isto tempore fuit terremotus maximus per totam Ytaliam (1).

#### Anselmus de Pusterla archiepiscopus Mediolani.

Christi anno MCXXIII, eminente in Roma Callisto papa, imperante Henrico quarto, Anselmus huius nominis quintus ex illis de Pusterla de Pizo factus archiepiscopus sedit annis x. Hic fecit Cathaneos illos de Pusterla, scilicet illos de cypo suo, qui dicuntur de Pizo. Hic archiepiscopus dederat in episcopum cumanum quemdam ordinarium ecclesie maioris, qui dictus est Ambrosius de Carchano, et misit pro suo legato ad civitatem cumanam unum fratrem carnalem ipsius Ambrosii de Carchano; qui cum venisset Cumas, facta sua ambaxiata, turbati cives de Cumis dixerunt, quod ad archiepiscopum non pertinebat eis dare episcopum, et crescentibus verbis,

<sup>(1) •</sup> Anno Domini 1193 Bernardus abbas est electus archiepiscopus Mediolani, sed refutavit » (Chron. Philippi de Castro Seprio).

cumani interfecerunt illum legatum archiepiscopi, qui eo ipso quod erat de Carchano, erat vassallus archiepiscopi. In mexxiv, die quarto augusti fuit unus magnus ignis, qui combussit civitatem a porta Iovis usque ad ecclesiam sancti Laurentii, ut dicit Gothofredus de Bussero.

#### Civitas cumana destruitur.

Anselmus archiepiscopus vehementer turbatus de morte vassalli sui, congregans de civitate Mediolani exercitum magnum invasit civitatem cumanam, que tunc erat in latere montis, ubi nunc est conventus fratrum predicatorum. Cumani, quorum corda semper eorum vires excedunt, egressi ad campum pugnaverunt cum mediolanensibus et prostrati sunt, et interfecti multi, et sere omnes sunt Mediolanum deducti, pro quorum redemptione dederunt cumani altare aureum sancti Abundii et quecumque pretiosa. Tunc archiepiscopus manu armata civitatis muros invasit, quam violenter obtinuit et funditus evertit anno Domini mexxvii, die v vel vii ante kalendas aprilis; et ordinaverunt cives de Mediolano, quod fierent de civitate cumana quatuor burgi super ripam laci, et simili servitute premerentur, qua et civitas laudensis in quatuor burgos redacta sub magna servitute premeretur et teneretur. Et primo fecerunt eos iurare perpetuam fidelitatem communitati Mediolani, et singulis annis tributa imposita persolverent, et nunquam facerent aliquod concilium nisi in palatio Mediolani; et duravit ista servitus xxx annis, videlicet usque ad adventum Federici Barbarubee. Tunc cives de Mediolano super flumen Aquosam (1) construxerunt castrum in monte, quod

<sup>(1)</sup> Chiamasi ora la *Costa*, che scende dai monti di Brunate e versasi nel Lario.

dicitur Castrum novum, quod toti civitati dominabatur, ubi cives de Mediolano habitaverunt.

#### Lotharius imperator.

Christi anno MCXXVI, eminente in Roma Honorio papa, sedente Anselmo de Pusterla archiepiscopo Mediolani, Lotharius huius nominis quartus factus imperator imperavit annis xi. Pantheon dicit quod mortuo Henrico quarto, electores congregati elegerunt quatuor imperatores, scilicet Federicum ducem Svevie, Luythprandum marchionem orientalis Franchie, Karulum comitem Flandrie, et Lotharium sive Lucherium ducem Saxonie. Vincentius dicit, quod legati pape in Alamaniam missi sunt ut Lotharius fieret imperator; ex hoc electus fuit, quem archiepiscopus coloniensis in civitate Colonia coronavit. Tunc, ut dicit Cronica kalendaria, Conradus unus ex electis intravit Ytaliam, et fuit coronatus in Modoetia per Anselmum archiepiscopum mediolanensem. Qui audito quod ecclesia favebat Lothario et volebat eum coronare, prudenter imperio cessit et imperatoris Lotharii vexillifer factus est, et post eum imperavit. Copia Landulfi dicit, quod Lotharius cum magno favore ecclesie intravit Italiam, et in Modoetia primo fuit coronatus corona ferrea in ecclesia sancti Michaelis per Anselmum de Pusterla archiepiscopum mediolanensem; deinde fuit coronatus per eundem archiepiscopum in Mediolano, postea in Roma per Innocentium papam fuit coronatus in palatio lateranensi. Eodem anno, scilicet in MCXXVI de mense augusti constructum fuit castrum Pizileonis.

### Rebaldus archiepiscopus Mediolani.

Christi anno ucxxxv, eminente in Roma Innocentio secundo, imperante Lothario quarto, Robaldus episcopus albinganensis factus archiepiscopus mediolanensis sedit annis x et mensibus quatuor. Isto tempore Lotharius imperator in Ytaliam rediit et Cremone longam moram traxit; qui obsedit Cremam ad petitionem cremonensium per unum mensem, sed nihil profitiens iterum Cremonam rediit. Ex hoc turbati cremonenses imperatorem venene extinguere studuerunt. Que agnito, imperator venit Mediolanum, et congregato forti exercitu ad destruendum civitatem cremonensem totis viribus anelavit, et aggressus Sonzinum totum igne ferroque consumpsit, Bassianum destruxit, omnes terras circumstantes ad nihilum redegit, et Mediolanum rediit. Inde in Alamaniam perrexit, ubi moriens unam filiam dereliquit, que fuit uxor Henrici superbi ducis Bavarie, cuius frater dictus fuit Guelfus. Hic Henricus superbus post mortem Lotharii imperatoris seceri sui omnia insignia imperialia, scilicet crucem, lanceam et coronam usurpavit, asserens se debere imperare ratione uxoris sue, que fuit filia imperatoris.

Isto tempore, scilicet anno Domini MCXXXII, imperator Lotharius supradictus de Roma egressus, intravit Lombardiam et pervenit Cremonam, et ipso anno Cremam obsedit, ut dicit Gothofredus de Bussero.

Ista per ordinem contigerunt supradictis temporibus, quia anno Domini accevi Padus congelatus fuit in tantum, quod mercatores cum curribus oneratis faciliter ipsum transvadabant.

In MCXXVII in kalendis iulii fuit bellum de Maconago, ubi ordinatis campestribus aciebus mediolanenses pugnaverunt contra papienses, et more suo papienses fugam paraverunt, et multi interfecti sunt et quamplures capti.

Et in MCXXXII imperator obsedit Cremam, ut dictum est. Et ipso anno, scilicet MCXXXII, fuit bellum de Martinengo, ubi papienses in campo per mediolanenses universaliter omnes capti sunt.

In MCXXXV (1) beatus Bernardus fundavit monasterium de Clarevalle iuxta Mediolanum, cuius adiutor spetialis fuit Guido ex Capitaneis porte orientalis in die sancti Vincentii, et in MCXXXVI ipse fundavit monasterium de Cerredo.

In MOXXXVII Innocentius secundus cum exercitu romanorum in servitium Raynoni regis Apulie ivit illuc contra Rogerium quondam regem. Rogerius papam cepit, et quocumque papa ipsum in regno restituit, et fidelitatis homagium recepit.

#### Conradus imperator.

Christi anno MCXXIX, eminente in Roma Innocentio secundo, sedente Robaldo archiepiscopo Mediolani, Conradus huius nominis secundus imperavit annis xv. Eius mater secundum Crotonium fuit filia Guilliermi marchionis Montisferrati. Pantheon dicit quod papa misit in Alamaniam unum legatum, qui dictus est Theodorus cardinalis tituli prenestini. Hic congregavit apud Confluentiam electores imperii, qui elegerunt istum Conradum secundum, quem legatus pape coronavit in Aquisgrani, et coegit Henricum superbum supradictum omnia insignia imperialia restituere Conrado electo; ex quo turbatus Guelfus Baverie frater ipsius Henrici superbi, et ivit in Siciliam contra ecclesiam, ut infra dicetur.

<sup>(1)</sup> a In die s. Vincentii » (Chron. Phil. de Castro Seprio).

Conradus imperator de Alamania exiens intravit Ytaliam, et in Mediolano per archiepiscopum mediolanensem fuit coronatus in sancto Ambrosio. Gothofredus de Bussero dicit quod fuit coronatus ad Asiam, et postea per eundem archiepiscopum fuit coronatus in Modoetia; attamen coronam in Roma non obtinuit. Isto tempore Guelfus dux Baverie supradictus in Siciliam perrexit, et factus caput pro exercitu Rogerii regis Sicilie. Conradus imperator intravit Siciliam, et contra Rogerium regem bellum paravit. Guelfus dux Baverie caput exercitus Rogerii venit contra imperatorem, et Conradus imperator, qui erat pulchrior princeps mundi et formosior, illi Guelfoni sibi occurrenti gladio caput amputavit, et omnia superavit; propter quod turbata ecclesia quia regnum Sicilie, quod est ecclesie, invaserat, ipsum nunquam voluit coronare. Ex tunc ab isto Guelfo hoste imperatoris quicumque est contra imperatorem, dictus est guelfus, sicut a Conrado imperatore nato de domo Gybillina omnes amici imperii dicti sunt gibillini.

Istis temporibus ista acciderunt, quia in MCXXXIX cremonenses obsiderunt Cremam, et mediolanenses supervenientes turpiter obsidionem amoverunt, et de cremonensibus mirabilem stragem fecerunt, ut dicit Sycardus in Cronicis, qui fuit episcopus cremonensis. Et iste conflictus dicitur bellum de Rivolta.

Ipso anno, scilicet in MCXXXIX, mortuus est Iohannes de Temporibus, qui vixit ccclxi annis; fuerat enim armiger Karuli Magni, ut dicit Cronica Martiniana.

Îtem MCXLIII ianuenses ceperunt Montempesulanum, et ipso anno cives de Vigintimilio iuraverunt perpetuam fidelitatem communitati ianuensi.

In MCXLV hospitale Brolii fuit fundatum per Gothofredum de Bussero, qui etiam fundavit hospitale sancti Barnabe. Item in MCXLVI die XIV iulii fuit in Mediolano unus maximus ignis, ut dicit Gothofredus de Bussero.

In MCXLVI ianuenses invaserunt insulam de Minorica, quam tenebant Sarraceni, et totam insulam superaverunt, et plusquam xx millia sarracenorum interfecerunt.

Eodem tempore ianuenses invaserunt Tortuosam, et plusquam x millia sarracenorum ceperunt, et Ianuam adduxerunt. Tunc murum civitatis sue ianuenses in Lv diebus erexerunt, cuius ambitus habet passus voxxii, merli sunt cc.

#### Ubertus de Pirovano archiepiscopus.

Christi anno MCXLIV, eminente in Roma Eugenio tertio, imperante Conrado secundo, Ubertus de Pirovano factus archiepiscopus sedit annis xx, et ipso anno stella coronata apparuit, tres lune in celo vise sunt, inter quas in medio apparuit crux splendida nimis. Eodem tempore in celo tres soles apparuerunt. Istius archiepiscopi temporibus civitas fuit destructa, ipse vero in exilium missus mortuus est in Benevento, ut infra dicetur.

In MCLIII Gothofredus de Bussero construxit hospitale Brolii et hospitale s. Barnabe, vel in MCXLV, ut supra dictum est.

In McLIV fuit unus magnus ignis in Mediolano.

Postquam Dei auxilio et beati Ambrosii presidiis complevimus hos libros cronice, nunc ad illa que spectant ad alium librum accedamus. Incipit autem iste liber a gestis Federici Barberubee, et terminatur in primam monarchiam urbis mediolanensis factam in personam Uberti marchionis Pelavecini. In isto libro continetur primo de imperio Federici primi, item de dominio comitum Anglerie, item de politia istius temporis, de

diversis statutis civium, de muro et portis civitatis antique; item de obsidione vii annorum, de preliis, de quodam igne, de destructione civitatis, de eius rehedificatione, de preliis factis cum imperatore, de pace Constantie et pactis. Item de privilegiis datis per Federicum Barbamrubeam; item de bellis habitis cum Federico ultimo, et de rupta Curte nove, et de primo adventu Turrianorum ad civitatem, et de omnibus potestatibus et summis pontificibus et archiepiscopis et imperatoribus contemporaneis, et de adventu Uberti Pellavicini, et ibi terminatur iste liber (1).

Federicus Barbarubea huius nominis primus.

Christi anno MCLIV, eminente in Roma Adriano quarto, sedente Mediolani Uberto de Pirovano archiepiscopo, Federicus huius nominis primus imperavit annis xxxvii. Fuit autem coronatus in Roma per Adrianum quartum anno Domini MCLIV secundum Crotonium. Ipse fuit coronatus anno quarto Adriani, quo stollus factus fuit pro recuperatione terre sancte. Regnavit post mortem Conradi annis v et post suam coronationem annis xxxvII, ergo regnavit in universo annis xum, quibus subtractis, sequitur quod regnare cepit anno Domini MCLI. In litteris suis apparet quod inter regnum et imperium non fuerunt nisi duo anni, dicit enim sic: data anno regni nostri xxxIII, imperii nostri xxxx. Gothofredus in cronicis dicit, quod cepit regnare anno Domini MCXLVI, et concordat fere cum Crotonio. Chronica kalendaria dicit, quod cepit regnare anno Domini MCLVI; item Crotonius dicit quod tempore istius Federici sederunt Rome Eugenius annis quatuor, Anastasius anno uno, Adrianus annis vi, Alexander annis xx1, Lutius annis 1v, Urbanus annis duobus,

(1) Nel Cedice Ambrosiano questa Cronaca è troncata all'anno mucays.

Gregorius et Clemens annis vi. Eius origo fuit nobilissima, quia Conradus imperator qui nunquam fuerit factus electionem (sic), dictus est Conradus gybillinus, cuius gener fuit Henricus Barbanigra imperator. Hic genuit Henricum tertium, qui genuit Henricum quartum. Huius Henrici quarti fuit nepos Conradus secundus, de cuius sorore natus est Federicus Barbarubea dux Suevie et comes de Steph, de quo natus Federicus Barbarubea imperator, qui genuit Henricum V imperatorem, qui genuit Federicum ultimum depositum, qui genuit Conradum regem Sicilie, qui genuit regem Conradinum, in quo tota domus gybilina habuit finem.

### De moribus Barberubee et filiis.

Federicus hic imperator non solum fuit nobilis genere, ymo insuper fuit in armis fortissimus, sermone facundus, largus quasi Alexander. In omnibus factis suis fuit cordatissimus, in assumendis arduis et periculosis negotiis audacissimus, per omnia fuit ultra modum magnanimus et gloriosus. Attamen fuit litterarum ignarus, in promissis largus, interdum proditor apparebat, nec Deum timuit, nec hominem mundi in reverentiam habuit. Ipse duxit uxorem, que dicta est Beatrix, de qua genuit quinque filios et unam filiam; primogenitus dictus est Henricus, qui fuit imperator post patrem; secundogenitus dictus est Federicus, qui fuit dux Suevie; tertiogenitus dictus est Otto, qui fuit comes de Steph; quartogenitus dictus est Conradus, qui fuit dux; quintogenitus dictus Philippus, qui rex Alamanie filiam suam tradidit Conrado marchioni Montisferrati, que genuit quinque filios. Primus dictus est Guliermus Spatalonga virorum probissimus, qui duxit uxorem Balduini regis Ierusalem filiam, de qua genuit

filium, qui fuit rex Ierusalem; secundus dictus est Conradus, tertius Bonifatius, quartus Federicus, qui fuit episcopus gabensis, quem magnimiorem fecit prosapia generis, quam ordo exigeret episcopalis; quintus dictus est Raynerius, qui duxit in uxorem filiam imperatoris constantinopolitani, et regnum Salonich accepit in dotem. Bonifatius tertiogenitus factus fuit marchio Montisferrati, de quo descenderunt isti marchiones qui nunc habentur. Hic est sciendum, quod Conradus marchio pater omnium istorum fuit filius illius Guliermi marchionis, qui cepit Tyrum, quem iam senem Saladinus cepit et in Damasco captivavit. Et dicit Crotonius in Cronicis, quod iste Guliermus genuit duas filias, unam dedit regi franchorum, de qua natus est Ludovicus rex franchorum, altera filia sua fuit mater Conradi imperatoris huius nominis secundi.

Fuit autem electus in Francforth, ut dicit Pantheon, ab omnibus electoribus unanimiter, quem archiepiscopus maguntinus coronavit in regem in Aquisgrani. Imperator tamquam vir christianissimus significavit pape suam electionem, petens confirmationem et consecrationem; et papa statim denuntiavit ipsum esse regem romanorum, et habilem ad suscipiendam imperialis celsitudinis dignitatem. Et tunc fuit verus rex romanorum habens plenum dominium in Alamania et Ytalia, et potuit leges condere, sicut legitur de Henrico sexto in septima decretalium, et potuit per civitates Ytalie vicarios ponere, sicut legimus factum per Rodulfum regem romanorum, qui fecit vicarium Matheum Vicecomitem, cum nondum intrasset Ytaliam.

### De concilio apud Constantiam.

Federicus imperator per ecclesiam confirmatus et vocatus ad coronam imperii versus Ytaliam veniens, inter

medios fines Lombardie et Alamanie in civitate constantiensi, convocatis baronibus et prelatis, audientiam publicam instituit xxv diebus continuis. Quo audito, dúo. cives de Laude, scilicet magister Homobonus et Albertanus de Alamanis, portantes quamdam magnam crucem in humeris coram imperatore steterunt, deponentes querimoniam de civibus de Mediolano, qui civitatem laudensem destruxerant et in quatuor burgos diviserant, et eos miserabili servitute presserant annis xux continuis, narrantes similiter quomodo civitas cumana iacebat destructa, in quatuor burgos redacta et divisa annis fere xxx. Similiter Gullielmus marchio Montisferrati, et papienses et cremonenses plurimas querimonias de Mediolano deposuerunt, portantes singuli claves suarum civitatum, rogantes imperatorem quod superbie mediolanensium finem poneret. Imperator nuntios solemnes misit Mediolanum, qui nuntiarent suum in Ytaliam felicem eventum, mandans quatenus ab iniuriis circumstantium civitatum abstinerent. Et dicit cronica Bonacursi et Crotonius, quod cives Mediolani verba imperatoris despexerunt, et nuntios imperatoris verbis et verberibus affecerunt, quod factum cor imperatoris perforavit. Unde Pantheon dicit in suis versibus:

Urbs Melana potens merito dicenda leena, Viribus eximia populis et milite plena, Sera, superba, fera tota rebellis erat.

#### Glosa.

Crotonius in Cronicis: in civitate papiensi comites de Lomello a castro lomellino sic dicti, erant domini in civitate papiensi, et de quolibet nato recipiebant duodecim denarios et plura alia regalia habuerunt. Quodam die Paschatis cum omnes comites venissent Papiam ad festum, cives de Papia clausis ianuis omnes comites interfecerunt, et unus solus transito Ticino evasit. Insuper ceperunt castrum de Lomello et funditus everterunt. Tunc mediolanenses in servitium illius comitis, qui evaserat, burges civitatis papiensis destruxerunt, terras et castra subiugaverunt, et iuxta Vigevanum papienses in campo prostraverunt, ecc incarceraverunt, et civitatem mirabili servitute subiugaverunt. Et dicit Crotonius, quod propter hanc causam papienses miserunt in Alamaniam pro imperatore.

# De ambaxiatoribus pape.

Supervenerunt duo ambasiatores ex parte pape Adriani, scilicet Arditio de Rivolta et Otho de Brixia, rogantes cives de Mediolano, quatenus imperatori tamquam filio ecclesie deberent obedire, et iugum circumstantium civitatum alevare, quod facere cives de Mediolano promiserunt, sed peius fecerunt. Ex hoc patet quod cives de Mediolano contra imperatorem Federicum habuerunt bellum iniustum, quia erat verus rex romanorum, habens plenariam iurisdictionis administrationem super omnes civitates Ytalie. Ex hoc manifeste colligitur, quod civitas non pugnavit contra Federicum imperatorem in servitium ecclesie, quia ipse erat verus filius ecclesie, et stabat ecclesia pro eo contra civitatem mediolanensem.

#### De politia istius temporis.

Erat tune in hac civitate dominus et capitaneus Galvaneus comes Anglerie, et Vivianus consanguineus eius

germanus erat secundus dominus ab ipso. Et dicit Cronica comitum Anglerie, quod erant in illa domo LXXXV comites educentes gladios, qui non comites dicebantur propter reverentiam comitis Galvanei, sed vicecomites. Erat etiam tunc temporis in civitate unus dux de domo marchionum Hestensium, qui erat dux ad vitam. Erant etiam in civitate xii consules, inter quos erat unus vicecomes, ad quem spectabat facere indicium sanguinis. Extra civitatem pauci obediebant civitati, quia in Parabiago et super totum Seprium dominabatur quidam ex comitibus de sancto Bonifatio de Verona, in Leuco erat unus comes potentissimus, alius in Turrigia. Etiam archiepiscopus tenebat unam magnam partem nostri comitatus; et hi omnes non obediebant communitati, imo peius aliis ipsam infestabant, sicut dicitur in Cronica mixta ex tribus. Insuper in civitate erant multe divisiones inter nobiles ex una parte, et illos de Mota, de Credentia, de populo ex alia parte. Comes autem Galvaneus potenter dominabatur, qui plus confidebat de Uberto de Pirovano quam de se ipso. Sed dicit Cronica Danielis, quod archiepiscopus occulte insidiabatur ei, studens totis viribus concordare cum imperatore, ut posset civitatis dominium in temporalibus ab imperatore obtinere. Et fuerunt eius sotii, ut dicit Cronica comitum Anglerie, in hac proditione Andreas de Scachabarotiis, Fulchus de Landriano, Simon de la Cruce, Albertus Gambarus et corum notarius, qui scribebat clam litteras imperatori, cui nomen erat Rampinus Syronus.

De tribus coronis imperatoris in Ytalia.

Supradicti autem proditores, convocatis ad se quinque nobilioribus civibus de Papia, scilicet Rolando Butigela,

Lafrancho de Tortis, Fatio de sancto Nazario, Viola de Caneva nova, Ardico de Petra, miserunt eos ad imperatorem ut intraret Ytaliam, quia erant parati dare sibi dominium civitatis mediolanensis. Quo audito, imperator gavisus est. Insuper promiserunt imperatori ex parte archiepiscopi, quod si volebat ipsum archiepiscopum facere dominum civitatis, quod daret ei omni anno pro censu sex millia libras tertiolorum argenti purissimi; et spopondit imperator. Ex tunc posuit in corde imperator intrare Ytaliam, et assumpta secum uxore sua Beatrice Augusta, intravit per montes taurinos, et pervenit ad civitatem Mediolani anno regni sui primo secundum Crotonium; quam cum voluisset intrare, prohibitus est. Attamen extra civitatem in ecclesia sancti Ambrosii fuit per archiepiscopum mediolanensem coronatus; deinde per eundem archiepiscopum fuit in Modoetia similiter coronatus anno domini ncun; qui versus Romam equitans fuit per papam Adrianum in Roma coronatus. Quo coronato, ipse sacramentum fidelitatis a romanis petiit et a senatu: illi contradixerunt, et assumptis ex utraque parte armis, imperator prevaluit, romanos incarceravit, quos ad preces pape relaxavit. Deinde Spoletum destruxit, Tyburtinum in odium romanorum erexit, et in Lombardiam rediit, et pervenit ad civitatem laudensem destructam et in quatuor burgos redactam, a quibus fidelitatis sacramentum exegit; illi hoc facere ausi non fuerunt, nisi prius habita licentia a civibus de Mediolano dominis suis. Hoc consules de Mediolano concesserunt.

Secundum Crotonium in Cronicis, imperator intravit Ytaliam anno regni sui primo, scilicet in MCXLVI, et statim convocavit consilium omnium prelatorum et baronum, tractans qualiter posset in Ytalia pacem ponere; sed mediolanenses, qui interfuerunt consilio, verba imperatoris despexerunt, et soli papienses imperatori adheserunt. Postea fuit Mediolani coronatus per annos vii. Cronica Laude veteris dicit, quod Federicus Barbarubea intravit Ytaliam anno Domini MCLIII de mense octubris.

#### Imperator recuperat iura imperii.

Christi anno McLIV, eminente in Roma Adriano quarto, imperante Federico Barbarubea filio ecclesie, cui papa Adrianus erat plus quam pater, hic imperator (1) iussit in Ronchaliis in provintia Apulie, que est terra plena omnibus delitiis et omni aquarum et aeris amenitate, consilium generale omnium baronum et prelatorum Ytalie congregari. Inter alios iussit advenire xII doctores iuris civilis de studio bononiensi, et XII doctores iuris canonici de tota Ytalia, et fecit declarari que essent iure imperii

(1) . Anno Domini MCLIV Federicus romanorum rex cum Henrico duce primo introivit in Lombardiam undecimo kalendas novembris, et venit Papiam et destruxit Rosate et pontes supra Ticinum et castra de Galbiate et de Trecate et de Momo et de Ast (Chron. Daniel.). Anno 1155 in festivitate sanctorum Gervasii et Protasii capti fuerunt papienses in maxima quantitate apud Sedezanum, Maragalia de Aliate tunc consule existente, et ratificata fuit civitas Terdone a mediolanensibus, et eodem anno et mense novembris elevatus fuit (pons?) supra Ticinum de Brinate. Anno 1156 porta romana et porta ticinensis obsiderunt et vincerunt Stabium cum porta orientali, et die xIII mediolanenses, congregato exercitu cum ducentis militibus brixiensibus, qui erant in solis expensis communis Mediolani obsiderunt Cerredanum et illud destruxerunt, hoc videntibus papiensibus et novariensibus, qui erant ibi prope cum tota sua fortia, et mediolanenses ceperunt papienses et suburbia Papie; et eodem anno de mense iullio vel augusti porta vercellina, porta cumana, porta nova intraverunt vallem de Lugano, et ibi ceperunt circa viginti castella, et aliae tres portae fecerunt mirabile prelium cum papiensibus in campis de Vidigulfo, et mense novembris sequenti aliae tres portae ceperunt edificare pontem supra Ticinum inter Habiate et Cassolum, et alie tres porte postea per totum hyemem et quadragesimam pulcherrimum pontem compleyerunt » (Chron. eod.).

in Ytalia, et voluit quod omnes barones et omnes prelati, et precipue archiepiscopus mediolanensis et omnes civitates et communitates et castra renuntiarent omni feudo, omni dignitati quam tenerent ab imperio, alias ipso iure essent privati. Et dicit cronica Bonacursi, quod archiepiscopus mediolanensis inter alios renuntiavit. Ex tunc perdidit comitatum Seprii et ducatum Burgarie et marchionatum Marthesane, que omnia imperator Otto primus donaverat ecclesie mediolanensi. Idem imperator ab ipsis xxiv doctoribus iuris requisivit, si esset verus dominus Ytalie, habens merum dominium in omnes civitates, et declaratum fuit, quod quando imperator est electus et per ecclesiam confirmatus et vocatus quod intret Ytaliam, potest omnes actus regales exercere, et ad ipsum spectat ponere vicarios et rectores in omnibus civitatibus et castris, et habet merum dominium cum alta iustitia, et potest census imperiales preteritos exigere, et potest simpliciter et absolute et absque aliquo pacto instituere et destituere. Unde si aliqua civitas denegat imperatori ingressum vel censum, vel petit pacta vel conditiones, facit contra ius et contra iustitiam, nec tenetur imperator ad pacta. Imperator, habita diligenti deliberatione contra comitem Galvaneum dominum civitatis mediolanensis, ipsum exbannivit de toto imperio sub pena capitis, nisi compareret, quod facere ipse contempsit. Ex his omnibus manifeste colligitur, quod cives de Mediolano contra imperatorem habuerunt bellum iniustum, maxime quod ecclesia stabat pro imperatore.

De quatuor potestatibus et duodecim consulibus.

His auditis, comes Galvaneus tamquam vir magnanimus stetit imperterritus, et fecit in Mediolano quatuor potestates, quos sentiebat amicos, scilioet Mutium de Soresina, Azum de Mandello, Iacobum de Pusterla et Gratium de Yvorio ex Vicecomitibus. Hi fuerunt primi potestates, qui unquam fuerunt in Mediolano. Insuper instituit xII consules, quorum nomina sunt hec: Otto Vicecomes, Amizo de Porta romana, Anselmus de Mandello, Gothofredus de Mayneriis, Ardicus Cassina, Osa de Ossis, Anselmus de Orto, Aliprandus de Iudicibus, Ardicus de Bonate. Aliorum duorum nomina non habentur. Item instituti sunt duo indices credentie, scilicet Salandeus Cotta et Iohannes de Mallatata. Institutis igitur universis rectoribus civitatis, studuit quod murus civitatis et centum turres, que erant super murum, optime custodirentur, et fossatum evacuaretur terra et impleretur aqua, et quod archus triumphalis, qui erat extra urbem et portam romanam longe a civitate per duos iactus baliste, ubi nunc est hospitale s. Lazari, qui locus dicitur hospitale ad archum romanum usque in presentem diem, optime muniretur; et turris altissima, que erat in ipso archu situata, bene die et nocte vigilibus custodibus traderetur. Insuper comes Galvaneus in sex portis instituit sex capitaneos, qui deinceps a portis sortiti sunt nomina similia. In porta romana instituti sunt illi de Ostiolo, sic dicti a parvo hostio cui preerant, quod erat in medio porte romane, ut nullus ingrederetur vel egrederetur sine ipsorum bulleta. In porta ticinensi fuerunt illi de la Porta, et in porta vercellina illi qui dicuntur Portenarii. De aliis tribus portis nihil clarum invenitur, et isti de cetero dicti sunt capitanei portarum. Fuerunt ergo quatuor vicibus facti diversi capitanei per portas: primo per beatum Ambrosium, secundo per Ottonem imperatorem, tertio per archiepiscopum Heribertum, quarto nunc per comitem Galvaneum. Potest ergo esse, quod una porta haberet quatuor genera capitaneorum, verbi gratia: porta romana habet illos de Carrogiis, illos de porta Romana, Vicecomites et illos de Hostiolo, et idem iuditium est de aliis portis.

#### De vexillis sex portarum.

Item statuit comes Galvaneus equos parari militares, reparari carrochium, vexilla distincta per portas haberi, ut sic faciliter omnes de una porta possent cognosci ab aliis aliarum portarum. Et habuit porta romana vexillum ex toto rubeum, et omnes homines illius porte habuerunt scuta rubea et vestes rubeas; porta ticinensis habuit omnia insignia sua alba; porta vercellina habuit balzanam et albo inferius et rubeo superius; porta cumana habuit tabulatum ex albo et nigro; porta orientalis leonem nigrum in campo albo. Facto autem mandato per capitaneum alicuius porte, quod aliqua porta faceret hoc vel illud, statim ex armis cognoscebantur omnes de illa porta. Nec poterat se aliquis abscondere vel aliis de alia porta se commiscere, et omnes cognoscebant suum vexillum magistrum et suum capitaneum.

#### De hostibus contra civitatem Mediolani.

Imperator ex alia parte preparabat se ad bellum, et fuerunt cum eo omnes infradicte civitates, scilicet Bononia, Ferraria, Vicentia, Trivisium, Padua, Verona, Ravenna, Regium, Cremona, Parma, Papia, Novaria, Vercelle, Cume, Pergamum, Bergolium, Blandrate, Ast et fere omnes civitates Thuscie et civitates Romandiole. Insuper venerunt in auxilium imperatoris contra civitatem mediolanensem infradicti barones: marchio Montisferrati,

marchio Hestensis, marchio Salutiarum, marchio Carreti, marchio Malaspina. Item comites Canipitii et Blandrate, item unus legatus pape missus in servitium imperatoris contra Mediolanum, qui convocavit patriarchas, archiepiscopos, episcopos et prelatos multos. Item ex Alamania venerunt contra Mediolanum dux Austrie, dux Boemie, dux Suevie, archiepiscopus coloniensis et episcopus leodiensis; et fuit numerus militum in exercitu imperatoris plusquam xv millia, exceptis ballestrariis et peditibus, qui fuerunt ut arena maris. Fuerunt ergo contra civitatem mediolanensem ius naturale et ius positivum, et papa, imperator et tota Ytalia cum Alamania. Pro civitate Mediolani steterunt iniustitia, fatuitas, superbia, Brixia, Placentia et Tretona.

### De dispositione civitatis antique.

Ut autem modus obsidionis et bellorum facilius habeatur, antequam de obsidione dicamus, aliquid de situ et statu et portis antique civitatis dicendum evenit, ubi est sciendum quod murus ille fuit altus satis, non multum grossus, quod apparet in eius ruinis. Fossatum non erat ex aquis scaturientibus, sicut modo est, sed erat ex aquis fluvialibus, scilicet Sevixo ingrediente per portam orientalem, et fluvio Nirono ingrediente per pusterlam Aziarum, et quia fossatum erat ex fluvialibus aquis, faciliter poterat exsiccari. Super murum civitatis erant centum turres. Porta romana erat ubi nunc est ecclesia sancti Victoris ad portam romanam; burgus erat extensus usque ad illum locum, ubi nunc est porta romana; in capite burgi, ubi nunc est hospitale sancti Lazari, erat archus triumphalis, et ita erat burgus parvus, quod non extendebatur ultra illum locum, ubi nunc est murus

civitatis. Erat ergo porta romana, ubi nunc est ecclesia sancti Victoris ad portam romanam. Deinde murus porrigebatur versus oriens usque ad cloacam pontis necis, sive pontinugo (1), ita quod hyatus cloace erat intus infra murum. Postea vergebat versus oriens usque ad cloacam sancti Michaelis ad murum ruptum; postea ibat versus verzarium super ecclesiam sancti Clementis, que erat extra civitatem, et verzarium erat intra civitatem sub muro. Deinde ibat usque ad cloacham, que est in capite palatii hospitalis Brolii, et dimittebat hospitale extra civitatem; deinde ipse murus super fluvium Sevisum, quod erat fossatum civitatis, procedebat usque ad locum, ubi nunc sunt terme, idest balneum calidum, quod dicitur Stupa, et ibi erat porta Tonsa. Inde vergebat semper super Sevisum usque ad locum qui dicitur pons porte orientalis, et ibi erat porta orientalis. Postea ibat versus sanctum Domninum ad mazam, ubi erat porta nova; inde protelabatur usque ad pontem porte cumane, et ibi erat porta cumana. Deinde super ecclexiam sancti Iohannis supra murum; procedebat murus usque ad monasterium maius, ubi erat porta vercellina (9). De

<sup>(</sup>i) « Marcellus consul romanorum cum mirabili exercitu venit inter Padum et Ticinum, et transito fluvio Ticini, civitatem mediolanensem usque ad muros invasit. Pugna super portas civitatis committitur, 24 millia ex gallis cisalpinis interfecti sunt, et v millia usque Romam sunt adducti. Unde locus illius pugne usque in hodiernum diem dicitur pont nug, idest pons necis » (Chron. mai.).

<sup>(3) •</sup> Hic est sciendum, quod licet murus civitatis interior esset rotundus, tamen propter circum inter ecclesiam s. Marie ad circulum usque ad monasterium maius exterius ultra murum fuit quidam murus rectus. Sub terra erat via in pillis, per quam ire poterant homines de s. Maria ad circulum usque ad monasterium maius. In isto loco erat porta dicta vercellina, que erat porta civitatis; in circuitu porte erant vii turres fortissime, ubi martyres gloriosi Gervaxius et Protaxius fuerunt carceri mancipati. In processu temporis imperator Maximianus, ut dicit cronica Danielis, in illis vii turribus diversa ydola reposuit. Super portam s. Marie ad circulum

monasterio maiori non in globum, sed in directum ibat murum usque ad ecclexiam sancte Marie ad circulum; deinde vergebat usque ad cloacham, ubi dicitur carrubium porte tycinensis, et ibi erat porta ticinensis. Inde reflectebatur per viam levatam, usque ad domum fratrum de Gallerate, inde usque ad ecclexiam sancti Victoris ad portam romanam. Et ista erat dispositio muri civitatis veteris.

#### De fortilitiis.

Intra civitatem erant alique magne fortilitie, quia iuxta ecclesiam maiorem erat turris alta brachia coxev. que respitiebat totum planum Lombardie, et spetialiter civitatis papiensis etiam secreta rimabatur. Erat aliud magnum campanile in ecclesia sancti Georgii in palatio, ubi cives antequam fieret obsidio, portaverunt corpora trium regum de ecclesia sancti Eustorgii, ubi steterant octocentum annis. Tum quia valebant contra grandines et tempestates, tum quia succurrebant morbo caduco, ideo cum diligentia fuerunt in campanili sancti Georgii absconditi, paucis hoc scientibus. Quod si non fuissent moti, non fuissent exportati, quia burgi semper obediebant imperatori, nec quicquam mali delatum est burgis, sicut patet de beato Ambroxio et aliis ecclesiis, que erant extra civitatem. Nec erant in sancto Eustorgio, ubi erant magi, fratres predicatores, quia nundum erant, nec fratres predicatores nec fratres minores in mundo. Locus qui dicitur curia ducis, erat in medio civitatis,

idem imperator Maximianus permaximum construxit palatium, ubi de causis iudicabat. Istud palatium deinde fuit palatium herculianum, cui adiunctae sunt thermae, quia ibi residebat quoddam ydolum Herculis » (*Chr. mai.* ad ann. c).

et erat curia comunitatis, sicut modo est broletum. In verzario fiebat forum rerum venalium, sed superveniente scismate sacerdotum uxoratorum, tales sacerdotes et sequaces eorum fatiebant forum per se iuxta ecclesiam maiorem, in loco qui dicitur Patharia, et a loco dicti sunt tales sacerdotes patharini.

Sex exercitus super sex portas civitatis facti sunt circa Mediolanum.

Sic itaque dispositis utriusque partibus, imperator ad civitatis obsidionem advenit, et cum haberet xv m. militum et peditum multitudinem indicibilem, eratque cum eo unus legatus cardinalis et prelati multi, ut dictum est, ipse super sex portas civitatis instituit sex exercitus. Imperator cum imperatrice fixit sua castra in broho inter sanctum Nazarium et sanctum Stephanum, archiepiscopus coloniensis stetit in sancto Celso, dux Bohemie in sancto Dyonisio, et sic de aliis. Tunc probissimi milites, scilicet Gerardus Vicecomes et Tazo de Mandello cum aliquibus electis militibus exiverunt per portam orientalem sancti Domnini ad mazam, et iverunt versus sanctum Dyonisium, et pugnaverunt cum duce Bohemie, qui habuit xv m. virorum armatorum secum de terra sua, et pugna producta est in longum, et venit imperator personaliter in succursum ducis Boemie, et interfecti sunt duo predicti milites cum multis aliis. Tunc precepit comes Galvaneus sex capitaneis portarum, de quibus dictum est, quod nulli de cetero esset licitum exire civitatem sine suo mandato.

# Archus triumphalis superatur, et dux Boemie sit rex.

Imperator totis viribus cogitavit expugnare archum triumphalem, qui erat extra civitatem; et dixit duci Bohemie: tu teneris imperio in multis angariis et tributis et serenitatibus super omnes alios barones Alamanie; si tu poteris hunc archum expugnare, te ex duce faciam regem, et ab omni onere imperiali te absolvo. Dux hoc libenter audivit, et archum triumphalem obsedit. Et habuit de gente sua xv m. virorum armatorum, et divisit gentem suam in tres cohortes, et ordinavit quod prima cohors pugnaret a mane usque ad sextam, et alie due cohortes quiescerent; perfecta pugna prime cohortis ad sextam, statim alia cohors pugnavit usque ad vesperas; et statim tertia cohors pugnavit a vesperis ad primum sompnium. Iterum prima cohors rediit refocillata et medicamentis oblectata, et pugnavit a media nocte usque ad diem; et sic continuando non cessabant a pugnis die et nocte sine intermissione aliqua. Illi autem, qui super archum erant, non poterant nec comedere, nec bibere, nec dormire, nec medicari a plagis, et statim superati sunt, et imperator obtinuit archum et optime comunivit, quia per totam civitatem intus videre poterat quicquid fiebat. Cives de Mediolano sunt terribiliter consternati, et imperator in ecclesia sancti Ambrosii coronavit ducem Bohemie in regem et tributa relaxavit. Hec autem peracta sunt anno Domini MCLIV, et duravit obsidio annis fere tribus. Deinde audivit imperator de morte Adriani amici sui pape, et turbatus est valde, unde oportuit imperatorem ab obsidione temporare, ut statim dicetur. Cronica Iacobi de Voragine dicit, quod ista obsidio facta fuit anno Domini MCLVIII, quod verum est de secunda obsidione.

#### Alexander papa huius nominis tertius.

Christi anno MCLVII, sedente Mediolani Uberto de Pirovano archiepiscopo, imperante Federico Barbarubea, Alexander huius nominis tertius factus papa sedit annis xxII. Hic est sciendum, quod mortuo Adriano papa, cardinales, inter quos erat beatus Galdinus de la Sala civis mediolanensis tituli sancte Sabine episcopus cardinalis, congregati sunt in Roma, et elegerunt magistrum Rolandum cardinalem tituli sancti Marchi, qui fuerat canzellarius curie, vir sapiens et multum litteratus, qui consecratus in papam dictus est Alexander tertius. Hic coram cardinalibus se humilians, se excusavit quod esset insuffitiens, attamen non contradixit. Tunc temporis casu duo legati imperatoris Federici erant in curia, scilicet Otto comes palatinus et comes de Blandrate. Hi dixerunt quod Alexander non poterat esse papa, quia reclamaverat, et tantum fecerunt cum duobus cardinalibus, quod elegerunt quemdam tituli s. Felicis presbiterum cardinalem nomine Octavianum, qui sibi ipsi palium imposuit, et dictus est Victor apostaticus, qui cum sedem apostolicam invasisset auxilio legatorum supradictorum, Alexandrum papam et beatum Galdinum civem nostrum, et alios cardinales in una turri inclusit per ix dies. Postea seductus malo consilio legatorum imperatoris, una cum ipsis ivit Mediolanum ad imperatorem Federicum, qui obsidebat civitatem; et ut melius posset diffiniri, quid iuris esset inter duos istos electos, imperator misit quod papa Alexander adveniret; et invenerunt nuntii quod fugisset de carcere, et super naves ianuensium pervenisset Ianuam. Et dicit cronica Bonacursi, quod imperator iterum misit pro ipso usque Ianuam ut compareret, qui respondit: papa est maior homine, et a nullo potest iudicari, nec indigeo tua confirmatione, quia papa est ipso facto quod est electus et prebuit assensum, ipso facto est a Deo confirmatus. Imperator tunc Victorem apostaticum sua pestifera maledictione confirmavit. Ex tunc imperator fuit scismaticus et excommunicatus, et ab omni actu legiptimo suspensus. Et duravit scisma inter papam Alexandrum et imperatorem annis xvIII.

Chronica Iacobi de Voragine dicit, quod papa Alexander per naves ianuensium assumptus pervenit Ianuam anno Domini MCLXII, quod verum est de eius reditu, ut infra dicetur.

#### Glosa.

Cardinales congregati in Roma (et tunc temporis medietas vocum cardinalium suffitiebat ad eligendum summum pontificem) et omnes cardinales, exceptis duobus, elegerunt magistrum Rolandum virum litteratum multum, qui erat vicecanzellarius curie romane et presbiter cardinalis tituli sancti Marchi, qui factus papa dictus est Alexander tertius. Hic cum fuisset electus, humiliter se excusavit quod non esset suflitiens pro tanto offitio. Tunc duo cardinales, qui ipsum eligere noluerant, dixerunt: hic non potest esse papa, quia assensum non prebuit, et suffulti auxilio duorum nuntiorum imperatoris Federici, videlicet comitis palatini et comitis de Blandrate, qui ad curiam venerant propter electionem pape, que instabat, elegerunt isti duo cardinales quemdam nomine Octavianum presbiterum cardinalem tituli sancti Felicis, et iste statim fuit coronatus et inunctus, et pontificali palio circumdatus et in cathedra sublimatus, et dictus est papa Victor, qui auxilio legatorum imperatoris cepit papam Alexandrum cum omnibus cardinalibus, qui ipsum

Digitized by GOOGIC

elegerant, et inclusit in carcere diebus ix. Tum Victor papa apostaticus cum legatis imperatoris de Roma exiens, venit Mediolanum ad imperatorem Federicum, qui civitatem mediolanensem obsidebat, et narravit modum sue electionis, et quomodo papam Alexandrum cum cardinalibus incarceraverat. Interim papa Alexander cum cardinalibus de carcere fugit, et cum navibus ianuensium usque ianuam pervenit. Imperator, habito diligenti consilio, misit Ianuam citans papam Alexandrum, quod veniret ad ipsum et sua iura allegaret, ut melius posset deffiniri quis foret verus papa. Respondit papa Alexander, quod papa est superior omni homine et a nullo potest iudicari, et quod ille est verus papa, qui electus a maiori parte cardinalium, si prebuit assensum, est inunctus et coronatus. Imperator Federicus ex sola fatuitate et propria temeritate Victorem apostaticum promulgavit esse verum papam romanum, cui obediebant fere omnes prelati Ytalie, Alamanie, Bohemie, Anglie; et tunc papa Alexander in Franchiam fugit. Postea in habitu pauperis sacerdotis Venetias venit, ubi privatam vitam ducens quamdam capellam incoluit, ubi dum quadam vice celebraret, ymago beate Virginis ipsi inclinavit. Ex hoc cognitus quod esset papa Alexander, cum summo honore fuit tractatus, ad quem cardinales venerunt; et tunc misit unum legatum Mediolanum, qui in puplito ecclesie maioris coram archiepiscopo et universo populo tulit sententiam excommunicationis, depositionis, privationis omnis nobilitatis et regie dignitatis contra imperatorem Federicum et contra Victorem apostaticum. E contrario Victor apostaticus fecit contra papam Alexandrum. Superata civitate Mediolani, Victor apostaticus cum imperatore intravit Mediolanum, postea ivit Laude, ubi ad tantam paupertatem devenit, quod vix ad modum unius

pauperis clerici ad vivendum haberet. Deinde ivit Lucam, et ibi in maxima miseria mertuus est, postquam sedem apostolicam defenderat annis viii et mensibus viii et diebus vii.

### Imperator temporavit obsidionem.

Imperator, prout erat astutus, considerans quod totum factum imperii dependet a papa, a quo imperator confirmatur, coronatur et deponitur, obsidionem civitatis mediolanensis ad circumstantes civitates et castra elongavit; et ipse cum suo Victore apostatico versus Romam properavit. Tunc dux de Brunsvich, qui habuit secum ccc milites galleatos de terra sua, imperatorem relinquens, in Alamaniam rediit, contra quem imperator tulit sententiam, quod nullus de domo ducum de Brunsvich posset eligi in imperatorem usque in quartam generationem, quod bene fuit servatum usque in hodiernam diem. Imperator venit Romam, et Victorem apostaticum in apostolica sede collocavit, qui sedit annis viii, et imperatori plus quam Deo obedivit. Imperator urgentibus negotiis regni in Alamaniam rediit, ubi pluribus annis moram contraxit.

#### Coniuratio inter papam Alexandrum et Mediolanum.

Interim dum hec agerentur, et papa Alexander fuerat Ianue, Galvaneus comes dominus civitatis mediolanensis misit nuntios Ianuam ad papam Alexandrum, et facta est coniuratio fortis inter papam et mediolanenses, et misit papa Mediolanum unum legatum cardinalem, qui dictus est Iohannes de Anania, qui in puplito ecclesie maioris imperatorem solempniter excommunicavit, et acismaticum et fantorem hereticorum esse declaravit. Item

excommunicavit civitates papiensem, cremonensem, nevariensem, vercellensem. Item excommunicavit Guliermum marchionem Montisferrati, Lodovicum comitem Baradelli et comitem de Blandrate; item excommunicavit episcopos cremonensem et papiensem, quem palii et crucis honore privavit sub hoc titulo, ut dicit cronica Martiniana nove correctionis, eo quod episcopus papiensis Federico imperatori tunc et ab antiquo regibus persequentibus ecclexiam adhesisset. Item excommunicavit totum Seprium et totam Marthesanam et episcopos novariensem et vercellensem; et dicit cronica Danielis, quod duravit istud interdictum annis x11; et cronica Pagani dicit, quod cives de Mediolano in manibus legati iuraverunt fidelitatem pape.

#### Bellum iniustum fit iustum.

Ex tunc quando imperator fuit factus scismaticus et excommunicatus, fuit licitum unicuique ipsi imperatori rebellare et bella movere; et sic bellum mediolanensium contra imperatorem, quod fuerat usque ad ista tempora iniustum, factum est iustum; et tunc cepit ecclesia pugnare pro mediolanensibus. Sed utrum mediolanenses unquam pugnaverunt pro ecclesia, vel aliquod detrimentum sustinuerunt, vel utrum civitas mediolanensis fuerit destructa in servitium ecclesie, habetur una questio disputata in Cronica nostra Extravagante.

#### Papia fit burgus et Vigevanum superatur.

Christi anno MCLVII, eminente in sede apostolica Alexandro tertio, imperante Federico Barbarubea excommunicato, scismatico condempnato, Ubertus de Pirovano archiepiscopus et comes Galvaneus regebant civitatem.

Considerans autem comes Galvaneus, quod imperator iverat in Alamaniam, et quod papa Alexander cepit pugnare pro mediolanensibus confortatus viribus, convocatis placentinis, brixiensibus et tertonensibus, congregans exercitum totis viribus cogitabat, quomodo posset de civitate papiensi, que hostium nidus erat, se vindicare. Et audito quod papienses venerant Viglevanum, castrum munitissimum muro, turribus et sossatis, et ibi essent congregati marchio Montisferrati imperatoris vicarius in Ytalia, cum marchione Malaspine et aliis vii marchionibus et comitibus, illuc properans, transito ponte de Habiate, pervenit Cassiolum, et cum appropinquasset Vigievanum, comissa est pugna; papienses terga vergentes, versus castrum fugientes impellentibus nostris, omnia fossata fuerunt repleta cadaveribus; tunc castrum fuit captum et funditus eversum. Omnes papienses sunt ducti Mediolanum, attamen marchionibus data fuit licentia fugiendi. Et dicit Gothofredus de Bussero, quod hoc fuit anno Domini MCLVII; et ultra progressus comes Galvaneus perrezit Papiam, quam inveniens vacuam pugnatoribus, eo quod omnes essent Mediolani in carcere, cives tradiderunt se in manibus mediolanensium, et iuraverunt sidelitatem communitati Mediolani, qualem servi suis dominis prestare consueverunt; et datus fuit eis in dominum quidam faber lignarius, dictus magister Gnitellinus.

#### Quatuor pacta servitutis papiensis.

Civitas papiensis viribus mediolanensium subacta per magistrum Guitellinum lignorum fabrum dominum civitatis papiensis his miserabilibus servitutibus subiugata fuit. Primo, quia ipsa civitas papiensis iuravit communitati Mediolani perpetuam fidelitatem; secundo, quod nullum possent facere consilium, nisi in palatio mediolanensi; tertio, quod propriis suis manibus explanarent murum civitatis versus Mediolanum, cuius fracture vestigium adhuc apparet in muros; quarto, quod daretur eis potestas per sortem in palatio Mediolani, sicut dari consuevit aliis burgis. Tunc episcopus papiensis nuper palii et crucis honore nudatus, audiens quod civitas papiensis esset ad burgi vilitatem tam vituperabiliter per unum fabrilignarium redacta, cum oculis lacrimosis ait: O magister Guitelline, ista suffitiant gravamina. Respondit magister Guitellinus: Domine episcope, non habetis tot capillos in capite, quanta iterum sum superadditurus gravamina. Et tunc ex nobilioribus de Papia dati sunt ccc obsides, centum ex nobilibus et cc ex popularibus.

# Quod omnes civitates inter duas aquas facte burgi fuerunt.

Ex tunc completum est desiderium mediolanensium, quia viderunt uno die explanatos muros omnium civitatum positarum inter Tycinum et Abduam, et ad statum burgorum esse redactas. Nam civitas laudensis redacta in quatuor burgos prostrata iacebat xlix annis iam transactis. Civitas cumana in quatuor burgos divisa stetit destructa iam fere xxx annis; et tunc civitas papiensis simili servitute premebatur. Et quia civitas mediolanensis semper fuit circumstantibus nimis ferox et aspera, et ad vindictas usuraria, ait actor:

Cumis urbs celebris laureata subria longis Usuras reddis edax ultrix potentia sevis Equis belligeris volutis ungue rotundis, Balteis auratis stravisti cuspide bellis Urbes et ligures, nec remus sanguine postes Tinxerat hunc urbis romane vulnere fratris; Non oblita priscis moribus vitiata superbis, En reddis hostibus vulnera dira nimis.

# Monsferratus subiugatur et Vallis de Tellio destruitur.

Tribus civitatibus interfluvialibus ad miserabilem servitutis conditionem redactis, cives de Mediolano cogitaverunt visitare in gladio Gulliermum marchionem Montisferrati vicarium imperatoris in Ytalia. Et transito ponte de Brinate, versus Montemferratum equitantes Buperaverunt duo fortissima castra, scilicet Gynasium et Stabulum tradentes militibus, qui continuis incursionibus totum Montem ferratum igne ferroque consumerent. Et redeuntes per terras papiensium, superaverunt castrum de Cerredano altissimo muro et turribus communitum, quo funditus everso, omnes circumstantes terre in manibus mediolanensium cum corrigiis ad collum devenerunt, scilicet Morengum, Turris de Omono, Mosezium, Fara. Et reversi mediolanenses castrametati sunt versus Cumas, et xx castra fortissima in valle de Lugano de mense augusti destruxerunt, et fuerunt expense communitatis mediolanensis in destruendo inimicos, in construendo pontes et roborando amicos p millia marcharum argenti.

Imperator secunda vice intravit Ytaliam.

Christi anno MCLVIII, eminente in sede apostolica in civitate turonensi Alexandro quarto, imperante Federico

Barbarubea scismatico dampnato, Ubertus de Pirovano archiepiscopus et comes Galvaneus Anglerie conservabant urbem. Isto tempore cives de Papia sue miserabilis servitutis impatientes fecerunt unam clavem auri et miserunt in Alamaniam imperatori, narrantes suum vituperabilem statum, et dicentes: Veni, domine, et noli tardare, relaxa iugum servitutis nostre. Similiter fecit marchio Montisserrati et cumani et laudenses, qui omnes ab civibus de Mediolano subpeditati premebantur. Et ecce imperator cum Augusta imperatrice et exercitu copioso per Terdentinum et Veronam fatiens introitum, pervenit Brixiam sibi ab antiquo rebellem; et dicit cronica Bonacursi, quod diebus xv super Brixiam stetit, omnes campos, vineas, terras, castra igne consumpsit. Et tunc venerunt ad eum marchiones, comites, civitates fere totius Ytalie; insuper accurrit ei Victor apostaticus romane sedis invasor, cum episcopis et prelatis et cardinalibus hostibus ecclesie; et cum non potuisset imperator civitatem brixiensem superare, inde recedens pervenit ad fluvium Abdue, cui ex opposito cives de Mediolano castramentati, ipsum prohibuerunt transire. Supervenerunt v cives de Cumis, scilicet Ruscha de Ruschis de Bylinzona, Galvaneus de Lambertengis, Manfredus de Lavizariis, Ruscha de Advocatis et Iohannes de Lucino, et imperatorem conduxerunt Cumas anno Domini MCLVIII, die vi iulii. De Cumis ivit Tritium, et illum locum communivit muro et turri ex saxis quadratis, que omnes turres et campanilia excedit in grossitie. Ibi imperatricem dimisit, omnes thesauros, quos de Alamania attulerat, ibidem recondidit. Raynum militem theutonicum castri capitaneum instituit, et ad obsidendum civitatem mediolanensem se disposuit.

Christi anno supradicto, scilicet in MCLVIII, imperator cum toto suo exercitu venit ad prata de Castirago in kalendis augusti; et dimisso ibi suo exercitu, ipse cum aliquibus ivit Laude vetus; et assumptis civibus de Laude, posuit eos in monte Gezonis, et ibi construxit Laude novum die vi augusti. Die vero tertio augusti in festo sancti Gaudentii, subascendente astro scorpionis, et dedit imperator civitati laudensi, licet esset depositus et excommunicatus, unum episcopum hereticum et excommunicatum, qui dictus est Lafranchus de Cassino; et post xx annos, idest anno Domini uclxxix, datus fuit civitati laudensi primus potestas, qui dictus est Iohannes de Calopino brixiensis; et post decem annos papa Alexander dedit Laude novo alium episcopum, ut infra dicetur; et inde pervenit Mediolanum, et in brolio inter sanctum Nazarium et sanctum Stephanum, ut prima vice fecerat, se collocavit et obsidionem paravit. Et dicit Cronica Iacobi de Voragine, quod hoc fuit anno Domini MCLVIII. Tunc Victor apostaticus, cui obediebant omnes prelati Alamanie, Lombardie, Tuscie et Sicilie, qui iampridem imperatori occurrerat, cum magna solempnitate tulit sententiam excommunicationis, interdicti et maledictionis contra civitatem mediolanensem, et facta est obsidio fortis. Et fuerunt qui de pace tractare ceperunt, et placuit utrique parti; et pacta pacis fuerunt ista, quod imperator de obsidione recederet et iret Modoetiam, et ibi pacifice omnia complerentur. Placuit imperatori.

De pactis pacis inter imperatorem et mediolanenses.

Imperator in Modoetia constitutus existens, iverunt ad eum comes Galvaneus cum archiepiscopo et aliqui alii pauci, quos imperator dulciter recepit ad osculum pacis, et statim civitatem de banno extraxit. Et ista fuerunt pacta pacis: quia imperator petiit, quod cum civitas mediolanensis iam per c annos imperatoribus debitum censum denegassent, quod solverent novem millia marchas argenti; item quod vexillum suum cum aquila poneretur super campanile ecclesie maioris. Ex alia parte fuit statutum, quod imperator numquam faceret guerram civitati mediolanensi; item quod non se intromitteret de regimine civitatis; item quod iuraret, quod nunquam intraret portas civitatis mediolanensis; et firmata sunt pacta, et tunc iuraverunt mediolanenses imperatori fidelitatem, similiter illi de Seprio per se et illi de Marthesana per se, illi de Belfort per se, illi de Statione sive de Angleria per se. Et tunc misit imperator, quod civitas papiensis rehedificaretur, et civitas cumana similiter. Tunc imperator instituit suum vicarium Goffinum super Seprium et super Marthesanam. Ipse, pacificata tota Lombardia, Laude perrexit, postea ivit Cremam, quam obsedit tamdiu, quod se reddidit imperatori tali pacto, quod quicquid possent exportare in uno die, salvum esset. Tunc omnes iverunt Mediolanum, et in MCLXXXV de mense madii fuit rehedificatum.

# Imperator contra pacta dat potestatem mediolanensibus.

His itaque peractis, imperator, transito Pado in Montemferratum, perrexit et in Occimiano yemavit. Tunc cremonenses, oblatis ix millibus marcharum argenti, castrum de Crema sibi dari procuraverunt destruendum, et omnia spolia essent sua. Imperator pecunia corruptus, misit quod cremonenses propriis manibus murum castri diruerent, et cremonensibus obedirent. Item misit

placentinis, quod omnes turres civitatis destruerent. Ipsi verba imperatoris despexerunt, dicentes eum de suo imperio depositum, nec volebant in aliquo obedire. Deinde imperator invasit civitatem tretonensem, que tunc erat in ripa Scrivie ad sanctum Precipianum longe per xII milliaria ab illo loco, ubi nunc est in monte constructa. Deinde oblitus imperator pactorum pacis factorum cum mediolanensibus, misit Mediolanum duos legatos, scilicet Ottonem comitem palatinum et Raynerium canzellarium, precipiendo quod sublato omni dominio consulum, reciperent in suum potestatem Gyrardum comitem de Ligino genere theutonicum. Comes Galvaneus in sala sua mirabili in cathedra ex marmoreis leonibus capistrata ascendit, et coram legatis imperatoris et omni populo concionatus fuit, quomodo fecerat pacem cum imperatore sub certis pactis, et mediolanenses pacta omnia imperatori servaverant, et quod imperator nunc inciperet nova bella, dando potestatem civitati, quod erat expresse contra pacta. Et tunc surrexerunt tres cives de Mediolano, scilicet Azo Bultrafus, Castellus de Hermenulfis et Martinus Malaopera, qui, facto tumulto in populo, nuntios imperatoris turpiter percusserunt et eos abiecerunt. Quo audito, imperator turbatus, iterum cives de Mediolano de toto imperio exbannivit, et per coronam capitis sui iuravit, quod nunquam de Ytalia recederet nec capiti suo coronam imponeret, nisi prius de civitate Mediolani triumpharet. Et sic innovata sunt bella inter imperatorem depositum dampnatum et Mediolanum.

Tritium superatur per Mediolanum.

Incepta itaque guerra, comes Galvaneus conspiciens imperatorem in obsidione civitatis tretonensis preoccupatum, congregato exercitu, castrum de Tritio, ubi erat

imperatrix et omnes thesauri imperatoris reconditi, invasit per terram et per aquam, et perserpentibus ii navigio per criptas montis statim castrum obtinuit. omnes thesauros imperatoris habuit, et theutonicos interfecit et castrum communivit; et rediens domum c milites et cc sagittarios in auxilium tretonensium misit; quibus advenientibus theutonici occurrerunt, et commissa pugna, v nobiles viri de Mediolano interfecti sunt, scilicet Ugo Vicecomes, Lafrancus de la Cruce, Zaninus Maynerius, Albertinus de Carate, Rogerius de Sancta Maria. Tandem imperator obtinuit Tretonam, quam ad preces papiensium destruxit, quam postea mediolanenses rehedificaverunt in monte, ubi nunc est xII miliario a loco, ubi prius fuerat; et dicit Sycardus, quod ista civitas fuit primo dicta Altillia, quam Troyani construxerunt. Destructa Tretona, imperator versus Mediolanum rediens, duo castra ecclesie mediolanensis, scilicet Trechate et Galliate, quod erat muro et quatuor turribus communitum, destruxit, Rosate igne concremavit.

#### De turta et de marchione de Boscho.

Imperator toto spiritu contra civitatem mediolanensem debacchatus, in Ronchaliis in Campanie partibus conscilium convocavit prelatorum et haronum; inter alios vocavit Gulliermum marchionem Montisferrati cum duobus eius consanguineis, scilicet marchionem de Guasto et marchionem de Boscho, et Murellum marchionem Malaspinam. Cum autem marchio de Boscho iuvenis et lascivus non advenisset, imperator dixit marchioni Montisferrati: ubi est consanguineus tuus comes de Boscho? Respondit: consanguineus meus non invenitur, nisi cum

meretricibus aut super tabulerium cum ribaldis. Imperator, habito concilio suo de ore omnium baronum, qui consulebant quod melius erat pacem cum mediolanensibus reformare quam bella gerere, marchio Muruellus iussit quamdam turtam imperatori presentari. Et ait: o imperator, quamdiu turta habet cohoperculum, nichil de ipsa poterit comedi: auser cohoperculum, et ubique ut libuerit, turta tibi patebit. Imperator interrogavit quale esset istud consilium? Ille respondit: cohoperculum et corona Lombardie est Mediolanum, que sic stante, quilibet, ut placuerit, tibi rebellabit corum auxilio fretus; aufer hanc civitatem, et totius Ytalie rapinis ditaberis. Finito consilio, et ecce comes de Boscho advenit, et audito quid de ipso dixerat marchio Montisferrati, nimis indignatus dixit ei; consanguince, me turpissimis verbis coram imperatore vituperasti, dicens quod sum magis aptus tabulerio ribaldorum, quam consiliis imperatorum. Et dico tibi, quod ego fatiam tibi tale tabulerium, ubi tibi dabitur tale zarrum, quod nunquam respondebis ad illud libellum. Et cum esset sine prole, donavit ecclesie romane Bergolium et quatuor circumstantes villas, ubi per mediolanenses de mandato ecclesie suit constructa Alexandria in modum tabulerii quadrata, ubi facti sunt ad zarrum ludi in destructionem domus Montisferrati.

#### Imperator superatur apud Raude.

Imperator, congregatis undique copiis, civitatem mediolanensem iterum iam tertia vice obsidere disposuit, et primo Cremam superavit, quam funditus evertendam cremonensibus commisit. Deinde cum exercitu suo pervenit Raude pridie kalendas aprilis, et congregatis ad

Digitized by Google

se sepriensibus et marthesanis, iuxta Raude in campo castra sua fixit. Occurrerunt mediolanenses cum militia et populo et ccc curribus falchatis subvehentibus equis, qui videri non poterant; currus erant angulares, habentes superius latera undique ligneata, unde egrediebantur falces pro pratis ad secandum apte, et velut remiges deducebantur cum ictu fervido et impetuoso nimis. Et commissa pugna, theutonici non potuerunt sustinere ictus falcales, et fugit imperator cum suis et ivit Bernarigium, postea Murimundum; deinde Papiam totus confusus et verecondatus intravit. Et fuit tanta copia spoliorum de exercitu theutonicorum, quod quicquid imperator vel theutonici de nostro comitatu per novem annos abstullerunt, totum in hoc conflictu recuperatum est anno Domini MCLX, et dabatur unus equus pro quatuor turonensibus.

#### Carchanum obseditur per Mediolanum.

Christi anno supradicto, imperator exercitum iterum contra civitatem mediolanensem parare visus est. Quo audito, comes Galvaneus congregato exercitu pergens in Marthesanam destruxit Paravexinum, Herbam, Corne, Cesanam, et victualia undique recolligens ad civitatem transmisit, et cum carrocero et universo populo castrum de Carchano, quod erat fortissimum, obsedit; et interfuit isti obsidioni Ubertus de Pirovano archiepiscopus mediolanensis, et Millus archipresbiter et Galdinus archidiaconus et Algio cimiliarcha. Tunc archiepiscopus sedens pro tribunali, sententiam contra castrum de Carchano protulit cum solempnitate in hec verba: certum est, quod castrum de Carchano est feudum archiepiscopi; nunc autem quia sunt rebelles ecclesie et fautores

Federici excomunicati et dampnati, et suam civitatem destruere conantur, privamus eos omni nobilitate, omni feudo, et castrum de Carchano confiscamus ecclesie Mediolani. Imperator de Papia exiens flumen Abdue occulte transivit, et castrum de Carchano obsessum intravit, et fuerunt cum eo marchio Montisferrati et papienses, novarienses et vercellenses; insuper illi de Seprio et de Marthesana.

#### Imperator superatur per mediolanenses.

Imperator Federicus Barbarubea depositus et dampnatus exercitum suum posuit inter Taxeram et Orsenicum, et fossato circumdedit; mediolanenses non longe ab imperatore per iactum baliste inter Carchanum et Taxeram se locaverunt, et statuta die, scilicet in MCLX, in vigilia sancti Laurentii quodam die mercuri pugna commissa est; et prevaluerunt mediolanenses, et marchio Montisferrati cum papiensibus, novariensibus et vercellensibus usque Angleriam fugit. Reliqua pars exercitus perrexit Cumas (1). Imperator turpem fatiens fugam, mediolanensibus eum insequentibus, equus eius viti pede connexus et aliquo parvo tempore detentus, vix incidit in manibus hostium. Tulerunt autem mediolanenses tantam predam, quod currus nec equi portare poterant, captique sunt tot teuthonici, quod imperator omnes captivos, quos umquam ceperat, ex mediolanensibus libenter commutasset. Imperator audiens quod cives de Mediolano equos suos oneratos abducerent, et ipsi theutonici pedites iterarent, recollectis cc militibus ad pugnam rediit; et

<sup>(1) •</sup> Anno Domini MCLX die IV augusti inceptum est edificari civitatem Laudensem iuvenem • (Chron. Phil. Castr. Sepr.).

primo invasit carrocerum, quem in lutum evertit; tria paria bovum carroceri abduxit, cc pedites carrocerum custodientes cepit, et exclamans ait: ego vici, ego vici. Respondit unus ex mediolanensibus, quem tenebat captivum: Quid vicisti? vicisti unum currum et tria paria bovum. Certe imo victus es: expecta quod exercitus dispersus recolligatur, et hodie captus eris. Et ecce subito mediolanenses quasi leones clamantes undique confluxerunt, et facto impetu super imperatorem, ipse statim fugit et Papiam perrexit. Tunc comes Galvaneus castrum de Carcano invasit, superavit et funditus evertit anno Domini mclx, die xx tertio augusti.

### Imperator vulneratur.

Christi anno MCLXI, eminente in sede apostolica Alexandro tertio, imperante Federico deposito dampnato, comes Galvaneus erat dominus civitatis mediolanensis. Isto tempore imperator iterum contra civitatem mediolanensem arma paravit, et pervenit ad cassinam guanazinam de Aliate, et ibi castra sua fixit, et missis devastatoribus, a muris civitatis et per xv miliaria in circuitu omnia, tam vineas quam campos sive villas, devastari fecit, cui in campo occurrerunt cives de Mediolano, et commissa pugna mediolanenses terga verterunt et versus civitatem fugerunt. Imperator nostros fortissime persequebatur, committens se hostibus, volens cum ipsis civitatem intrare. Cum autem appropinquasset porte civitatis et fere intrasset, in introitu porte quidam miles nobilissimus latus imperatoris perfodit, et reiterans ictum equum eius in pectore hasta transverberavit et interfecit, sicque fere captus suit. Qui sugiens totus sanguine madidebatur, propter quod turbatus omnes incarceratos

de Mediolano, quos habuit, abscissis naribus et auribus, ad civitatem remisit mediolanensem.

#### Imperator tertia vice obsedit Mediolanum.

Imperator iterum undique congregavit exercitum, et venit in eius auxilium Victor papa apostaticus cum magno exercitu ex Sicilia et Thuscia; et precipiendo mandavit omnibus prelatis Ytalie, ut ad obsidionem civitatis mediolanensis congregarentur, quod et factum est. Tunc imperator posuit cc milites in Ripalta sicha, et alios cc in sancto Evastio iuxta Tritium, ut prohiberent ne victualia de Brixia vel Placentia ad civitatem Mediolani deportarentur. Illi de Seprio et illi de Marthesana die et nocte vigilabant, ne aliquis deferret ad civitatem victualia. Tunc illa turpis bestia Victor papa apostaticus contra civitatem mediolanensem duras sententias fulminavit, ut potuit. Et dicit Crotonius, quod imperator construxit quamdam civitatem in medio inter Cumas, Novariam et Mediolanum, que dicta fuit civitas.....; unde per milites suos iussit custodiri passus ne victualia possent venire ad civitatem; et iuravit per coronam suam, quod nunquam cessaret, donec civitatem mediolanensem superaret, et in quatuor burgos divideret, et per ipsam salem seminari faceret.

#### Imperator iterum obsedit Mediolanum quarta vice.

Imperator, congregatis ad se xxxIII civitatibus Ytalie, cum theutonicorum exercitu valido anno Domini MCLXII de mense madii civitatem mediolanensem usque ad muros in circuitu obsedit; et imperator cum imperatrice in brolio inter sanctum Nazarium et ecclesiam sancti

Stephani more solito se locavit. Federicus dux de Ruthinbourgh nepos imperatoris et eius vexillifer iuxta archum triumphalem, ubi nunc est hospitale sancti Lazari, exercitum suum posuit, et archum triumphalem optime communitum impugnare cepit. Tunc exiverunt mediolanenses, et commissa est in loco iuxta archum triumphalem prima pugna, et prostrati sunt mediolanenses et fugati usque ad fossatum civitatis, idest usque ad Sevisum iuxta ecclesiam sancti Victoris ad portam romanam; et capti sunt ccc, quos imperator misit Laude in carcerem. Tunc imperator longe a civitate pernoctavit, et post paucos dies iterum ad obsidionem rediit, et quicquid occurrebat, destruxit; et in suo reditu, secunda pugna commissa fuit ad portam cumanam, et imperator abiit omnia destruens. Et iterum tertio ad obsidionem rediit, et commissa est ibi alia pugna; nunc hos nunc illos consumebat gladiis. Iterum imperator abiit et rediit, et commissa est alia pugna ad portam vercellinam. Iterum abiit et rediit, et commissa est alia pugna ad portam ticinensem. Et duravit iste novus modus eundi et redeundi, et duraverunt iste pugne sex mensibus continuis.

Imperator procuravit quod victualia civitatis comburerentur.

Imperator videns quod nihil proficeret, et novem annis, ut dicit Vincentius in Speculo, civitatem mediolanensem bellis et obsidionibus fatigasset, cogitavit cum aliquibus proditoribus qui erant in civitate, quomodo posset granum, quod erat in civitate in plures annos congregatum, destruere; et data pecunia fecit poni ignem in domo Lafranchi Canis in porta cumana, ubi erant horrea bladi communitatis congregati, observato tempore opportuno, quando flare cepit unus magnus ventus. Tunc ille ignis combussit

totam portam cumanam usque ad muros, ubi nunc est ecclesia sancte Eufemie, et totam portam romanam usque ad fossatum, sive usque ad Sevisum, et partem porte ticinensis et magnam partem porte vercelline. Et propter hanc causam combusta sunt fere omnia victualia; et imperator facto tunc concursu ad muros civitatis, fere obtinuit civitatem; sed comes Galvaneus miles fortissimus die et nocte vigilans, huc et illuc continue discurrens, civitatem et cives suo protegebat gladio.

#### Carestia mirabilis.

Fames autem hostis validus indomitos bellatores nostros, quos fere totus mundus annis novem superare non potuerat, nunc absque gladio prosternere paullatim de die in diem cepit. Dicit enim cronica Bonacursi, quod vendebatur in civitate unus sextarius bladi duobus soldis nove monete, que erat ex argento purissimo et valebant xx soldi unum florenum auri. Item in sextario salis dabantur soldos xII ipsius grosse monete. Deinde ceperunt comedere equos, postea canes et gatos; et factus est tumultus magnus in populo, quia xn consules dicebant: bonum est quod demus terram imperatori. Quo audito, populus acclamavit: moriantur consules, moriantur consules; adhuc restant filii, quos nondum comedimus; comedamus filios, postea comedamus nos ipsos, antequam terra nostra tradatur hostibus, et mulieres nostre exponantur postribulis. Melius est mori gladio quam vivere opprobrio. Tunc comes Vivianus secundus dominus civitatis et consanguineus germanus comitis Galvanei, congregato universo populo (1), ait: Ego de proprio meo

<sup>(1) •</sup> Factum fuit unum generale consilium, in quo fuit ordinatum per comitem Galvagnium et Vivianum consanguineum suum et per Sabandeum Cottam iudicem credentiae et iustitiae Mediolani, et per alios iudices

horreo sum paratus cras ponere in verzario sive in foro pur modios bladi et plus; et tota nocte fecit impleri plusquam mille saccos de sabulo sive terra, et fecit portare ante diem in verzarium, ubi fuit antiquitus forum. Item quidquid potuit inveniri in civitate de ovis, gallinis, leguminibus, totum fuit ad forum deportatum. Facto mane speculator imperatoris, qui in altissima turre archus trihumphalis residebat, aspitiens vidit innumerabilem copiam sachorum et victualium, et exclamans ad imperatorem, qui erat ibi iuxta in brolio, ait: O domine, nos decepti sumus, et tota civitas est plena cibariis. Imperator credere noluit, donec ipsemet ascendisset turrim et omnia conspexisset. Tunc ait: ego turpiter sum deceptus, et quasi desperatus iussit obsidionem amoveria civitate, et ivit Laude.

# Quod proditores procurarunt quod civitas iterum obsideatur.

Tunc proditores qui erant in civitate, cum vidissent quod imperator de obsidione recessisset, et quod victualia ad civitatem de Brixia et Placentia et de comitatu indifferenter introducerentur, pre dolore mori voluerunt (1);

dominorum comitum Galvagnii et Viviani, et per dominum Iohannem de Maladata similiter iudicem credentiae, et per Aliprandum de Cazule, et hoc est quod ordinaverunt, scilicet quod fecerunt preconizari quod omnes qui haberent pullos, ova, animalia, bladum et victualia aliqua deberent portare in merchato, et etiam de omnibus quae possent comedi, ad hoc ut custodia imperatoris posset videre omnia quae portarentur in merchato, et quod omnes homines civitatis Mediolani deberent habere bonam spem et bonam franchitatem ad defendendam civitatem suam ab illo perfido imperatore et malo. Tunc dominus Ubertus de la Cruce, qui voluit esse probus et fidelis, dixit in consilio sapientum: vivat qui vult esse ad destruendum illum imperatorem, et qui vult esse suus amicus, moriatur, etc. (Chron. Dan. de Com. Angler.).

(1) « Tunc isti traditores, qui ducebant tradimentum, fuerunt territi usque

et habito clandestino consilio, Ubertus de Pirovano archiepiscopus, et cum eo Andreas Scachabarotius, et Fulco de Landriano, et Simon de la Cruce, et Albertus de Gambaris, qui xu annis continuis insidiis et proditionibus institerant in destructionem domus comitum Anglerie, simulantes quod vellent ire Laude ad imperatorem pro pace et concordia fatienda, placuit comiti Galvaneo et populo. Qui cum pervenissent Laude, dixerunt imperatori in magna furia: quare recessistis de obsidione? Respondit imperator: quia multitudinem victuariorum vidi in foro. Tunc ait archiepiscopus: O domine, vos estis turpiter deceptus, quia illi mille sacchi, quos credidistis plenos grani, erant pleni sabulo. Iam comedebant canes et gatos. Domine, ergo acquiescite nostro consilio, et antequam victualia introducantur, obsidionem instaurate. Et dicit cronica Danielis, quod archiepiscopus promisit dari imperatori omni anno ne millia libras tertiolorum (1), si obtenta civitate et expulsis comitibus Anglerie, eum vellet facere dominum civitatis; et spopondit imperator.

Parentelle XXXI, que consenserunt proditoribus.

Nomine parentellarum de Mediolano, que fuerunt in isto tractatu cum archiepiscopo non in destructionem

ad mortem, scilicet dominus Ubertus de Pirovano archiepiscopus, Andreas Scacabarozius, Fulchus de Landriano et Henricus frater eius, Symon de la Cruce, Albertus et Galvagnius fratres de Gamberis omnes traditores. «Gullielmus de Pomo superstes huius ecclesiae hoc opus et multa alia fieri fecit;» hoc est scriptum super lavello sive monumento, ubi legitur et cantatur evangelium et epistola in ecclesia s. Ambrosii etc. » (Chron. Dan. de Comit. Angler.).

(1) a Dominus Ubertus fecit sibi promittere quod ipse (imperator) permitteret aptare suam terram, et promisit ei dare omni anno sex millia . libras tertiolorum ipsi et cuilibet alio suo imperatori pro sua regalia etc. . (Chron. Dan. de Com. Angl.).

civitatis, sed in destructionem comitum Anglerie, et quod archiepiscopus dominaretur in temporalibus et spiritualibus, sunt hec: illi de Arziago, illi de Bisozero, illi de Besozo, illi de Casate, illi de Sexa, illi de Herba, illi de Bultraffis, illi de Olivis, illi de Prealonibus, illi de Tuonibus, illi de Rovello, illi de Biassono, illi de Figino, illi de la Solla, illi de Trivillio, illi de Calvenzano, illi de Guidis, illi de Castano, illi de Patrano, illi de Canillis, illi de Cortellis, illi de Limino, illi de Cistellis, illi de Castro Seprii, illi de Crassis, illi de Fraraoldis, illi de Villa, illi de Vigono, illi de Creppa, illi de Pachemesso, illi de Molteno. Iste xxxx cognationes miserunt archiepiscopum, et Symonem de la Cruce; et Albertum de Gambaris, et Andream de Scachabaroziis, et Fulchum de Landriano supradictos Laude ad imperatorem excommunicatum, hereticorum fautorem, scismaticum dampnatum, ut ipse dominium nostre civitatis haberet. Et causa principalis fuit ista, quia, ut habetur ex Cronica comitum Anglerie, omnes supradicte parentelle erant vassalli et servi adiurati comitum Anglerie, et cupiebant servitutis iugum de collo suo excutere.

Imperator obsedit civitatem quinta vice.

His auditis, confortatus imperator tum de paupertate victualium, tum de multitudine proditorum, remisit archiepiscopum Mediolanum multis dotatum muneribus, qui cum intrasset civitatem, commendavit imperatorem de clementia, et quod libenter volebat pacem habere cum mediolanensibus. Et ecce subito imperator invasit civitatem et obsedit, fossata in circuitu fodit, stondegardas (1),

<sup>(1)</sup> Specie di fortificazione o ridotto. Si trova più volte questo vocabolo anche nel *Manip. Flor.* dell'istesso Fiamma. V. Murat. *Rev. Ital. Script.* tom. XII, col. 1001, 1006.

spaltos erexit, et tam fortiter omnes passus preclusit, quod nulle persone viventi fuit licitum nec intrare nec exire. Et facta est fames in civitate, proditores multiplicabantur, et imperator misit in civitatem xii barones et prelatos, qui iurabant per animam suam quod civitatem imperator nollet destruere (1), ymo fortificare et conservare sicut oculos capitis sui. Tunc comes Galvaneus cum populo dederunt libertatem et arbitrium componendi inter ipsos et imperatorem Ose de Ossis et Alberto filio eius et Anselmo de Orto, ut facerent pacta pacis cum imperatore, dummodo iuraret quod non destrueret civitatem, et quod ipse nunquam intraret portas civitatis. Placuerunt pacta imperatori, et extraxit civitatem de banno, et amovit obsidienem et ivit Laude.

Carocerum mittitur Laude ad imperatorem.

#### Christi anno nclxii firmata fuit pax inter imperatorem

(1) · Idem imperator stando in obsidione iuxta civitatem Mediolani, sexcenti homines de civitate Mediolani iverunt, secundum quod habuerant consilium, ad dominum imperatorem ad petendum ei gratiam et misericordiam, quod sibi placeret non destruere civitatem Mediolani; et isti sexcenti homines fuerunt centum de qualibet porta, et iverunt cum corrigiis ad collum ad dictum imperatorem, petendo sibi misericordiam. Quibus dictus imperator respondit, quod secure darent sibi terram, et promisit quod non veniret per portas civitatis; intendendo malitiose destruere civitatem et facere omne malum quod posset civitati et hominibus civitatis, et cogitavit malitiam, quamvis diceret: portas civitatis non intrabo; et tunc dictos sexcentos homines detinuit et duxit eos in civitatem, et fecit frangi murum civitatis iuxta ecclesiam s. Andree, ubi dicitur ad s. Andream ad murum ruptum, et per illum locum intravit et destruxit dictam civitatem; et de dictis sexcentis hominibus misit eos in Alamaniam, de quibus non fuerunt dicta aliqua nec bona nec mala nova, et alios trecentos fecit cathaneos et vavassores, quia fuerunt proditores civitatis Mediolani, et eis dedit multa, que non erant sua, sed erant obedientium s. romane ecclesie, et fecit destruere castrum de Rossino etc. » (Chron. Daniel, suprad.).

et Mediolanum, et tunc comes Galvaneus volens imperatoris animum placare, misit ei ad civitatem laudensem carrocerum et tubas communitatis, et omnia insignia regalia urbis, et centum milites, et centum de populo, quibus visis, gavisus fuit imperator ultra modum. Tuno misit illos c milites in obsides Papiam, et donavit carrocerum communitati papiensi, tubas sibi retinuit, et c populares domum remisit. Et turbati sunt mediolanenses ultra modum, quod carrocerum suum esset deductum Papiam, dicentes: papienses viri verbosi hoc in futuris temporibus statuent in triumphum. Et vere ita evenit. Imperator ivit Papiam, ubi fecit festum nativitatis Domini nostri Iesu Christi, et comedit coronatus, et imperatrix similiter, qui iamdudum iuraverat quod numquam coronam capiti suo imponeret, nisi prius de civitate Mediolani triumpharet.

### De introitu imperatoris et imperatricis in civitatem.

Tunc facta est pax in civitate, victualia undique confluebant, cives choreas ducebant, porte civitatis sunt reserate, et imperator nihil dicebat nec curare videbatur. Tunc proditores videntes quod comes Galvaneus dominabatur ut prius, dixerunt inter se: quid faciemus? eamus Papiam et introducamus imperatorem ad civitatem. Quod cum factum fuisset, imperator respondit: ego non possum Mediolanum venire, quia iuravi quod numquam intrabo portas civitatis. Responderunt proditores: nos scimus quid sumus facturi, quia frangemus murum civitatis, et sic poteritis intrare et vestrum sacramentum non frangere. Placuit imperatori, et sic factum est. Redeuntes proditores ad civitatem cum magna audatia et cum magnis

verbis, fregerunt murum civitatis inter ecclesiam sancti Michaelis ad murum ruptum (1), et ecclesiam sancti Andree ad murum ruptum, unde a fractione muri sic nomen acceperunt. Tunc archiepiscopus cum universo clero et comes Galvaneus cum militia et populo exiverunt per fracturam muri cum cantibus et diversis instrumentis obviam imperatori. Imperator recepit ad osculum pacis archiepiscopum et comitem Galvaneum, et cum panno aureo quem portabant x11 milites vestiti scarlato super caput imperatoris elevato, et alio panno similiter super caput imperatricis, intravit per fracturam muri in civitatem. Intravit etiam cum imperatore Victor papa apostaticus cum mirabili honore susceptus, et stetit in Mediolano cum imperatore per unum annum integrum et plus.

# Imperator Federicus Barbarubea intravit Mediolanum per murum.

Christi anno MCLXII, eminente in sede apostolica papa Alexandro, vivente Uberto de Pirovano archiepiscopo, Federicus Barbarubea imperator excommunicatus depositus, hostis ecclesie publicus intravit Mediolanum die secundo februarii in festo Purificationis. Et cum iurasset non descendere de equo, sed per murum fractum intrare et per aliam portam civitatis exire, et pervenisset ad locum qui dicitur curia ducis, ubi erat curia communitatis,

í

<sup>(1) «</sup> In loco ubi nunc est cloaca, per quam aque civitatis colantur iuxta ecclesiam s. Michaelis ad murum ruptum, finit in muro civitatis per manus populi mediolanensis et cum immenso gaudio omnium civium facta quedam magna fractura, per quam quasi per portam intravit pacifice et concorditer Federicus Barbarubea imperator, unde ille locus usque hodie dicitur ad murum ruptum » (Chron. mai.).

nobiles cives de Mediciano proditores (1) cupientes sue civitatis destructionem, ut dicit Cronica Danielis, fuit violenter de equo depositus, et in manibus omnium sub-levatus in aere, fuit super palatium communitatis delatus; cui ait archiepiscopus: O domine imperator, vos facitis

(1) La Cronaca di Daniele enumera non pochi di tali traditori: « Ubertus. Andreas et Paganus de Roello, Biaxinus et Robinus filii dicti Andree, Andighinus et Symon de Figino, Gazotus et Sponzinus fiki eius, qui tunc fuerunt facti capitanei a dicto imperatore pro dicto tradimento. Albertus de la Tolla de Trivilio, et Carnevarius eius filius, qui debebant esse obedientes dictis comitibus, et etiam de decimis et primitiis de Trivilio dabant dictis comitibus, et tradiderunt ees, et pro dicto tradimento facti fuerunt vayassores a dicto imperatore. Item Simon de Bizozero, Henricus, Iacobus et Albertus filii eius, Canigna de Arzago, Lantelmus et Gullielmus fratres de Azzago, Albertas, Iacobus et Zaninus de Prealonis (isti de Bizozero, de Arzago et de Calvenzano facti fuerunt nobiles et cives a dicto imperatore pro dicto tradimento); Monus de Paravexino, Paganus et Ubertus et Guido filii eius, Casseta de Andreis de loco de Cervenzano. Isti fuerunt papienses, scilicet illi de Lomello, illi de Zaziis, illi de s. Nazario, illi de Preda, illi de Carreto; isti fuerunt mediolanenses, scilicet illi de Balbis de Hercho, Salaschonus de curia Modoetie, et Aliprandus et Gullielmus de Camerlenghis de curia Modoetie, et Andreas frater eius, Obizinus et Mozolus fratres de Casate comites de Paruco, Guastanus de Guastano frater eius, Buscham Oculo et Gasparrus frater eius de parrochia s. Marcellini. dominus Ayroldus Butaffus et Lantermus frater eius, Albertus Comolus et Fulchus frater eius, Petrus de Petris et Olivinus frater eius, Petrus Adobatus et Tironus fratres, Franzius et Gullielminus fratres filii q. domini Mirani Tuoni, Passaginus et Adimnacius filii q. domini Galvanei in servitio sancte romane ecclesie, et stabant et possidebant in loce Busti Garuffi, et dabant decimam dicto comiti, et per dictum tradimentum dictus imperator fecit eos cataneos, scilicet Galvagnius filius Petri de Cruce, Vercellus filius q Lafranchi de Cruce, Laurentius filius q Symonis de Cruce, Albregardus filius q. Guffredi Cortelli, Plonata filius q. Milli de Sessa. Polus filius q. Visandri de Sessa, Antonius filius Raynerii de Luyno, Maffeus filius q. Zuche de Luyno, Andreas filius q. Baroni de Citelis, Buba Grassus, Guffredus Grassus, Laurentius Grassus, omnes fratres et filii Henrici Grassi, Henricus Farroldus qui stabat ad Tutam, Zambellus frater eius, omnes fratres et filii Gullielmi Feroldi, Petrazius de Villa, Maffeus filius quondam Alberti de Besutio et Obizinus frater eius, Petrus de Besutio filius q. Alberti, Zuchus de Castro Seprio et fratres filii suprascripti Galvanei de Castro Seprio. Isti fuerunt traditores, qui ordinaverunt tractatum et ordinamenta, sed fuerunt mortui et destructi in personis et here etc. .

contra pacta, quia iurastis in civitate nullam moram contrahere. Respondit imperator: ego non sum in causa, quia violenter de equo detractus sum. Tunc assumpsit imperator dominium civitatis. Tunc instituit unum ducem in civitate, et quidam theutonicus, qui dictus est Alico, factus fuit vicarius super totam Ytaliam, qui post paucos dies obiit, et sepultus in sancto Ambrosio, ubi supra fuit sculptus in cupro deaurato, insuper habens aquilam auream positam sub puplito, ubi cantatur epistola.

### Crux facta est per medium civitatis.

Crotonius dicit in Cronicis, quod imperator recordatus quod iurasset, si unquam civitatem mediolanensem intraret, quod ipsam in quatuor burgos divideret, et sale ipsam aspergeret, precepit quod per mediam civitatem fierent due latissime vie in modum crucis, et iussit vias sale aspergi, et illas quatuor partes iussit burgos appellari. Obsedit autem Mediolanum per annos vii, videlicet ab anno Domini MCLV usque ad annum MCLXII, qui fuit annus decimus imperii sui.

### De statutis factis in odium populi.

Item imperator in odium populi et in favorem nobilium statuit, quod nullus posset esse de sex, nisi esset nobilis, et quod nullus posset esse ordinarius ecclesie maioris, nisi esset nobilis (1). Item statuit aliud statutum

<sup>(1)</sup> A Item predictus imperator fecit unam constitutionem, videlicet quod aliquis de populo Mediolani non deberet nec ausus esset portare aliquem cutellum ad latus, qui haberet pontam; et si aliquis popularis inveniretur cum predictis armis, vel cum ense, vel cum cutello, pro qualibet vice solveret pro quolibet istorum, scilicet cum cutello cum punta libras x

nequissimum in odium populi, videlicet quod si nobilis interficeret popularem, solveret vii libras tertiolorum et unum denarium; si popularis interficeret nobilem, quod absque audientia suspenderetur per gulam. Hec omnia habentur in Cronica comitum Anglerie (1). His auditis, populus ad arma cucurrit cum favore comitum Anglerie et archiepiscopi, et invaserunt palatium imperatoris, et intersecerunt multos de familia imperatoris. Ex hoc turbatus imperator archiepiscopum Ubertum misit in exilium in Beneventum, ubi mortuus fuit; eius palatium et argenteriam et equos expoliari precepit; insuper omnes comites Anglerie numero LXXXV misit in exilium aliquos Fontegium, et aliquos ad sanctum Petrum de la Sala; unus solus dictus comes Vivianus, consanguineus germanus comitis Galvanei, fugit ab oculis imperatoris et ivit Bononiam, qui postea scripsit Cronicem comitum Anglerie.

tertiol. et denar. IV tert., et pro ense similiter, et etiam lancea, vel etiam pro qualibet armatura, de qua non haberet licentiam a vicario dicti dom. imperatoris. Et predictis de popule dabatur terminus trium dierum ad solvendum dictam condemnationem; et si non poterant solvere propter paupertatem, quod quilibet amitteret pro qualibet vice unum membrum, videlicet unum pedem, manum, vel unum oculum, et infra tertiam diem deberent fecisse suam defensionem sub dicta pena • (Chron. Daniel. de Com. Angler.).

(1) Un esemplare della Cronaca spesso favolosa, ma non di rado pregevole per minute particolarità, dei conti d'Angera, scritta da Daniele, è di proprietà dell'Ill. mo signor Conte Giulio Porro Lambertenghi, erudito cultore è raccoglitore di memorie e monumenti patrii, a cui io professo tante obbligazioni pe' suoi incoraggiamenti agli stadii storici, e per cortesie d'ogni ragione, ed apparteneva un tempo alla Biblioteca del monastero di s. Ambrogio in Milano, da cui passò in più mani successivamente. Da quell'esemplare, ch'io ebbi a mia disposizione dalla squisita gentilezza del predetto signor Conte, io tolsi i frammenti che posi in nota a questa Cronaca. Ad essa va unita altresì una «Cronica de antiquitatibus et fastis civitatis Mediolani et totius sui comitatus et quamplurium civitatum ». Il Codice apografo fu scritto nel 1513 da un Gabriele Cusani, copiandolo, com'ei dice, da altro Codice vetustissimo. Altra Cronica dei conti d'Angera dice il Fiamma che fu scritta da Viviano fratello di Galvagno, fuggito a Bologna.

#### De statutis factis in odium comitum Anglerie.

Imperator timens potentiam comitum Anglerie, omnes subito capi fecit, et fuerunt interfecti ex eis lani, et an missi in Alamaniam, de quibus nunquam fuit auditus nuntius bonus nec malus; et precavens in futurum, statuit quod nullus nominaret aliquem comitum Anglerie, et quicumque nominaret, lingua usque ad radicem precideretur. Item privavit eos omni nobilitate; similiter omnes cathaneos, milites, campiones per illos ullo tempore factos; item fecit dirui salam comitis Galvanei cum trono marmoreo, que leunculis marmoribus sustentabatur. Item ludum schacorum, qui ex ebore grandes erant, donavit cathaneis de Sundrio, et tabulerium cathaneis de Locarni. Item fecit dirui sepulcrum comitum Anglerie, ubi erant tumulati vii reges de corona, et alii ex comitibus multi, et precepit quod eorum ossa spargerentur.

#### De Mediolano facto ultra mare.

Et dicit Cronica Martiniana nove correctionis, quod multi nobiles de Mediolano et mercatores et populares videntes se turpiter proditos, assumptis uxoribus et filiis et universa substantia, iverunt in Ungariam volentes ibi civitatem construere, que diceretar Mediolanum, sed rex Ungarie prohibuit. Tunc, transito mari mediterraneo, perrexerunt super mare maius, ubi est magna Sclavonia, et ibi construxerunt civitatem, quam Mediolanum nominaverunt. Item alii ex nostris civibus iverunt versus Siciliam, et ibi quamdam aliam civitatem (condiderunt). Et nota quod in istis duobus civitatibus est loquela mediolanensium integra et incorrupta, et mirabilem habent amorem ad civitatem mediolanensem.

44

Imperator, habens aliis imperii negotiis intendere, voluit recedere, sed illi de Seprio et de Marthesana, pluresque alie civitates, datis magnis pecuniis, instabant apud imperatorem quod civitas destrueretur, quod imperator facere nolebat; attamen precibus et pecuniis corruptus dedit sententiam, quod omnes turres et omnia campanilia destruerentur, excepto campanili sancti Michaelis ad murum ruptum, eo quod ibi in civitatem saum habuisset ingressum. Tunc destructum fuit campanile sancti Georgii in palatio, quod erat maximum, et plura alia hedifitia. Tunc quidam civis papiensis dictus Obizo (1), propria inductus malitia, ascendit super campanile sancte Marie Maioris, cuius altitudo fuit brachiorum ccxLv, in cuius summitate erat unus baculus pastoralis et mortarium cum pistino; et studuit hic maledictus Obizo in casu campanilis etiam ecclesiam destruere. Et fecit cadere hanc turrim in ala ecclesie, que erat in latere ecclesie, et illam alam destruxit, etiam testudines medias ecclesie conquassavit; et tunc ille Obizo portavit baculum pastoralem, pistonum et mortarium, et in triumphum ecclesie papiensis inseruit. Et tamen hec omnia papienses cum usuris regosoris restituerunt in suum magnum opprobrium; et quia civitas papiensis

<sup>(1) «</sup> Predictus imperator fecit destrui civitatem Mediolani toto suo posse, et primo portam Ticini, et primus qui incepit destruere fuit Rolandus Butigeus, et unus qui dicebatur Lafrancus Porta de Papia, et unus cui dicebatur Obizo, qui fecerunt iactare et destruere campanile ecclesies. Marie Maioris; item Viola de Canevanova suus socius adiuvando de preda, Facius de s. Nazario papiensis. Et isti fuerunt traditores, qui intraverunt vigesima die mensis aprilis pro imperatore, et duxerunt eum una die Paschatis Pentecostes ad s. Iohannem de Modoetia ad coronandum eum; et isti fuerunt qui dederunt favorem et lumen omnibus aliis de malefaciendo etc. » (Chron. Comit. Angler.).

propter hoc fuit interdicta, post paucos annos restituerunt papienses xvIII m. libras illius grosse monete, que valebat quelibet libra florenum, sed quicquid sit factum de illa pecunia, incertum est; hoc certum est, quod turris non fuit rehedificata usque ad tempora Azi Vicecomitis (1).

### De civitate facti sunt quatuor burgi.

Instantibus autem sepriensibus et marthesanis, quod omnino civitas destrueretur, precepit imperator quod quilibet posset de civitate exire et in burgis habitare, et per octo dies continuos posset unusquisque exportare aurum, argentum, lectisternia, vestes, et quod nullus ausus esset inferre aliquam molestiam cuicumque persone. Et tunc currebat MCLXII die XVII martii, et die XXV martii in festo Annuntiationis beate Virginis civitas tota fait evacuata. Unde versus:

Exiit aprilis bis quatuor ante kalendas De muris urbis plebs tristis Mediolanum. Tunc fuerunt anni Domini centum quoque mille Sexaginta duos simul addens conspice, lector.

(1) « Locus sive platea, que est ante atrium hyemalis ecclesie s. Marie Maioris mediolanensis, qui vel que dicitur arengus, locus comunitatis, in quo est multitudo lapidum quadratorum vivorum, fuit repletus terra, et predicti lapides omnes fuerunt dicta terra operti et subterrati. Qui quidem lapides fuerunt de muro campanilis dicte ecclesie, quod dicebatur campanile novum, constructum ab occidentali parte ecclesie et latere aquilonari, via media inter ipsam et canonicam decumanorum, quod quidem campanile destructum fuit per Federicum imperatorem, quando destructa fuit civitas mediolanensis, et eo tempore quo fuerunt operti, estimabantur dicti lapides valere libris quadringentis, et sunt dicte ecclesie, de quibus lapidibus fuerunt facte sedes post dictam destructionem, ut in eis sederent convenientes ad arengum (Puric. in Monum. Ambros., n.º 441).

vel sic:

Mille centum datis armis sexaginta duobus Vacua fit cive, Virgo salutatur ab ave.

Ordinata autem sunt agmina civium in quatuor partes, videlicet quod porta tycinensis staret in burgo suo versus monasterium sancti Vincentii, porta romana staret in burgo suo versus sanctum Celsum, porta orientalis et porta nova simul starent versus sanctum Dionisium; porta cumana staret in burgo suo versus sanctum Simplitianum; porta vercellina staret in burgo suo versus sanctum Victorem ad corpus. Nam imperator preceperat, quod burgi civitatis non destruerentur, nec aliqua molestia eis fieret, quia in burgis ipse habitaverat fore per vir annes, nec unquam aliquis burgus fuerat rebellis nec contrarius. Et sic steterunt per unum annum integrum, et quilibet expoliabat domos proprias tegulis, lignamentis, lapidibus, ut in burgis sibi facerent habitationes; et usque ad istam diem nullus fuit expoliatus nec vulneratus.

#### Quod civitas non fuit tota destructa.

Illi autem qui fuerant proditores, steterunt in civitate, unde usque hodie plures domus illius temporis sunt adhue in pedibus, quarum una est in contrata Advocatorum, et alia est in contrata illorum de Murigiis. Voluit etiam imperator, quod turres et hedifitia monasterii maioris starent in pedibus propter reverentiam Ottonis primi, qui illud monasterium fundaverat, de cuius stirpe ipse descenderat. Voluit etiam quod omnes ecclesie starent in robore suo, et quod nulli clerico vel religioso fieret aliqua molestia, sed starent in civitate cum omni securitate.

Usque ad ista tempora nec murus fuit diruptus, nec domus fuerunt deiecte, licet populus habitaret in burgis. Imperator stabat in civitate in palatio cum magno comitatu theutonicorum, et volens reddere proditoribus pro benefitiis, fecit ccc cathaneos et valvassores, dans eis in feudum terras et possessiones comitum Anglerie (1); et ordinavit quod omnes portarent in scutis aquilas imperiales, et solverent imperatori reddecimum omnium suorum introituum. Et super hoc facte sunt investiture per manus ducis, qui regebat civitatem, et per istum modum cives de Mediolano facti sunt tributarii imperatoris. Nomina parentellarum proditorum factorum nobilium habentur supra.

Imperator instituit pedagia et instituit sex comites in comitatu.

Item statuit imperator et posuit unum magnum pedagium super omnes aquas, videlicet quod quelibet rota molendini solveret omni anno octo solidos tertiolorum et denarios quatuor, et istud pedagium fuit emptum per datiarios x millibus librarum tertiolorum; et istud fuit primum pedagium, quod umquam fuit positum in Mediolano per Federicum scismaticum, hereticum dampaatum, nec fuit talis consuetudo de pedagiis introducta inferior iactura ipsa destructione civitatis, quia ista abiit,



<sup>(1)</sup> a Imperator reversus est ad obsidionem civitatis Mediolani, et fecit istos traditores cataneos et vavassores, et eis dedit in feudo decimam de terra propria Mediolani et comitatus, et dedit dom. Uberto de Pirovano archiepiscopo Mediolani in feudum totam decimam de terra ecclesiarum Mediolani, et omnia regalia et honores ecclesiarum in presentia eorum, et similiter fecit omnibus aliis de omnibus terris Lombardie » (Chron. Daniel. de Comit. Angler.).

illa semper de malo in malum proficit. Inter alia imperator in comitatu mediolanensi instituit sex comites theutonicos genere: in Marthesana comitem Aufortem, in Burgaria comitem Arisellam, in Leuco comitem Ambradinantem, in Bazana comitem Arnum, in Parazo comitem Henricum, in Seprio comitem Nicholaum (1). Item instituit comites quantum ad actum fatiendi notarios illos de Aliate et illos de Langusco. Tunc temporis magister Guitellinus melior arcithectus mundi pre timore imperatoris in quodam sepulcro se abscondit, quem inventum imperator cum serrea ferrea scindi iussit per medium a capite deorsum. Imperator toto illo anno in Mediolano stetit in palatio, quod erat in curia ducis, et toto illo anno nobiles Seprii et Marthesane cum cumanis et laudensibus, cremonensibus, papiensibus institerunt apud imperatorem, quod murus civitatis explanaretur, et fossatum de ruinis muri adimpleretur. Imperator satis invitus iuravit ante festum ramorum voluntati ipsorum condescendere.

### Murus civitatis fuit destructus.

Christi anno MCLXIII, eminente in sede apostolica Alexandro tertio, sedente Uberto de Pirovano archiepiscopo, Federicus imperator in ecclesia sancti Ambroxii recipiebat olivas; cui ait unus ex proditoribus (3): o Domine,

(2) La Cronaca di Daniele riferisce che « primus traditor fuit filius

<sup>(1) \*</sup> Posuit unum comitem, qui dominabatur in civitate Mediolani, qui erat vicarius Mediolani, et cui vicario omnes isti sex respondebant, et qui vicarius nominabatur comes Alico, qui erat theutonicus, et obivit Mediolani et sepultus est vel fuit in ecclesia s. Ambrosii in uno lavello, quod erat vel fuerat dictorum comitum de Angleria, et illa corpora dictorum comitum seu regum extra dictum lavellum fuerunt posita, et nescitur, quid sit factum de eis; et quidam Gulielminus de Pomo transmutavit dictum lavellum et multa alia removit, et etiam sculpsit dictum comitem Alicum in eodem lavello, et super dictum lavellum cantabatur evangelium et epistola » (Chron. Dan. de Comit. Angl.).

tu curasti ante festum ramorum dare sententiam de destructione civitatis. Respondit imperator: nondum date sunt omnes olive; unde factum est proverbium, quando aliquod infortunium expectatur, quod homines dicunt: nondum date sunt omnes olive. Tunc imperator precepit, quod murus civitatis explanaretur, et assignatis circumstantibus civitatibus certis portionibus muri ad destruendum, papienses destruxerunt portam ticinensem, novarienses portam vercellinam, cumani portam cumanam, cremonenses portam orientalem, laudenses portam romanam. Attamen burgi, ubi erant cives de Mediolano per turmas divisi cum famulis, intacti remanserunt. Unde dicit Cronica Martiniana: per Federicum primum muri

Butaffli de Vigarone, Platanellus filius Steffani de Vigano, Buffus filius Vegenoni de Viganono, Mondelus filius Uberti de Crepa, Petrazius filius Uberti de Herba, Iacobinus de Paravecino, Menaduxius de Molteno filius domini Facii, Symon filius domini Albegardi de Cruce Clivate, Ubertus de Rippa, Guiscardus Iacobi Vani, et hoc fuit tempore potestatum quatuor, qui fuerunt dom. Muzius de Sorexina, dom. Azo de Mandello, dom. Iacobus de Pusterla, dom. Gratius de Invorio. Item Petrus de Duno, qui morabatur in Ascona, filius Iohannis de Duno, Gulielmus de la Rocha filius Roche de la Rocha, dom. Petrus de Rastello, dom. Grassus de Muralto filius dom. Rodulfi, dom. Iacobus filius q. dom. Gullielmini de Orello, dom. Lucinus filius dom. Iacobi de Orello, dom. Filippus filius ser Beltrami de Magoria; isti sunt de plebe Locarni. Item Rampinus Syronus fait ille, qui scripsit librum tradimenti de capitulo in capitulum, de die in diem, de anno in annum, secundum quod dom. Ubertus de Pirovano et alii traditores ordinabant, et dictus Rampinus fuit in dicto opere istius libri cum istis traditoribus per quindecim annos continuos etc. Item infrascripti septem proditores fuerunt de Cumis, qui dederunt passum dicto imperatori Federico Barbarubee, qui venit in destructionem sancte ecclesie romane, videlicet Rusca filius dom. Iohannis de Berinzona tenuit manum in isto tradimento.....dom. Galvagnius Lambertengus filius dom. Andree cum omnibus suis parentibus, dom. Mondrolus filius dom. Cabrii Lavizarii, dom. Zucha Advocatus filius dom. Princivali Advocati, dom. Iohannes de Lucino: omnes predicti dederunt passum suo posse civitatis Cumarum dicto imperatori contra voluntatem dom. episcopi de Cumis; dom. Oldradus de Sondrio, dom. Iacobus filius dom. Galvagnii de Sondrio, qui erant obedientes dictorum comitum etc. • (Chron. Daniel.).

civitatis mediolanensis altissimi funditus sunt subfossi; unde Cronica kalendaria dicit, quod imperator destruxit Mediolanum anno Domini MCLXIII, imperii sui anno VIII; et Cronica Bonacursi, quod in muro erant c turres, que omnes fuerunt destructe.

#### Fossatum civitatis fuit explanatum.

Deinde ordinavit imperator quod fossatum civitatis explanaretur; et tota Ytalia sudavit in eius explanatione, et isto anno scilicet in MCLXIII civitates Ytalia tribus vicibus redierunt turmatim cum bucinis et tubis cantantes et iubilantes ad delendam civitatem per talem modum quod nunquam posset rehedificari, nec appareret aliquod vestigium sive inditium muri civitatis.

## Quatuor burgi fuerunt in distantia trium miliariorum.

Destructo muro civitatis et explanato fossato, ordinavit imperator quod omnes cives de Mediolano exirent de civitate et de burgis, et quod nullus posset habitare iuxta civitatem per tria miliaria, nec murum super terram erigere per unum brachium. Tunc porta romana ivit Noscam (1); porta ticinensis ivit Vigentinum, et iste due

(1) Meglio Nosetam. Intorno a questo villaggio, così narra altrove il Fiamma: « Beatus Simplicianus, congregatis omnibus suis episcopis suffraganeis, de ipsorum consensu ordinavit, quod omnes episcopi singuli singulis septimanis officium facerent et missam cantarent super altare beati Ambroxii, quia non videbatur iustum super corpus beati Ambroxii missam celebrare, nisi esset episcopali dignitate infulatus. Et tunc fuit ordinatum, quod iuxta Noxetam per tria miliaria ab urbe fieret ecclesia s. Georgii cum turri altissima et palatio nobili et magno, et ibi iacebat episcopus ebdomadarius; et audita campana maioris ecclesie, in media nocte surgebat et versus Mediolanum equitabat, ut matutinum inciperet in ecclexia

Porta nova ivit Lambrate, porta cumana ivit ad Carrariam, porta vercellina ivit ad Sirum ad vepram; et factus fuit vicarius imperatoris super istos quatuor burgos quidam episcopus leodiensis nomine Berrutius; et tunc potuit vere dici, quod civitas mediolanensis fuit destructa; et fuit ista destructio xxII in numero destructionum. Et merito ista civitas debuit destrui, quia erat plena hereticis; unde in legenda sancti Galdini habetur, quod populus mediolanensis erat arianus; secundo quia a principio contra istum imperatorem habuit bellum iniustum, ut dictum est; tertio quia ista civitas omnes civitates positas inter duas aquas, scilicet Tycinum et Abduam in burgos redegerat. Ideo iusto Dei iuditio in burgos redigi ipsa similiter debuit.

### Imperator destruxit Brixiam, Placentiam et Bononiam.

Destructa civitate Mediolani, imperator destruxit muros civitatis brixiensis et fossatum explanavit, et vi millia libras veterum denariorum ab ipsis exegit, ut dicit Cronica Bonacursi. Similiter civitatis placentine muros deiecit, fossatum explanavit, et vi millia marchas argenti

s. Ambroxii, et nunquam campana cessabat pulsare, donec episcopus presens adesset; cuius consuetudiuis molesta pulsatio adhuc durat. In processu temporis, quia nimis erat grave aliquos episcopos de insulis aut de Alemania buc advenire, ipsi episcopi suam redimentes vexationem simbologizantes, aliqua benefitia emerunt et ecclexie mediolanensi donaverunt, quibus aliqui clerici sustentati onera episcoporum supportaverunt. (Chron. mai., cap. « de campana ecclesie maioris » ad ann. 391). Lo stesso attessame con lievi varianti la Cronaca Flos florum, il Puricelli (Dissertut. Nazar. cap. 55); il Ripamonti (Hist. Eccl. Med. decad. I, lib. VI), le cui testimonianze sono intieramente dal Sassi accettate (Possessio ss. corp. Gere. et Prot. mm. mediol. vindic., n.º 91).

ab eis exegit. Civitatem bononiensem evertit, totam Romandiolam optinuit, omnes civitates et castra humiliavit; attamen arcem Guarde iuxta Veronam numquam habere potuit.

Multa palatia facta sunt in comitatu Mediolani.

Imperator inssit quod in comitatu Mediolani fierent alique fortilitie, quia in Modoetia fuit factum unum palatium pulcherrimum pro imperatrice Augusta. Ad sanctum Columbanum fuit facta una civitas pro imperatore, que dicta fuit civitas imperialis. Castrum de Landriano fuit rehedificatum; iuxta Vigentinum fuit factum quoddam magnum palatium pro vicario imperatoris, qui regebat omnes quatuor burgos. Iuxta Noxetum fuit facta una maxima et fortissima turris pro gubernandis tributis imperialibus, que dicta fuit turris triumphalis. Et dicit Cronica Danielis, quod iussit ut civitas Belforth rehedificaretur, ubi comes totius Seprii resideret.

Questio inter imperatorem et regem francorum utrum Alexander esset verus papa.

Christi anno MCLXIII, eminente in apostolica sede Alexandro papa, vivente in exilio apud Beneventum Uberto de Pirovano Archiepiscopo Mediolani, Federicus imperator consilium convocavit apud Brionzonum Burgundie, et duxit secum Victorem apostaticum, et fuerunt cum eo duo reges, scilicet rex Boemie et rex Datie, quos nuper ex ducibus in reges coronaverat, et exercitus magnus valde. Ex altera parte fuit rex franchorum et rex Anglie, et discussa fuit questio de papatu, utrum Alexander esset verus papa vel Victor. Imperator stabat pro Victore, rex francorum pro Alexandro. Imperatore igitur contra regem franchorum impingente, et rege

franchorum recalcitrante, nichil aliud fuit determinatum. Imperator Mediolanum rediit et Victor apostaticus in Laude perrexit. Et dicit Cronica Bonacursi, quod ad tantam paupertatem devenit, quod vix secundum modum unius capellani haberet sufficienter ad vivendum; qui de Laude exiens ivit Lucam, ubi suis malefitiis dans terminum in miserabili paupertate vitam finivit, postquam vixerat in antipapatu annis viii et mensibus viii. Mortuus autem fuit in MCLXVI.

De modis exigendi pecunias super mediolanensibus.

Imperator in Alamaniam ivit, et pervenit cum ipso Berruzius episcopus leodiensis vicarius civitatis mediolanensis. Qui loco suo instituit vicarium Petrum de Cimino, qui omnes modos extorquendi pecuniam adinvenit. Ipse enim statuit, quod nullus piscaretur hamo vel rete; item quod nullus mitteret seu extenderet laqueum ad aves vel bestias, nisi datis pecuniis. Item statuit, quod de omni re parva vel magna empta vel vendita solverentur pedagia valde magna; item de quocumque animali nuper nato vel puero masculo darentur tributa. Nec defuit Dei maledictio de celo, quia maxime nives de celo descenderunt, que exsiccaverunt omne semen in culturis. Imperator hunc Petrum de vicaria iussit deponi, et instituit suum vicarium quemdam Federicum Petro avariorem. Tunc in tantum invaluit theutonicorum tyrampnia, quod expoliatis bobus hominum et comestis, cogerentur homines loco boum arare, uxores in oculis virorum non erubuerunt opprimere.

Imperator rediit in Ytaliam et in Laude posuit imperii sedem.

Christi anno MCLXIV papa Alexander, audito quod

imperator ivisset in Alamaniam, congregato exercitu gallicorum super naves ianuensium, deductus fuit Ianuam, inde ivit Romam et sedem apostolicam obtinuit, multas litteras consolatorias mediolanensibus desolatis et tribulatis misit, dicens quod potius volebat mori, quam cives de Mediolano derelinquere. Tunc rebellaverunt imperatori ad instantiam pape he civitates Lombardie, scilicet: Venetia, Padua, Mantua, Vicentia et tota Marchia trivixana. Quo audito, imperator per Tridentinum fatiens introitum, pervenit Veronam; et dicit Cronica Bonacursi, quod veronenses eum turpiter de territorio suo fugaverunt, et tandem pervenit Laude, ubi secundum Crotonium posuit sedem imperii, principali sede destructa, scilicet Mediolanum, et ibi convocavit concilium baronum et prelatorum, et ibi cepit conqueri de lombardis, qui ipsum videbantur velle derelinquere et Alexandro pape adherere; et narravit multa beneficia que fecerat lombardis, precipue quia ipsos de servitute mediolanensium liberaverat. Tunc lombardi responderunt, dicentes quod postquam civitas mediolanensis fuerat subiugata, quod nullum lombardum nisi torvo oculo aspexerat, nulli civitati vel persone gratiam vel privilegium concesserat, imo concessa privilegia revocaverat; insuper instituerat vicarios per totam Lombardiam, qui facerent omnia mala. Tunc ait imperator: ve ve plus dilexi meos quam me. Eodem anno imperator ad petitionem et instantiam ianuensium in civitati papiensi Barisonum iudicem Arboree coronavit in regem totius insule Sardinie, qui genuit filiam, que dicta fuit Domicella Sardinie, quam duxit in uxorem Benzius filius Federici ultimi, et factus est rex Sardinie et mortuus est sine prole. Hec Crotonius.

Christi anno MCLXV imperator de Laude exiens pervenit ad quatuor burgos civitatis Mediolani, ubi auditis queremoniis suorum vicariorum, compassus fuit eis, unde precepit quod omnes captivi relaxarentur, et instituit suum vicarium Rodulfum erchiepiscopum coloniensem. Hic Rodulfus totis viribus cepit perquirere corpora trium magorum, que cum non invenirentur in ecclesia sancti Eustorgii, eo quod iamdudum fuissent absconsa sub terra sub campanili sancti Georgii in parazo, revelante quadam vetula, reperta sunt, et in Coloniam exportata per archiepiscopum coloniensem, qui cum recederet cum istis tribus regibus, dimisit in Mediolano loco sui suum vicarium Marchval de Cubab. Unde dicit Crotonius in Cronicis, quod quidam imperator constantinopolitanus corpora trium regum elim de Perside in Constantinopolim transtulit, et quod beatus Eustorgius a quodam principe, cui militando servierat, corpora trium regum impetravit simul cum archa marmorea, quam miraculese duobus vaccis deduxit. Cum autem unus leo et unus ursus vacchas comedissent, leone et urso trahentibus, usque Mediolanum perduxit, ubi in ipsorum honorem ecclesia fabricata fuit. Deinde Rodulfus archiepiscopus archiepiscopum de Mediolano in Coloniam detulit, et in tumba marmorea honorifice collocavit, quam multis lapidibus pretiosis adornavit. Sunt statura impares, quia unus est maior, alter minor, tertius adhuc minor, in cuius capite est aliquid de capillis. Hec Crotonius in Cronicis (1).

<sup>(1) «</sup> Anno Bomini mclxv, die xxvII mensis augusti imperator Federicus Barbarubea fecit fieri custodiam unam super arcum romanum, qui respitiebat in verzario et in merchato Mediolani et per totam civitatem. Isti sunt qui dederunt totum documentum, quod peterant, dicte imperatori ad

Aliqui dixerunt quod tres viri de Mediolano cognoverunt locum, ubi erant absconsa corpora trium regum, quorum unus metu tormentorum archiepiscopo revelavit, cum digito fatiens signum; unde tam ipse quam omnes qui de ipso nati sunt, quando audiebant evangelium sancti Iohannis, quod dicitur post missam, semper cum digito fatiebant signum versus terram, in quocumque loco fuissent, et anno Domini meccai unus ex illis visus fuit tale signum facere in ecclesia sancte Tegle. Cum archiepiscopus corpora abstulisset, invenit prophetias, quod per eamdem viam illa corpora erant redditura Mediolanum; bene portam Reni, per quam portata fuerunt in Alamaniam, claudi iussit, nec in perpetuum aperiretur. Eodem anno Pisani totam riperiam ianuensium devastaverunt, civitatem Albiganensem obtinuerunt et destruxerunt.

Ubertus archiepiscopus moritur in Benevento.

Eodem anno Ubertus de Pirovano archiepiscopus in exilio mortuus est in Benevento, et dicit Cronica comitum Anglerie, quod in hora mortis penitentia ductus, quod fuisset proditor comitum Anglerie, et quod fuisset causa destructionis civitatis mediolanensis, statuit quod ipso mortuo, preciderentur sibi lingua et manus et pedes,

Inciendum fieri dictam custodiam, et totum id quod fiebat in civitate Mediclani, notificabant; scilicet Albertus et Galvagnius de Gamberis, Symon de Cruce, Andreas Scacabarocius, Fulchus et Henricus fratres de Landriano et socii dictorum, qui erant de provisione et de consilio populi Mediolani. In omnibus consiliis semper erat dictus dom. Ubertus de Pirovano archiepiscopus Mediolani, et semper primus traditor erat contra comitem Galvagnium et comitem Vivianum consanguineum eius germanum de Inglesio, et ipsi habebant plus fidutiam de archiepiscopo quam de aliis » (Chron. Daniel.) Questo racconto è da riferirsi all'epoca che precedette la carestia e la resa di Milano, avendo qui la cronaca commesso un anacronismo, difetto in cui sevente cade al pari delle altre cronache.

quod et factum fuit (1). Quedam cronice dicunt, quod mortuus est in exilio pro fide Christi, si dictis credatur. Et vacavit sedes anno uno. Isto tempore Marchualdus de Cubab vicarius imperatoris super populum de Mediolano ceteris vicariis crudelior composuit librum Tristium, in quo posuit omnes modos extorquendi pecunias, cuius offitiales super pedagia instituti fuerunt quatuor, scilicet Iordanus de Scachabaroziis, Anselmus de Orto, Aliprandus de Iudicibus et Henricus de Herbisiis. Tunc fuerunt exportata in Alamaniam corpora sanctorum Naboris et Felicis.

## Beatus Galdinus cardinalis fit archiepiscopus mediolanensis.

Christi anno MCLXVI, eminente in sede apostolica Alexandro papa, imperante Federico Barbarubea, beatus Galdinus ex nobilibus valvasoribus de la Sala, tituli sancte Sabine episcopus cardinalis, factus fuit per papam Alexandrum archiepiscopus Mediolani, et super totam Ytaliam contra Federicum Barbamrubeam legatus generalis. Et dicit cronica Leonis, quod ipse fuerat ecclesie mediolanensis archidiaconus. Eodem anno Victor apostaticus suis malefitiis dans terminum, miserabilem vitam finivit existens in Luca. Tunc illi cardinales maledicti et excommunicati, qui cum ipso erant, elegerunt unum ex suis

þ

1

Ţ.

<sup>(1)</sup> Tunc dom. Ubertus de Pirovano.... fuit derobatus, sicut fuerunt alii et ecclesie et hospitalia...... et quando hoc vidit, et vidit etiam ducere trecentos viros de melioribus populi Mediolani et viginti duos comites de lnglesia, qui erant vassalli et obedientes dicte ecclesie romane et s. Petri apostoli, qui postmodum inceperunt clamare: moriatur traditor, qui nos duxit ad talem portum, tunc dictus archiepiscopus fuit mestus et se desperavit, et dixit: ego non valeo amplius, quia feci destruere terram meam; et iudicavit se ad faciendum sibi incidere pedes et linguam, et postea vixit per menses duos et menses sex, et postea moritur » (Chron. Daniel.).

cardinalibus quemdam, qui dictus est Guido Crimoniensis sive Cremensis, quem consecratum neminaverunt papam Paschalem, qui sedit annis tribus, mensibus quatuor et diebus xxiv, qui factus antipapa statim ivit Viterbum, volens ire Romam, sed non suit ausus, quia ibi erat papa Alexander. Tunc imperator in malitiis suis induratus, ipsum Romam conduxit, et Alexandrum verum papam inde fugare voluit; sed papa, collecto exercitu contra imperatorem, fortiter dimicavit, multis vicibus pugne comisse sunt. Imperator videns se superatum, igne combussit ecclesiam beate Virginis et ecclesiam beati Petri, et sic Alexandrum papam de Roma fugavit, et Paschalem apostaticum in papali sede collocavit; et ideo iusto Dei iudicio omnes theutonici disinterie morbo percussi illa estate in Roma perierunt. Videns imperator se derelictum, in Lombardiam rediit, et in Laude pervenit. Eodem tempore scilicet in MCLXVI ianuenses invaserunt insulam Sardinie, Sicilie, quibus iudex de Kalari factus fuit tributarius, similiter et Barissonus rex Sardinie.

### Quidam cremonensis laboravit per rehedificatione Mediolani.

Imperator in omnibus suis consiliis et factis super omnes ytalicos habuit quemdam nobilem militem de Cremona, qui dictus fuit sapiens propter suam magnam sapientiam. Tunc imperator cum solis teuthonicis habuit concilium, in quo determinatum fuit secundum Crotonium in cronicis, quod omnes civitates Lombardie redigerentur in burgos, et quod muri et turres destruerentur. Ille cremonensis dictus sapiens miratus quod concilio non interfuerat, tam perscrutatus est quod cognovit imperatoris consilium; quo audito, aliquibus diebus

dissimulavit, deinde se infirmum esse finxit, et factus esset freneticus divulgari fecit. Tunc assumpsit unam canam perforatam, et discurrens per civitates Lombardie omnibus sapientibus et prelatis indicavit consilium imperatoris, et ordinavit quod uno die omnes vicarii per imperatorem positi per civitates et castra trucidarentur, et tali die omnes maiores Lombardie in Cremona ad concilium congregarentur; quod cum factum fuisset, narravit totum consilium imperatoris, et ait: quando civitas mediolanensis destructa fuit, totius Ytalie corona corruit; ex illo die imperator lombardos sicut canes reputavit; eamus ergo omnes et civitatem mediolanensem primo rehedificemus. Et ita fuit ordinatum et firmatum.

#### Mediolanenses redierunt in Mediolanum.

His cognitis, videlicet quod ordinatum fuerat, quod civitas Mediolani deberet rehedificari (1), imperator in furiam conversus misit ad Nicholaum comitem civitatis Belforth, quod congregato exercitu Sepriensium et Marthesanensium, quatuor burgos, ubi habitabat populus Mediolani, deberet igne succendere, et omnes homines gladio trucidare. Sed non fuit secundum eius malam voluntatem factum, imo homines de Mediolano, assumptis armis, vicarium imperatoris interfecerunt, et quasi leones desperati non volentes ulterius Theutonicorum iuga portare, omnes Theutonicos interfecerunt, et ad suam

Digitized by Google

<sup>(1) «</sup> MCLXVII die septimo exeunte mense aprilis, post destructionem civitatis Mediolani per Federicum Barbamrubeam, in Mediolano intraverunt Mediolanenses et ratificaverunt civitatem Mediolani; omnes autem consentientes ipsi destructioni fuerunt excomunicati per annos duodecim; et post destructionem dicte civitatis quidam dom. Galdinus factus fuit archiepiscopus Mediolani, et ipse impetravit absolutionem dicte civitatis ab ecclesia romana, et etiam factus fuit legatus » (Chron. Comit. Angler.).

civitatem redierunt anno Domini MCLXVII, die v maii, unde versus:

Bis quinquaginta duos cum septem bisque triginta, Cum mille prostratum Mediolanum gaudendo levatum.

Gothofredus de Bussero concordat, dicens quod fuit rehedificata civitas mediolanensis in McLXVII, die sexto ante kalendas madii in festo ss. Victoris et Corone. Chronica kalendaria dicit, quod fuit rehedificata in McLXVIII, in die ss. Vitalis et Valerie; Cronica Iacobi de Voragine dicit, quod fuit rehedificata in McLXXVII. De rehedificatione civitatis mediolanensis habentur hi versus:

Anni milleni septem deciesque ducenti Cum tribus exemptis currebat sub Iove Martis; Tunc lux intrantis radiabat binaque mensis, Cum fuit hoc ceptum.

Fossatum fit in circuitu burgorum.

Christi anno MCLAVII, eminente in sede apostolica Alexandro tertio, imperante Federico Barbarubea, sedente Mediolani beato Galdino archiepiscopo, cives de Mediolano die v madii, subascendente astro leonis, vaca et tauro sub aratro iunctis, ceperunt fodere fossatum circumcingens omnes burgos, ne ibi ulterius aliquis hostis habitare posset; et quia si fossatum debuisset esse rotundum, ecclesia sancti Nazarii destruebatur, ideo ibi factus fuit archus, qui postea inter portam romanam et monasterium sancti Apolinaris facto quodam angulo ad metam rotunditatis fuit fossatum reductum, cuius latitudo, sicut dicit Cronica Bonvesini, habet brachia xxx; et dicit Cronica Crotonii, quod in rehedificatione civitatis primi

factuant oremonenses, et quod fossatum cum muro exteriori lombardorum comuni auxilio instaurata sunt. Omnes sex comites positos in comitatu Mediolani per imperatorem trucidaverunt, civitatem, quam imperator fundaverat inter Mediolanum, Novariam et Cumas, funditus everterunt. Nomina autem civitatum, que fuerunt in auxilio Mediolanensium, sunt hec: Cremona, Brixia, Pergamum, Mantua, Cume, Novaria et Vercelle. Tunc cives de Mediclano dispersi per Lombardiam omnes redierunt, exceptis his qui habitaverunt Apuliam et Magnam Sclavoniam, de quibus supra dictum est. Quedam cronice dicunt, quod clerus de Mediclano fecit murum exter riorem, cuius circuitus est mali cubitorum, secundum Bonvesinum. Eodem anno Balduinus comes Flandrie et rex Ierusalem melior princeps mundi moritur anno regni sui xvII, et regnavit Aymericus frater eins pro eo, qui ipso anno Saladinum imperatorem Saracenorum obsedit in civitate Alexandrie. Tandem Saladinus imperator Saracenorum tradit civitatem Alexandriam Aymerico christiano regi Ierusalem tali pacto, quod salvus inde posset exire cum sua gente. Tunc rex Aymericus Alexandriam obtinuit, cui imperator Federicus Barbarubea et Ludovicus rex Franchorum et Henricus rex Anglie miserunt maximum succursum in galeis, que applicuerunt in Ancon anno Domini MCLXIX. Hec Crotonius.

# Emanuel imperator constantinopolitanus dedit auxilium.

Et quod fuit signum magne nobilitatis istius civitatis, hoc extitit, quod non solum omnes civitates Lombardie, excepta Papia, ad rehedificandum civitatem mediolanensem auxilium prestiterit, imo Alexander papa et

Emanuel imperator constantinopolitanus ad hoc ipsum quamplurimum laboraverunt; unde cives de Mediolano miserunt ambaxiatores in Constantinopolim, ut succurreret in expensis, qui dedit magnos thesauros et promisit dare maiores, si iterum fuisset requisitus. Quo audito, imperatrix nomine Leobisse, genere theutonica, filia ducis Baverie, quamplurimum doluit, eo quod hec credebat in confusionem et detrimentum Federici imperatoris consobrini sui; unde sicut mulier versipellis et mendax ambaxiatores de Mediolano in suo recessu secreto advocavit, et dixit: si vultis imperatori viro meo quamplurimum placere, ei in porta civitatis faciatis sculpiri imaginem in marmore tenentem crucem super crura (1), quia tale imaginis schema imperatoris constantinopolitani apropriari consuevit. Et hoc mendaciter hec Eve filia confixit, quia totum erat contrarium, quia talis imago erat quoddam opprobrium. Ambaxiatores redierunt Mediolanum, et super portam romanam imperatori imaginem, secundum quod imperatrix dictaverat, sculpiri fecerunt (9). In processu temporis iterum ambaxiatores

<sup>(1) «</sup> Anno 1172 cives de Mediolano iterum Constantinopolim ad Emanuelem imperatorem nuncios suos miserunt, narrantes quod portas civitatis et turres construxerant, addentes quod ad eius memoriam perpetuam imaginem lapideam tenentem crura in modum crucis fabricaverant. Quo audito, credens quod despective factum fuisset, turpiter eos expulit » ( Chron. mediol. detta il Valisone).

<sup>(3)</sup> Il Giulini pensa che l'immagine scelpita sulla porta romana dai Milanesi fu fatta in dispregio di Federico Barbarossa, cui essa rappresentava seduto colle gambe incrocicchiate con un orribile mostro, e non dell'imperator d'Oriente; così dicasi dell'altra obbrobriosa immagine posta sulla porta Tosa, che dee riferirsi piuttosto alla moglie del Barbarossa. La prima, che vedesi delineata dallo stesso Giulini nelle sue Memorie, vol. III, ediz. 1855, si conserva ancora incastrata nella fronte d'una casa presso il ponte di Porta Romana, e nel Museo Archeologico di Milano si ha anche l'altra, che credesi rappresentare l'imperatrice germanica, come attesta anche il nostro Flamma. Questa imagine fu scolpita nella parte posteriore

missi sunt Constantinopolim, a quibus imperatrix didicit utrum imago imperatoris facta fuisset, qui dixerunt quod sic. Tunc imperatrix intravit ad virum suum, et cum magna indignatione narravit, quod cives de Mediolano opprobriosam imaginem construxissent; quo audito, imperator ambaxiatores abiecit et eos videre nolait (1). Qui intelligentes imperatricis malitiam, super portam civitatis in eius opprobrium construxerunt alteram imaginem similem.

d'un cippo romano incorniciato, ma guasto lungo il margine a destra, sul quale leggesi la seguente iscrizione:

```
P · TVTILIVS · P · F · OVF ·
VETERANVS · SIGN ifer
AQVILIFER · LEG ionis . . .
CVRATOR . VET eranorum
ACCEPIT · AB IMPEratore
PRAEMIA · DVP licia
NATVS · EST · Aulo HIRTIO · Caio
VIBIO · PANSA · COS · DE cessit
C · FVFIO · GEMINO · L · RV bellio
                       SIBI
GEMINO · COS ·
P · ATECINGI ·
                              et
DEMINCAE
ANDOBLATONI · P · F ·
GNATAE · P · F ·
   T · F · I · .
```

(1) Altrove nell'istessa Cronaca dice il Fiamma: • cum eius uxor multiplicia impedimenta apposuisset in tantum, quod imperator pro reedificatione muri interioris promissa munera denegasset, cives de Mediolane illius imperatricis imaginem despicabilem construxerunt. • Da una indecente favola narrata da molti cronisti milanesi intorno alla statua di quell'imperatrice pretendono essi che sia derivato il nome di Tosa alla porta che anche anticamente era fra la romana e l'orientale, mentre è certo che prima del Barbarossa aveva già quella denominazione, poichè ne è memoria in una carta scritta il giorno 1º di gennaio dell'anno 1145: actum in burgo de porta tusa de civitate Mediolani. Essa era una delle minori porte della città chiamate pusterle, quantunque ritenesse il nome di porta, come la Giovia, e non fosse munita delle torri che ornavano le porte principali, e forse appunto perciò venne così chiamata.

#### De imagine posita super portam romanam.

In processn temporis imperator Federicus in mari cepit imperatorem Emanuelem supradictum, et vinctum misit in Alamaniam. Quo audito, cives de Mediolano, congregato militum exercitu, in quodam passu inter montes Montisserrati theutonicos invaserunt, et percutientes omnes interfeceruat, et liberantes imperatorem Emanuelem, ipsum Mediolanum cum mirabili gloria introduxerunt per portam romanam, qui videns suam imaginem erabait, et clamide oculos cooperuit; et postea dixit: si imaginem nobilem michi fecissetis, totam civitatem muris altissimis fieri ordinaveram. At illi se excusaverunt super eius uxorem, et ex tunc habuit excusatos. Deinde de Mediolano ivit Ianuam, et postea navigio perrexit in Constantinopolim. Cronica Pauli de la Sala dicit, quod imperator fecerat dirui imaginem quamdam, que tenebat crucem super crura, de una ecclesia que erat in Constantinopolim, eo quod ei nimis fuerat odiosa, et propter quod imperatrix hinc sumpsit suarum dolositatum exordium nocendi Mediolanensibus.

#### Nomina consulum comunitatis et consulum iustitie.

Cum autem civitas cepit rehedificari, facti sunt decem consules, quorum maior et iurisperitus dictus est Lysa de Lampugniano; aliorum novem nomina sunt hec: Anselmus de Mandello, Niger de Grassis, Madragus de Soresina, Albertus Cagatosicus, Iacobus Maynerius, Albertus de Carate, Rogerius de Concorizio, Guliermus de Osis, Abiaticus Marcellinus. Consules iustitie fuerunt numero sex, quorum nomina sunt hec: Manfredus Vicecomes, Ardicus Cassina, Tosabos Bossus, Brochus de

Iudicibus, Ugo de Marliano, Crotus de Gorgonzola. Hec ex registro de Panigairoris.

Statuta facta contra imperatoris statuta.

Hi consules fecerunt multa statuta. Primum statutum fuit, quod quicumque nominaret imperatorem Federicum, quod sibi abscinderetur lingua usque ad radicem gutturis. Item quod omnia facta per ipsum Federicum excommunicatum, scismaticum, hereticum, depositum, essent irrita et nullius ponderis, sive in fatiendo cathaneos vel concedendo feuda. Item quod de cetero nullus homo, nulla parentela posset habere vassallum nec dicere se unquam habuisse, Vicecomitum parentela dumtaxat excepta. Item quod ad communitatem Mediolani redirent omnes de Seprio et de Marthesana, de Burgaria, de Angleria, de Leuco, de insula Fulcheria, et omnes qui habitabant in vallibus, et solverent coltas et omnia gravamina sicut fatiunt cives; et quicumque reclamaverit, in ipsum seviat sine mora gladius, ignis et hostis. Item quia aliqui usurarii domi vacaverant otio inhyantes lucris, et alii fecerant multas expensas in equis, bellis et carceribus, statutum fuit quod omnes usurarii restituerent libros, et quod nullus eis solveret de aliquo debito. Item statuerunt supradicti decem consules, quod in ecclesia decumana non posset esse aliquis benefitialis, nisi de populo. Item quod ossa regum et comitum Anglerie, que dispersa erant, recolligerentur, et in tumulo suo reponerentur.

Laude novum superatur et prestat fidelitatis sacramentum.

Christi anno MCLXVIII beatus Galdinus fecit rehedificari palatium archiepiscopatus a fundamentis, et in quantum

Digitized by Google

legatus civitatem papiensem subposuit ecclesiastico interdicto, donec satisfacerent de turri ecclesie maioris, quam papienses deiecerant, quod ipsi fecerunt, ut supra dictum est. Item coegit laudenses, quod reciperent in episcopum quemdam Alexandrum prepositum Ripe alte sicce, quem papa Alexander eis dederat. Item cives de Medielano miserunt laudensibus, quod erant servi fugitivi, et quod deberent redire et obedire communitati Mediolani, cui prestiterant fidelitatis sacramentum per annos ix ante et plus. Ipsi responderunt, quod istud Laude novum numquam fuerat sub Mediolano, quod imperator construxerat a quinque annis citra. Et dicit Cronica Bonacursi, quod tunc Mediolanenses obsiderunt Laude et violenter superaverunt, et coegerunt prestare fidelitatis iuramentum, quale servi suis dominis prestare consueverunt, et super eos mirabilem servitutem induxerunt. Ex hoc manifeste concluditur, quod Laude novum non est eadem civitas omnino cum Laude veteri, et per consequens beatus Bassianus non fuit ibi episcopus, nec fuit ibi privilegium crismatis et lepre, sed omnia ista sunt in Laude veteri; unde actor istos versus composuit:

Laude carens laude te privat gloria, laude, Vetus istud Laude gaudet in gloria, laude; Crismatis et lepre Bassiani tyara petre, idest Christi Crux clavis petre ibi non in prerupa (sic) petre.

Imperator rediit in Ytaliam et despicitur ab omnibus.

Superata itaque civitate laudensi nova, cives de Mediolano castrum de Trizio, quod erat imperatoris, obsiderunt; quo audito, imperator qui erat in Alamania, secundum Crotonium, solicitavit barones et prelatos

Alamanie, ut ipsum in Ytaliam sequerentur; quibus respondentibus quod personas et equos et divitias expendissent circa obsidionem de Mediolano, imperator promisit dividere inter eos omnes civitates et castra Ligurie (1). Et sic de Alamania venit Bononiam, qui audiens quod castrum de Trizio non posset se defendere, de Bononia equitavit in tribus diebus usque Trizium, et invenit quod castrum iam erat captum, et doluit nimis. Tunc convocavit omnes barones et prelatos Ytalie, ut sibi darent auxilium pro recuperanda civitate laudensi nova, cuius verba habita sunt derisui. Videns imperator se ab omnibus derelictum, secundum Sicardum in Alamaniam in habitu privato fugit, et ibi moram pluribus annis contraxit, et predictum militem nobilissimum parentele de Villanis secum duxit captivatum iniuste.

#### Alexandria construitur.

Eodem anno secundum Iacobum de Voragine, scilicet in MCLXX, Alexandria in territorio ecclesie, quod sibi tradiderat Marchio de Boscho, ut supra dictum est, misit Mediolanensibus quod ibi construerent unam civitatem, que refrenaret marchiones Montisferrati et Salutiarum, qui contra ecclesiam semper pugnaverant. Tunc secundum Crotonium mediolanenses, congregatis amicis suis, civitatem construxerunt, quam ex nomine pape Alexandri Alexandriam nominaverunt, cum fossato alto et

<sup>(1) «</sup> Anno Domini MCLXVIII de mense martii imperator Federicus fecit suspendi Zilium de Brando obsidem Brixie apud Sausiam dolore, quia Mediolaneuses, Brixienses, Laudenses, Novarienses et Vercellenses obsidebant Biandrate, et inde abiit in Alamaniam. Eodem mense placentini, parmenses et Opizo Malaspina introduxerunt terdonenses in suam civitatem, et seprienses iuraverunt stare mandatis domini Galdini archiepiscopi et consulum Mediolani » (Chron. Daniel).

profundo. Et fuit civitas constructa quadrata in modum tabulerii, secundum quod predixerat Marchio de Bosco, ubi facti ludi ad zarrum in malum marchionum Montisferrati et aliorum marchionum circumstantium. Tunc papa Alexander illam terram ex congerie rusticorum fugitivorum conglobatam voluit esse civitatem, unde dedit eis unum episcopum. Cives de Alexandria contra episcopum imposito ei titulo proditionis episcopum interfececerunt, et cor eius comederunt in verziis, propter quod ecclesia eos episcopatu privavit. Quedam cronice dicunt, quod civitas ista dicta Alexandria fuit constructa primo in MCLXXII.

### Blandrate destruitur et in quatuor burgos dividitur.

Mediolanenses post hedificatam civitatem alexandrinam, domum redierunt; recordati quod comes de Blandrate in obsidendo Mediolanum et destruendo fuerat sollicitus, illam civitatem de Blandrate invaserunt, destruxerunt, et in quatuor burgos diviserunt, dicentes: sicut fecisti nobis, et nos faciemus tibi, unde illa civitas usque hodie iacet destructa. Item mediolanenses cives de Tretona in novam civitatem in monte collocaverunt in odium papiensium, que fuerat prius in sancto Precipiano in ripa Scrivie, ut supra dictum est, cremonenses sibi timentes de imperatore, quia mediolanenses erant amici eius facti, de novo civitati murum cinxerunt.

## Henricus filius Federici fit rex Romanorum.

Christi anno MCLXIX imperator Federicus iterum in Ytalia omnino venire proposuit, iterum civitatem mediolanensem destructurus. Unde procuravit cum electoribus Alamanie, ut Henricus filius eius primogenitus eligeretur in imperatorem; quo facto, misit ambaxiatores pro confirmatione filii sui in regem romanorum ad papam Paschalem apostaticum, quem invenerunt mortuum. Et cardinales maledicti et excommunicati elegerunt unum ex ipsis, qui dictus est Iohannis Struensis cardinalis, quem consecratum vocaverunt Calistum tertium, et sedit annis tribus, mensibus quatuor, quem papa Alexander statim excommunicavit. Hic maledictus Calistus confirmavit in regem romanorum Henricum supradictum, ut potuit, imo ipso facto ipsum Henricum excommunicatum reddidit et omni iure imperii privavit.

#### Ecclesia Sancte Marie maioris rehedificatur.

Christi anno MCLXX illi de Seprio iuraverunt fidelitatem beato Galdino archiepiscopo mediolanensi et consulbus civitatis die xx augusti. Eodem anno beatus Dominicus primus fundator ordinis fratrum predicatorum natus fuit in provintia Yspanie. Eodem tempore nobiles domine de Mediolano considerantes quod beata Virgo mulierum gloria eas in suam reduxisset civitatem, vendiderunt anulos, corrigias et cetera ornamenta, et fecerunt rehedificari ecclesiam beate Virginis, que in parte corruerat et deturpata fuerat, et ornaverunt multis muneribus; unde versus:

Muneribus datis, collectis undique turbis, Emicat aula Dei genitricis ianua celi, Principii fautor, cuius prior estat et auctor; Dignus honore quidem Lafrancus presbiter idem.

Digitized by Google

De consulibus et canevario et primis mercatoribus de Mediolano, qui transiverunt montes.

Christi anno MCLXXII, eminente in sede apostolica Alexandro tertio, imperante Federico Barbarubea, sedente beato Galdino archiepiscopo Mediolani, facti sunt xII consules in Mediolano, quorum nomina sunt hec, scilicet: Iacobus de Mayneriis, Paganus de la Turre, Rugerius Vicecomes, Clanterius de Curte, Tazus de Mandello, Adobatus Bultrafus, Manfredus de Puteobonello, Ugo de Camerario, Presbiter de Marcellinis, Leo de la Cruce, Olderandus de Canevisiis, Periprandus de Iudicibus. Consules mercatorum fuerunt: Cerredonus de Hermenulfis. Petrus de Aliate, Amizonus de Collionibus, Guiscardus de Gysulfis, Olderandus de Medicis, Paganus Bisatus, Aliprandus Murigia, Iacobus Pernisia. Et fuit factus unus canevarius, et fuit salarium omni anno cuilibet consuli libras vin tertiollorum. Eorum ofitium fuit videre passus et mensuras pannorum et pondera monetarum, si erant secundum mensuras soulptas in marmore in pischaria, et exigere iudicaturas testamentorum et banna illorum, qui blassemant Deum, et providere de stratis et pontibus, et quod mercatores possent ire securi ultramontes. Et ego audivi a quodam priore provintiali ordinis Carmelitarum, qui dictus est frater . . . . de Blava, quod primi mercatores, qui iverunt ultra montes pro emendis pannis de ultramonte et pro emenda lana subtili, fuerunt Petrus de la Blava et Iordanus de la Flamma.

## De Innocentio apostatico.

Eodem anno Calistus apostaticus maledictus moritur, et illi cardinales qui cum ipso erant excommunicati et maledicti, elegerunt quemdam Innocentium maledictum, qui sedit pluribus annis, et omnes quatuor supradicti pape maledicti facti sunt contra papam Alexandrum, et duravit scisma inter papam Alexandrum et Federicum Barbamrubeam annis xvm. Finaliter imperator doluit et sub pedibus pape se humiliavit, ut infra dicetur.

# Imperator iterum intravit Ytaliam et obsedit Alexandriam.

Christi anno MCLXXII vel MCLXXIV imperator Federicus Barbarubea de Alamania exiens iterum in Ytaliam rediit quarto kalendarum octubris, et fuerunt cum eo viii millia militum theutonicorum, qui omnibus iuravit in Alamaniam reducere vivos vel mortuos, et per Sabaudiam faciens transitum, primo invasit civitatem Suesiam, quam destruxit; deinde pervenit ad civitatem astensem, quam hostiliter debellavit. Exinde contra civitatem Alexandriam de novo constructam in odium mediolanensium obsedit (1); succurrunt mediolanenses, et dicit Crotonius, quod imperator per cuniculos subsodere cepit fortilitias civitatis, sed cives cum aqua calida, pice et resina theutonicos excoquentes multos interfecerunt. Tunc imperator ab Alexandrinis petiit corpora mortuorum et promisit recedere, quod et factum fuit. Tunc imperator venit Cestizium; ibi existente imperatore cives de Mediolano, congregato

<sup>(1) •</sup> Anno Domini 1174 mense octobris Federicus imperator quinto intravit Lumbardiam et combussit Sausiam, et postea venit ad civitatem astensem et se eidem reddiderunt, et eodem mense cepit obsidere Alexandriam et stetit circa eam usque ad martium, et tunc mediolanenses cum Trivisio, Padua, Verona, Vincentia, Brissia, Mantua, Bergamum, Parma, Regio, Mutina, Placentia, Ferraria, Novaria et Vercellis moverunt se ad succurrendum Alexandriam, et facta fuit pax cum imperatore 1175 • (Chron. Daniel.):

undique exercitu valido cum carrocero, super terras de Papia prefecti sunt, et destruxerunt Bronum et sanctum Nazarium, et usque prope Cestezium, ubi erat imperator, castra sua fixerunt in die sancto Pasce circa vesperas. Imperator de tota Ytalia non habebat secum nisi Papiam et Cumas, theutonici eum deserebant, exercitus mediolanensium semper invalescebat. Tunc convocato consilio suo, imperator misit duos ambaxiatores, videlicet Yzillinum de Romano patrem Yzillini pessimi, et Anselmum de Doaria patrem Bosii de Doaria, qui loquerentur cum mediolanensibus, et tractaverunt de concordia, quia iam satis pugnatum erat per annos xx. Et ista fuerunt pacta pacis, videlicet quod imperator non se intromitteret de factis mediolanensium, et mediolanenses solverent consuctum tributum. Tunc mediolaneuses domum redierunt et imperator ivit Papiam. Eodem anno imperator obsedit in Pedemonte civitatem nomine Troyam cum auxilio papiensium, quam cum aurora diei sive in alba diei obtinuisset, dicta est Alba; et isto modo verificatur mendatium papiensium, qui dicunt quod papienses obsiderunt Troyam.

#### Sotietas de la morte.

Christi auno MCLXXVI, eminente in Roma Alexandro tertio, sedente beato Galdino archiepiscopo Mediolani, imperante Federico Barbarubea, iterum inter imperatorem et Mediolanum bella renovari ceperunt. Tunc fuit facta in Mediolano una societas, que dicta fuit societas militum de la morte. Fuerunt novem centum milites electi in magnis destrariis, et iuraverunt in omni loco obviare imperatori in via, in campo parati cum ipso pugnare, et numquam fugere vel terga vertere. Et fuit

statutum factum, quod si aliquis fugeret, cum securi mactaretur. Item iuraverunt, quod in nullam proditionem civitatis consentirent; et dati sunt singulis singuli anuli aurei in manibus ipsorum, et recepti sunt ad stipendia communitatis, et fuit eorum capitaneus Albertus de Gluxiano, habens vexillum communitatis. Et ista fuit prima societas, que unquam facta fuit in Mediolano. Item facta fuit una alia societas ex ccc electis de populo pro custodia carroceri, et iuraverunt potius mori quam de campo fugere. Item facta fuit alia societas ex electis iuvenibus, qui insidebant super ccc currus falcatos triangulares, super equos fortissimos, et in quolibet curru fuerunt x viri, et quilibet habuit falcem pratariam, quam educebant sicut nanta agitans remos. Ex altera parte venit imperator exiens de Papia, et de tota Ytalia non fuerunt cum eo nisi Cume et Papia, et pervenit imperator ad burgum de Carate, et ibi commissum fuit prelium campestre, et superatus imperator fugit. Et iterum secundum Cronicam Leonis imperator posuit se inter Legnianum et Dairagum in MCLXXVII, die tertio ante kalendas iunii, in festo sanctorum martirum Sisinii, Alexandri et Martirii, et commissum fuit secundum bellum, et duravit a tertia usque ad nonam, et tunc de altari predictorum trium martyrum egresse sunt tres columbe, et appodiaverunt se super perticam carroceri; quibus visis, imperator in fugam conversus abiit, et remanserunt spolia multa nimis de exercitu theutonicorum. Ex tunc ista dies solemnis statuta fuit.

De legato pape, qui venit Venetias.

Isto tempore beatus Galdinus archiepiscopus Mediolani et totius Ytalie legatus, predicando in puplito ecclesie sancte Tegle moritur, et in eadem ecclesia tumulatur. Et ipso anno, scilicet in MCLXEVI, domus de Viboldono fundata fuit, que dicitur ecclesia sancti Petri de Viboldonis. Papa Alexander, audito quod mediolanenses bis in campo prostraverant imperatorem, exultavit gaudio magno, et promisit dare civitati Mediolani magnum auxilium; et audito quod beatus Galdinus legatus Ytalie obierat, statim instituit alium legatum cardinalem, quem misit in Lombardiam et pervenit Venetias.

# Imperator humiliavit se sub pedibus pape.

Imperator conscientia ductus, eo quod in ecclesia fecisset scisma per annos fere xvIII, misit ambaxiatores Venetias ad legatum pape, petens pacem facere cum ecclesia. Et steterunt isti ambaxiatores per sex menses in Venetiis, qui loqui non potuerunt legato nec responsionem ullam habere, nisi quia dicebat papam in brevi esse venturum. Qui cum venisset Venetias, noluit ambaxiatoribus in aliquo respondere, nisi imperator personaliter adveniret ad pedes pape. Tandem imperator venit Venetias, et ad pedes Alexandri pape, cum quo pugnaverat annis fere xviii, se prostravit, et coronam imperii ad pedes pape posuit, et rogavit humiliter absolvi a vinculo excommunicationis. Tunc papa fecit eum iurare plura: primo, quod faceret treguam cum civitate Mediolani per sex annos; secundum, quod deponeret Innocentium apostaticum de sede papali; tertio, quod deduceret papam de Venetiis usque Romam, et ipsum in sua sede restitueret; quarto, quod contra Saracenos faceret passagium. Hec omnia iuravit imperator facere. Tunc imperator de mandato pape super terram se extendens toto corpore, misericordiam cum lacrimis petiit; papa, posito pede super eius collo, dixit: super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis

leonem et draconem; et per istum modum a sententia excommunicationis absolvit; similiter et Augusta cum Henrico filio imperatoris adhuc pubescente, et simul papa cum imperatore Romam perrexerunt, et Innocentius apostaticus fugit, et papa Alexander sedem suam recuperavit. Et dicit Crotonius, quod facta fuit ista pax inter papam et imperatorem anno sessionis Alexandri pape xix, imperii sui anno xxiii, et supervixit papa annis tribus et imperator annis xv.

## Algisius de Pirovano sit archiepiscopus mediolanensis.

Christi anno MCLXXVI, eminente in Roma Alexandro tentio, imperante Federico Barbarubea, Algisius de Pirovano factus fuit archiepiscopus mediolanensis. Tunc enim mortus beato Galdino (1), clerus fuit divisus in duas partes, quia aliqui elegerant archipresbiterum et aliqui archidiaconem; et cum non possent concordare, omnes unanimiter convenerant in istum Algisium de Pirovano, qui tune erat cymiliarcha, qui sedit annis viii et mensibus ix, quo fere nunquam aliquis alius fuit ecclesie Mediolani utilior. Isto tempore secundum Gothofredum de Bussero, de mense septembris pluit x vicibus tam fortiter, quod credi non posset, et crevit lacus maior in altum xviii brachia, et cohoperuit omnes terras circumstantes. Fluvius Ticinus operuit terram, et sequenti anno, scilicet in mcxxvii, fuit inceptum navigium de Gazano.

<sup>(1) «</sup> MCLXXVI mense aprilis obiit beatus Galdinus archiepiscopus Mediolani. Eodem anno facta fuit ecclesia de Vicoboldono, et eodem anno mense iunii discumiitus fuit imperator Federicus ad Legnanum a mediolanenabus » (Chron. Daniel.).

Cum autem papa Alexander simul cum imperatore Romam advenisset, congregans concilium prelatorum Christi anno MCLXXVII in kalendis augusti, imperatori Federico imperii coronam cum pede ipsum coronando restituit, et ipsum esse christianissimum promulgavit, et crucis karactere ipsum insignivit. Et dicit Crotonius, quod in ipso concilio episcopum papiensem crucis et pallii dignitate privavit, eo quod imperatori scismatico et regibus rebellantibus ecclesie de novo et ab antiquo semper adhesit. Inter imperatorem Federicum et Emanuelem imperatorem constantinopolitanum et Guillermum regem Sicilie pacem et concordiam fecit; patrimonium beati Petri din per scismaticos conculcatum recuperavit. Deinde papa Alexander per mare in Franchiam rediit, ubi in Turonis aliud concilium celebravit, postea versus Romam rediit, et cum applicuisset ad portum de Mesana, ubi eum rex Guillermus tamquam dominum suum, a quo regnum Sicilie tenebat in feudum, honorifice suscepit; et post pauca papa Alexander moritur anno Domini MCLXXVIII.

## Imperator Federicus intravit Mediolanum.

Federicus imperator recepta corona in Roma, ut dictum est, dum iret in Alamaniam, per civitatem mediolanensem de beneplacito mediolanensium transivit, ubi honorifice receptus iterum treguam reformavit, et de cetero fuit maior amicus mediolanensium, et plura privilegia concessit, quam unquam aliquis alius imperator fecisset, sicut infra dicetur. Et cum transivisset in Alamaniam, per v annos ibi moram contraxit, et pro passagio faciendo totis viribus se preparavit.

# Henricus confirmatur in regem romanorum per papam verum.

Christi anno MCLXXVIII, sedente Mediolani Algisio archiepiscopo, imperante Federico Barbarubea, Lutius huius nominis tertius factus papa sedit annis quatuor et mensibus tribus. Iste cum Federico imperatore optime stetit, unde misit nuntios in Alamaniam, ut electores iterum eligerent Henricum primogenitum Federici, quem electum ipse Lutius papa in regem Romanorum confirmavit, quod mirabiliter imperatori gratum fuit. Iste, ut fertur, fuit maximus pecuniarum congregator, et mortuus est Ferrarie tumulatus in ecclesia maiori, ubi sunt sculpti isti versus:

Lutius est Pisis rex et tyrampnus aquarum, A quo discordat Lutius iste parum.

Isto tempore Petrus comestor ystorias scolasticas composuit, beatus Thomas archiepiscopus canturiacensis martirio coronatus fuit, abbas Ioacim floruit.

# Differentia inter portas et pusterlas civitatis mediolanensis.

Christi anno MCLXXIX, durante tregua inter imperatorem et Mediolanum (1), porte civitatis cum pusterlis complete sunt; ubi est sciendum, quod porte civitatis principales sunt sex et pusterle sunt XII, et est ista differentia inter portas et pusterlas, quia quelibet porta habet duas

<sup>(1) «</sup> Anno Domini MCLXXIX floruit B. Galdinus archiep scopus Mediolani et Romanae Sedis legatus, et dictus dominus Ubertus «archiepiscopus iam acerba morte voluntarie perhemptus est» (*Chron. Phil. de Castro Seprio*). S. Galdino morì nel 1176, come ben scrisse il Fiamma.

turres ex dentris et sinistris ex vivis saxis sive marmoreis, incompletas tamen; sed pusterla est sub una turri, excepta illa sancti Ambroxii, que habet duas turres. Item est alia differentia: quia quelibet porta habet duas portas marmoreas, excepta porta tycinensi, et pusterla habet tantum unam portam, excepta illa sancti Ambroxii, que habet duas. Item est alia differentia, quia quelibet porta habet in broleto novo portam sibi correspondentem in nomine et situ, sed pusterle non habent. Item quelibet porta habet duas pasterlas a dextris et sinistris, exceptis portis cumana et nova. Item est alia differentia, quia alique pusterle dicuntur porte, ut Zobia et Tonsa, sed porte nunquam dicuntur pusterle. Item quelibet porta habet vexillum proprium, sed pusterle non. Eodem anno Ticinellus fuit inceptus, scilicet in ucixxix, anno tertio Algisii archiepiscopi mediolanensis.

## De pusterlis per respectum ad portas.

De situ pusterlarum per respectum ad portas et de distantiis ipsarum est sciendum, quia porta romana habet versus oriens portam tonsam pro pusterla in distantia brachiorum mccxlviii, versus occidens habet pusterlam sancte Eusemie in distantia brachiorum pusterlam. Porta orientalis habet versus aquilonem unam pusterlam, que dicitur mons fortis vel multum fortis, in distantia brachiorum cccxlv, et versus austrum participat medietatem pusterle nove. Distat autem porta orientalis a pusterla nova brachia ccii. Porta nova inter alias portas non habet burgum; item ipsa sola non habet pusterlam integram, imo habet versus oriens medietatem pusterle nove, et distat porta nova a pusterla nova brachia porta sustrum participat medietatem pusterle sancti

Digitized by Google

Marchi; et distat porta nova a pusterla sancti Marchi brachia MII. Porta cumana habet unam pusterlam versus occidens, que dicitur pusterla Aziarum, in distantia brachiorum ccavii; ex altera parte versus austrum participat medietatem pusterle sancti Marchi. Et distat porta cumana a pusterla sancti Marchi brachia coxevus. Porta vercellina habet versus austrum pusterlam Zobiam in distantia brachiorum occcctvii, et versus aquilonem habet pusterlam sancti Ambroxii in distantia brachiorum ccc, non computato beveratore, qui habet in latitudine brachia xL. Porta ticinensis habet versus occidens pusterlam fabricam in distantia brachiorum collxx; ex altera parte versus aquilonem habet clusam in distantia brachiorum cccviii. Et est sciendum, quod hic non computantur latitudines portarum nec pusterlarum. Est autem in universo istius muri interiori, quem erexit Azo Vicecomes, latitudo brachiorum.....; numerus turrium, que sunt in circuitu muri, computatis turribus portarum et pusterlarum, est..... Numerus merlorum in circuitu muri est..., altitudo muri est.....(1).

# De fluviis transeuntibus per civitatem Mediolani.

Insuper studuerunt cives nostri hanc civitatem ex vivis fontibus irrigare. Per portam orientalem ingreditur fluvius dictus Sevisus, et circuit per portam orientalem et per pusterlam montis fortis et per portam tonsam et per portam romanam, et per clusam egreditur. Item per portam cumanam per cuniculos ingrediturur duo fontes, quos introduxit Azo Vicecomes, et egrediuntur per clusam. Per pusterlam Aziarum ingreditur fluvius Nironus,

<sup>(1)</sup> Le lacune qui segnate sono nel Codice.

quem introduxit Nero imperator, et per clusam egreditur. Per pusterlam fabricam ingreditur fluvius Orona, et per clusam egreditur. Hec quatuor flumina ordinata sunt pro molendinis. De fossato civitatis exit fluvius extra portam tonsam et dicitur navirium, eo quod inde debuerunt ire naves usque Venetias, sed caruit effectu. Extra civitatem ex parte orientis fluunt duo magna flumina, scilicet Abdua et Lamber; ex parte occidentis fluunt duo alia, scilicet Ticinus et Ticinellus, nec inveniretur inter christianos civitas melius dotata fontibus, fluminibus et fluviis. Quere de istis in Cronica fratris Bonvesini; et in molexaxi mediolanenses rehedificaverunt Cremam.

#### De pace Constantie.

Christi anno MCLXXXIII, sedente Mediolani Algisio archiepiscopo, imperante Federico Barbarubea, Gregorius huius nominis viii, factus papa, sedit mense uno, diebus xxvII. Hic zelans pro recuperatione terre sancte literas per totum mundum misit, et vadens Pisas inter ianuenses et pisanos pacem fecit, et Pisis obiit ipso anno. Isto tempore imperator Federicus Barbarubea apud Constantiam civitatem Alamanie concilium convocavit baronum et prelatorum, et missi sunt ad concilium octo ambaxiatores de Mediolano, quorum nomina sunt hec: Guido de Landriano, Pinamons de Vicomercato, Adobatus Bultrafus, Gulliermus de Burris, Guerzius de Hostiolo, Ardericus de Bonate, Rogerius Marcellinus, Lotherius de Medicis. Et isti ambaxiatores instituerunt suum procuratorem regem Henricum, filium ipsius Federici imperatoris, qui procuravit totis viribus facere pacem inter patrem suum et Mediolanum. Pacta pacis fuerunt ista ex parte mediolanensium: primo, quod perpetuo recognoscerent se esse subjectos imperio, et quod imperator est

verus dominus totius imperii; secundo, quod omni anno solverent imperatori tributa consueta; tertio, quod numquam denegarent imperatori introitum in civitatem aut coronam; quarto, quod imperator offerret quatuor, et cives de Mediolano tenerentur accipere unum ex illis in suum potestatem et rectorem. Tum imperator iuravit, stantibus supradictis quatuor pactis, quod ipse numquam inferret dampnum civitati Mediolani; secundo, quod si aliqua civitas vel princeps lederet civitatem mediolanensem, quod ipse acciperet arma contra hostes; tertio, quod omnes nobiles et omnes terras circumstantes civitati Mediolani supponeret. Quarto quod omnia privilegia et omnes gratias, quas scirent homines de Mediolano, totum adimpleret. Ista pacta ex utraque parte fuerunt firmata, et dicitur ista pax pax Constantie usque in hodiernum diem.

# Confirmatio pacis inter imperatorem et Mediolanum apud Regium.

Christi anno MCLXXXIV Henricus rex Romanorum intravit Ytaliam, et pervenit Mediolanum anno etatis sue XIX, quem mediolanenses cum mirabili honore receperunt, eo quod ipsorum fuerat advocatus in facto pacis de Constantia. Deinde venit imperator, quem mediolanenses tamquam patrem susceperunt. Postea ivit Regium, et tunc ad ipsum missi sunt decem ambaxiatores de Mediolano, quorum nomina sunt hec: Pinamons de Vicomercato, Heriprandus de Iudicibus, Adobatus Bultrafus, Ugo de Camerario, Rogerius Vicecomes, Arnaldus de Mariola, Villielmus de Osa, Ardericus de Bonate, Otto Cenderarius, Alberius Bonvesinus; et isti decem legati iuraverunt ex parte communitatis de Mediolano et consulum et credentie, quod ipsi iuvarent imperatorem Federicum et illustrem filium

eiua Henricum romanarum regem ad recuperandum omnia iura imperii in Lombardia, Romandiola et Marchia, et spetialiter terram comitisse Mateldis. Item quod omni anno in kalendis martii solverent imperatori ccc libras imperialium; et promiserunt quod communitas et consules et credentia iurabunt, et omnes cives a xvii annis supra et a lxx infra, quod iurabunt iurare imperium, et dabunt consilium bona fide. Et dicit crenica laudensis, quod anno Domini mclxxxv de mense madii imperator Federicus in odium cremonensium ordinavit, quod rehedificaretur castrum de Crema, quod iacuerat destructum annis xxi.

### Donationes imperatoris facte communitati Mediolani.

Tunc Rodulfus camerarius imperatoris in persona ipsius imperatoris iuravit et in persona Henrici filii sui, quod imperator adiuvaret civitatem mediolanensem totis viribus contra omnes civitates Lombardie, Marchie et Romandiole, et tune donavit communitati Mediolani omnia regalia, que habet imperator in archiepiscopatu Mediolani, sive in comitatibus Seprii et Marthesane et Burgarie, Leuci, Statione, vel etiam aliis locis ultra Abduam, que mediolanenses donaverant cremonensibus. Sed in registro illorum de Panigairoris habetur, quod imperator excepit in huius concessionibus paraticum, que debet prestari Henrico filio suo in coronatione Mediolani et Modoetie, excipiendo etiam emnia benefitia antiqua concessis acclesiis vel cui cumque alteri persone, et quod faceret rehedificari Cremam ad terminum, quem consules Mediolani constituerint consilio credentie sue. Data tertio idus februarii anno regni ipsius xxxIII, anno imperii eius xxxI. Et hec comia imperator aurea bulla communivit, que

habentur in archiviis sancti Eustorgii. Est autem comitatus Seprii a lacu maiori, sicut pergit flumen Ticini usque ad Padrinianum, inde usque ad Cerrum de Parabiago usque Caronum, inde usque ad flumen Sevisi, inde usque ad flumen Tresse, et sicut Tressa refluit in lacu maiori.

Alia donatio facta communitati Mediolani per imperatorem Federicum Barbamrubeam.

Christi anno McLXXXVI imperator Federicus concessit communitati Mediolani potestati et consulibus ex mera imperiali liberalitate Rivoltam, Casirate, Agyrianellum, Pandinum, Mixanum, Verate, Calvenzanum, Arziagum, Paradignum, Turnium, Comazanum, Gardellam, Diveram, Ronchadellam, Pradam, Vidolegnum, Pagazanum, Caravagium, Pontezo, Bregnanum, et omnia alia loca posita inter Abduam et Lolium, et tenerentur communitati Mediolani in fodris, coltis et munitionibus, aliisque rationibus et oneribus; et hec omnia habentur bullata auro in sancto Eustorgio.

De imaginibus ecclesie maioris.

Christi anno MCLEXXVI, eminente in Roma Clemente tertio, imperante Federico Barbarubea, Obertus ex valvassoribus de Crivellis factus archiepiscopus sedit annis duobus. Hic fuit archidiaconus ecclesie maioris, postea episcopus vercellonsis, postea archiepiscopus mediolanensis,
deinde fuit papa et dietus est Urbanus III. Hic factus
archiepiscopus statim fecit in marmoribus sculpiri imagines omnium apostolorum, qui sunt in circuita cheri;
et ecclesiam ornavit diversis marmoreis leonibus et crifonibus. Eodem tempore floruit Petrus de Bussero archipresbiter cardinalium ecclesis maioris, et construxit de

suo patrimonio in ordinaria unum palatium super portam, que dicitur ad compitum, et voluit quod duo cardinales ibi habitarent, qui prius habitabant dispersi per ecclesias, et pro maiori parte habitabant Noxeam in ecclesia sancti Georgii. Isto tempore corvi in rostro portabant ignem et comburebant domos; grandines ovis grossiores de celo descenderunt.

### Origo Roberti Guiscardi regis Sicilie.

Eodem anno, secundum Gothofredum de Bussero, Henricus rex romanorum duxit uxorem Constantiam reginam Sicilie, de qua natus fuit Federicus imperator, diotus Federicus ultimus, et quia est radix turbationis inter papam et imperium, et multe historie sibi ipsis contradicunt, ideo ad evidentiam omnium dicendorum hic de origine ipsius regine Constantie aliquid est declarandum, secundum dicta Crotonii. Anno Domini DCCCLXXX tempore Karuli grossi imperatoris, gens Normanorum sub rege Roberto pagano totam Galliam et Alamaniam gravi bello presserunt. Hos Karelus grossus imperator sibi pacificavit et ad Christi fidem convertit, et terram ultra Sequanam tradidit, que usque hodie Normandia dicitur, et noluit imperator quod rex Robertus diceretur rex sed dux. Mortuo duce Roberto, successit ei Gulliermus filius eius, qui genuit Ricardum. Hic genuit duos filios scilicet Ricardum qui fuit dux loco patris, et Robertum Guiscardi qui fuit sine ducatu et sine terra. Item genuit filiam nemine Margaritam, quam tradidit in uxorem Subagdinonti principi Antiochie et regi Epirotarum, que genuit Tancredum, qui fuit dux tarentinus. Hic Tancredus duxit in uxorem Sibillam pulcriorem mulierem mundi, et fuit rex Sicilie, de qua genuit duos filios et tres filias. Primus

dictus est Rogerius, qui fuit rex Sicilie cum patre, et statim mortuus est; alter filius dictus est Gulliermus, qui fuit rex Sicilie cum patre, et supervixit patri aliquo tempore. Hic genuit Gulliermum iuniorem, quem Henricus imperator castrari fecit et oculis privari, quem in exilium misit in Alamaniam cum tribus eius sororibus, scilicet Constantia, Alberia et Magdania, de quibus infra dicetur in locis suis.

#### Urbanus papa de Crivellis.

Christi anno supradicto, scilicet in MCLXXXVI, Obertus de Crivellis archiepiscopus mediolanensis factus est papa et dictus est Urbanus tertius, et sedit anno uno et mensibus decem, et toto tempore, quo vixit, archiepiscopatum mediolanensem in se retinuit. Hic fundavit monasterium de Brinate. Cum autem esset Ferrarie, audita perditione terre sancte, pre dolore mortuus est, et sepultus fuit honorifice in ecclesia maiori Ferrarie anno domini MCLXXXVIII.

#### Potestas mediolanensis est comes.

Christi anno supradicto, eminente in Roma Urbano III, imperante Federico Barbarubea, imperator concessit communitati mediolanensi, quod sublato dominio consulum, civitas mediolanensium posset regi per potestatem, qui ipso facto erat comes auctoritate imperiali, et insuper quod sublato Vicecomitis officio, ipse potestas faceret iuditium sanguinis.

De primo potestate electo per mediolanenses.

Christi anno supradicto factus fuit potestas Ubertus Vicecomes de Placentia, et rexit per unum annum; et nota quod in Placentia ab antiquo fuerunt due partes, una guelfa, cuius caput fuerunt capitanei de Triziis, et isti parti adheserunt illi de Fontana, Vicecomites, Vicedomini et Fulgosi; ex popularibus Pallestrelli, Scoti, Salgynbey, et populares alii partis gybilline caput ab antiquo fuerunt illi de Andito sive de Lando; et isti parti adheserunt Angossoli, Mangasolli, Passacaldarii, illi de Pecorariis, illi de la Porta.

Henricus imperator fecit nuptias in sancto Ambrosio.

Christi anno supradicto, scilicet in MCLXXXVI, eminente in Roma Urbano papa de Crivellis, existente potestate Uberto Vicecomite supradicto, in presentia Federici imperatoris tunc morantis Mediolani, Henricus quintus Remanorum rex, anno etatis sue xxi secundum Gothofredum Viterbiensem, anno regni sui xvii duxit in uxorem Constantiam etatis annorum fere L, a pueritia sua monacham, et fecit nuptias in monasterio sancti Ambroxii in kalendis februarii vel die xxvi ianuarii, et inter alia detulit cL somarios honeratos pannis aureis et siricis et hermelinis, et ambo scilicet sponsus et sponsa fuerunt coronati in sancto Ambroxio et in Modoetia. Et post paucos menses ista regina Constantia peperit Antichristum, scilicet Federicum ultimum. Istis nuptiis interfuerunt omnes barones, marchiones, comites, archiepiscopi, episcopi fere totius Ytalie, exceptis cremonensibus, eo quod imperator loca ultra Abduam, que donaverunt mediolanenses communitati cremonensi, communitati Mediolani restituerat. Ex hoc turbatus imperator contra cremonenses equitans versus Cremonam Sunzinum consumpsit incendus, castrum Maynfredi funditus evertit, civitatem invasit; sed ad preces Sicardi episcopi cremonensis pacem fecit, et Mediolanum rediit. Hec Sicardus episcopus.

Isto tempore cum Henricus fuisset coronatus in Roma, et fidelitatis sacramentum ecclesie prestitisset more suorum predecessorum, non attendens quod regnum Sicilie est ecclesie, sed considerans quod uxor sua Constantia erat illius regui heres, misit ad Tancredum filium Tancredi regis Epirotarum, qui fuerat Roberti Guiscardi ex sorore nepos, qui mortuo rege Guliermo invaserat regnum, et Tancredum filium suum secum regnare faciebat, ut supra dictum est, quod ipse deponeret coronam regni quam iniuste usurpaverat, et imperatrici Constantie heredi regni restitueret. Quo audito, Tancredus rex moleste tulit et imperatori respondit, quod eius uxor fuerat monacha usque ed annum etatis sue n, et quod non potuit virum accipere, nec secundum naturam concipere; ideo iure hereditario ratione sue matris ad ipsum pertinebat regnum. Tunc imperator ipso mense quo fuerat coronatus, intravit regnum Sicilie, et civitatem Neapolim tribus mensibus obsedit, ubi infirmatus cum toto suo exercitu abiit et Romam rediit. Tuschulanum romanis donavit, quod ipsi destruxerant; et tunc imperator cum axore Mediolanum rediit.

Mediolanenses destruunt terras comitis Sabaudie.

Tunc mediolanenses, recordati quod comites Sabaudie multa fecerant civitati Mediolani in servitium Federici Barberubee, congregantes exercitum cum carrocero pervenerunt Taurinam, ubi, transito Pade, iverunt per Ripolas, et Villianam cum castro destruxerunt. Et recordati de parabula turte marchionis Murelli, cives de Mediolano intraverunt vallem de Tarri, et tria castra ipsius marchionis destruxerunt, scilicet Carbonariam, Dezelladam et

Fastigium. Tunc ait marchio Murellus: ista turta habuit malam salzam.

#### Millo de Cardano archiepiscopus Mediolani.

Christi anno MCLXXXVIII, eminente in Roma Celestino tertio, imperantibus Federico Barbarubea et Henrico quinto filio eius, factus est archiepiscopus Mediolani Millo de Cardano, et sedit annis vii et mensibus viii. Hic erat natione mediolanensis, episcopus taurinensis et archipresbiter ecclesie maioris (1).

#### Consularia insurgit.

Christi anno supradicto, scilicet in MCLXXXXIII, iterum in civitate Mediolani creati sunt consules ad annum unum.

#### Consules iterum funt in Mediolano.

Christi anno MCXC, eminente in Roma Celestino tertio, sedente Mediolani Millo archiepiscopo, imperantibus Federico Barbarubea ultra mare et Henrico filio eius citra mare, in civitate Mediolani iterum creati sunt consules per annum. Tunc temporis civitas ianuensis cepit regi per potestates.

#### Potestates creantur.

#### Christi anno MCXCI, stantibus supradictis concurrentiis,

(1) • Anno Domini maxxix in kalendis aprilis Milus de Carcano archiepfscopus Mediolani edificavit ecclesiam S. Trinitatis de capite laci iuxta Vasium, cuius primo fuit prior Arnoldus de Calabria cum monacis quatuor • (Chron. Philippi de Castro Seprio). in civitate Mediolani, sublato dominio consulum, factus fuit potestas Emanuel de Concesa brixiensis, et rexit per dimidium annum, et per alios sex menses iterum creati sunt consules. Ubi est sciendum, quod in civitate brixiensi ab antiquo fuerunt due partes.

### Imperator Federicus submergitur ultra mare.

Eodem anno, scilicet in MCXCI, imperator Federicus Barbarubea, qui omnes terras ultra mare subiugaverat, quem ensis superare non potuit, parva unda submersit. Nam cum inter Antiochiam et Nicenam Bithinie, in quodam parvo flumine dicto Raphayn contra estus immanitatem in meridie se lavaret, unda volvens in circum ipsum involvit et absorbuit; et corpus eius balsamo et aromatibus conditum in Tyro honorifice sepelitur anno imperii xxxvIII. Tunc de consilio archiepiscoporum Ravenne et Pisani et Baronum Federicus dux Suevie factus est loco patris princeps christianorum.

#### Cremonenses submerguntur in Lolio.

Christi anno supradicto, scilicet in mcxci, eminente in Roma Celestino tertio, sedente Mediolani Millo archiepiscopo, Emanuele de Concesa existente potestate, Henricus quintus, audita morte patris sui, super Ytaliam dimisit vicarium suum generalem quemdam, qui dictus est Trusardus. Ipse in Alamaniam perrexit cum Constantia Augusta, et procuravit cum electoribus, ut eligerent in imperatorem Federicum ultimum filium suum etatis annorum trium vel quatuor. Isto tempore Henricus imperator donavit castrum de Crema communitati cremonensium, quo audito, mediolanenses contristati sunt, ut dicit

Sycardus episcopus. Tuno cremonenses cum carrocero suo, adiunctis sibi parmensibus et pergamensibus, equitaverunt super Cremam, quam sibi debere dicebant iure imperii. Tunc accidit cremonensibus infortunium quod dicitur malmorth, quia mediolanenses equitaverunt in servitium cremensium, et commissa pugna, cremonenses terga verterunt, et impellentibus cos mediolanensibus, interfecti sunt ultra decem millia, qui super terram iacuerunt, et in Lolio submersi sunt plusquam quinque millia. Tunc captivati sunt in Mediolano ex cremonensibus et aliis complicibus plusquam quinque millia, et carrocerum cremonensium est advectum Mediolanum, et equi multi et alii currus in maximo numero. Et dicit chronica Gothofredi de Bussero, quod hoc fuit inter duo festa, scilicet Iohannis Baptiste et Petri et Pauli die xxvii iunii, et plusquam me pergamensium incarcerati fuerunt. Et sic iam habemus unum carrecerum de Cremona, quod bene fuit associatum per alia novem carrochia, ut infra patebit. Imperator, his auditis, compassus miserie cremonensium de Alamania, scripsit litteras communitati de Mediolano in servitium cremonensium, rogans quod incarcerati de Cremona relaxarentur, quod et factum fuit.

# Carrochium de Cremona capitur.

Christi anno acces, stantibus supradictis concurrentiis, factus fuit potestas Mediolani Bonapax Faba de Brixia. Isto tempore cives de Mediolano cum carrocero equitaverant, transita Abdua, super terras pergamensium et Romanum destraxerunt, Curtem novam explanaverunt, totum territorium igne ferroque destruxerunt. Ipsis autem existentibus in exercitu, cremonenses, facto novo carrocero, adiunctis sibi parmensibus, papiensibus, cumanis,

landensibus, intraverunt Laude vetus, et ceperunt rehedificare et fecerunt fossatum maximum in circuitu; quo comperto, cives de Mediolano facta pergamensium et cedes pretermittentes ad Laude vetus conciti convolaverunt, et commissis diversis preliis, cives de Mediolano semper victores foveas Laude veteris explanaverunt violenter, et intrantes terram die ultimo madii hostes superaverunt, c. milites de Cremona incarceraverunt, plusquam ccc in fluvio submersi sunt; xliv milites de Laude et cc pedites incarcerati sunt. Tunc carrocerum de Cremona secunda vice capitur, et cum immenso gaudio Mediolanum fuit deductum. Et sic habemus in universo duo carrochia de Cremona in duobus annis. Insuper cives de Mediolano destruxerunt Canenagum, et Zovenigum combusserunt et totaliter consumpserunt.

#### Pax inter Mediolanum et Cremonam.

Trussardus imperatoris vicarius, compassus miseriis cremonensium, convocatis prelatis et baronibus, quoddam concilium de mandato imperatoris coegit. Huic concilio noluit interesse Murellus marchio Malaspina, qui problema deturta confixerat, nec etiam illi de Parma. Et promulgavit predictus Trussardus quamdam pacem universalem per totam Ytaliam, et precepit quod cives de Cremona, de Laude et aliis civitatibus, qui erant incarcerati in Mediolano, relaxarentur, quod et factum est. Tunc temporis, secundum Cronicam Iacobi de Voragine, quidam Tancredus cum matre sua Margarita regnum Sicilie occupabat.

Henricus imperator coronatur in regem Sicilie.

Christi anno MCXCIII, sedente Mediolani Millo archiepiscopo, imperante Henrico V, Innocentius huius nominis tertius factus papa, in festo Cathedre suit coronatus; sedit annis xviii et mensibus v. Hic suit vir per omnia gloriosus, decretales compilavit, libros abbatis Iohacim et Almaricum hereticum condempnavit (1). Isto tempore imperator Henricus cum Constantia Augusta et cum Federico ultimo parvulo in imperatorem electo de Alamania exiens pervenit Mediolanum, deinde ivit Ianuam et navigio pervenit Romam, ubi per Innocentium papam suit in regem Sicilie coronatus, solvens tributum antiquum illius regni, scilicet libras mille Syngumbaldorum omni anno in recognitionem dominii, quod tenet ab ecclesia.

#### Henricus tyrampnizat contra ecclesiam.

Henricus imperator secundum Crotonium cum exercitu in Apulliam rediit factus imperator et rex Sicilie, ratione dotis uxoris totum regnum Sicilie obtinuit; Salernum destruxit, regem Siculorum Tancredum cum filio suo Guliermo iuniore cepit, quos oculis privari et castrari fecit, ne umquam ex eis soboles nasceretur. Tres filias regis Tancredi et matrem eius Margaritam omnes simul in carcerem in Alamaniam misit, omnes hostes suos durissime punivit, et quod peius fuit, archiepiscopos, episcopos per plateas interfici iussit, contra ecclesiam durissimam tyrampnidem exercuit. Ex hoc papa Innocentius anno sedis sue secundo, imperii Henrici octavo, ipsum excommunicavit et omnes eius fautores.

<sup>(1)</sup> a Maxim fuit factus exercitus fossati de Laude tempore dom. Bonepacis Fabe de Brissia potestatis Mediolani, et tunc cremonenses, laudenses et papienses capti fuerunt, et eodem anno factus fuit exercitus de Insula Brembana, et tunc existentibus mediolanensibus in illo exercitu, papienses et laudenses expugnaverunt castrum de Cocozo, et ibi magnum damnum sustinuerunt, et eodem anno factus fuit exercitus de Cumis per portam romanam et portam ticinensem, et tunc factus fuit Starnus de Arebio (Chron. Daniel.).

Christi anno MCXCVI, eminente in Roma Innocentio tertio, sedente Mediolani Millo archiepiscopo, imperante Henrico V, in civitate Mediolani, dempto dominio potestatum, iterum creati sunt consules per annum. Eodem tempore Henricus imperator contra ecclesiam se erexit, tributum papale denegavit et multa mala fecit, et in Lombardiam rediit, spoliatis universis thesauris regni Sicilie.

Lignum vere crucis portatur Ianuam.

Christi anno MCXCV, supradictis stantibus concurrentiis, iterum creati sunt consules (1). Isto tempore Saladinus saracenorum imperator misit imperatori constantinopolitano de ligno vere crucis, et dicit cronica Iacobi de Voragine, quod ad civitatem ianuensem delatum est, et quod est mirabile audire, ille qui portabat lignum, ipsum deferebat super undas maris siccis pedibus. Isto tempore imperator concessit privilegia multa cuidam comiti de Venerosis, et in fide dicebat sic: data quarto kalendas iulii, anno regni nostri xxvi, imperii autem anno quinto, regni Sicilie anno primo.

Federicus ultimus coronatur in regem Sicilie.

Christi anno MCXCVI, eminente in Roma Innocentio tertio, imperante Henrico V, Ubertus de Terziago archipresbiter de Modoetia factus archiepiscopus sedit mensibus novem (3). Isto tempore facti sunt iterum consules,

<sup>(1) «</sup> Ipso anno fuit factus scrutineus de Albara cum cremonensibus » (Chron. Daniel.).

<sup>(2) «</sup> Ipso anno facta fuit pax de Comis per Gottecinum Mainerium et Iohannem Ruscam et Conradum iudicem, et milites quinquecentum Mediolani iverunt in servitio Vercellensium ad Casale s. Evasii » (Chron. Dan.).

quorum nomina sunt hec: Robacomes de Mandello et Guido Botazius; consules iustitie fuerunt Baldizonus Stampa, Gottecinus Maynerius, Laurentius Corbus, Petrus de Allate et Otto de Castiniago. Isto anno Henricus imperator in Siciliam rediit, ubi Federicum Rugerium filium suum parvulum in regem Sicilie coronavit anno etatis sue viii. Eodem anno Federicus dux Suevie, frater istius imperatoris ultra mare constitutus, obsidebat Ptolomaydem, ubi et mortuus est. Isto tempore in terra Brige dum sacerdos celebraret, hostia consecrata visibiliter conversa est in carnem, et vinum in vivum sanguinem. In Niverso civitate Gallie mortuus resurrexit, et futura predicebat; in festo Iohannis Baptiste in Gallia ros dulcior melle de celo descendit. De mense iulii in comitatu atrabatensi de celo descenderunt lapides tam magni, quod omnes silvas et domos destruxerunt (1).

Carrochium cremonensium capitur tertia vice.

Christi anno MCXCVII, eminente in Roma Innocentio tertio, imperante Henrico V, Philippus de Prandebonis sive de Lampugnano, factus archiepiscopus Mediolani, sedit annis x. Isto anno iterum creati sunt consules ad annum; nomina consulum sunt hec: Paganus de la Turre et Ugo de Camerario. Consul negotiatorum sive mercatorum dictus est Ubertus Dyanus. Isto tempore determinata fuit una magna questio inter mediolanenses et

(1) « Anno Domini MCXCVI facta est ultima consularia Mediolani, et die XI martii obiit magister Petrus de Vavassoribus de Bussero canonicus Modoetie et diaconus domini pape, deinde cardinalis, qui fuit legatus in Ungaria, de quo scriptum est:

Magister Petrus fisicus optimus atque legista Nec non divina que sunt in pectore mista.

Hoc opus fleri fecit in ecclesia s. Iohannis Baptiste in Modoetia » (Chron. Phil. de Castro Seprio).

cumanos; videlicet quod ad comune Mediolani pertinerent plebes de Mandello, de valle Gyri, de Mercuriolo cum Danenga et cum curte Lavene, cum omnibus locis a Ingra usque Seprium, et Monsorphanus cum villa, et ad civitatem cumanam pertinerent plebs de Ogyate, in qua est Olzate, et plebs de Fino, sicut habetur ex libro illorum de Panigayroris. Eodem tempore cremonenses in odium cremensium construxerunt castrum Leonis; quo audito, cives de Mediolano illuc equitaverunt, et commissa pugna fugati sunt cremonenses, et carrocerum ipsorum iam captum tertia vice fuit, et in triumphum deductum fuit Mediolanum. O Cremona, o Cremona, quid fecisti? infra sex annos tria carrochia perdidisti. Expecta, expecta, et iam tota civitas mediolanensis implebitur de tuis carrochiis. Gothofredus de Bussero dicit, quod isto anno facta fuit credentia sancti Ambroxii, et quod fuit rupta de Vercellis et Salugia.

### Otto dux Saxonie fit imperator.

Christi anno MCXCVIII, eminente in Roma Innocentio tertio, sedente Mediolani Philippo de Prandebonis, imperator Henricus apud Panozinium moritur excommunicatus et maledictus, cui successit in regno Sicilie Federicus ultimus filius primogenitus factus annorum novem. Mortuus est autem Henricus imperator anno imperii sui octavo, anno Innocentii pape secundo, et vacavit imperium annis xi. Tunc electores imperii congregati elegerunt in discordia duos imperatores: alii elegerunt Ottonem ducem Saxonie, alii elegerunt Philippum ducem Suevie, filium Federici Barberubee, fratrem Henrici imperatoris supradicti. Tunc pape Innocentio primo presentata fuit electio Philippi, quam papa reprobavit et

propter vite demeritum et propter peccata patris sui et Henrici fratris sui, qui graves persecutiones contra ecclesiam exercuerunt. Sed Philippus regnum Alamanie usurpavit, propter quod papa eum excommunicavit. Huius uxor fuit filia imperatoris Emanuelis constantinopolitani. Pendente questione inter istos duos imperatores, Philippus fuit occisus per ducem Ollende, consentientibus ducibus Lantegravio Turingie et alio duce Baverie. Papa autem Innocentius statim facta electione, et reprobato Philippo duce Suevie, mandavit quod Otto dux Saxonie in regem Alamanie coronaretur in Aquisgrani, quem confirmavit in regem romanorum.

# Origo ordinis predicatorum et minorum.

Isto tempore cives de Mediolano cum carrocero castrametati sunt super terras pergamensium, et per xv dies omnia castra et terras destruxerunt, et castrum de Gysalba explanaverunt. Eodem tempore Durdus Marcellinus erat potestas ianuensis, qui omnes turres de Ianua detrunchari precepit ad mensuram LXXX pedum. Isto tempore beatus Dominicus ordinem fratrum predicatorum incepit, et post viii annos beatus Franciscus incepit ordinem fratrum minorum, de quibus duobus ordinibus celi mundique luminaribus per quatuor millia annorum ante fuerat prophetatum.

# Divisio magna in civitate Mediolani.

Christi anno MCXCIX, eminente in Roma Innocentio tertio, sedente Mediolani Philippo de Prandebonis archiepiscopo, pendente controversia duorum regum, scilicet Philippi et Ottonis supradictorum, ille qui erat vicecomes communitatis, ad quem spectabat iuditium sanguinis, ex commissione populi elegit consules ad annum, qui regerent civitatem. Et causa quare talis commissio devoluta fuit ad vicecomitem, talis fuit, quia vacante imperio, cum civitas mediolanensis ex nulla parte de hoste sibi timeret et delitiis vacaret, civitas mediolanensis in quatuor voluntates divisa fuit; et ad intellectum omnium sequentium et omnium dicendorum ego aliquid de istis partialitatibus declarabo.

# Quid sit pars nobilium in Mediolano, et de divisione partis nobilium.

Prima et nobilior pars civitatis fuit pars valvasorum et cathaneorum, vel capitaneorum et vassallorum, sive vallisinorum, et isti fecerunt suum caput et dominum archiepiscopum Philippum de Prandebonis de Lampugniano, dicentes quod ab antiquo fuerant ius archiepiscopi dominium civitatis in temporalibus et spiritualibus. Nomina istius partis nobilium fuerunt ista: illi de Sorexina (1), illi de Vicecomitibus (2), illi de Turre, illi de li Curti, illi de Annono, illi de Carchano, illi de Serazonis, illi de Petra Sancta, illi de Bustis, illi de Lampugniano, illi de Mandello, illi de Burris, illi de Cazolis, illi de Grassis, illi de Mayneriis, illi de Bernarigio, illi de

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Il Corio aggiunge anche i Bescapè.

<sup>(2) «</sup> Dicit cronica de Barzanore, quod comunitas parentele Vicecomitum hoe privilegium contulit, quod acies exercitus Mediolani numquam castra figerent, nisi vexillum Vicecomitum in arbore erectum conspicerent. Quidam dicunt quod portabant sextarium, propter ius quod in sextario comunitatis habuerunt, sed postea viperam obtinuit Otto Vicecomes de capite cuiusdam regis Saracenorum, quem singulari duello super portas civitatis Ierusalem superavit. In processu temporis Ugo Vicecomes ius territorii vendidit comunitati mediolanensi » (Chron. mai.).

Scachabaroziis, illi de Puteobonello, illi de Pusterla, illi de Opreno, illi de Pirovano, illi de Terziago, illi de Grassellis, illi de Balbis, illi de Castiliono, illi de Vellate, illi de Bossis, illi de Bebulco, illi de Landriano, illi de Castello, illi de Arziago, illi de Birago, illi de Crivellis, illi de Glusiano, illi de Besuzo, illi de Samerate et plures alie parentele.

In processu temporis ista pars nobilium in duas partes divisa est, quia illi de la Turre, illi de Sorexina, illi de Crivellis, illi de Pirovano facti sunt una pars per se, et post istos ibat populus, et fuit pars fortis valde. Ex altera parte fuerunt Vicecomites, illi de Birago, illi de Carcano pro reliquis parentelis nobilium.

### Turriani ex nobilibus fiunt pars populi.

Post aliquos annos primo pars nobilium divisa iterum fuit, quia Turriani, spretis et contemptis amicis suis, videlicet de Soresina, de Crivellis, de Pirovano, adheserunt populo, et alie tres parentele redierunt ad partem nobilium antiquam. Et tunc fuerunt due partes in Mediolano: ex una parte fuerunt cathanei et valvassores, ex alia parte fuerunt Turriani cum populo et illi de Mota, quorum nomina sunt hec: illi de Aliate, illi de Marcellinis, illi de Prealonibus, illi de Gambariis, illi de Modoetia, illi de la Cruce, illi de Carabis, illi de Porenzonibus, illi de Cuticis, illi de Secundis, illi de Medicis, illi de Meda, illi de Malcozatis, illi de Corpello, illi de Manderiis, illi de Hermenulfis, illi de Superaquam, illi de Surigoniis, illi de Alberiis, illi de Summa, illi de Fraxianis, illi de Tigosis, illi de Urso, illi de Lurago, illi de Mirabilibus, illi de sancto Ambroxio, illi de Villa, illi de Mazallis, illi de Scanzis et artistarum congeries.

Isti fuerunt de parte illorum de la Turre, sed ista pars similiter divisa fuit, quia Turriani remanserunt cum sola congerie artificum, et illi de Mota fecerunt sibi caput Raynerium Cottam. Ex tunc Turriani remanserunt cum artificum congerie, que dicta fuit Credentia sancti Ambroxii.

#### Divisio inter populum et credentiam.

In processu temporis isti artifices divisi sunt in duas partes, quia illi qui vivunt de emptionibus et venditionibus absque opere manuali, dicti sunt populus, ut mercatores et homines medio modo se habentes inter divitias et paupertates. Illi autem qui vivunt de opere manuum suarum, dicti sunt credentia (1), eo quod credendo multa dampna sustinuerint a nobilibus, et isti tales sunt becharii, farinarii, calcifices, sutores et huius similes homines. Et isti duo, scilicet populus et credentia, fere semper fuerunt simul sub rectoribus Turrianis, licet aliquando inveniatur, quod populus fuit sub Marcellinis et credentia sub Turrianis. Et nota quod iste quatuor partialitates, scilicet nobilium, mote, populi et credentie duraverunt usque ad tempora Azi Vicecomitis; tunc enim monarchia fuit adeo fortis, quod alie partialitates videantur faisse

(1) Il Fiamma dice, che dalla divisione nata in Roma fra il popolo e la nobiltà « traxit originem credentia populi mediolanensis. Nam cum artiste propter sua opera fierent creditores nobilium, et pro solutione reciperent verbera et obprobrium, et globati in una magna congerie omnes artiste elegerunt unum ex nobilioribus et potentioribus sibi in tribunum. Et fuit corum iudex et protector contra nobiles, et cogebat solvi creditoribus, unde credentia nomen accepit. Ex hoc pars nobilium magnam iacturam sustinebat, quia credentia semper elegebat potentiorem. Et talis fuit Lanzo de Curte et Magnus Martinus de la Turre, qui de parte nobilium recesserunt facti tribuni, et parti nobilium sunt adversati, cum essent naturaliter de parte nobilium » (Chron. mai.).

Digitized by Google

consopite. Item nota quod populus cum credentia semper prevaluit contra partem cathaneorum et valvassorum, cuius signum est quod ab extrinseco semper quesierunt auxilium a Gulliermo marchione Lanza, ab Uberto Pellavisino, a Gulliermo marchione Montisferrati, ab Yzillino, a rege Yspanie. Sed tempore Ottonis Vicecomitis archiepiscopi Mediolani pars nobilium prevalere incepit. Item nota quod pars nobilium semper fuit gibilina pro imperatore, pars populi semper fuit guelfa, idest pro ecclesia.

#### De turri credentie.

Ex hoc manifeste colligitur quod quam cito cepit vacare imperium, et civitas habere cepit pacem, quod tam cito civitas fuit divisa in diversas voluntates, et prelia civilia inchoata fuerunt, et tantum crevit, quod in una civitate fuerunt duo populi distincti et contrarii, ut si una pars exibat ad pugnam, alia pars stabat in domo, expectans suorum civium ruinas audire cum gaudio. Item pars nobilium stabat in palatio magno communitatis, et pars populi, empta ab illis de Botaziis quadam turri, que dicitur turris credentie, ibi sub spetialibus consulibus et sub spetiali tribuno sua exercerent iudicia. Item pars populi sive credentie utebatur vexillo balzano albo et rubeo, spreto vexillo principali communitatis. Item ecclesia maior stabat clausa populo, et multa talia fiebant, que indicabant civitatem mediolanensem potius esse duas civitates quam unam.

Mediolanenses ceperunt terras cremonensium super Abduam.

Christi anno MCXCIX, eminente in Roma Innocentio tertio, sedente Mediolani Philippo archiepiscopo, imperii questione pendente inter Ottonem et Philippum supradictos, sublato dominio consulum, iterum introductum fuit regimen potestatum, et factus fuit potestas Iohannes Ruscha de Cumis per annum (1). Isto anno die x11 octobris cremonenses venerunt ad Castrum novum, quod est in faucibus Abdue; ex altera parte venerunt mediolanenses, volentes illius castri dominium habere, et oppugnaverunt castrum a mane usque ad vesperas, sed cremonenses se fortiter defenderunt et castrum gubernaverunt. Tunc mediolanenses inde recedentes ceperunt Cornu et turrim de Domigono.

# Mediolanenses destruxerunt terras de Papia et de Pergamo.

Christi anno MCC, stantibus supradictis concurrentiis, Gozius Gambara de Brixia factus est potestas Mediolani per annum. Isto tempore cives de Mediolano ceperunt turrim de Besate et centum cives de Papia captos abduxerunt, et de mense iulii intraverunt territorium de Pergamo, et destruxerunt Collonum et Risum, et ulterius procedentes Sonzinum in territorio cremonensium invaserunt, et per circuitum totum igne ferroque destruxerunt; et de mense septembris territorium de Papia aggressi sunt et funditus everterunt, xxv castra de Lomellina et Mortariam obtinuerunt. Hic nota ferocitatem civium de Mediolano et magnam potentiam, quia in una estate

<sup>(1) «</sup> Anno Domini MCXCVIII fuit decima consularia Mediolani, et facta fuit credentia s. Ambrosii, et rupta de Vercellis et de Salugia, et facta fuit pax de Laude.... et porta romana et porta cumana iverunt ad Brigam, et eodem anno porta romana et porta ticinensis et porta orientalis iverunt ad castrum novum de Bucha de Abdua cum magno exercitu et cum placentinis, et alie tres porte fecerunt scrutinium de Rizolo cum papiensibus, et fuerunt capti pergamenses ad Gilinum Orisii » (Chron. Dan.).

expugnaverunt terras cremonensium et terras pergamensium et terras papiensium (1).

Isto anno, sicut dicit Cronica laudensis, pro obsidione burgi mediolanenses pacem fecerunt cum laudensibus; et in pactis fuit quod laudenses dimitterent communitati mediolanensi Melegnianum citra Lambrum, Calvenzanum, Cervum ultra Lambrum, Vigizollum, Agnate et Gavazium.

### Civitas Mediolani dividitur in tres partes.

Christi anno Mcci, eminente in Roma Innocentio tertio, sedente Mediolani Philippo archiepiscopo, durante discordia inter duos supradictos imperatores Ottonem et Philippum, in civitate Mediolani concitatis animositatibus et partialitatibus, de quibus supra dictum est, tam turpiter civitas fuit divisa in tres partes, quod quelibet pars sibi faceret suum potestatem, quorum neuter fuit alteri subditas, sed quilibet se appellavit potestatem in solidum. Potestas nobilium dictus fuit Albertus de Mandello, qui habitabat in palatio communitatis, et regebat per se; alter potestas pro parte illorum de Mota dictus est Raynerius Cotta, qui habitavit in alio palatio et regebat per se; tertius potestas pro populo et oredentia dictus est Durdus Marcellinus, et regebat per se in domo credentie. Tunc pars nobilium sive cathaneorum et valvasorum fecit ex electis iuvenibus unam societatem, que dicta est societas galliardorum in odium populi et credentie, et contra Durdum de Marcellinis eorum tribunum. Eodem anno, scilicet die xxx aprilis, Iacobus pugil fortissimus mortuus est.

<sup>(1) «</sup> Porta ticinensis, porta vercellina, porta cumana, porta nova et afie tres porte tunc fecerunt scrutineum de Rosate cum papiensibus » ( Chron. Daniel.).

# Navigium incipitur et Viglevanum superatur et carrochium papiensium perditur.

Isto anno de comuni consilio trium potestatum inceptum fuit pons super Tycinum iuxta Vigievenum die v ante kalendas augusti, et die vi iulii castrum de Vigieveno captum fuit, et MCC cives de Papia meliores capti fuerunt, qui impedire volebant ne fieret pons super Tycinum. Videntes papienses se esse fere omnes aut mortuos, aut captos, et quia cives de Mediolano volebant invadere civitatem, et ad antiquam burgi servitutem deducere, venerunt cum corrigiis ad collum Mediolanum, et super palatium communitatis in manibus Philippi de Lampugnano sive de Prandebonis archiepiscopi mediolanensis iuraverunt fidelitatem, qualem servi prestare consueverunt dominis suis, et quod perpetuo essent obedientes et fideles communitati Mediolani. Tunc tradiderunt se et civitatem in manibus Mediolanensium, et de hoc facto sunt publica instrumenta. Et narrabat frater Leopardus natione papiensis ordinis fratrum predicatorum, quod pater suus fuerat ex illis qui iuraverunt predictam fidelitatem, et quod coacti fuerunt propriis manibus deiicere murum civitatis usque ad medium versus civitatem mediolanensem (1). Tunc temporis carrochium papiensium deductum fuit Mediolanum; similiter et idolum Regosoris, quod Karolus Magnus illuc detulit, ad civitatem mediolanensem delatum fuisset, nisi Philippus archiepiscopus obstitisset.

<sup>(1) «</sup> Tunc inceptus fuit pons de Viglevano et facta fuit societas de Galiardis.... et ipso anno fuit pax Papiensium et Mediolanensium..... et iverunt porta romana et porta ticinensis in servitio Novariensium » (Chron. Daniel.).

#### Exclamatio contra Papiam.

O Papia parum pia, quid garris contra Mediolanum dominum tuum? recordare quod modo sunt anni transacti fere xL, quod tu fuisti burgus civitatis mediolanensis et recipiebas potestatem datum per sortem, sicut facere consueverunt alii burgi, et iurasti communitati mediolanensi fidelitatem perpetuam; sed quando advenit Federicus Barbarubea, quasi servus fugitivus fidelitatem non servasti, imo contra Mediolanum dominum peccatum lese maiestatis commisisti. Et nunc venerunt super caput tuum peccata tua, et iterum iurare fidelitatem et murum tuum propriis manibus deiicere coacta es. Ecce perdidisti carochium tuum; expecta quod cito exportabimus Regosorium, et postea exportabimus beatum Augustinum, et ponemus eum apud beatum Ambroxium patrem suum; et tunc incipies substinere ultimum opprobrium. O Papia garrula! admiror valde quod nescis stulta silere.

# Papienses equitant post mediolanenses ad ipsorum preceptum.

Christi anno MCCII, eminente in Roma Innocentio tertio, sedente Mediolani Philippo archiepiscopo, duobus imperatoribus scilicet Ottone et Philippo in discordia constitutis, sublatis tribus potestatibus discordantibus, commissum fuit Anselmo de Terziago quod provideret secundum suam discretionem de regimine potestatis, qui elegit duos consules, qui regerent per annum. Tunc cives de Mediolano, citatis papiensibus servis suis ut arma caperent, equitaverunt super territorium pergamensium, omnia destruentes, omnia consummantes. Isto anno lignum vere crucis, quod dicitur crux sancte Elene, quia ipsa habuit

crucem aureis laminis et argenteis et lapidibus pretiosis ornatam filio suo imperatori Constantino donaverat, mittebatur Venetias, sed casu ad manus ianuensium devenit, et reposita fuit in conventu fratrum predicatorum de Ianua.

Sotietas galiardorum creatur contra credentiam.

Christi anno MCCIII, eminente in Roma Innocentio tertio, sedente Mediolani Philippo archiepiscopo, duobus imperatoribus de imperio altercantibus, factus fuit potestas Sacchus de Sacchis de Laude (1). In civitate Mediolani magna discordia et periculosum schisma exortum est, quia illi de credentia cum populo cogitaverunt ponere discordiam et zelotipiam in parte cathaneorum et valvassorum, et elegerunt ex nobilioribus partis nobilium tres potestates, scilicet Tazum de Mandello, Dominicum de Burris, Manfredum de Osa (9), et ad arma clamitantes potestatem de civitate eiecerunt, et istas tres potestates in civitate rectores instituerunt, et ex hoc pars nobilium fuit debilitata nimis, quia isti tres potestates, derelicta parte nobilium, adheserunt parti populi et credentie. Tunc societas galiardorum cum tota parte nobilium timentes ne populi potentia nimis excresceret, elegerunt in odium populi et contra suos tres potestates alios tres, scilicet Gulliermum de Pusterla, Danisium Crivellum et Oldevrandinum de Campizio; et erant regimina distincta et discordantia, ut sicut civitas videretur esse duas civitates.

<sup>(1) «</sup> Qui dimisit mediolanenses sine regimine » (Chron. Daniel.).

<sup>(2) «</sup> Et Oldradum de Canevexiis. Eodem anno inceptum fuit palatium novum de broleto veteri; et anno acciv Gulielmus de Pusterla fuit potestas Mediolani, et Olderadus Canevexius et galiardi exiverunt de civitate Medielani pro suprascripta discordia • (Ibid.)

# Cives de Mediolano pugnant inter se in campo sine armis.

Christi anno MCCV, eminente in Roma Innocentio tertio, sedente Mediolani Philippo archiepiscopo, duobus electis imperatoribus scilicet Ottone et Philippo de imperio altercantibus, civitas mediolanensis in duas civitates et duos populos divisa, facta fuit questio quod introitus communitatis communiter dividerentur in hos duos populos, et crescentibus verbis venerunt ad arma, et continue fiebant pugne in civitate. Tunc fuit ordinatum, quod uterque populus sine armis extra civitatem in campis se inveniret, et suas probitates ostenderent; quo facto societas galliardorum nobilibus parentelis confecta, cum aliis nobilibus ex una parte, et ex alia parte populus cum credentia in campo communi convenerunt, et pugnatum est sine omni armatura ad alapas, ad capillos, ad brachia a mane usque ad vesperas, et innumerabiles vulnerati sunt aut super oculos, aut super dentes, multi confracti sunt in spatulis et lateribus, et facto vespere domum redierunt. Fuerunt in civitate viri boni, qui dolebant de tam enormi destractione civitatis, et inventa fuit concordia, quod supradicti sex potestates cassarentur, et quod committeretur Lanterme de Landriano, viro prudenti, quod provideret de regimine. Qui elegit duos consules comunes et pacificata fuit civitas. Et nota quod isti fuerunt ultimi consules, quia de cetero semper civitas regi cepit per potestates. وأواله وأراء المرار

Legatus intravit Mediolanum, et Philippus usurpator imperii moritur.

Christi anno Mccvi, stantibus supradictis concurrentiis, sublato totaliter regimine consulum, factus fuit potestas

Ubertus Vicecomes de Placentia. Isto tempore pro sedanda turbatione civitatis mediolanensis papa instituit quemdam patriarcham aquilegensem suum legatum generalem per totam Ytaliam. Qui veniens Mediolanum invenit nuper esse defunctum Philippum de Lampugniano archiepiscopum mediolanensem, cui fuit subrogatus Ubertua de Pirovano, ut infra dicetur. Hic legatus ad petitionem regis Francorum de consensu pape misit in Alamania. ut Philippus dux Suevie Federici Barberubee filius imperii usurpator et excommunicatus veniret Mediolanum ad ipsum, volens eum coronare in Mediolano, spreto Ottone Saxonum duce rege Alamanie silio acclesie. Quo audito, Philippus pre nimio gaudio exultans convocavit principes, ut cum ipso intrarent Ytaliam. Qui celebrata mirabili curia cum lecto post meridiem decumberet, Lantegravius comes palatii ipsum gladio iugulavit.

1

3

£.

ď

3

### Otto vocatur ad imperium.

Christi anno McCVII, eminente in Roma Innocentio tertio, vacante imperio et sede Mediolani, congregati ordinarii ecclesie maioris, elegerunt in archiepiscopum Ubertum de Pirovano, qui sedit annis quatuor et mensibus tribus. Ex hoc habetur expresse, quod illi de Pirovano habuerunt tres archiepiscopos, scilicet Ubertum de Pirovano, cuius tempore civitas fuit destructa, et Algisium et hunc Ubertum, nec est aliqua parentela in Mediolano, que tot habuerit archiepiscopos. Isto tempore, mortuo Philippo imperatore supradicto, convenerunt in unum archiepiscopus coloniensis et rex Anglie, et Ricardus comes Flandrie, omnes avunculi Ottonis ducis Saxonie, qui ante per x annos in Aquisgrani fuerat coronatus in regem Alamanie, quod intraret Ytaliam et imperium acciperet.

### Mediolanenses miserunt pro Ottone imperatore.

Christi anno supradicto, scilicet in mccvii, eminente in Roma Innocentio tertio, sedente Mediolani Uberto secundo de Pirovano, factus fuit potestas Vicecomes de Vicecomitibus de Placentia. Eodem anno Otto quartus iterum in imperatorem fuit electus, cum iam regnasset annis x. Quo audito, cives de Mediolano, quod omnes Ottones de Saxonia civitatem mediolanensem summe dilexerunt et amplificaverunt, nominis et generis omine letati miserunt legatos in Alamaniam ut intraret Ytaliam, promittentes quod ipsum vellent coronare, et rogantes quod paci civitates dissollate deberet providere.

#### Otto confirmat privilegia civitatis mediolanensis.

Otto imperator ambaxiatores de Mediolano honorifice recepit, et communitati mediolanensi scripsit in hec verba: « Otto quartus Romanorum rex, potestati et consulibus etc. Intendimus civitatis mediolanensis privilegia a nostris predecessoribus concessa vobis confirmare, et ipsam civitatem mediolanensem super omnes civitates imperii plus honorare et exaltare, et omnia privilegia et consuetudines et omnem libertatem inviolabiliter conservare ». Postea hec omnia suo tempore aurea bulla communivit, que in archivis sancti Eustorgii cum aliis privilegiis communitatis habentur. Tunc instituit super Ytaliam suum legatum generalem quemdam Vulfrandum patriarcham aquileiensem, quem civibus de Mediolano recommendavit. Hinc ad intellectum omnium bellorum et historiarum subsequentium antequam de adventu istius Ottonis in Mediolanum dicatur, cogitavi expedire statum Ytalie describere, quantum ad majores et barones.

### Origo Yzillini de Romano diocesis Vicentine.

Inter alios maiores Ytalie primo dicamus de Yzillino, cuius origo talis fuit. In episcopatu vicentino fuit quidam comes castri de Romano dictus Yzillinus senior, vir hereticus et crudelis, qui semper adhesit Federico Barbarubee in destructione civitatis de Mediolano. Hic genuit duos filios, scilicet Yzillinum famosum et Albericum, et dicit Cronica Musati, quod iste Yzillinus fuit genitus per diabolum incubum, et factus iam magnus xv annorum, mater eius secreto eum advocavit, et dixit sibi modum et tempus, quo diabolus ipsum genuerat. Quo audito, in nullo timuit, sed exultavit reputans se beatum, si habuit talem nobilem patrem, sicut est diabolus; et tunc disposuit in corde suo omnia mala facere ad imitationem sui diaboli. Tunc temporis in Marchia Trivisana scilicet Padua, Verona, Trivisio, Vicentia et per omnes illas partes vigebant peccata indicibilia, et enormia nimis; et ait Deus: descendam de celo, et videbo utrum clamorem compleverint; et positus Deus pater in alto aere, circumstantibus omnibus sanctis et angelis, vidente quodam sancto heremita, Deus pater ait: et quomodo et per cuius manus possum vindictam sumere de peccatoribus Marche Trivisane? Tunc angeli obtulerunt ei Ottonem imperatorem, alii obtulerunt nunc hunc, nunc illum, ex quibus Deus pater nullum exceptavit esse sussitientem ad extirpanda illorum peccata. Finaliter unus angelus adduxit quemdam militem magnum corpore et grossum, cuius vultus fuit niger, os tumens, vox terribilis, aspectus terribilis, et ait angelus: hic est Yzillinus de Romano crudelior homo mundi; ipse erit suffitiens pro instanti negotio. Tunc Christus ei tradidit gladium evaginatum et ait: vade et fac vindictam de hostibus meis Marchie

Trivisine. Ille sanctus heremita, qui hec emnia videbat, consuevit sepe dicere: cavete a peccatis, quia vobis gravis instat ruina; siu et sic vidi. Homines triumphantur de verbis eius. Cum autem Yzillinus cepit dominari et transiret per viam, ubi sanctus heremita habitabat, intuitus heremita in eum clamavit: hic est ille vir diabolicus, quem vidi Christo astare in aere; ve, ve Marchie Trivisine. Similis visio habita fuit de Dionisio tyrampno Sicilie.

#### Crudelitates Yzillini.

Hic Yzillinus fuit omni Nerone crudelior, nam parvulos et puelles virgines per totam Murchiam Trivisanam custrari fecit, nobiles matronas in horribilibus carceribus inclusit, sanguine humano satiari non potuit, plusquam duodecim milia personarum gladio peremit; largus pecuniarum effusor fuit, exactor nummorum insaturabilis extitit, hereticus turpissimus et eculesie hostis publicus semper permansit; nullus fuit ausus papam nominare, nullus fidem Christi predicare, sucerdotes et prelatos pro nihilo habuit trucidare. Hoe solum bonum habuit, quia de corpore suo honestus fuit, et tamen omnia illicita matrimonia procuravit, benefitia ecclesiarum, episcopatus ot abbatias quasi alter papa contulit, propter quod papa contra ipsum crucem predicari fecit. Eius autem malitiis ultrix mediolanensium sagitta finem dedit, ut infra dicetur. Eius dominium magnum et diuturnum fuit in Padua, Verona, Vicentia, Trivisio et Brixia.

Yzillinus predicitur quod deberet mori iuxta Cassianum.

Yzillinus non solum fuit hereticus, imo fuit nigromanticus maximus. Cum autem quadam vice in castro suo,

quod Bassanum dicitar diocesis vicentine, diabolum invocasset, inter cetera eum interrogavit, ubi deberet mori; diabolus volens eum incautum reddere, respondit lingua blessa et balbutienti, et ait: tu morieris in Hausa, et disparuit. Yzillinus quia erat in castro Bassano, actu cogitavit quod diabolus dixisset în Bassa. Cum autem iuxta Cassanum Abdue ab exercitu Mediolanensium ad mortem fuisset vulneratus, interrogavit de nomine castri, eni responsum fuit quod vocaretur Cassanum; tunc intellexit diaboli prophetiam, et ciulando clamavit: Cassa Bassa, Bassa Cassa. Eius frater dictus est Albericus, qui fuit dominus civitatis vicentine, Yzillino peior atque crudelior; et pugnaverunt alter contra alterum, ut infra dicetur.

#### De Uberto Pellavisino.

Alter magnus dominus in Lombardia fuit Ubertus Pellavisinus vir crudelis et hereticus turpissimus, monunculus proditor et sceleratus. Hic cum in quocumque loco dominari cepisset, primo inquisitores hereticorum expulit, hereticis publicas scholas habere concessit, ees semper fovit. Eius dominium fuit forte et validum ultra modum, quia fuit dominus in Mediolano, Papia, Tretona, Alexandria, Vercelle, Novaria, Placentia, Cremona et Brixia, excepto dominio suo patrimoniali in multis castris et villis; et licet nullius urbis esset civis naturalis, sicut mos est nobilium, fuit tamen civis adoptivus Bobii, Parme, Placentie, Cremone et Mediolani.

## Ubertus per inquisitores citatur.

Adveniente autem tempore opportuno, cum inciperet dominio suo deficere, inquisitores hereticorum ipsum

citaverunt, qui comparuit iuxta monasterium de Columba, ubi fortiter examinatus de fide respondit: ego dico quod non sum hereticus, quod non credo nec in Deo, nec in sanctis, nec umquam credidi, nec credo in missa, nec in alia vita, sed vivo iure naturali; si dicatur quod hereticos fovi, dico quod hoc feci non propter suam fidem, sed propter suas magnas pecunias, quas mihi donaverunt pro fatiendo guerram hostibus meis. Tunc inquisitores hereticorum interrogaverunt, si volebat ad veram fidem redire; respondit quod sic, et petiit absolvi a sententiis datis contra ipsum, et sic ad castrum suum rediit, ubi moriens vix unum medicum habere potuit. Eius filius dictus est Manfredus, qui genuit Ubertum. Cum autem inquisitores redissent Placentiam, xxvIII currus hereticorum in uno die comburi fecerunt; similiter in aliis civitatibus similia facta sunt.

#### De Bosio de Dovaria.

Tertius magnus dominus Lombardie dictus est Bosius de Dovaria, qui fuit natione cremonensis, vir hereticus et ecclesie hostis publicus. Hic fuit dominus civitatis cremonensis, et congregavit tantum thesaurum, quod implevit unum magnum scripnum, cui nomen erat leo. Quando aliquis sibi aliquid dicebat, quod sibi non esset gratum, ille respondebat: si feceris os leonis me aperire, totam Ytaliam fatiam tremere. Finaliter consumptis thesauris in pluribus bellis, exul in Verona obiit in paupertate et miseria.

Pars imperialis in Lombardia et de cathaneis et valvasoribus.

Isti tres heretici turpissimi, contra quos crux predicata fuit, in unum conglobati fecerunt ligam, que semper

esset contra ecclesiam et fidem catholicam. Quibus adiunctus est Salinguerra dominus civitatis Ferrariensis, similiter papienses, cremonenses, parmesani et cathanei et valvassores de Mediolano; et ista liga dicebatur imperialis sive gibilina.

### Pars guelfa in Lombardia et de credentia.

E contrario iste lige facta est altera liga, in qua erat Azo marchio hestensis et Ricardus comes sancti Bonifatii, dominus civitatis veronensis et mantuane et Montesilicis, quibus adherebant brixienses, placentini et pars populi cum credentia de Mediolano, et ista liga dicebatur liga ecclesie sive guelfa, licet ecclesia has ligas in processu temporis plures facte transmutationes.

#### Duo nominati viri de Mediolano.

Duo fuerunt similiter in civitate Mediolani isto tempore viri ultramodum famosi, scilicet Gulliermus de Pusterla et Ubertus de la Cruce, qui multa cum Ottone imperatore facere habuerunt. Ideo antequam de Ottone aliquid dicatur, de his duobus dicendum evenit, et primo dicemus de Gulliermo de Pusterla, postea de Uberto.

#### De Gulliermo de Pusterla.

Gulliermus de Pusterla fuit vir ignarus litterarum, attamen factus potestas bononiensis omnes doctores iuris disputando superabat. Fuit tante prudentie, ut Marchus Tullius Cicero nuncuparetur. Videns Otto imperator tantam viri prudentiam, ipsum velut patrem honorabat, unde eum cathaneum fecit, et civitatem astensem ei in

feudum dedit, ut inde reciperet pro feudo xxx marchas argenti purissimi, quas solverunt usque ad tempora Gulliermi Abyatici istius magni satis vilis causa inducti. Gontulit etiam imperator vexillum imperiale cum aquila ipsi magno Gulliermo, quam in processu temporis etiam alii de Pusterla assumpserunt.

#### De Uberto de la Cruce.

Ubertus de la Cruce fuit vir probior quam haberet mundus. Hunc Otto imperator in tantum dilexit, quod secit eum comitem de Batfel in Apuliam. Eius frater, dictus Leonardus, fuit vir prudentissimus, multarum civitatum rector excellentissimus; corum progenies comitum prosapiam sapit. De Uberti probitatibus audiamus. Logitur in Cronicis Bonvesini quod hic Ubertus equum oneratum tribus sacchis farine, mana sub ventre equi apposita, ipsum a terra elevabat, et super scalas in solarium deferebat. Item ipso stante in media strata uno pede elevato, non inveniebat qui cursu in ipsum facto posset cum de loco movere, nec pedem faceret deponere. Item alligatus in brachio dextro sex funibus, et in sinistro aliis sex, viris sex bine trahentibus, aliis sex ab altera parte similiter, tanta fortitudine polichat, quod libere utraque manu cibum sumebat et potum. Semel captus ab exercitu papiensium adhuc puer cum Papiam duceretur, commotus iniuriis totum exercitum papiensium quodam gladio sibi subministrato prostravit atque dispersit, et sames et incolumis domum rediit, quibus mirum libenter sagere consueverunt a facie exercitus mediolanensium, ex quo unus solus civis de Mediolano omnes papienses fugavit. Item cum fuisset sibi ostensus iactus lapidis Rolandi, ipse cundom lapidom equali distantia tacit. Hie Ubertus

genuit filiam, que fuit tante fortitudinis, quod unam brentam vini plenam a terra faciliter elevabat, quasi de ziato vinum bibisset. Multos tales pugiles terra nostra produxit, videlicet Vivianum, de quo multa cantantur, et Iacobum Motham, Rolandum comitem Anglerie, Ubertum Vicecomitem et alios quamplures, quorum pares mundus non habuit. His itaque prelibatis, quod ad historiarum declarationem quamplurimum valent, nuac ad seriem libri redeamus.

### Carrochium de Cremona capitur.

Christi anno supradicto, scilicet in anno mecun, cremonenses, adiuncto sibi Ayone marchione Hestensi, domino
civitatis veronensis et ferrariensis, equitaverunt versus
Brixiam, et Pontemvicum communiverunt. Quo andito,
cives de Mediolano illuc properaverunt, castrum recuperaverunt et ccc cremonenses captos ad carceres de Mediolano deduxerunt, et castrum illud civitati brixiensi
donaverunt, carrochium cremonensium iam quartum
Mediolanum perduxerunt. Certe, o bona Cremona, si camai
anno debes perdere unum carrochium, nimis erit tibi
magna carestia lignorum.

# Otto imperator intravit Mediolanum cum mirabili gloria.

Christi anno MccvIII, eminente in Roma Innocentio tertio, sedente Mediolani Uberto secundo de Pirovano, Oddo, sive Otto, huius nominis quartus, exiens de Alamania, ubi iam sex annis regnaverat, intravit Ytaliam; et cum vellet intrare Mediolanum, mille pueri occurrerunt ei vestiti omnes rubeo et glauco mitrati sive coronati

Digitized by Google

cartis habentibus depictas aquilas imperiales, cantantes, quod fuit imperatori ultra modum gratum ad videndum. Fuit autem coronatus per archiepiscopum mediolanensem in sabato sancto in ecclesia sancti Ambroxii, qui pro sua coronatione nihil voluit recipere. Civitatem mediolanensem miro modo dilexit, et dedit communitati privilegium, cuius tenor supra habetur. Item fecit comitem de Bathfol Ubertum de la Cruce, et Guillermum de Pusterla fecit cathaneum, dans ei in feudum civitatem astensem, ut supra dictum est. Item abbatem monasterii de Morimundo fecit comitem in comitatu de Bassiano; ex hoc abbas tenetur imperio omni anno in uno floreno pro censu. Causa autem, quare ille comitatus fuit alienatus, ista fuit: comites de castro Basiliano, quod erat in ripa Ticini, tenebantur imperatorem conducere ultra Padum et reducere. Pado existente congelato, ille comes conduxit imperatorem cum toto exercitu ultra Padum; quo comperto, imperator turbatus illi comiti iussit abscindi caput, et omnis eius proles perpetuo exbanniri; qui iverunt in Tusciam, et facti sunt potentes nimis. Tunc imperator illum comitatum donavit monasterio de Morimundo, ut dictum est.

### Otto imperator vadit Romam.

Facta coronatione, iuraverunt fidelitatem ecclesie infrascripte civitates, scilicet Mediolanum, Papia, Cremona, Placentia et Brixia; item Yzilinus de Romano, Ubertus Pellavisinus et fere tota Ytalia. Tunc associatus per archiepiscopum Ubertum de Pirovano Romam perrexit, et dicit Cronica Crotonii, quod Innocentius tertius in basilica s. Petri de Roma ipsum coronavit die xiv augusti, pontificatus sui anno xii, anno Christi mecviii; et

imperavit annis quatuor, et antequam coronaretur, iuravit servare quatuor; primo iuravit more suorum predecessorum fidelitatem ecclesie sub nomine feudi; secundo iuravit patrimonium sancte ecclesie conservare et defendere; tertio iuravit habere pacem cum Federico ultimo rege Sicilie, et recognovit illud regnum non ad imperium, sed ad ecclesiam cum proprietate pertinere; quarto iuravit romanis satisfacere de expensis et eos in nullo molestare.

### Otto tyrampnizat contra ecclesiam.

Coronato itaque, ut dictum est, imperator, prout erat minus verax in verbis et nimis elatus in factis, in superbiam se erigens contra predicta quatuor ipse fecit, primo quia romanis de expensis satisfacere noluit, imo contra eos arma movens ipso die coronationis sue multos interfecit. Item castra et munitiones de iure beati Petri occupavit, et mittens cum auxilio pisanorum xL galeras in Apuliam, comitem Raynerium de Sartiano et comitem Tribuldum cum exercitu totum regnum manu Federici abstulit, et ipsum regem ad magnam paupertatem deduxit, in tantum ut derisorie regulus diceretur. Papam et ecclesiam non in verbis sed factis despexit, propter quod papa ipsum primo excommunicavit, finaliter tamquam scismaticum et periurium, et hostem ecclesie ipsum imperii dignitate privavit, omnibus hominibus prohibens ne ipsum imperatorem nominarent, et archiepiscopum pisanum primatu Sardinie privavit; et misit electoribus Alamanie, ut alium imperatorem eligerent, qui elegerunt Federicum Rogerium regem Sicilie. Quo audito navigio Romam pervenit, ubi per papam Innocentium totus pauper et egenus honorifice receptus fuit, quem papa in Alamaniam misit, et contra omnium spem de ipso triumphavit.

#### Otto habuit in reverentiam sententiam pape.

Otto licet autem propter verba pape imperii insignia portaret, et ius suum potenter defenderet, hoe bonum habuit, ut dicit Crotonius, quia dum audivit se esse excommunicatum, semper de cetero super terram comedit et solus, et moriens ossa sua ad pedes pape portari iussit, ut sic saltem communicaret ecclesie mortuus, contra quam erraverat existens vivus. Et in hoc facto omnibus fidelibus exemplum humilitatis ad ecclesiam dedit.

#### De societate fortium.

Christi anno nocix, eminente in Roma Innocentio tertio, sedente Mediciani Uberto secundo de Pirovano, imperante Ottone quarto, factus fuit potestas Albertus de Fontana placentinus. Isto tempore facta fuit quedam societas ex popularibus et ex illis de eredentia pro custodia carroceri, que dicta fuit societas fortium, enius caput et capitaneus fuit Henricus de Medoctia, et invaverunt potins mori in campo quam turpem fugam facere, vel carrochium derelinquere. Et sic faerunt due societates in civitate, una ex nobilibus equestris, que dicta fuit societas galiardorum, alia ex popularibus pedestris, que dicta est societas fortium. Et una erat contraria alteri.

#### Otto pugnat contra regem franchorum.

Christi anno MCCX, stantibus supradictis concurrentiis, factus finit potestas Ubertus Nucus de Placentia. Isto tempore Otto imperator, associatis sibi comite Flandrie et comite sancti Pauli, a Philippo rege Franchorum petiit tres civitates, scilicet Parisius, Carnotum et Aurelianis, dicens

hos sibi debere quia promisit ei has terras dare, si quo tempore fuisset imperator. Rex Franchorum misit sibi tres caniculas, quarum una dicta est Parisius, altera Carnotum, altera Aurelianis. Ex hoc turbatus imperator arma movit, cui rex Francorum obviam venit; et dicit Crotonius, quod non habuit ultra no milites, et prostratus est Otto imperator, et proditores fuerant puniti, scilicet comes sancti Pauli et comes Flandrie, servi sunt dati libertati, qui pro corona Franchie pugnaverunt. Hec Crotonius in Cronicis. Isto tempore moritur Innocentius tertius.

Federicus Rogerius fit imperator contra Ottonem.

Christi anno Mccxi, sedente Mediolani Uberto archiepiscopo, imperante Ottone quarto, factus fuit potestas Gulliermus de Lando de Placentia, et eodem tempore factus fuit papa Honorius tertius, qui sedit annis x et mensibus viti. Isto anno papa, deposito Ottone quarto de imperio, misit unum legatum in Ytaliam, qui dictus est Gerardus de Sessio de Regio. Hic contra imperatorem convocavit concilium contra Ottonem quartum depositum, denuntians quod Rogerius Federicus rex Sicilie ad petitionem pape esset electus imperator; et isti parti, scilicet Rogerii Federici, adhesit Azo marchio hestensis dominus Ferrarie et Verone, item papienses et cremonenses. Ex altera parte Otto imperator depositus et hostis ecclesie publicus in Parma convocavit concilium, quod vellet puguare contra ecclesiam et contra papam, et imperii coronam defendere, et ipsi parti adheserunt mediolanenses, parati contra papam et contra ecclesiam pugnare pro Ottone amico suo. Tunc imperavit, exbannivit de toto imperio Azum murchionem hestensem et veronenses

et ferrarienses eius subditos. Postea imperator venit Laude, deinde Mediolanum, ubi contraxit moram per xv dies, postea ivit in Alamaniam.

### Federicus venit Romam, postea Papiam.

Anno eodem, scilicet in MCCXI, electores Alamanie elegerunt in imperatorem de mandato pape Rogerium Federicum regem Sicilie, vivente Ottone supradicto, qui eum esset in Sicilia, ubi natus et nutritus fuerat ex dote matris et regine Constantie rex naturalis, audito quod esset electus imperator, Romam pauper et egenus navigio pervenit, quem papa Honorius honorifice recepit, et eum in regem Romanorum confirmavit. Quo facto, navigio Ianuam pervenit; et dicit Crotonius, quod venit Ianuam nullo proprio stipatus exercitu. Cum autem non haberet unde nautis ianuensibus solveret, adveniente Bonifatio marchione Montisferrati et civibus de Papia ei usque Ianuam obviam, per papienses pecunia redemptus fuit.

Mediolanenses fugaverunt Federicum imperatorem et elephantem eius.

Cum Rogerius Federicus rex Romanorum, filius ecclesie, vellet de Ianua transire in Alamaniam, per papienses deducebatur Papiam, et dicit Cronica Crotonii, quod cum Federicus inter Laude et Papiam iuxta fluvium Lambrum vellet transire, cives de Mediolano cum carrocero et universa potentia sua cupientes Federicum Rogerium capere verum imperatorem, et Ottoni hosti ecclesie ipsum tradere, quodam die dominico tertio ante kalendas augusti papienses ducebant Federicum usque Cremonam, et pervenerunt ad Montem Malum; et cum pervenissent

ad Montem Ogerium, ibi mediolanenses supervenerunt, et commissa est pugna fortis, et superati sunt papienses et proiecerunt se in flumen Recossi. Ex hoc Federicus perterritus, ut dicit Crotonius, in equo quodam sine sella Cremonam fugit. Videntes cives de Mediolano quod imperatorem capere non potuissent, invaserunt unum elephantem et camelos imperatoris, que omnia fere capta fuerunt. Tandem imperator pervenit Cremonam honorifice susceptus; elephans eius per pontem nullo modo transire voluit, imo natando transvadavit.

# Federicus convocat consilium in Cremona contra Mediolanenses.

Federicus autem Rogerius Romanorum rex nondum imperator ecclesie filius positus in Cremona concilium convocavit, et interfuerunt Azo marchio hestensis dominus Verone et Ferrarie, et Bonisatius marchio Montisferrati, et Petrus Traversarius comes sancti Bonifatii, insuper omnes cremonenses, papienses et principes multi et prelati; et inter alia imperator Federicus etatis annorum xvIII conquestus fuit de civitate Mediolani, quia absque ulla ostensione ipsum voluerunt capere dominium suum, et Ottoni tyrampno tradere vinctum, et ideo ipsos de toto imperio exbannivit, et vadens Mantuam transivit in Alamaniam. Et dicit Crotonius, quod iuxta civitatem Constantiam hostiliter occurit ei Otto quondam imperator, et commissa pugna Otto prosternitur, quem Federicus per totam Alamaniam fugavit, et favente sibi ecclesia, miro modo de tota Alamania triumphavit; et dicit Crotonius, quod in Aquisgrani in regem Alamanie fuit coronatus, et rediens in Ytaliam, Constantiam filiam regis Aragonum in uxorem duxit, et rediens in Siciliam totum

regnum illud avitam et maternum recuperavit. Et post aliqua tempora fuit in imperatorem coronatus per Honerium papam, ut infra dicetur.

> Papa dat archiepiscopum, qui dictus fuit Henricus de Setara.

Christi anno MCCXII, eminente in Roma Honorio tertio, imperante Federico Rogerio, mortuo Uberto de Pirovano archiepiscopo Mediolani, electus fuit in archiepiscopum Gerardus Reginus de Sessio ecclesie legatus et electus in Novaria. Hic non vixit post suam electionem nisi XXX diebus, unde nunquam fuit confirmatus vel consecratus, et iacet Cremone. Tunc clerus divisus est in tres partes; aliqui elegerunt archipresbiterum, aliqui archidiaconem, aliqui episcopum vercellensem ecclesie maioris ordinarium. Tandem questio devolvitur ad curiam, et papa, rebus reprobatis, dedit in archiepiscopum Henricum de Setara sacri palatii subdiaconem, ecclesie mediolanensis cymiliarcham, scolarem tunc Bononie.

Archiepiscopus Henricus fecit passagium.

Christi anno MCGXII, stantibus supradictis concurrentiis, Henricus de Setara supradictus factus archiepiscopus sedit annis xvi, mensibus x. Hic pro defensione fidei ivit ultra mare, et interfuit captioni Damiate. Locum sancti Eustorgii dedit fratribus predicatoribus, contra populum de Mediolano sepius pugnavit; episcopum cremonensem, qui dicebat se exemptum, superavit, ut infra dicetur.

Decem potestates facti sunt in Mediolano.

Christi anno supradicto, scilicet in MCCXII, stantibus supradictis concurrentiis, facti sunt in civitate ex civibus de Mediolano decem potestates, quorum sapiens fuit Paganus de Bussero. Cronica Gothofredi de Bussero dicit, quod facti sunt xiv milites iustitie. Eodem anno cives de Mediolano cum carrocero, transito Pado, Casale sancti Evasii superaverunt et cc milites de Papia ceperunt, quos in Mediolano incarceraverunt. Eodem anno Azo marchio hestensis dominus Ferrarie et Verone moritur (1).

# Carrocerum mediolanensium perditur sed non per mediolanenses.

Christi anno MCCXIII, eminente in Roma Honorio tertio, sedente Henrico de Setara archiepiscopo Mediolani, imperante Federico secundo, facti sunt in Mediolano quatuor potestates, scilicet Otto de Mandello, Manfredus de Busnate, Ardicus Marcellinus et Busnardus Incohardus. Tum imperator Federicus cum sua militia, adiunctis sibi papiensibus, de mense iulii venit ad Cassellas, et pugnavit cum mediolanensibus et superavit eos. Isto tempore cremonenses super flumen Serrii fecerunt quoddam castrum (9), volentes singulis annis terras Cremensium comburere. Quo audito, mediolanenses, adiunctis sibi placentinis, illuc equitaverunt et castrum illud de novo factum destruxerunt; inde ad obsidionem castri Leonis properaverunt. Instante quodam die paschatis pentecostes, mediolanenses propter instantia negotia Cremam perrexerunt, recommendantes suum carrocerum civibus de Placentia, qui promiserunt ipsum optime custodire. Cremonenses, audito quod Mediolanenses iverant Cremam, invaserunt placentinos

<sup>(1) «</sup> Eodem anno de mense iulii ad montem Murrum multi Papienses capti fuerunt, et Roglerius Federicus in Lambro balueavit sarrabulam » (Chron. Daniel.).

<sup>(2) «</sup> Castrum Leonis » vulg. Castel Leone.

de nocte, et vulnerantes multos carrochium mediolanensium abduxerunt. Quo comperto, mediolanenses cucurrerunt post cremonenses usque Zonevoltam, cupientes suum carrochium recuperare, sed fuit tarde, quia iam erat in Cremona conductum. Tunc mediolanenses obsiderunt Zonevoltam, contra quos cremonenses cum carrochio suo equitaverunt, et commissa pugna, episcopus cremonensis captus fuit, cremonenses prostrati, nec fuit in populo cremonensi facta tam enormis iactura. Tunc carrochium cremonensium iam quinta vice captum fuit et deductum Mediolanum, et episcopus cremonensis incarceratus fuit in Mediolano.

# Civitas mediolanensis nunquam perdidit carrochium in campo.

Hic est advertendum, quod si quis bene consideret illa que dicta sunt et dicentur, numquam civitas mediolanensis hostiliter in campo perdidit carrochium, licet quatuor vicibus dicatur fuisse deductum. Primo Federicus Barbarubea in quadam pugna iuxta Carchanum boves carroceri habuit, sed istud non fuit perdere carrochium, sed boves. Item pacificato ipso Federico Barbarubea cum mediolanensibus, cives de Mediolano presentaverunt carrocerum suum imperatori in Laude, et ipse misit illud Papiam, sed istud non fuit carrocerum perdere, imo donare; si imperator in isto facto fuit proditor, non est mirum, quia proditor et minus verax fuit a natura, ut supra dictum est. Item tertia vice fuit nostrum carrochium nocte furatum civibus de Mediolano absentibus, sed istud non fuit carrochium superare sed furari. Item Federicus Rugerius in rupta de Curtenova, cum mediolanenses exportarent perticam currus et

crucem, et totum carrochium in strata concidissent, relinquentes quatuor rotas in luto, imperator illas quatuor rotas misit Romam in triumphum, sed istud non fuit perdere carrochium, ut infra dicetur.

# Quare frater Galvaneus fuit motus ad scribendum hanc cronicam.

Ex his talibus verbis garrulosis et iacturis mendacibus cremonensium et papiensium se iactantium de carrochiis nostris, ego frater Galvaneus de la Flamma tunc temporis in civitate papiensi existens sacre theologie lector in conventu fratrum predicatorum, cum sepe a civibus de Papia multas invectivas sustinuissem, precipue a medicis discipulis meis, quibus extraordinarie legebam librum physicorum, inanimatus pro zelo civitatis mee, quam audiebam sic vituperari, ad studium librorum et cronicarum me transtuli et hanc Cronicam conscripsi, in qua quilibet potest circumstantes civitates de suis mendaciis convincere, et eis opposita opprobriora respondendo obiicere.

Isto tempore secundum Ricobaldum in cronicis, in territorio civitatis mutinensis fuit mulier nomine Antonia, que consueverat parere interdum sex filios uno partu, interdum octo...... et istud potest poni in libro De incredibilibus.

## Papienses iuraverunt sidelitatem Mediolano.

Et quia papienses fuerant cum cremonensibus in ipsorum auxilium, quando nostrum carrochium furati sunt, sumpta de cremonensibus gloriosa vindicta, ad ipsos papienses subiiciendos se preparaverunt, et intrantes Lomelinam destruxerunt castrum de Lomello et

Mortariam superaverunt, et omnes bestias abduxerunt. Insuper expugnaverunt castrum de Becherio et Velanum et Cambalonum; item explanaverunt Sartiranam, Candidam, Villam novam Villezi, Bremedum, Cozum, et cum mirabili gloria redierunt. Papienses non valentes sustinere hostium impetum, venerunt cum corrigiis ad collum, et in palatio communitatis mediolanensis iuraverunt fidelitatem, quod semper essent obedientes communitati Mediolani, et quod erant parati ad voluntatem mediolanensium pugnare contra ecclesiam et contra Federicum Rogerium verum imperatorem et stare pro parte Ottonis scismatici depositi. O felix vindicta deperditi sive furati carroceri, pro quo habuimus episcopum cremonensem cum ipsorum carrochio, et civitatem papiensem ad deditionem coegimus! Isto tempore secundum cronicam kalendariam latini ceperunt Constantinopolim.

#### Mediolanenses stant contra Federicum.

Christi anno MCCXIV, eminente in Roma Honorio tertio, sedente Mediolani Henrico de Setara archiepiscopo, imperante Federico Rogerio, factus fuit potestas Ubertus de Vialta placentinus. Isto tempore Honorius papa fecit citari cives de Mediolano rogans eos, quod essent filii ecclesie, et starent contra Ottonem scismaticum depositum; sed nihil facere voluerunt, propter quod papa misit duos legatos cardinales Mediolanum precipiendo, quod amicitiam scismatici Ottonis dimitterent, et ecclesie auxilium et favorem prestarent. Sed mediolanenses, potius volebant mori quam Ottonem derelinquere, propter quod ipsi duo legati civitatem mediolanensem ecclesiastico supposuerunt interdicto. Ex hoc turbati cives de Mediolano ecclesiam et Federicum Rogerium acrius persecuti sunt.

Tunc papienses pro legatis ecclesie steterunt, et fidelitatis sacramentum communitati Mediolani de novo factum fregerunt.

Mediolanenses destruunt multas terras ultra Padum.

Christi anno Mccxv, stantibus supradictis concurrentiis, factus fuit potestas Brunasius Porca de Novaria. Tunc Thomas comes Sabaudie, facta de novo liga cum mediolanensibus, venit Mediolanum cum mille militibus. Tunc cives de Mediolano invaserunt Castrum sancti Evasii die xvi agusti, et destruxerunt similiter castrum Perpanisii, Rovorschallam, Bosnascum, castrum Nigini et Garlaschum; insuper marchionem Pyrnasii superaverunt. Isto tempore congelatus fuit Padus per duos menses continuos, et fuit tantum frigus, quod nullus poterat panem incidere nec fructus.

#### Iacobus Malcorrigia potestas Mediolani.

Christi anno Mccxvi, eminente in Roma Honorio tertio, sedente Mediolani Henrico de Setara archiepiscopo, imperante Federico Rogerio, factus fuit potestas Iacobus Malcorrigia placentinus (1). Hic debes volvere.

Deo gratias amen.

Ego Petrus de Guioldis scripsi.

(1) • Mediolanenses transiverunt Padum et destruxerunt turrim della Guarda et Montem Calvum » (*Chron Dan.*). Questa Cronaca rimase tronca, forse per la sopravvenuta morte del Fiamma, che avea promesso di protrarla sin circa alla metà del secolo XIII.

# INDEX

### CHRONICÆ EXTRAVAGANTIS

#### ~~~~~~

| Prefazione                                                       | g.         | 441   |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Prologus fr. Galvanei                                            | <b>»</b>   | 445   |
| De aquis, fluminibus et lacubus                                  | ×          | 446   |
| De portubus civitatis                                            |            |       |
| De mercatoribus et eorum utilitatibus                            | » į        | ibid. |
| De situ civitatis                                                |            |       |
| Quid sit broletum cum sex portis et palatiis et turri            | >          | 459   |
| De broleto veteri                                                |            |       |
| De muro civitatis                                                | >          | 455   |
| De archiepiscopis Mediolani et de Federico Barbarubea            | >          | 457   |
| Heresiarchae maiores mundi vocati sunt ad dominium civitatis me- |            |       |
| diolanensis                                                      | >          | 460   |
| De aedificiis                                                    |            |       |
| De aedificiis imperialibus                                       |            |       |
| De aedificiis publicis                                           |            |       |
| Capitolium fuit ubi est ecclesia s. Theclae                      |            |       |
| De arena sive arengo                                             |            |       |
| De compito                                                       |            |       |
| De verzario                                                      | ,          | ibid. |
| De theatro                                                       |            |       |
| De hyppodromo circi                                              |            |       |
| De amphitheatro                                                  | >          | 467   |
| De ergasterio                                                    | >          | 468   |
| De spectaculo                                                    |            |       |
| De cloacis                                                       | •          | 469   |
| De aumatio, sive de cameris privatis                             | <b>»</b> 1 | ibid. |
| De arcu triumphali sive romano                                   | <b>»</b> 1 | ibid. |
| De porta nova, et fuerunt vii portae civitatis                   |            |       |
| De septem idolis super septem portas civitatis                   |            |       |
| De differentia portarum et pusterlarum                           |            |       |
| Termini portarum                                                 |            |       |
| De situ pusterlarum per respectum ad portam romanam              | 10         | 474   |
| De situ pusterlarum per respectum ad portam orientalem           |            |       |
| De situ pusterlarum per respectum ad portam novam                |            |       |

| De situ pusterlarum per respectum ad portam cumanamPa                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| De situ pusterlarum per respectum ad portam vercellinam                                                                       |                 |
| De situ pusterlarum per respectum ad portam ticinensem                                                                        |                 |
| De fortitudinibus vII civitatis in generali                                                                                   |                 |
| De fortitudine marorum civitatis                                                                                              | » ibid.         |
| De pulchritudine domorum familiarium                                                                                          |                 |
| De aliis aedificiis ecclesiasticis                                                                                            |                 |
| Epilogus dictorum et dicendorum                                                                                               |                 |
| De privilegiis datis isti civitati                                                                                            | » 484           |
| De civibus illustribus istius urbis                                                                                           |                 |
| De regibus natis de ista civitate                                                                                             |                 |
| De diversitate populi istius civitatis                                                                                        |                 |
| De studio, doctoribus et scriptoribus                                                                                         |                 |
| De medicis et apothecariis                                                                                                    | » 489           |
| De pompiniis ciborum, fornariis, tabernariis, bechariis et pisca-                                                             | _               |
| toribus                                                                                                                       |                 |
| De fabris, textoribus, hospitiis, sartoribus                                                                                  |                 |
| Epilogus multarum nobilitatum                                                                                                 |                 |
| De quatuor nundinis generalibas et quotidianis                                                                                |                 |
| De sepulchris nobilium                                                                                                        |                 |
| De militari apparatu, et primo de vipera                                                                                      |                 |
| De carrocero                                                                                                                  |                 |
| De curribus falcatis                                                                                                          |                 |
| De tubis communitatis                                                                                                         |                 |
| De sex vexillis portarum                                                                                                      |                 |
| De societatibus militum et populi                                                                                             |                 |
| De armatis militibus et populi                                                                                                |                 |
| Exercitus universalis congregatio                                                                                             |                 |
| De fortitudine nostrorum civium                                                                                               | » 49E           |
| De Uberto de la Cruce et Uberto et Ottone ex Vicecomitibus et                                                                 |                 |
| Viviano                                                                                                                       |                 |
| De victoriis habitis in campo contra Federicum Barbamrubeam                                                                   |                 |
| De victoriis habitis contra ecclesiam ,                                                                                       |                 |
| De victoriis habitis contra Papiam                                                                                            |                 |
| Be carroceris cremonensium perditis                                                                                           |                 |
| Cremona quatuor vicibus fuit superata per mediolanenses                                                                       | ₩ <b>1016</b> . |
| Civitas mediolanensis nunquam perdidit carrocerum in campo<br>Papia et Cremona ad ultimam servitutem sunt deductae per medio- | - 503           |
| lanenses                                                                                                                      | _ KU4           |
| De illibata libertate civium de Mediolano                                                                                     |                 |
| Do Himara Imperiate Cividin de Medioisino                                                                                     | » WW.           |

# INDEX

## CHRONICÆ MAIORIS

#### ~~~~~

| Epistola ad dominum Azonem Vicecomitem                          | . Pa | u.  | 500        |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|------------|
| Praelibatio contra detractores huius cronicae                   |      |     |            |
| Albuinus rex longobardorum intravit Italiam                     |      | >   | 509        |
| Albuinus intravit Papiam                                        |      | ×   | 510        |
| Honoratus archiepiscopus mediolanensis et civitatis destructio. |      | 20  | 511        |
| De morte regis Albuini                                          |      |     |            |
| De morte Rosimundae reginae                                     |      | >   | 513        |
| Cleph secundus rex longobardorum                                |      |     |            |
| Frondus simoniacus archiepiscopus mediolanensis                 |      |     |            |
| Laurentius secundus archiepiscopus mediolanensis                |      |     |            |
| Authari rex longobardorum tertius                               |      |     |            |
| Columna Authari                                                 |      | *   | 517        |
| Mauritius imperator constantinopolitanus                        |      | > ( | ibid       |
| Authari rex moritor                                             |      | 10  | 519        |
| Theudolinda regina longobardorum                                |      | »į  | bid        |
| Agylulphus rex longobardorum quartus                            |      | » į | bid.       |
| Ecclesia s. Iohannis de Modoetia                                |      | 19  | <b>590</b> |
| Constantinus archiepiscopus mediolanensis                       |      | ¥   | 521        |
| Archiepiscopus mediolanensis eligere debet imperatorem          |      | 19  | 599        |
| Modus coronationis imperatoris in s. Ambrosio                   |      | ø   | 523        |
| Modus coronationis imperatoris in Roma                          |      | *   | 598        |
| Alionus dux mediolanensis                                       |      |     |            |
| Deodatus archiepiscopus mediolanensis                           |      | *   | 597        |
| Adoaldus longobardus rex quintus                                |      | 70  | 528        |
| Arialdus longobardorum rex                                      |      | » í | ibid       |
| Rothari longobardorum rex                                       |      |     |            |
| Ansterius archiepiscopus mediolanensis                          |      |     |            |
| Rodoaldus longobardorum rex octavus                             |      |     |            |
| Fortis archiepiscopus Mediolani                                 |      |     |            |
| Ariperth longobardorum rex nonus                                |      |     |            |
| Iohannes archiepiscopus mediolanensis                           |      |     |            |
| Grimoaldus longobardorum rex decimus                            |      | » í | bid.       |
| Antonius archiepiscopus Mediolani                               |      |     |            |
| Marcellus archiepiscopus Mediolani                              |      | » ś | bid.       |

#### 778

| Ampellius archiepiscopus Mediolani                                  |             |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Bertharith longobardorum rex undecimus                              |             |                |
| Mansuetus archiepiscopus Mediolani                                  |             |                |
| Benedictus archiepiscopus Mediolani                                 | *           | <b>536</b>     |
| Cunipertus longebardorum rex duodecimus                             | 39          | 537            |
| Rangibertus longobardorum rex decimus tertius                       | »           | 538            |
| Heripertus longobardorum rex quartodecimus                          | <b>»</b> 1  | ibid.          |
| Quid sit maior domus franchorum Magantiae                           |             |                |
| Liuthprandus longobardorum rex quintodecimus                        |             |                |
| Theodorus archiepiscopus Mediolani                                  | *           | 549            |
| Hildebrandus longobardorum rex sextodecimus                         | <b>3</b> 0  | ibid.          |
| Rachius rex ex comitibus Angleriae                                  | <b>30</b> 1 | ibid.          |
| Natalis archiepiscopus Mediolani                                    | 10          | 543            |
| Aifredus archiepiscopus Mediolani                                   | <b>3</b>    | ibid.          |
| Astulfus rex ex comitibus Angleriae                                 | ď           | 544            |
| Stabilis archiepiscopus Mediolani                                   | > `         | 545            |
| Letus archiepiscopus Mediolani                                      | >           | ibid.          |
| Pipinus rex franchorum Magantiae parat exercitum contra Astulfum.   | <b>39</b> 1 | ibi <b>d</b> . |
| Pipinus superavit Astulfum                                          | >           | 546            |
| Pipinus superat Astulfum secunda vice                               | <b>»</b>    | ibid.          |
| Desiderius rex ex comitibus Angleriae                               | *           | 547            |
| Carolus Magnus fit rex franchorum Magantiae                         | *           | 548            |
| Thomas archiepiscopus mediolanensis                                 | ×           | 549            |
| Carolus Magnus primo intravit Italiam et superavit regem Desiderium | >           | ibid.          |
| Carolus Magnus fit patritius romanorum                              | *           | 550            |
| Carolo Magno datur ius eligendi papam                               | *           | ibid.          |
| De duobus missalibus et de officio ambrosiano                       | p           | 551            |
| De Regosorio et Pipino rege Italiae                                 | *           | 552            |
| Carolus secunda vice intravit Italiam et fecit passagium            | »           | 554            |
| Petrus archiepiscopus Mediolani                                     | ×           | 556            |
| Carolus Magnus fecit pacem cum Desiderio                            | <b>3</b>    | ibid.          |
| Carolus Magnus divisit imperium in tres partes                      | *           | 557            |
| Oldebertus archiepiscopus mediolanensis                             | »           | 558            |
| Ludovicus Pius rex romanorum                                        | p           | 559            |
| Anselmus archiepiscopus Mediolani                                   | *           | 561            |
| Bonus archiepiscopus Mediolani                                      | *           | ibid.          |
| Angibertus primus archiepiscopus Mediolani                          | >>          | ibid.          |
| Angibertus secundus archiepiscopus Mediolani                        | ×           | 569            |
| De altari beati Ambrosii                                            | »           | 564            |
| Lotharius Italiae imperator                                         | >           | ibid.          |
| Ludovicus secundus Italiae imperator                                | *           | 565            |
| Tato sapiens archiepiscopus Mediolani                               | >           | 566            |
| Anspertus archiepiscopus Mediolani                                  | »           | ibíd.          |
| Carolus Calvus rex Italiae                                          |             |                |
| Carolus Magnus huius nominis secundus destruxit Mediolanum          | n           | 568            |
| Continue Conseque immension                                         |             |                |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anselmus archiepiscopus Mediolani secundus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ıg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 571                                                                                                               |
| Quatuor imperatores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | » į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bid.                                                                                                              |
| Berengarius dux Forlanorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| Guido dux Spoleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| Quatuor imperatores inter se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | » į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bid.                                                                                                              |
| Landulfus primus archiepiscopus Mediolani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 573                                                                                                               |
| Andreas archiepiscopus mediolanensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57 <b>5</b><br>×≈0                                                                                                |
| Ludovicus tertius imperator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| Atho archiepiscopus mediolanensis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| Conradus non imperator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| Guaribertus archiepiscopus Mediolani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -<br>- 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bid.                                                                                                              |
| Lambertus archiepiscopus mediolanensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| Berengarius huius nominis tertius imperator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| Ilduinus archiepiscopus Mediolani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| Ugo imperator mediolanensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>580</b>                                                                                                        |
| Ardericus archiepiscopus Mediolani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | » į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bid.                                                                                                              |
| De monasterio Nonantulae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| De capella hyemalis ecclesiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| Lotharius imperator mediolanensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| De Trizia de Casate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| Athleyta vidua imperatrix mediolanensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 583                                                                                                               |
| Duo archiepiscopi fuerunt in ecclesia Mediolani, qui nunquam fuerunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| consecrati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DA Æ                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 584                                                                                                               |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | »<br>» (i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 584<br>bid.                                                                                                       |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n<br>n (i<br>n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 <b>4</b><br>bid.<br>585                                                                                        |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | и<br>и (i<br>и<br>и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 584<br>bid.<br>585<br>bid.                                                                                        |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n ii<br>n ii<br>n ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 584<br>bid.<br>585<br>bid.<br>586                                                                                 |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n ti<br>n ti<br>n ti<br>n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 584<br>bid.<br>585<br>bid.<br>586<br>587                                                                          |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n ii<br>n ii<br>n ii<br>n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 584<br>bid.<br>585<br>bid.<br>586<br>587<br>bid.                                                                  |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani  Lambertus imperator destruxit civitatem Mediolani  Archiepiscopus Mediolani eligit imperatores.  Otto huius nominis primus duxit Athleytam in uxorem.  Otto primus coronatur in Mediolano et in Roma.  Otto imperator.  De monasterio de Arona  Quod imperator primo incepit recipere tres coronas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n ti<br>n ti<br>n ti<br>n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 584<br>bid.<br>585<br>bid.<br>586<br>bid.<br>588                                                                  |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani  Lambertus imperator destruxit civitatem Mediolani Archiepiscopus Mediolani eligit imperatores.  Otto huius nominis primus duxit Athleytam in uxorem.  Otto primus coronatur in Mediolano et in Roma.  Otto imperator.  De monasterio de Arona  Quod imperator primo incepit recipere tres coronas.  Quatuor privilegia contulit ecclesia Ottoni I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 584<br>bid.<br>585<br>bid.<br>586<br>bid.<br>bid.                                                                 |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani  Lambertus imperator destruxit civitatem Mediolani Archiepiscopus Mediolani eligit imperatores.  Otto huius nominis primus duxit Athleytam in uxorem.  Otto primus coronatur in Mediolano et in Roma.  Otto imperator.  De monasterio de Arona  Quod imperator primo incepit recipere tres coronas.  Quatuor privilegia contulit ecclesia Ottoni I.  De capitaneis portarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 584<br>bid.<br>585<br>bid.<br>586<br>bid.<br>588<br>bid.                                                          |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani  Lambertus imperator destruxit civitatem Mediolani Archiepiscopus Mediolani eligit imperatores.  Otto huius nominis primus duxit Athleytam in uxorem.  Otto primus coronatur in Mediolano et in Roma.  Otto imperator.  De monasterio de Arona  Quod imperator primo incepit recipere tres coronas.  Quatuor privilegia contulit ecclesia Ottoni I.  De capitaneis portarum  De valvasoribus vallium, qui erant capitanei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ม<br>ม ซู้<br>ม ม ซู้<br>ม ม ซู้<br>ม ม ซู้<br>ม ม ซู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 584<br>bid.<br>585<br>bid.<br>586<br>bid.<br>590<br>bid.                                                          |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani  Lambertus imperator destruxit civitatem Mediolani Archiepiscopus Mediolani eligit imperatores.  Otto huius nominis primus duxit Athleytam in uxorem.  Otto primus coronatur in Mediolano et in Roma.  Otto imperator.  De monasterio de Arona  Quod imperator primo incepit recipere tres coronas.  Quatuor privilegia contulit ecclesia Ottoni I.  De capitaneis portarum  De valvasoribus vallium, qui erant capitanei  Archiepiscopus marchio, dux et comes.  Quod Otto fuit proditus per fratrem carnalem.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ນ<br>ນ ຊື່ໄ<br>ນ ນ ຊື່ໄ<br>ນ ນ ຊື່ໄ<br>ນ ນ ຊື່ໄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 584<br>bid.<br>586<br>586<br>587<br>bid.<br>590<br>bid.<br>591                                                    |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani  Lambertus imperator destruxit civitatem Mediolani Archiepiscopus Mediolani eligit imperatores.  Otto huius nominis primus duxit Athleytam in uxorem.  Otto primus coronatur in Mediolano et in Roma.  Otto imperator.  De monasterio de Arona  Quod imperator primo incepit recipere tres coronas.  Quatuor privilegia contulit ecclesia Ottoni I.  De capitaneis portarum  De valvasoribus vallium, qui erant capitanei  Archiepiscopus marchio, dux et comes.  Quod Otto fuit proditus per fratrem carnalem.  Otto imperator huius nominis secundus                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 584<br>bid.<br>585<br>bid.<br>586<br>587<br>bid.<br>590<br>bid.<br>591                                            |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani  Lambertus imperator destruxit civitatem Mediolani Archiepiscopus Mediolani eligit imperatores.  Otto huius nominis primus duxit Athleytam in uxorem.  Otto primus coronatur in Mediolano et in Roma.  Otto imperator.  De monasterio de Arona  Quod imperator primo incepit recipere tres coronas.  Quatuor privilegia contulit ecclesia Ottoni I.  De capitaneis portarum  De valvasoribus vallium, qui erant capitanei  Archiepiscopus marchio, dux et comes.  Quod Otto fuit proditus per fratrem carnalem.  Otto imperator huius nominis secundus  Arnulfus archiepiscopus huius nominis I.                                                                                                                                                                                                            | ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 584<br>bid.<br>585<br>bid.<br>586<br>587<br>bid.<br>590<br>bid.<br>591<br>bid.<br>593                             |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani  Lambertus imperator destruxit civitatem Mediolani Archiepiscopus Mediolani eligit imperatores.  Otto huius nominis primus duxit Athleytam in uxorem.  Otto primus coronatur in Mediolano et in Roma.  Otto imperator.  De monasterio de Arona  Quod imperator primo incepit recipere tres coronas.  Quatuor privilegia contulit ecclesia Ottoni I.  De capitaneis portarum  De valvasoribus vallium, qui erant capitanei  Archiepiscopus marchio, dux et comes.  Quod Otto fuit proditus per fratrem carnalem.  Otto imperator huius nominis secundus  Arnulfus archiepiscopus huius nominis I.  Gothfredus archiepiscopus Mediolani.                                                                                                                                                                      | ม หรือ<br>ม หรือ<br>ม หรือ<br>ม หรือ<br>ม หรือ<br>ม หรือ<br>ม หรือ<br>ม หรือ<br>ม หรือ<br>ม ม หรือ<br>ม ม หรือ<br>ม ม หรือ<br>ม ม หรือ<br>ม ม ม หรือ<br>ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 584<br>bid.<br>585<br>bid.<br>586<br>587<br>bid.<br>590<br>bid.<br>591<br>593<br>593                              |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani  Lambertus imperator destruxit civitatem Mediolani Archiepiscopus Mediolani eligit imperatores.  Otto huius nominis primus duxit Athleytam in uxorem.  Otto primus coronatur in Mediolano et in Roma.  Otto imperator.  De monasterio de Arona  Quod imperator primo incepit recipere tres coronas.  Quatuor privilegia contulit ecclesia Ottoni I.  De capitaneis portarum  De valvasoribus vallium, qui erant capitanei  Archiepiscopus marchio, dux et comes.  Quod Otto fuit proditus per fratrem carnalem.  Otto imperator huius nominis secundus  Arnulfus archiepiscopus huius nominis I  Gothfredus archiepiscopus Mediolani  Landulfus archiepiscopus Mediolani invasor ecclesiae et destructor.                                                                                                   | 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 584<br>bid.<br>585<br>bid.<br>586<br>587<br>bid.<br>590<br>bid.<br>591<br>593<br>bid.                             |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani  Lambertus imperator destruxit civitatem Mediolani Archiepiscopus Mediolani eligit imperatores.  Otto huius nominis primus duxit Athleytam in uxorem.  Otto primus coronatur in Mediolano et in Roma.  Otto imperator.  De monasterio de Arona  Quod imperator primo incepit recipere tres coronas.  Quatuor privilegia contulit ecclesia Ottoni I.  De capitaneis portarum  De valvasoribus vallium, qui erant capitanei  Archiepiscopus marchio, dux et comes.  Quod Otto fuit proditus per fratrem carnalem.  Otto imperator huius nominis secundus  Arnulfus archiepiscopus huius nominis I  Gothfredus archiepiscopus Mediolani  Landulfus archiepiscopus Mediolani invasor ecclesiae et destructor.  Tres fratres facti capitanei.                                                                    | 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 584<br>bid.<br>585<br>bid.<br>586<br>587<br>bid.<br>591<br>592<br>bid.<br>593<br>594<br>bid.                      |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani  Lambertus imperator destruxit civitatem Mediolani Archiepiscopus Mediolani eligit imperatores.  Otto huius nominis primus duxit Athleytam in uxorem.  Otto primus coronatur in Mediolano et in Roma.  Otto imperator.  De monasterio de Arona  Quod imperator primo incepit recipere tres coronas.  Quatuor privilegia contulit ecclesia Ottoni I.  De capitaneis portarum  De valvasoribus vallium, qui erant capitanei  Archiepiscopus marchio, dux et comes.  Quod Otto fuit proditus per fratrem carnalem.  Otto imperator huius nominis secundus  Arnulfus archiepiscopus huius nominis I  Gothfredus archiepiscopus Mediolani  Landulfus archiepiscopus Mediolani invasor ecclesiae et destructor.  Tres fratres facti capitanei.  Archiepiscopus distrahit bona ecclesiae.                          | ນ ນ ຊີ້ໄດ້<br>ນ ນ ນ ນ ນ ນ ນ ນ ນ ນ ນ ນ ນ ນ ນ ນ ນ ນ ນ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 584<br>bid.<br>585<br>bid.<br>586<br>587<br>bid.<br>590<br>bid.<br>593<br>594<br>bid.<br>595                      |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani  Lambertus imperator destruxit civitatem Mediolani Archiepiscopus Mediolani eligit imperatores.  Otto huius nominis primus duxit Athleytam in uxorem.  Otto primus coronatur in Mediolano et in Roma.  Otto imperator.  De monasterio de Arona  Quod imperator primo incepit recipere tres coronas.  Quatuor privilegia contulit ecclesia Ottoni I.  De capitaneis portarum  De valvasoribus vallium, qui erant capitanei  Archiepiscopus marchio, dux et comes.  Quod Otto fuit proditus per fratrem carnalem.  Otto imperator huius nominis secundus  Arnulfus archiepiscopus huius nominis I  Gothfredus archiepiscopus Mediolani  Landulfus archiepiscopus Mediolani invasor ecclesiae et destructor.  Tres fratres facti capitanei.  Archiepiscopus distrahit bona ecclesiae.  De monasterio s. Celsi. | ม ที่ได้<br>ม ท ที่ได้<br>ม ท ที่ได้<br>ม ท ที่ได้<br>ม ท ที่ได้<br>ม ท ที่ได้<br>ม ท ท ได้<br>ม ท ท ท ได้<br>ม ท ท ท ท ได้<br>ม ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท ท | 584<br>bid.<br>588<br>bid.<br>588<br>587<br>bid.<br>590<br>bid.<br>591<br>593<br>594<br>bid.<br>595<br>596<br>597 |
| Valpertus archiepiscopus Mediolani  Lambertus imperator destruxit civitatem Mediolani Archiepiscopus Mediolani eligit imperatores.  Otto huius nominis primus duxit Athleytam in uxorem.  Otto primus coronatur in Mediolano et in Roma.  Otto imperator.  De monasterio de Arona  Quod imperator primo incepit recipere tres coronas.  Quatuor privilegia contulit ecclesia Ottoni I.  De capitaneis portarum  De valvasoribus vallium, qui erant capitanei  Archiepiscopus marchio, dux et comes.  Quod Otto fuit proditus per fratrem carnalem.  Otto imperator huius nominis secundus  Arnulfus archiepiscopus huius nominis I  Gothfredus archiepiscopus Mediolani  Landulfus archiepiscopus Mediolani invasor ecclesiae et destructor.  Tres fratres facti capitanei.  Archiepiscopus distrahit bona ecclesiae.                          | ม ม ที่ มี ม ม ที่ ม ม ม ที่ ม ม ม ม ที่ ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 584,<br>585,<br>586,<br>586,<br>588,<br>591,<br>592,<br>593,<br>594,<br>595,<br>596,<br>597,<br>597,              |

### 780

| Arnulfus de Arziago archiepiscopus Mediolani                           |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Arnulfus archiepiscopus ivit in Constantinopolim et obtinuit serpentem |                    |
| De serpente et cruce, quae sunt in s. Ambrosio                         |                    |
| De corona Mediolani et Modoetiae                                       |                    |
| Corona in Roma                                                         |                    |
| De prima electione imperatoris et modo                                 |                    |
| Heribertus archiepiscopus Mediolani                                    | » 603              |
| Heribertus superavit Papiam                                            | » 604              |
| De duobus comitibus Berengario et Ugone                                | » ibid.            |
| Archiepiscopus, superata Cremona, posuit illos de Doaria ibi           | » 605              |
| Archiepiscopus obsedit civitatem astensem                              | » ibid.            |
| Carrochium primo fuit factum                                           | » ibid.            |
| Capitanei portarum                                                     | » 606              |
| Archiepiscopus mortuus exportavit Useriam uxorem suam                  | 007                |
| Conradus intravit Italiam                                              | » ibid.            |
| Episcopus papiensis deponit crucem                                     | » 608              |
| Archiepiscopus investivit episcopum laudensem per baculum et           |                    |
| anulum, et Laude superatur et homagium recepit                         | » ibid.            |
| De illis de Mota                                                       |                    |
| Archiepiscopus fugavit imperatorem usque Papiam                        | o ibid.            |
| Imperator obsedit civitatem Mediolani                                  | 610                |
| Heribertus Vicecomes regaliter natus                                   |                    |
| Beatus Ambrosius liberavit civitatem de obsidione                      | . 612              |
| Archiepiscopus fugavit archiepiscopum Ambrosium                        | s ibid.            |
| Henricus Barbanigra                                                    | » 613              |
| Archiepiscopus debet eligere imperatorem et presentare papae           | ibid.              |
| Lanzo de Curte fit dominus civitatis et fuit primus monarcus           |                    |
| Lanzo vocavit imperatorem                                              | » 615              |
| Moritur Heribertus archiepiscopus                                      | <b>617</b>         |
| Guido de Velate archiepiscopus Mediolani                               | » ibid.            |
| De principio schismatis sacerdotum uxoratorum                          | » 61 <b>8</b>      |
| Quatuor legati papae determinaverunt contra sacerdotes uxoratos.       | × 620              |
| Papia superatur per Mediolanum                                         | » 6 <del>2</del> 1 |
| Henricus 111 imperator                                                 | » ibid.            |
| Origo cemitissae Matheldis                                             |                    |
| Magnificentiae et nobilitates comitissae Matheldis                     | 693                |
| Quaestio de sacerdotibus uxoratis renovatur                            | » 624              |
| Ignis de cicenia, ignis de Castiliono                                  | 625                |
| Hernebaldus factus vexillifer ecclesiae contra sacerdotes uxoratos.    | » ibid.            |
| Alexander papa venit Mediolanum contra sacerdotes uxoratos             | » 627              |
| De morte Arialdi                                                       |                    |
| Arialdus de Raude caput militum interfecit Hernebaldum Cottam          |                    |
| dominum civitatis                                                      | 699                |
| Thealdus archiepiscopus Mediolani                                      | » 630              |
| Anseimus de Raude archiepiscopus                                       |                    |
| Arnulfus archienisconne Medioloni                                      |                    |

|                                                                          | 78            |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| Anselmus archiepiscopus huius nominis IV                                 | <b>/. 6</b> 3 | , |
| Crisolaus archiepiscopus invasor sedis                                   | 63            | V |
| Henricus imperator huius nominis IVx                                     |               |   |
| Iordanus archiepiscopus Mediolani                                        | ibi           | į |
| Cremonenses submerguntur in Lolio                                        | 63            | į |
| Quod expedit quod nulla civitas inter Ticinum et Abduam habeat           | . 62          | 4 |
| Henricus archiepiscopus Mediolani                                        |               |   |
| Anselmus de Pusterla archiepiscopus Mediolani                            | ihi           |   |
| Civitas cumana destruitur                                                | 63            |   |
| Lotharius imperator                                                      | 63            | q |
| Robaldus archiepiscopus Mediolani                                        | RA            | ı |
| Conradus imperator                                                       | RA            | 1 |
| Ubertus de Pirovano archiepiscopus                                       | RA            |   |
| Federicus Barbarubea huius nominis primus                                | RA            | 4 |
| De moribus Barberubeae et filiis                                         |               |   |
| De concilio apud Constantiam                                             |               |   |
| De ambaxiatoribus papae                                                  |               |   |
| De politia istius temporis                                               | ihi           | ì |
| De tribus coronis imperatoris in Italia                                  |               |   |
| Imperator recuperat iura imperii                                         |               |   |
| De quatuer potestatibus et duodecim consulibus                           |               |   |
| De yexillis sex portarum                                                 |               |   |
| De hostibus contra civitatem Mediolani                                   | ihid          | 7 |
| De dispositione civitatis antiquae                                       |               |   |
| De fortilitis×                                                           |               |   |
| Sex exercitus super sex portas civitatis facti sunt circa Mediolanum . * |               |   |
| Arcus (riumphalis superatur, et dux Bohemiae fit rex                     |               |   |
| Alexander papa huius nominis III                                         |               |   |
| Imperator temporavit obsidionem                                          |               |   |
| Conjuratio inter papam Alexandrum et Mediolanum»                         |               |   |
| Bellum iniustum fit iustum»                                              |               |   |
| Papia fit burgus et Vigevanum superatur»                                 |               |   |
| Quatuor pacta servitutis papiensis                                       |               |   |
| Quod omnes civitates inter duas aquas factae burgi fuerunt»              |               |   |
| Monsferratus subiugatur et vallis de Tellio destruitur»                  |               |   |
| Imperator secunda vice intravit Italiam»                                 |               |   |
| Imperator secunda vice obsedit Mediolanum»                               | 66            | 9 |
| De pactis pacis inter imperatorem et mediolanenses                       |               |   |
| Imperator contra pacta dat potestatem mediolanensibus»                   |               |   |
| Tritium superatur per Mediolanum                                         |               |   |
| De turta et de marchione de Boscho»                                      |               |   |
| imperator superatur apud Raude                                           |               |   |
| Carcanum obseditur per Mediolanum»                                       |               |   |
| Imperator superatur per mediolanenses»                                   |               |   |
| Imperator vulneratur                                                     |               |   |

| Imperator tertia vice obsedit Mediolanum                          |          |                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Imperator iterum obsedit Mediolanum quarta vice                   |          |                 |
| Imperator procuravit quod victualia civitatis comburerentur       |          |                 |
| Carestia mirabilis                                                | >        | 679             |
| Quod proditores procurabant quod civitas iterum obsideretur       |          |                 |
| Parentelae xxxi, quae consenserunt proditoribus                   |          |                 |
| Imperator obsedit civitatem quinta vice                           |          |                 |
| Carocerum mittitur Laude ad imperatorem                           | *        | 683             |
| De introitu imperatoris et imperatricis in civitatem              | *        | 684             |
| Imperator Federicus Barbarubea intravit Mediolanum per murum.     | ,        | 685             |
| Crux facta est per medium civitatis                               | w        | 687             |
| De statutis factis in odium populi                                | <b>»</b> | ibid.           |
| De statutis factis in odium comitum Angleriae                     | *        | 689             |
| De Mediolano facto ultra mare                                     |          |                 |
| De destructione turris ecclesiae maioris                          | *        | 690             |
| De civitate facti sunt quatuor burgi                              |          |                 |
| Quod civitas non fuit tota destructa                              |          |                 |
| Imperator fecit cathaneos et valvasores                           |          |                 |
| Imperator instituit pedagia, et instituit sex comites in comitatu |          |                 |
| Murus civitatis fuit destructus                                   |          |                 |
| Fossatum civitatis fuit explanatum                                |          |                 |
| Quatuor burgi fuerunt in distantia trium milliariorum             |          |                 |
| Imperator destruxit Brixiam, Placentiam et Bononiam               |          | 697             |
| Multa palatia facta sunt in comitatu Mediolani                    |          |                 |
| Quaestio inter imperatorem et regem franchorum, utrum Alexander   |          |                 |
| esset verus papa                                                  | <b>,</b> | ibid.           |
| De modis exigendi pecunias super mediolanensibus                  |          |                 |
| Imperator rediit in Italiam et in Laude posuit imperii sedem      |          |                 |
| Corpora trium regum fuerunt exportata                             |          |                 |
| Ubertus archiepiscopus moritur in Benevento                       |          |                 |
| Beatus Galdinus cardinalis fit archiepiscopus mediolanensis       |          |                 |
| Quidam cremonensis laboravit pro reaedificatione Mediolani        |          |                 |
| Mediolanenses redierunt Mediolanum                                | _        | 705             |
| Fossatum fit in circuitu burgorum                                 |          |                 |
| Emmanuel imperator constantinopolitanus dedit auxilium            |          |                 |
| De imagine posita super portam romanam                            |          |                 |
| Nomina consulum communitatis et consulum institiae                | _        | ihid            |
| Statuta facta contra imperatoris statuta                          |          |                 |
| Laude novum superatur et praestat fidelitatis sacramentum         |          | hid             |
| Imperator redit in Italiam et despicitur ab omnibus               | _        | 710             |
| Alexandria construitur                                            |          |                 |
| Blandrate destruitur et in quatuor burgos dividitur               | _        | 713             |
| Henricus filius Federici fit rex romanorum                        |          | /1 <b>%</b><br> |
|                                                                   |          |                 |
| Ecclesia sanctae Mariae maioris reaedificatur                     | •        | /19             |
| De consulibus et canevario, et primis mercatoribus de Mediolano,  |          | #4A             |

|                                                                       | 784    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| De Innocentio apostatico                                              | 7. 716 |
| Imperator iterum intravit Italiam, et obsedit Alexandriam             | 717    |
| Societas de la morte                                                  | • 718  |
| De legato papae qui venit Venetias                                    |        |
| Imperator humiliavit se sub pedibus papae                             | 720    |
| Algisius de Pirovano fit archiepiscopus Mediolani                     | 721    |
| Imperator Federicus restituitur imperio                               |        |
| Imperator Federicus intravit Mediolanum                               |        |
| Henricus confirmatur in regem romanorum per papam verum               |        |
| Differentia inter portas et pusterlas civitatis mediolanensis         |        |
| De pusterlis per respectum ad portas                                  | 794    |
| De fluviis transeuntibus per civitatém Mediolani                      |        |
| De pace Constantiae                                                   |        |
| Confirmatio pacis inter imperatorem et Mediolanum apud Regium         |        |
| Donationes imperatoris factae communitati Mediolani                   | 728    |
| Alia donatio facta communitati Mediolani per imperatorem Fede-        |        |
| ricum Barbamrubeam                                                    |        |
| De imaginibus ecclesiae maioris                                       |        |
| Origo Roberti Guiscardi regis Siciliae                                |        |
| Urbanus papa de Crivellis                                             |        |
| Potestas mediolanensis est comes                                      |        |
| De primo potestate electo per mediolanenses                           | • ibid |
| Henricus imperator fecit nuptias in sancto Ambrosio                   | 739    |
| Henricus tyramnizat contra ecclesiam                                  |        |
| Mediolanenses destruunt terras comitis Sabaudiae                      |        |
| Milo de Cardano archiepiscopus Mediolani                              |        |
| Consularia insurgit                                                   | • ibid |
| Consules iterum fiunt in Mediolano                                    |        |
| Potestates creantur                                                   |        |
| Imperator Federicus submergitur ultra mare                            |        |
| Cremonenses submerguntur in Lolio                                     |        |
| Carrochium de Cremona capitur                                         |        |
| Pax inter Mediolanum et Cremonam                                      |        |
| Henricus imperator coronatur in regem Siciliae                        |        |
| Henricus tyramnizat contra ecclesiam                                  |        |
| Henricus negavit solvere tributum ecclesiae                           |        |
| Lignum verae Crucis portatur Ianuam                                   | » ibid |
| Federicus ultimus coronatur in regem Siciliae                         |        |
| Carrochium cremonensium capitur tertia vice                           |        |
| Otto dux Saxoniae fit imperator                                       |        |
| Origo ordinis praedicatorum et minorum                                |        |
| Divisio magna in civitate Mediolani                                   |        |
| Quid sit pars nobilium in Mediolano, et de divisione partis nobilium. | » 74   |
| Turriani ex nobilibus fiunt pars populi                               |        |
| Divisio inter populum et credentiam                                   |        |
| De turri credentice                                                   | 2 7A   |

| Mediolanenses ceperunt terram cremonensium super Abduam Pag. 746            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Medielanenses destruxerunt terras de Papia et de Pergamo » 747              |
| Civitas Mediolani dividitur in tres partes 3 748                            |
| Navigium incipitur et Vigevanum superatur, et carrochium pa-                |
| piensium perditur                                                           |
| Exclamatio contra Papiam > 750                                              |
| Papienses equitant post mediolanenses ad ipsorum praeceptum » ibid.         |
| Societas Galiardorum creatur contra credentiam                              |
| Cives de Mediolano pugnant inter se in campo sine armis » 752               |
| Legatus intravit Mediolanum, et Philippus usurpater imperii moritur » ibid. |
| Otto vocatur ad imperium > 753                                              |
| Mediclanenses miserunt pro Ottone imperatore > 754                          |
| Otto confirmat privilegia civitatis mediolanensis » ibid-                   |
| Origo Izillini de Romano diocesis vicentinae                                |
| Crudelitates Izillini » 756                                                 |
| Izillino praedicitur quod deberet mori iuxta Cassianum » ibid.              |
| De Uberto Pelavesino 757                                                    |
| Ubertus per inquisitores citatur bid.                                       |
| De Bosio de Doyaria                                                         |
| Pars imperialis in Lombardia, et de cathaneis et valvassoribus » ibid.      |
| Pars guelfa in Lombardia et de credentia » 759                              |
| Duo nominati viri de Mediolano » ibid.                                      |
| De Gulliermo de Pusterla » ibid.                                            |
| De Uberto de la Cruce                                                       |
| Carrochium de Cremona capitur » 761                                         |
| Otto imperator intravit Mediolanum cum mirabili gloria » ibid.              |
| Otto imperator yadit Romam » 762                                            |
| Otto tyramnizat contra ecclesiam > 763                                      |
| Otto habuit in reverentiam sententiam papae > 764                           |
| De societate fortium » ibid.                                                |
| Otto pugnat contra regem franchorum » ibid.                                 |
| Federicus Rogerius fit imperator contra Ottonem » 765                       |
| Federicus venit Romam, postea Papiam » 766                                  |
| Mediolanenses fugaverunt Federicum imperatorem et elephantem eius » ibid.   |
| Federicus convocat concilium in Cremona contra mediolanenses > 767          |
| Papa dat archiepiscopum, qui dictus fuit Henricus de Settala » 768          |
| Archiepiscopus Henricus fecit passagium » ibid.                             |
| Decem potestates facti sunt in Mediolano » ibid.                            |
| Carrocerum mediolanensium perditur, sed non per mediolanenses » 769         |
| Civitas mediolanensis nunquam perdidit carrochium in campo » 770            |
| Quare frater Galvaneus fuit motus ad scribendum hanc cronicam. » 771        |
| Papienses iuraverunt fidelitatem Mediolano biid.                            |
| Mediolanenses stant contra Federicum » 772                                  |
| Mediolanenses destruunt multas terras ultra Padum > 773                     |
| Incohus Malcomigia notastas Madiolani "ibid                                 |

sixtis

Digitized by Google

Digitized by Google

#### SULLE

# ANTICHE MURA MILANESI

### DI MASSIMIANO

# **NOTIZIA**

DI ANTONIO CERUTI

DELL' AMBROSIANA

# SULLE ANTICHE MURA MILANESI DI MASSIMIANO

## NOTIZIA.

#### DI ANTONIO CERUTI

DELL'AMBROSIANA

Nell'inverno 1868-69 demolendosi il palazzo già ad uso del Genio militare in via del Monte di Pietà, onde erigervi quello della Cassa di Risparmio, negli scavi sotterranei si rinvenne una ragguardevole porzione svi-Iuppantesi per la lunghezza di 30 metri, di un antico e solidissimo muraglione, che non potè essere distrutto se non con un lavoro assiduo di molti giorni e coll'aiuto delle mine, tanto erane tenace e compatta la struttura; la sua profondità media secondo i dati fornitimi dalla gentilezza della Direzione dei lavori, variava dai m. 2,30 ai 2,75. Rassodato qua e là da rivestimenti addossativi dai ripetuti ristauri, e in qualche luogo assottigliato dalle precedenti demolizioni e rifabbriche, che vi si sovrapposero, da principio alla sua testa a tramonto non presentava che la larghezza di m. 2,50, poi aumentavasene il volume, e continuava regolarmente nella sua ordinaria e primitiva grossezza di m. 3,60, esclusi i ritagli.

Il suo piano era al livello dell'attigua via. Componevasi di grosse pietre quadrate e di durissimi mattoni legati da fortissima calce, sì che la sua compagine avrebbe sfidato altri secoli senza punto risentirne danno, e l'azione dissolvente del tempo non potè imprimervi l'inevitabile suo marchio che debolmente. Evidentemente nella primitiva sua costruzione posava sul letto dell'acquitrinio, ora abbassatosi di qualche metro forse per l'avvenuta inalveazione delle acque, ed il suo fondo posava su due ordini di ciettoloni e di puddinga. Verso la fine di quel muro trovossi una sporgenza verso l'interno ad angolo retto, che formava un quadrato omogeneo e d'un sol getto di m. 3, 30 per 5, 50, nel quale debbonsi ravvisare le fondamenta di una delle molte torri, che intersecavano ad intervalli quel muro nella sua continuazione ormai scomparsa, quantunque non si possa facilmente ammetterne il numero accennato in alcune cronache milanesi.

Quella costruzione era un avanzo delle antiche mura della città erette dall'imp. Massimiano Erculeo al principio del iv secolo dell'êra volgare (come ne è certissimo documento, ove ne fosse d'uopo, un'iscrizione testè dissepolta in luogo, che a lui si riferisce, e ch'io riporto a suo luogo), correnti pel circuito irregolare di due miglia italiane, al dire dei cronisti e del Giulini, quanto n'era allora l'àmbito della città; esse seguivano colà il corso di un canale detto la Cantarana, alimentato dal Nirone e dal Seveso, ricoperto poi e racchiuso in un fossato sotterraneo nel 1584 da Ferrante Gonzaga governatore di Milano. Quella cerchia, a cui il Fiamma, non so con quanto fondamento di verità, attribuisce l'altezza di ottanta piedi, come gliene dà trenta di larghezza, guasta dai Goti e da quanti barbari vennero a

devastare le nostre belle contrade, su ristorata e in qualche luogo ampliata nel sec. ix dall'arcivescovo Ansperto, e munita di frequenti torri alte e coperte, intersecata da nove porte fortificate, come attesta la di lui iscrizione sepolcrale tuttora esistente nella Basilica Ambrosiana:

> Moenia sollicitus commissae reddidit urbi Diruta.

Il Giulini, sulla fede di alcuni cronisti, dice che quel baluardo era della grossezza di dodici piedi, come ne assicura anche un antico ritmo del sec. VIII De laudibus Mediolani:

Celsas habet opertasque turres in circuitu, Duodecim enim latitudo moenium est pedibus, Immensumque deorsum est quadrata rupibus, Perfectaque eriguntur sursum et fictilibus; Erga murum pretiosas novem habet ianuas, etc.,

e veramente tale spessore concorda colle dimensioni testè riscontrate nel frammento rinvenuto, di m. 3, 60.

In questo florido stato trovavansi tuttora quelle fortificazioni non solo nel sec. x, ma anche nel xII, quando vennero guaste dal Barbarossa. Tristano Calco ci è testimonio di tale floridezza e solidità, laddove dice: « ex moenibus autem turribusque centum ob materiae duritiem et caementi soliditatem non multum disiici potuisse et Morena affirmat et reliquiae diu declararunt» (Histor. Patr. lib. X, pag. 212); e Guntero (Ligurin. lib. VII) attesta:

Extructus quadris vallabat moenia saxis Murus;

ed il Morena stesso descrivendo la distruzione della città ordinata da Federico, dice che dopo una lunga e faticosa demolizione, a cui sudarono le città e le terre nemiche per vendicarsi delle patite umiliazioni, « remansit
tamen fere totus murus civitatem circumdans, qui adeo
bonus et de tam magnis lapidibus confectus fuerat, et
quasi centum turribas decoratus, quod, ut extimo,
numquam tam bonus fuit vigens in Italia praeter forte
romanum, neque deinceps videbitur » (Rer. Ital. Script.
tom. VI, col. 1105).

Sembra però che di quel muro potessero i cittadini servirsi per erigervi case e per altri loro usi privati, per concessione della città e degli imperatori, quantunque fosse destinato alla difesa della città stessa, e quegli ingombri dovessero tornar di pregiudizio alla sicurezza dei cittadini; poichè ricavasi da un diploma del 28 dicembre dell'a. 888 dell'imp. Guidone, ch'egli per intercessione dell'arcivescovo Anselmo a un tal Aupaldo arciprete milanese donava una parte del muro della città confinante colla di lui casa, ed alcune torri, onde innalzarvi edificii per la lunghezza di quaranta piedi, colla facoltà di farne ad altri donazione o vendita. Lo stesso arcivescovo Ansperto, quando ristaurò le mura, ottenne per la città il privilegio di erigervi case ed abitazioni private, nello stesso modo che ad Alberico vescovo di Bergamo re Berengario avea nel 903 concesso licenza di ristorar la città dove più gli piacesse, con questo che le torri e le mura nuovamente edificate rimanessero in proprietà di quel prelato, ed oltre ciò avesse « domos in turribus et super muros, ubi necesse fuerit, potestatem reaedificandi », purchè « vigiliae et propugnacula non minuantur ». Una simile donazione di muro pubblico fece a Bariperto mercante comasco

l'imp. Ottone III con suo privilegio 18 giugno 983; alcune altre ne furono fatte rispetto alle mura di Pavia, e specialmente in favore dell'antichissimo monastero di Teodota, mediante diploma di Berengario I re d'Italia in data 10 agosto Q13 all'abbadessa Risinda. Quelle occupazioni fatte dai cittadini dovettero essere più tollerate e più generali, allorchè rovinato quel baluardo dal Barbarossa, e resi inutili quegli avanzi ad ogni riparo e difesa, i milanesi ritornati dall'esiglio nel 1171 edificarono in un perimetro più esterno ed esteso la loro cinta fortificata lungo il fossato, cioè sulla linea dell'attuale naviglio e dei terraggi. Per regolare poi quelle occupazioni fu istituito un ufficio o tribunale speciale, .come appare da una carta del 20 dicembre 1222 nell'archivio di s. Ambrogio, in cui veggonsi nominati alcuni giudici, « qui constituti sunt a dom. Pace de Menervio petestate Mediolani super cognitione pecuniae et bannorum comunis, et super cognitione casarum et terragiorum, et super cognitione ficti seu annuae praestationis ipsarum casarum et ipsorum terragiorum », ed in cui parlasi della pigione che da un tale dovevasi corrispondere, e che « petebatur pro comuni eidem pro domo una, quam tenet iuxta terragium apud portam portae vercellinae inter ipsam portam et portam Iovis, quae ei fuerat locata anno currente MCCXIV per canevarios et procuratores etc. ».

Alcune torri esistevano lungo le mura nel luogo degli scavi presso il monastero d'Orona; ce n'è prova incontestabile un diploma dell'arcivescovo Anselmo, di cui cadrà di nuovo discorso, col quale stabilisce che nessuno dei cappellani delle monache potesse avere alcun edifizio nelle torri o sopra il muro della città dalla vicina pusterla d'Algisio fino al monastero: « praeterea

statuimus.... ut nullus capellanorum quodlibet aedifitium habeat in turribus vel super murum civitatis, qui est a pusterula usque ad monasterium, ne corum oculi scandalizentur, cum forte viderent monachas per curtem et hortum quandoque deambulantes». Appunto in quella vicinanza eravi a'giorni del cronista Filippo Besta un avanzo di quelle mura non ancora atterrate, scrivendo egli vedersene una parte non lungi dalla chiesa di s. Silvestro, ed un'altra maggiore presso il monastero di s. Barbara, detto prima di Aurona, e fors'era lo stesso avanzo, di cui or ora si trovarono le fondamenta, con una torre che serviva da campanile, atterrata poi nell'anno 1583.

Dell'antico monumento romano le ingiurie del tempo, le occupazioni cittadine antorizzate dalle leggi locali (come appare dal Liber Consuetudinum dell'anno 1216 al cap. XX De servitutibus, indi rinnovate dagli Statuti del sec. xv1), e più le guerre, massime con Federice, fecero scempio, ed anche le ultime reliquie sotterrance vanno scomparendo.

Negli scavi già accennati oltre a molti pezzi architettonici più o meno intatti, dell'epoca romana, longobarda e dei comuni ed anche posteriori, come fregi, capitelli, incorniciature di finestre, pilastri scolpiti da ogni lato, one potrebbero da sè costituire un pregevole museo archeologico, furono rinvenute anche non poche monete romane e viscontee; ma più d'ogni altra merita attenzione una bella e rara moneta d'argonto apparentemente di papa Clemente VIII. Essa sembra essere stata deposta nei fondamenti dell'altar maggiore della chiesa del chiostro, in occasione della sua ricostruzione, essendosi rinvenuta rinchiusa in un angusto pozzetto, chiuso ermeticamente e collocato alla profondità di m. 2, 60 sotto

il piano del cortile. Posava su una tavola quadrata di marmo bianco di circa m. e, 3o, altato a due ampolle di vetro, in una delle quali eravi una materia untuosa bianca, nell'altra un liquido giallastro; il coperchio del pozzetto consisteva in un mattone equilatero di m. e, 24, su cui era malamente inciso l'a. 1507.

Opella moneta fu battuta da Francesco Filiberto Ferrero Fieschi marchese di Masserano, signoria appartenente già alla chiesa vescovile di Vercelli, poi feudo concesso dai papi alla famiglia di lui coll'annesso privilegio di zeccu. Fu pubblicata dal conte Pompeo Látta nelle sue Famiglie celebri, e il Ginagli, registrandola nelle sue tavole sinottiche della Numismatica papale, non seppe darne spiegazione alcuna, nè disse a chi appartenga, quantunque la dubitasse bolognese. In realtà essa è una delle tante contraffazioni delle monete pontificie di Bologna, operate da avidi speculatori, ad esempio di quelle commesse da Besso II Ferrero padre del nominato Francesco Filiberto, e da alcuni principi di Germania, che usarono quel sopruso per dare maggior corso al loro argento. Solo Francesco al ritratto del pontefice aggiunse la parola AVSPice, in segno forse di gratitudine verso Clemente VIII che lo avea confermato, nelle concessioni largite dai predecessori agli avi suoi, e che pescia lo elevò al grado di principe.

La sua descrizione è sul diritto BON.um OE (omne) A DEO. FR. anciscus FI. libertus FE. rrero FL. iscus MAR. chio MES. serani, e nel mezzo l'arme di Bologna, cioè il leone rampante col vessillo. Nel rovescio evvi il busto del papa in piviale volto a destra colla leggenda: CLEMEN. VIII. PONT. MAX. AVSP. Si noti che le leggende delle monete contraffatte spesso si alteravano espressamente per premunirsi contro l'accusa

e il processo per falsificazione (cui però non potè afuggire quel marchese, costretto per le sue scelleratezze ad abbandonare la signoria ammutinataglisi contro), e che quindi se ne trovano di quelle che non hanno alcua significato.

Anche iscrizioni romane di diversi tempi in buon numero ci furono ridonate, che servirono già come materiale di costruzione delle fondamenta di quel muro, alcune delle quali ben conservate, ed anche qualcuna cristiana, cui do trascritte in fine di questa Nota.

Fra i capi d'arte rinvenuti, due capitelli d'ordine corintio trattengono l'attenzione nostra, portando ciascuno un'iscrizione scolpita sullo spessore della tavola; su l'uno guasto ai lati leggesi così sulla sua fronte:

#### # IVLIANVS ME FECIT SIC PVLCRVM.

colle quali parole rivelasi il nome dell'artefice, che assai probabilmente apparteneva al sodalizio dei celebri maestri comacini, a cui si riferiscono alcune leggi longobarde di re Liutprando; ma di lui nè de' suoi modesti lavori non ci è rimasta memoria alcuna. L'altro più conservato del primo reca all'ingiro questa iscrizione abbastanza enigmatica: sul lato sinistro

HIC REQVIESCIT

sulla fronte

**FVIT DAMNATVS.** 

Come già accennai, su quell'area esisteva anticamente

un cenobio di monache benedettine fondato da Aurona, che avea dato il nome al convento ed alla via che lo costeggiava, come consta da antichi documenti. Aurona od Orona di stirpe bavarica, figlia di Ansprando re longobardo e sorella di Teodoro arcivescovo di Milano, e di Liutprando anch'egli re longobardo, rimasta priva del figlio Aufuso morto alla caccia, come narra Paolo Diacono (lib. VII, cap. 58), divelta dalla figlia Guntberga rinchiusasi nel monastero di Teodota in Pavia per isfuggire le sevizie del tiranno re Ariberto, e sopravvissuta alla madre Teoderada, con cui languiva compagna di sventure, cercò anch'essa un asilo all'ombra d'un chiostro. Mutilata com'era barbaramente nel viso per opera dello stesso Ariberto, ch'era prevalso al di lei padre Ansprando, e che secondo Paolo Diacono, « diversis modis afflixit » la di lei famiglia, erasi rifugiata presso il fratello nella metropoli milanese, ed avea fondato quel monastero ove finire i suoi giorni abbastanza infelici, verso la metà del sec. viii, quando la sortuna erasi riamicata col di lei casato, e Liutprando, morto il rivale, era salito sul trono longobardo succedendo al padre; ed in quello fu sepolta. L'anno della fondazione è concordemente determinato dai cronisti e dal Mabillon nel 740. Il monastero fu in seguito donato dall'imperatrice Angilberga nell'875, in cui rimase vedova dell'imp. Ludovico, ed indi confermato da Carlo il Grosso nell'anno 880 al monastero di s. Ambrogio, pel che fu per lungo tempo soggetto a quei monaci. Poi divenuto affatto deserto di monache, fu aggregato a quello di s. Agostino, che stava all'altro lato della via, indi passò alle Cappuccine nel sec. xvi, e denominossi da s. Barbara. Col successivo suo ampliarsi rinchiuse anch'esso nei proprii chiostri una parte delle

antiche mura, a cui era addossato. Nell'a. 1099 vi fa costrutta la nuova chiesa di s. Maria (della cui dedicazione, secondo il calendario sitoniano, celebravasi poi l'anniversario ai 12 di febbraio nell' zi secolo), col cimitero e colla casa del cappellano, ai tempi dell'arcivescovo Anselmo IV da Boviso, che colla feruda aveane solennemente delineato i contorni nell'orto del chiostro, a mezzodì della via che conduceva alla pasterla della Brera del Guercio d'Algisio, posta a ponente del monastero stesso. Colà vicino eravi anche la chiesa di s. Lorenzo iuxta domum Tassonis, come è chiamata in uma bolla d'Eugenio III del 1147, ed in un'altra di Adriano IV del 1157.

Sembra che la vicinanza ed i santi consigli di Teodoro, un sincero e profondo spirito di pietà, le pratiche religiosamente osservate della professione monastica, e certo anche il disinganno delle cose terrene ispiratole dalla memoria delle sofferte sventure, abbiano reso quella vittima delle atrocità di Ariberto un modello di rare virtù; nè le mancò la fama di santità presso i coetanei ed i posteri, essendocene documento un diploma dell'anzidetto arcivescovo Anselmo, che così intitola un suo diploma del 15 marzo 1090 a Rolinda abbadessa di quel monastero: « Anselmus gratia Dei archiepiscopus Rolindae abbatissae monasterii sanctae Auronae eiusque congregationi in domino salutem»; e questo qualificativo leggesi in più luoghi di quella carta. Ad imitezione di s. Benedetto, che bramò esser sepolto presso la sorella Scolastica, e di s. Marcellina che volle dopo morte essere riunita al grande Ambrogio, Teodoro elesse la sua tomba nel monastero presso la pia sorella, come attestano il Fiamma, Donato Bossi, il Puricelli, Goffredo da Bussero, ed antichissimi cataloghi degli arcivescovi milanesi; e la cromaca inedita di un Lampugnano da Legnano assicura ch'egli «iacet in menasterio Horono cum sorore sua Horona apud altare s. Bartholomaei ». Alla riedificazione della chiesa avvenuta nel 1099 credo che appartengano quei due capitelli, e che stessero in capo alle colonne dell'altare di s. Bartolomeo, giacchè attestano che là era deposto il buon prelato. Non assento su questo punto all'opinione di chi crede, che esse sostenessero l'avelto di Teodoro, giacchè pare che non si fosse per anco incominoiato a sospendere in alto i sepoleri di persone insigni, uso invalso più tardi.

Teedoro era succeduto a s. Benedetto, ed anch'egli lasciò memoria di preziose virtù; ne abbiamo prova nell'antico ritmo contemporanco De laudibus Mediolani, che dice di lai:

Totam urbem praesul magnus ornavit Theodorius, Veniens benigne, natus de regali germine, Quem ad sedem rapuit trahens pro amore populus.

Nè in quei giorni di tanta barbarie gli fe' difetto la scienza ecclesiastica, avendo illustrato l'ufficiatura ambrosiana, decaduta dalla sua integrità, con erudizione allora ammirata, e richiamato alla primitiva osservanza il rito, giacchè narrano di lui i cronisti che « exposuit egregie officium matutinale more ambrosiano », e quell'esposizione encomiata dal grande Borromeo ancora ci rimane sotto il titolo di Speculum officii matutinalis, stampato la prima volta in Milano nel 1490 dallo Zaroto in calce al breviario ambrosiano. Anche il Besozzo attesta che quell'arcivescovo « ordinò che tutti gli ordini, riti e cerimonie dell'ufficio ambrosiano fossero scritti in un libro, il che si fece con bellissimo modo e sapientissimo ».

Intorno agli anni del suo pontificato discordano gli storici, ma l'opinione più verisimile, e dirò anche più vera, è quella che lo dice assunto al pontificato nel 735, essendo papa Gregorio III, e morto il 14 maggio 749 dopo quattordici anni di ministero episcopale, come leggesi in molte cronache ed antichi cataloghi degli arcivescevi, le quali date cronologiche si adattano appuntino coll'epoca della fondazione del monastero; mentre quegli scritteri, che anticipano di dieci anni l'elezione e la morte di lui, son costretti a ridurre, onde evitare un anacronismo, ad un semplice ampliamento o ad un nistauro nell'a. 740 per legato del defunto la fondazione stessa del monastero.

Quanto alla condanna subita dall'arcivescovo, della quale è cenno in uno di quei capitelli, nessuna memoria ci è fornita dagli scrittori delle cose milanesi; ma il luogo della sepoltura e l'onorata fama rimastaci di lui escludono affatto il dubbio ch'essa sia stata di natura religiosa ed inflitta dall'autorità ecclesiastica, ma è forza dire che fosse del tutto politica e civile, fatta ragione di quei tempi procellasi e insieme assai oscuri, 6 che consistesse in un'accanita persecuzione più che in altro, quantunque dalle searse memorie rimasteci di quell'epoca non siaci dato d'averne più sicura notisia. A quei dì ferveano invero le persecuzioni dell'iconoclasta Leone Isaurico e dell'imp. Costantino, come asserisce Filippo da Castel Seprio, e forse più davvicino la nostra città era afflitta da re Astolfo, che secondo Donato Bosso, nel 747 avendo occupata la Toscana e la valle di Spoleto « romanos sibi tributarios conatur efficere », e dope l'assedio invano a lui posto a Pavia da re Pipino chiamato in soccorso da papa Stefano, « romanos graviori plaga percutere coepit ». Forse quelle persecuzioni si

esercitavano più crudelmente contro le chiese, il clero ed i loro beni; ed il pio arcivescovo, se sino a lui arrivarono, ne avrà sentito tanto più fieri i colpi, quanto maggior zelo avrà adoperato nella difesa degli oppressi. Anche il Carisio, sulla fede di lettere scambiatesi fra i rettori della comunità milanese e papa Zaccaria, narra che dopo la morte di Teodoro rimasta a lungo vacante la sede episcopale, era divenuta troppo malagevole l'elezione del successore, attesochè degli Ordinarii della chiesa milanese molti erano rilegati in diverse parti della Francia, e di sedici ch'erane il collegio, soli dieci erano rimasti, e ciò avvenire per le guerre di quei dì e per le tirannie di Astolfo che li odiava. Oltrecciò le cronache riferiscono a questi tempi anche le persecuzioni di Carlo Martello, « qui decimas ecclesiarum expoliavit »; ma veramente il campo delle sue prodezze era la Francia.

Tuttavia tutte queste traversie allora sofferte dai nostri avi non sembrano calzar troppo all'epoca speciale in discorso, nè alla spiegazione dell'anzidetta iscrizione; e se mi è lecito esporre una mia opinione, io credo che la condanna ingiusta inflitta a Teodoro provenne dall'inumano re Ariberto, che non contento di aver vinto in guerra il di lui padre Ansprando, e costrettolo a rifugiarsi nell'isola Comacina, celebre asilo di grandi sventurati, cui poi egli abbattè, indi a Chiavenna ed a Coira, ed a fuggire anche di là ed a ripararsi in Baviera sua terra natale, per aver salva la vita, sfogò contro la di lui famiglia tutto il cieco furore della sua vendetta barbarica, facendole subire, come narra Paolo Diacono, i più crudeli patimenti. Acciecò Sigibrando figlio maggiore del suo rivale, tenne a lungo in ostaggio l'altro figlio Liutprando avvenente giovanetto, cui poi

B/S

Ŋ

(3

78<sup>13</sup>

tocco da compassione rimando a suo padre in Baviera; e dopo avere erribilmente fatto recidere il naso e le orecchie a Teoderada moglie: di Ansprando e ad Orona di lei figliuola, costrinse Toedoro a radere ignominiosamente la barba e la chioma, onde randerlo inetto al trono, come volevane i costumi e le leggi d'allora, e ad ascriversi alla milizia ceglesiastica e fors'anche lo rinchiuse in un convente, d'onde probabilmente le trasse poi il popolo milanese per collecarlo sulla cattedra ambrosiana. Da simili sevizie cercarono scampo nel chiostro di s. Agata in Pavia Cuniberga figlia di re Cuniberto e Teodota sorella di Bertarido. Non evità quell'outa nemmen Rotari duca di Bergamo, a quanto asserisce con altri cronisti il Fiamma a a c Deinde rex (Ariperth) civitatem bergomensem superavit, et Rothari ducem pergamensem rasura barbae deturpatum in carcerem in Taurinum misit » (Chron. mai. cap, 562), Era questa forzata tonsura una degradazione civile, qualificata appunto come una condanna dagli antichi cronisti, usata frequentemente dai potenti in tempi e fra popoli barbari. Anche tra i Franchi non pochi subirono la sorte medesima: ben se lo seppero Meroveo figlio di re Chilperico, Teudeberto II re d'Austrasia e Teoderico III re di Neastria e di Borgogna; ed anche di Chilperico III leggesi nel Fiamma, che dopo essere stato deposto dal trono, « de consilio principum franchorum in monachum tonsuratus fuit cum uxore et filiis» (Chron. mai. cap. 586), e narrasi dallo stesso cronista, che alla morte di re Cuniberto « facta est magna controversia de regno; multi interficiuntur, plures oculis privantur, mulieres quondam reginae naso et auribus praecisis deturpantur» (Op. praed., cap. 561). Nè mancava talvolta l'esempio di chi abbandonava spontaneo il regno per chiudersi in

un chiostro: Carlomanno figlio di Carlo Martello, stanco di combattere e di vincere a prezzo di sangue umano, deponeva le insegne reali, e recisesi le chiome, ricoveravasi nell'ordine di s. Benedetto a Roma, sul Soratte ed a Montecassino, ove l'avea preceduto Rachi re longobardo, scegliendosi volontariamente la sorte, a cui venivano condannati i re della prima stirpe. Anche dopo lui Pipino è punito della congiura ordita contro il proprio padre, coll'essere da Carlo Magno istesso costretto ad assumere l'abito monastico nel monastero di Prumia, e Carlo il Grosso vince e fa prigioniero (come narra il Fiamma nell' Op. cit. al cap. 642) Ugone duca di Lotaringia, lo fa acciecare e radere secondo il rito monastico.

Ecco le iscrizioni sovr'accennate, rinvenute in quegli scavi; sur un cippo sepolcrale:

S.V.F.
MOCETIVS
MOCCILIONIS
F.SIBI ET
DOMETIAE
P.F.VXORI
ET IVL.
CALICARPO
IN AGRO P.XX
IN FRONTE P.XX.

Una grandissima iscrizione sepolcrale a grandi lettere

rotta in due pezzi e guasta nella superficie, e nella parte superiore mancante forse di qualche linea:

GELLI .....
VITALI
VIVIR .....TRI ET
BODVIAE LL.
LIBERALI SIBI
CARISSIMAE
.....LIA L.F.
SABINA
VIVENS FECIT

Sedia curule fiancheggiata dai fasci consolari rovesciati.

Altro cippo sepolcrale mutilato nelle estremità superiore ed inferiore:

Una lapide incorniciata ci dà un'iscrizione probabilmente dedicata ad Ercole, detto antonomasticamente Invitto patrio, come puossi rilevare da molti altri esempii, da un Vibio Gaiano prefetto dei veicoli, ossia sovrintendente dei carriaggi della corte imperiale, come eravi a vehiculis servus, e a commentariis vehiculorum.

INVICTO
PATRIO
VIB GAIANVS
PRAEF VEHIC

Un frammento di cippo sepolcrale ricorda l'ordine degli antichi decurioni milanesi insigniti, come avveniva in ogni municipio romano, degli stessi privilegi che competevano ai senatori della capitale; sventuratamente l'iscrizione non ci dà il nome del personaggio che avea meritato il decurionato:

DECVRION um
AB ORDINE
MEDIOLANENS ium
HONORATO
TRYGETVS
LIBERTVS
PATRONO
INDVLGENTISS imo.

Lapide chistiana alquanto guasta nei margini:

CAESONIVS LEO ET MARIA
CONIVX SE VIVIS A SOLO FECERVNT
HOC NOBIS POST OBITVM DE NOS
SOLVM

Rozza maniera per indicare che quel sepolcro era riservato ai soli coniugi qui nominati, ciò che diversamente esprimevasi colle iniziali Hoc Monumentum Haeredes Non Sequitur.

Su una base di piedestallo di pilastro:

IMP.CAES.
M.AVR.VAL.MAXIMIANO P.F.
INVICTO AVG.

Forse quel sasso appartenne ad un edificio anteriore distrutto, e fu adoperato pelle fondamenta del muro, ed uno scalpellino volgare vi incise quell'iscrizione in caratteri, che rivelano una mano imperita.

Frammento di lapide:

D. M.
.....PARENTI
....ONVMAE

| Frammento | ďi | cippa | sepolcrale: |
|-----------|----|-------|-------------|
|           |    |       |             |

DIDIAE M · FIL · PAVLAE

Altro frammento mutilo in giro di lapide forse cristiana:

....CAS.....
...BROCCV....
...MARIAE Q.F...
VXOR
...CASSIOD...

Altro frammento:

... TERIAE....
... RCELLEN.....

## Su un frammento di cippo sepolcrale:

IN FR onte P · XV IN AGR o P · XXX .

Infine su un'ara votiva:

VALE.

# MONETE

D

# ZECCHE ITALIANE

INEDITE

**MEMORIA SECONDA** 

DI

DOMENICO PROMIS

· . . · · .

Colle zecche di Masserano e Crevacuore dei Fieschi e indi dei Ferrero avendo terminato l'illustrazione di quelle del Piemonte, ed in questo frattempo essendosi il medagliere di S. M. arricchito di alcune monete italiane tuttora inedite, ho creduto di far cosa grata ai cultori di questa scienza facendole conoscere colle stampe.

Come poi già altra volta ho fatto, che pubblicando monete della Penisola ve ne ho inserte due sebbene battute in estero paese, perchè da Italiani ed in provincie ad essi soggette, così ora credo di continuare un tal sistema comprendendo nella presente Memoria quelle coniate da due potenti famiglie di Genova e di Venezia negli stati che possedevano in Oriente.

#### SAVOIA.

Il duca Emanuele Filiberto, prima che pel trattato di Chateau Cambresis del 1559 gli fosse restituita quella parte dello stato che dalla Francia era stata tolta a suo padre Carlo III, in Asti, Aosta, Nizza e Vercelli, sole città che gli erano rimaste, continuò a tener aperta la zecca conservandovi il sistema monetario da alcuni secoli in vigore nelle sue provincie al di qua delle Alpi.

Le varie specie in esse battute dal 1553, anno in cui Filiberto successe al padre, sino al finire del 1561, quando riformò la moneta, sono ducati e scudi d'oro, talleri e testoni, oltre una gran varietà di moltipli e frazioni di grossi. La maggior parte di queste monete or sono circa trent'anni venne da me pubblicata (1), però allora nessun tallero di questo duca mi era riuscito di conoscere; ora avendone il medagliere di S. M. fatto acquisto d'un esemplare sull'incertezza che sia edito, ne do il disegno. Questo scudo d'argento, simile nel tipo ad alcuni di Germania, ed imitato già nel solo diritto in uno di Carlo III (2), ha (T. I, n.º 1) da un lato il busto corazzato del duca col capo scoperto, tenente colla destra un bastone appoggiato al fianco, segno di supremo comando, e la sinistra sull'elsa della spada, con attorno + EMANVEL . PHILIB . DVX . SABAV . S.R. IMP. P., cioè Sacri Romani Imperii Princeps.

<sup>(1)</sup> Monete dei Reali di Savoia. Torino 1841, Tomi 2.

<sup>(9)</sup> Id. id. Tav. XX, n.º 64.

Dall'altro lato poi ha una gran croce ornata e fiorita con lo scudo della croce per Savoia nel centro, e negli angoli quattro scudetti, il primo di aquila che sebbene ad una sola testa è per l'impero, il secondo col capo graticolato per Monferrato, sul quale stato alzava pretese, il terzo di sei fascie con corona in banda per Sassonia, dai cui primitivi duchi pretendeva discendere la casa di Savoia, ed il quarto inquartato di croce potenzata ed accantonata da quattro simili crocette per Gerusalemme, e di tre leoni per la ristrettezza del campo senz'altra indicazione per Cipro, Armenia e Lusignano, stante i diritti che aveva sul regno di Cipro. In giro leggesi il motto + AVXILIVM. MEVM. A. DOMINO. 1558.

Di tali talleri, come risulta dai registri della zecca d'Aosta, che soli di questa specie conservano memoria, dal 1554 al 1558 se ne lavorò a pezzi 8'/, il marco, ossia caduno di denari 22. 14. 2 ed a denari 10. 8 di fine, e indi nell'ultimo anno a soli denari 10 (1). Il nostro però alla sudetta zecca non può appartenere avendo tutte le monete da essa uscite le lettere N. V., iniziali di Nicolò Vialardo, che vi fu maestro dal 1553 al 1559. Lo stesso dicasi di Asti e Nizza, leggendosi sulle loro o Comes Ast, o Comes Niciæ, in conseguenza deve spettare a Vercelli, nella cui zecca sino al 1560 nessun segno usò mettersi sulle monete, e da quest'anno per alcun tempo solamente la lettera V.

Per causa della disposizione delle monete nella tavola prima ho dovuto anteporre Emanuele Filiberto al duca Ludovico a lui anteriore di un buon secolo, ma questo spero non porterà confusione avendo notate le epoche nelle quali caduno regnò.

<sup>(1)</sup> Monete dei Reali di Savoia. T. I, pag. 466.

Tra le varie specie di monete coniate da Ludovico tra il 1440, anno in cui successe al padre, ed il 1465 nel quale morì, in proporzione del numero delle coniate di poche si conosceva l'impronto quando pubblicai quelle di questo principe colle altre della Real Casa. Il signor Rabut in parte vi supplì pubblicandone alcune nuove (1), alle quali io ho potuto indi aggiungerne altre (2); tuttavia avendo avuto il calco di un nuovo tipo, credo di dovere anche questo far conoscere.

Questa monetuccia alquanto simile ad altra già edita, e certamente come quella un mezzo viennese (T. I, n.º 2), ha nel diritto lo scudo della croce con attorno + LVDVVICVS. DVX, e nel rovescio una croce che si estende all'orlo del pezzo ed interseca così la parola SA - BA - DI - E.

Un'altra monetina tuttora inedita aggiungo alle due sudette di uno dei Ludovici di Savoia signori di Vaud, piccolo stato formato dall'attuale cantone svizzero di tal nome, e di buona parte di quello di Friborgo.

Il primo di questi Ludovici fu fratello del conte di Savoia Amedeo V, e godè della signoria di Vaud dal 1284 al 1302 quando morì, lasciandola al figlio dello stesso suo nome, col quale ebbe fine questa linea nel 1350, passandone lo stato al ramo primogenito.

La moneta che ora descrivo, e che è probabile appartenga al padre stante la sua rozzezza, che indica maggiore antichità, è un mezzo denaro lausanense simile nel tipo a quelli appunto che in Losanna si battevano, cioè la metà di quello che già pubblicai (3), ed ha in

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie Royale de Savoie, 2ème série, T. II, Pl. I, n. 3, 4, e Pl. IV, n. 5, 6. — T. III, Pl. I, n. 6. Chambéry, 1856.

<sup>(2)</sup> Monete inedite del Piemonte. Supplemento. Torino 1866, Tav. I, n.i 11, 12 e 13

<sup>(3)</sup> Monete dei Reali di Savoia. Torino 1841. T. II. Ramo di Vaud, n.º 2.

conseguenza (T. I, n.º 3) da un lato nel campo una croce accantonata da un trifoglio, un globetto ed altri due segni non riconoscibili, con in giro + LVDOVICVS, indi una rosetta verosimilmente contrassegno dello zecchiere, e dall'altro il tempietto carolingico ed attorno + DE SABAVDIA.

#### ANCONA.

Il Cinagli (1) fra le monete di papa Bonifacio IX, che resse la cattedra di S. Pietro dal 1389 al 1404, col n.º 9 ne dà una senza nome di città ed in sua vece con un titolo nobiliare, con una grande A nel campo, e simile nel tipo e legge ai bolognini. Ignorando egli a qual zecca potesse appartenere, e che significasse la leggenda del rovescio, contentossi di darne la descrizione senza annettervi a suo schiarimento alcuna nota come usò per tante altre, nè l'inserì nell'elenco delle zecche papali di provincia fra quelle in esse coniate.

Essendomi in questi giorni venuto alle mani un esemplare di questa rara ed inedita moneta avente (T. I, n.º 4) nel diritto un busto di faccia di papa in abito pontificale e tiara in capo, con in giro B. PP. NONVS., e nel rovescio la parola + MARCHIO. attorno ad un A fra quattro globetti, subito vidi pel suo tipo e forma delle lettere spettare agli ultimi anni del secolo XIV od ai primi del XV, ed essere affatto simile ad altra di Macerata (3) giustamente dal nostro autore classificata,

<sup>(1)</sup> Le monete dei papi descritte. Fermo 1848, pag. 37.

<sup>(2)</sup> Idem, n.º 10.

vedendo che la lettera B iniziale del nome di papa, per essere Benedetto IX, vissuto nel secolo XI, non poteva indicare altri che Bonifacio IX, il quale appunto aveva conceduto a questa città nel 1392 il diritto della moneta. Essendo il nostro bolognino al sudetto uguale sia nella protome che nella leggenda, ne viene che allo stesso pontefice deve spettare; però rimane sempre a spiegarsi lo scritto del rovescio. La parola Marchio nel nostro caso altro non può significare che una dignità, e l'A deve essere l'iniziale del predicato annesso a tale titolo, ma non essendovi il nome della persona cui esso appartenga, si ha a cercare chi sia.

Nel Compagnoni (1) si legge che Bonifacio appena salito nel novembre del 1389 sul trono, nominò suo fratello Andrea Tomacelli Marchionem Marchiæ nostræ Anconitanæ, riformatore e capitano generale dello stato della Chiesa, e che questi resse la Marca ancora qualche mese dopo la morte del pontefice avvenuta sul finire del 1404, cioè quando nel marzo del susseguente anno Innocenzo VII nominò a rettore della Marca il cardinale Angelo Correro, patriarca latino di Costantinopoli. Ora durante il pontificato di Bonifacio nessun altro avendo coperto la carica di marchese di tale Marca fuorchè il Tomacelli, ne segue che da esso e nella città che le dava il titolo, l'iniziale A essa indicando, deve essere stata battuta questa moneta, sul cui rovescio si ha perciò a leggere Marchio Anconæ.

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> La Reggia Picena, ovvero de' presidi della Marca. Macerata 1661 pag. 265.

# BENEVENTO.

Dopo le monete che dal Leblanc (1), dal sig. di Longpérier (9) e da me (3) erano state pubblicate dell' imperatore Ludovico II battute tra l'867 e l'870 in Benevento, ora col solo suo nome ed ora con quello anche della consorte Angelberga, stante la poca durata del loro dominio in detta città, non pareva più probabile che altre se ne avessero ancora a scoprire, quando il cavaliere Morbio di Milano (4) ci diede la descrizione di tre denari, dei quali il primo col nome di Ludovico ed Angelberga, il secondo coi due nomi e croce sopra gradini e stella, ed il terzo avente da un lato Ludovico con un fiore simile a quello delle monete d'argento di Grimoaldo IV e di Radelchi I, accostato dalle lettere A-R, e dall'altro Adelchi principe, e nel campo una croce con M - H, che lesse Mihail Arcangelus, e sarebbe una vera rarità trovandosi accoppiato al nome di Ludovico quello del signore di Benevento.

Di questi tre denari d'argento, il primo fu edito dal Longpérier, e stando a quanto si scorge dalla datane descrizione intendo ora di pubblicare il secondo, che alcun tempo fa mi venne dato d'acquistare. Questo pezzo (T. I, n.º 5) ha da una parte nel campo una

<sup>(1)</sup> Traité historique des monnoies de France. Amsterdam 1692, pag. 113.

<sup>: (2)</sup> Reyue numismatique française. Année 1860, pag. 364.

<sup>(3)</sup> Monete di zecche italiane. Torino 1867. Tay. I, n.i 8, 9, 10, 11.

<sup>(4)</sup> Monografia storica delle zecche italiane. Asti 1868, pag. 9. Estratta dal Vol. 2.º della Rivista numismatica italiana, in corso di stampa e che sempre si desidera.

croce potenzata posta sopra due gradini con in giro + LVDOVVICVS INP per *Inperator*, e dall'altra, attorno ad una croce patente avente negli angoli per ornamento tre cunei appuntati al centro, ANGILBERGA NP, servendo la prima asta della N per I onde *Inperatrix*. Il suo peso trovasi di grani 17 e la bontà pare essere a denari 11 di fine, onde sarebbe alla stessa legge dei già noti.

# BOZZOLO.

Numerosissime sono le monete fatte coniare nei loro piccoli stati dai vari rami secondari dei Gonzaga, e quantunque l'Affò (1) con molta dottrina una grande quantità coi loro disegni ne abbia illustrato, tuttavia di quando in quando qualcheduna nuova se ne va scoprendo.

Tra queste una evvene, della quale quantunque descritta da sì illustre nummografo (9) tuttavia sinora nè disegno nè esemplare alcuno effettivo si conosceva, quando d'una ben conservata potei far acquisto. È dessa un fiorino d'oro contraffatto a quelli coniati nelle provincie unite dei Paesi Bassi, in Italia detti ongari, ed abbenchè del peso legale di essi, ossia di denari 2. 15 1/2, ne è inferiore d'assai nella bontà essendosi riconosciuto a soli caratti 16. 18 di fine (3), secondo un saggio fattone nel 1651.

Appartiene esso a Scipione Gonzaga principe di

C

ŕ

<sup>(1)</sup> Zanetti. Nuova raccolta delle monete e zecche d'Italia. Tomo III. Bologna 1783.

<sup>(2)</sup> Idem pag. 173.

<sup>(3)</sup> Idem pag. 173 in nota.

Bozzolo, terra della provincia di Cremona, succeduto allo zio Giulio Cesare nel 1609 sotto la tutela della madre Isabella Gonzaga, e mancato ai vivi nel 1671.

Questo fiorino (T. I, n.º 6) ha nel diritto una figura d'uomo in piedi, armato di tutto punto, tenente colla destra la spada e colla sinistra un mazzo di freccie, con attorno SCIP . D . G . DVX . SABL . BOZ . PRIN . , cioè Scipio Dei gratia dux Sablonetæ Bozoli princeps, messovi prima il titolo di duca di Sabbioneta perchè stato di maggior importanza quantunque mai lo abbia posseduto, abbenchè legittime pretensioni sopra di esso avesse. Nel rovescio poi il campo è intieramente occupato da un cartello accartocciato, nel quale su quattro linee leggesi MON . NOV . AVR . L . XVIIX . , parole che dicono Moneta nova aurea L. 17. 10., valore nominale al quale alla sua emissione fu esso tassato, però quantunque fosse molto superiore al reale come appare dalla sua bontà, sistema generalmente adottato nelle zecche dei signorotti italiani di quest'epoca, i quali allo scopo di guadagnar molto sulle loro monete, contraffacevano quelle delle migliori zecche estere alterandone grandemente la legge.

L'anno in cui il nostro fiorino fu emesso non vi è segnato, tuttavia all'incirca si viene esso a conoscere sapendosi che in Bozzolo la lira corrente era uguale a quella di Guastalla e Sabbioneta; ora di quest'ultima si hanno gride pel corso delle monete dal 1608 al 1637 (1), nelle quali gli ongari sono tassati in principio L. 12. 15, indi portati nel 1625 a L. 16. 14, nel 1629 a L. 17. 10, a L. 18 nel 1630 e L. 24 nel 1637. Dal che appare

<sup>(1)</sup> Zanetti. Nuova raccolta delle monete e zecche d'Italia. Tomo III-Bologna 1783, pag. 46 e seguenti.

essere desso uscito dalla zecca di Bozzolo circa il 1629, nel quale anno correva appunto pel valore di L. 17. 10 sopra di esso specificato.

# CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.

Quantunque grande sia il numero delle monete coniate dai rami cadetti dei Gonzaga che dottamente illustrò il celebre P. Ireneo Affò (1), tuttavia qualcheduna sfuggì alle sue ricerche, e di quando in quando va scoprendosi a compimento delle sue serie, ed appunto una nuova ne descrivo ora io, la quale stante il suo diametro è delle più rare di tali principi, che quasi esclusivamente attesero a battere monete minute, siccome quelle sulle quali maggiore era il guadagno, di quelle d'oro e degli scudi d'argento piccol numero emettendo e soltanto ad ostentazione del diritto che possedevano.

Ī

1

2

Questo inedito pezzo (T. I, n.º 7) ha nel diritto il busto del principe volto a destra con sotto <sup>2</sup>/<sub>3</sub> ed attorno FERD. II. S. R. IMPE. ET. CAS. P. MED. M. SOL. D. ETC., cioè Ferdinandus secundus sacri romani imperii et Castilionis princeps, Medularum marchio, Solferini dominus etc., e nel campo del rovescio una grande aquila ad una testa con corona ducale ed ali aperte, ed in giro SPLENDOREM SECTATA SVVM, motto che credo alludere all'aver egli conservato l'antico splendore dei Gonzaga, del cui stemma l'aquila era la parte principale, e non già come opinò il succitato autore che rappresentasse quello dei Martinengo di

<sup>(1)</sup> Zanetti. Nuova raccolta delle monete e zecche d'Italia. Tom. III. Bologna 1783.

Brescia, dal quale casato era uscita sua madre, essendo i Gonzaga di gran lunga più illustri di questi, oltrechè essa trovasi così sopra altre monete dei rami collaterali.

Pesa denari 13. 6 e non pare superiore a denari 7 di argento fine, e dal vedersi segnata sotto il busto la frazione  $^2/_3$  si conosce essere del valore nominale di due terzi di tallero, quantunque d'assai al comune corso di questa specie di moneta inferiore.

Da Rodolfo, figliuolo di Ludovico III marchese di Mantova nel XV secolo, discese Ferdinando II che successe al padre Carlo nel 1680, ma tale fu la sua condotta che dai proprii sudditi venne cacciato dallo Stato, del quale poi, stante la fellonia della sua famiglia dichiaratasi contro l'Impero nella guerra pella successione di Spagna, venne spogliato dall' imperatore nel 1706, onde ricoveratosi a Venezia vi morì nel 1723, e l'ultimo de' suoi discendenti, il principe Luigi, dopo aver condotto una vita scioperata e girovaga, terminò i suoi giorni in Vienna nel 1819 e con esso si estinse il ramo dei Gonzaga principi di Castiglione, marchesi di Medole e signori di Solferino.

# COMO.

Dall'imperatore Federico I circa il 1178 ebbe Como il diritto della zecca, e questo Cesare volle che la nuova moneta formam nostram pariter cum nomine nostro in se debeat continere (1).

Dopo questa moneta che tuttodi in buon numero

<sup>(1)</sup> Rovelli. Storia di Como. Parte 2.º. Milano 1794, pag. 359, Decumento XVIII.

trovasi presso i raccoglitori, ad eccezione d'un danaro piccolo d'Enrico VI suo successore nell'impero (\*), nessun'altra sinora se ne conosce anteriore al secolo XIV ed in quest'epoca la prima che sia stata pubblicata (1) è quella battuta da Franchino Rusca. Essa è d'argento ed ha nel diritto un'aquila ad una sola testa e colle ali aperte, con attorno + LVDOVIC: IMPERATOR:, e nel rovescio un santo vescovo seduto in abito pontificale nell'atto di benedire colla destra e tenendo colla sinistra il pastorale, con in giro S. ABONDIV'. D'. CVMIS., e la figura di S. Abondio protettore della città è accostata dalle lettere F — R iniziali di Franchinus Rusca.

Ora la moneta della quale do il disegno (T. I, n.º 8) è affatto uguale alla suddetta fuorchè vi mancano le due iniziali nel campo, in conseguenza scorgesi non essere stata battuta dal suddetto, ma solamente dal comune a nome dell'imperatore regnante.

Franchino, capo della parte ghibellina in Como, scacciatine i Vitani capitani dei Guelfi, fu uno di quelli che invitarono nel 1327 Ludovico il Bavaro eletto nel 1314 in Francoforte a re dei Romani a venire in Italia.

<sup>(\*)</sup> Di questa monetina con un'aquila e colla croce evvi un disegno nel Bellati (Dissertazione sopra varie antiche monete spettanti all'Austriaca Lombardia. Milano 1775, pag. 14), però esso è erroneo, poichè invece di \* HENRICVS IMP., come leggesi sull'ottimo esemplare del Medagliere di S. M., l'autore vi vide FEDERICVS IMP. senza la crocetta che sempre precede le leggende circolari nelle monete di quest'epoca, ed appena ne segnò le lettere, prova che aveva in mano un ben cattivo esemplare. L'Argelati poi (De monetis Italias. Mediolani 1750. T. III. Appendix Tab. X) la diede esattamente in quanto alla leggenda, ma dubito che nel disegnarla sia occorsa una loro trasposizione, vedendovi il nome d'Enriço dal lato della croce, quando quello dell'imperatore sempre trovasi dal lato dell'aquila.

<sup>(1)</sup> Nelle opere citate nelle nota precedente.

Lo ricevette egli magnificamente nella sua città e l'accompagnò a Milano a ricevervi la corona d'Italia, e fu probabilmente in tale occasione che venne nominato da Ludovico vicario imperiale, senza però che risulti se gli abbia concesso il privilegio della moneta come alcuno pretese (1), ed appunto su quelle che il Rusca coniò mise le sole sue iniziali, come quando nel 1329 fu decorato di eguale dignità per Milano fece Azzo Visconti sui suoi grossi, sui quali pure mise il nome di questo Cesare (3).

Ora il pezzo del quale io do il disegno, ad eccezione delle due iniziali che vi mancano, è affatto uguale nel tipo, peso e bontà al sopradescritto di Franchino, in conseguenza venne esso battuto tra il 1314, quando Ludovico fu eletto re dei Romani, ed il 1327, anno in cui lo nominò suo vicario in Como, dignità in cui il Rusca continuò anche dopo la morte di questo imperatore, e fu confermato nel 1331 da Giovanni re di Boemia, di cui aveva riconosciuto l'alta sovranità.

# DESANA.

Allorchè diedi alle stampe una Memoria sulla zecca di Desana (3) parlando del conte Carlo Giuseppe Tizzone morto nel 1676, dissi che quando questo feudo passò a Curzio Francesco, dello stesso casato per discendere

(3) Monete della zecca di Desana. Torino 1863.

<sup>(1)</sup> Rusca. Historia della famiglia Rusca. Vercelli 1675, pag. 113. Questi malamente descrivendo una moneta di Loterio IV signore di Como nel 1413, l'attribuì al II che ne aveva avuto il dominio nel 1281 (pag. 93).

<sup>(2)</sup> Litta. Famiglie celebri italiane. Famiglia Visconti. Moneta d'Azzo N 3.

da Riccardo fratello di Agostino e nipote di altro Riccardo investito di detta terra nel 1346, non mi constava che esso vi avesse più fatto lavorare la zecca perchè nessuna sua moneta si era scoperta, nè alcuno scritto conoscevo che ne facesse menzione. In tale opinione venivo confermato dal vedere che alla morte di Carlo Giuseppe era sorta lite avanti la camera imperiale per questa successione tra Curzio suddetto marchese di Crescentino e Giorgio Enrico conte delle Rive, e quantunque per sentenza di Cesare delli 12 febbraio 1683 venissero ambidue dichiarati legittimi successori a detto feudo. tuttavia non passò a Curzio che qualche tempo dopo per convenzione tra essi fattasi, e per poco ne godette, poichè mancò ai vivi nel 1603 lasciando ai due suoi figli pupilli l'eredità talmente oberata da debiti, che la sua vedova trovossi costretta nello stesso anno a vendere Desana al duca di Savoia.

Con Carlo Giuseppe credeva adunque che avesse termine la serie delle monete dei Tizzoni, quando poco tempo fa me ne venne offerta una d'argento nuova di conio, che al primo aspetto parvemi fosse un testone di Francesco I d'Este duca di Modena tanto essendogli nel tipo uguale, ma poi ben esaminatala riconobbi appartenere all'ultimo conte di Desana cioè a Curzio Francesco suddetto, il quale però ignoro per qual causa ommise il primo de' suoi due nomi.

In essa (T. I, n.° 9) vedesi nel diritto il suo busto volto a destra con attorno FRAN. TIT. M. ROD. C. D. G. S. R. I. VI. e indi la data alquanto guasta, ma che deve leggersi 1688. Le parole della leggenda spiegansi per Franciscus Titio marchio Rodii, comes Decianæ e sottointesa un'altra D per Dei soggiungesi gratia sacri romani imperii vicarius. È curioso il vedervi messo

il titolo di marchese di Roddi, che non possedeva e cui aveva nessun diritto, chè tale signoria era pervenuta per mezzo di donne dai Caraffa ai Biandrate conti di S. Giorgio, e mediante il matrimonio di Costanza Maria di questo casato col conte Antonio Maria Tizzone passato a Carlo Giuseppe, e da esso alla primogenita delle sue tre figlie Maria Eleonora maritata a Filippo Della Chiesa marchese di Cinzano, pronipote ed erede del nostro celebre scrittore monsignor Francesco Agostino Della Chiesa.

Nel rovescio di questo testone è raffigurata come su quelli di Modena la Madonna della Giara di Reggio, cioè la Vergine seduta nell'atto di adorare il bambino Gesù, con in giro QVÆ. SOLA. VIRGO. PARTVRIT., parole ad essa allusive.

Il peso come il titolo della nostra contraffazione vedonsi un po' inferiori ai buoni essendo di soli denari 6.3 ed alla bontà forse di denari 6; onde scorgesi essere stato emesso questo testone soltanto allo scopo di ricavarne un grasso guadagno, veggendosi i legittimi correre in Modena per L. 2. 17 ed in Reggio per L. 4. 5. 6, dal che appare che in tal epoca tra queste due città, sebbene poste nello stesso piccolo stato, eravi ancora nella moneta tale diversità di valore da causare grave incaglio e danno alle transazioni reciproche dei loro abitanti.

### FIRENZE.

Una curiosissima moneta d'argento ho ora a descrivere, la quale quantunque per la leggenda del diritto e lo stemma del rovescio paia a primo aspetto dovere essere uscita dalla zecca di Modena, bene esaminandola scorgesi nulla aver con essa a fare ed appartenere a ben altra officina.

Ha essa (T. I, n.º 10) nel diritto in uno scudo accartocciato lo stemma delle palle medicee sormontato da corona aperta e fiorita, con attorno VIRGINIA. DVCISSA. MVTINAE., e nel rovescio in giro attorno al campo MONETA: DA: SOLDI: OTTO:, ed in esso, sormontato da corona ducale cui sottostà un giglio, uno scudo sul quale a guisa di sostegni s'appoggiano due putti nudi e tenenti in mano un ramo d'olivo; lo stemma poi rappresentatovi è quello usato anticamente dagli Estensi, cioè inquartato 1 e 4 di un'aquila a due teste coronate, 2 e 3 di tre gigli però senza l'addentellato per la ristrettezza del campo, caricato sul tutto di un palo colle chiavi decussate e sormontate dal padiglione, sopra di esse uno scudetto coll'aquila semplice.

Il genere d'intaglio che indica questa moneta essere opera dello stesso maestro che lavorava nella zecca di Firenze pei conii dei granduchi Cosimo I e Francesco, la forma dello scudo collo stemma mediceo che soltanto vedesi sopra i giuli dei suddetti, il trovarsi essa spettare a tale specie, poichè abbenchè logora pesa tuttavia due denari ed è d'argento popolino, ed infine il leggervisi Moneta da soldi otto, al qual corso erano appunto i giuli in Toscana nella seconda metà del secolo XVI, ci

è prova che essa da questa zecca usci durante il regno di uno dei suddetti principi.

Riconosciuta l'epoca della sua battitura ed il luogo dove fu lavorato questo grazioso pezzo, subito scorgesi dover esso appartenere alla principessa Virginia nata li 29 maggio 1568 dal granduca di Toscana Cosimo I de' Medici e da Camilla Martelli sua concubina, ma che per averla sposata li 29 marzo 1570 rimase figlia legittimata (1). Fu essa promessa sposa a Francesco Sforza dei conti di Santa Fiora, ma essendo fallito tal matrimonio per causa di maneggi di corte, col mezzo del cardinale Ferdinando de' Medici, suo zio, fu maritata li 6 febbraio 1586 con Cesare d'Este figliuolo di Alfonso II ultimo duca di Ferrara, al quale era succeduto nei ducati di Modena, Reggio e Carpi, e dopo esser vissuta col marito ventinove anni, passò all'altra vita li 15 gennaio 1615.

Siccome superiore all'aspettativa del fratello granduca Francesco, stante la sua nascita, era riuscito questo matrimonio, perciò questi, oltre all'averle dato una cospicua dote, volle che in tale occasione si facessero solenni feste in Firenze, ed allora in luogo di una medaglia, come sovente ancora si usa tra principi, fece coniare questa moneta per conservare la memoria di si grata alleanza.

<sup>(1)</sup> Litta. Famiglie celebri italiane. Milano 1825. Famiglia Medici. Tav. XIII.

### GAZZOLDO.

Tra i cittadini di Mantova sin dal secolo XIII si annoverano gli Ippoliti (1), i quali, come tante altre famiglie patrizie nei tempi di mezzo, pretendendo discendere da qualche illustre personaggio dell' antichità, dicevano trarre origine da un S. Ippolito, cavaliere romano martirizzato per Cristo nell' anno 261 della nostra era (2). Nel 1291 un Gandolfo era signore di Suzzara terra del Mantovano che a quell' epoca perdette (3), e nel 1305 un Albertino figliuolo di Guido ebbe la signoria di Gazzoldo, castello che trovasi ugualmente in tale provincia, pel suo matrimonio con Felicina Bonacolsi, che l'aveva ereditato dalla madre (4).

Crescendo in Mantova la potenza dei Gonzaga, gli Ippoliti temendo d'essere da essi spogliati di questa loro terra, affine di poterla conservare altro mezzo non trovarono che offerirla all'imperatore per riceverla indi da esso in feudo, ed appunto nel 1354 secondo il Litta (5), e nel 1365 secondo il Volta (6), ne ebbero l'investitura da Carlo IV come vicari imperiali, titolo che col tempo cangiarono in quello di conti e indi di marchesi.

Di questo casato un Tebaldo sposò circa il 1450 Emilia Gonzaga, un Galeotto, distinto capitano, venne

<sup>(1)</sup> Volta. Compendio cronologico critico della storia di Mantova. T. I. Ivi 1807, pag. 296.

<sup>(2)</sup> Donesmondi. Istoria ecclesiastica di Mantova. Parte 1.ª. Ivi 1613, pag. 58.

<sup>(3)</sup> Volta, come sopra, pag. 297.

<sup>(4)</sup> Litta. Famiglie celebri italiane. Famiglia Bonacolsi.

<sup>(5)</sup> Litta. Famiglie celebri italiane. Famiglia Bonacolsi.

<sup>(6)</sup> T. 11, pag. 40.

ucciso nella battaglia del Taro nel 1495, Ridolfo fu ambasciatore alla corte di Francia pel duca Carlo I di Mantova nel 1628, ed un Rizzardo ministro nel 1700 dell'ultimo duca Ferdinando Carlo.

Da nessun documento consta quando abbiano acquistato il diritto di zecca; ma, come si vedrà, esso venne loro concesso dopo la metà del secolo XVI, nessuna moneta anteriore conoscendosene; anzi la prima notizia di questa officina che si ha, è l'appalto che ne diedero gli Ippoliti li 10 luglio 1500 (1) ad un Teodoro Bozzi di Bergamo, il quale vi battè un ducatone con S. Ippolito, collo stemma del casato, che è d'azzurro con una banda oro, e coi nomi di sei suoi membri consignori di Gazzoldo, prova che questo feudo possedevano in comune, come anche risulta da una monetina di bassa lega descritta dallo Zanetti (9), la quale ha i nomi di Pau . Mat . Her . Fra . Co . Gaz . , forse Paulus , Matheus, o Mathias, Hercules, Franciscus od anche fratres comites Gazoldi. Sinora però non mi venne fatto di conoscere queste due monete, che per quanto il suddetto ne dice, invece ora do il disegno di un'altra assai curiosa d'argento, che è contraffazione di una monetina genovese della metà del secolo XVI, cui è uguale nel peso e bontà. In essa (T. II, n.º 11) da un lato vedesi fra sei frazioni di circolo un castello, o, come alcuni vogliono, una porta allusiva al nome di Ianua, come chiamavasi nei bassi tempi questa città, ed attorno + S. HIP. DVX. GVB. C. G. 1501, parole che devono dire Scipio o Stephanus Hippolitus dux gubernator comes Gazoldi,

<sup>(1)</sup> Volta. Compendio cronologico critico della storia di Mantova. T. III. Ivi 1807, pag. 161.

<sup>(2)</sup> Nuova raccolta delle monete e zecche d'Italia. T. II, pag. 95, in nota.

innestandovi le due parole dux gubernator, che leggonsi sulle monete genovesi, affine di far correre con esse questa sua. Dall'altro lato pure in una cornice formata di sei segmenti di circolo ha una croce patente con in giro + RVD. ROM. REX. ET. IMP. C. G., ossia Rudolphus Romanorum rex et imperator comes, oppure comites Gazoldi, dal che appare che questo privilegio l'ebbero gli Ippoliti da Rodolfo II, che resse l'impero dal 1576 al 1612, ed appunto ciò avvenne probabilmente poco prima che nel 1590 essi dessero l'appalto della loro zecca.

Posteriori al ducatone ed alla sopraddetta piccola moneta credo essere le due descritte dallo Zanetti; le ultime poi che si batterono in Gazzoldo non dubito essere quelle del conte Annibale, che nel 1663, piuttosto ad ostentazione di diritto che col fine di guadagnarvi, fece coniare, mettendovi il suo busto, una bella doppia con S. Ippolito (1) ed un mezzo scudo d'argento coll'impresa della fenice (2), pubblicato pure dal sudetto nostro celebre nummografo (3).

# INCISA.

Pubblicando nel Supplemento alle monete del Piemonte (4), un danaro imperiale coniato a nome dei marchesi d'Incisa, toccai di altro dei medesimi, di cui ci

<sup>(1)</sup> Monnaies en or du cabinet de Vienne. Ivi 1759, pag. 259.

<sup>(2)</sup> Monnaies en argent, etc. 1769, pag. 467.

<sup>(3)</sup> Come avanti. Tav. VI, n.º 62.

<sup>(4)</sup> Torino 1866, pag. 34 e Tav. V, n.º 46.

diede il disegno il S. Quintino (1), e sul quale da un lato evvi in giro + O. ROMANORV, e nel centro disposte in forma di croce le lettere I.P.R.T. per Imperator. leggenda che il nostro autore non seppe spiegare, credendo che si avesse a leggere Imperato Romanorum, cioè che la lettera O. dovesse servire a completare il titolo di un ignoto Cesare; trovando poi che Carlo IV nel 1364 aveva concesso a questi marchesi il diritto di zecca, opinò che tali parole ad esso alludessero, ed in conseguenza fosse stato battuto dopo quell'anno. Io invece avendo notato che dopo la lettera O, che precede il Romanorum, stava un punto, compresi che doveva essere l'iniziale del nome di un imperatore il quale con essa cominciasse, cioè di uno dei quattro Ottoni, e siccome Ottone I fu gran benefattore di questa famiglia, e che da lui per mezzo di donne gli Incisa pretendevano discendere, opinai che esso su queste monete si nominasse.

Tale era allora la mia opinione circa il doversi interpretare detta leggenda, ora la scoperta di una nuova moneta viene a proposito a confermarla.

Essa è un'imitazione del grosso d'argento battuto dai conti del Tirolo, onde detto nelle tariffe tirolino, e come il suddetto pesa grani 28 e forse è a denari 11 di fine. Ha (T. 2, n.° 12) da una parte l'aquila ad una testa coll'ali aperte con attorno + OTO.IMPERATOR; e dall' altra le lettere MCH: ICISE per Marchiones Incise (\*), divise da una grande croce che tocca l'orlo del pezzo ed interseca un'altra più piccola.

<sup>(1)</sup> Discorsi sopra argomenti spettanti a monete ecc. Tav. I, n.º 6 nelle Memorie dell'Accademia Reale delle Scienze di Torino. Serie seconda. Vol. X.

<sup>(\*)</sup> Queste monete furono battute a nome dei vari membri delle stesse casato, perchè tutti avevano un'ugual parte nel marchesato, chè gli Aleramici, ad eccezione dei rami di Monferrato e Saluzzo, possedevano in comune tra tutti i maschi i diversi loro feudi.

Tale grosso con altre monete fu bandito con grida dell'imperatore Enrico VII delli 7 novembre 1310 (1) con queste parole..... nec..... persona presumat dare nec recipere nec portare imperiales factos in Clivassio in Yporeya in Incixa et in Ponzono in Curtemilia .nec nullum marchexanum tyrallinum russinum factos in dictis monetis (\*), dal che appare che da poco tempo tali monete erano venute alla luce o di contrabbando per essere state emesse senza alcun diritto, oppure per non essere state lavorate secondo la legge delle imperiali.

Ignoro perchè furonvi comprese quelle d'Ivrea, che paionmi legali e coniate a nome di un imperatore Federico, forse il secondo e probabilmente per sua concessione, ma in quanto alle altre credo di non andar errato dicendo aver le zecche di Chivasso, Incisa, Ponzone e Cortemiglia lavorato senza l'imperiale autorizzazione, e per conseguenza le monete da esse uscite non aver potuto legalmente aver corso.

Altrove ho detto come i marchesi di Cortemiglia si credettero in diritto di battere moneta (9); ora per lo stesso principio ne coniarono quelli d'Incisa e di Ponzone, perchè tutti questi Aleramici, che pretendevano avere l'origine comune coi marchesi di Monferrato, vedendo che Teodoro Paleologo succeduto nel 1305

<sup>(1)</sup> Monete del Piemonte inedite o rare. Torino 1856, pag. 49.

<sup>(\*)</sup> Delle monete citate in questa grida solamente si conosce il tirolino ed il denaro imperiale, e s'ignora che siano i marchesani ed i russini, quando per i primi non s'intendano i grossi matapani da tutti i marchesi stati coniati, avendosene di Monferrato, d'Incisa, del Carretto di Cortemiglia e di Ponzone, come di tutti si hanno imperiali, invece che soltanto d'Incisa e del Carretto sinora conosconsi tirolini. Forse che russini furono chiamati i grossi tornesi, dei quali comiossi in Cortemiglia.

<sup>(2)</sup> Supplemento alle monete inedite del Piemonte, pag. 25.

all'ultimo di questi marchesi aveva di sua propria autorità aperto una zecca in Chivasso, forse ignorando che ciò faceva per essere figlio dell'imperatore di Costantinopoli, vollero anche essi godere di tale privilegio; siccome però il Monferrato era riconosciuto per feudo dipendente dagli imperatori latini e che Teodoro da questi non aveva ottenuto tale diritto, ne venne in conseguenza che colle suddette le sue furono allora comprese, ma stante l'aver esso continuato a battere senza che si conosca altra proibizione delle sue monete, devesi arguire che ne ottenne il diritto quantunque il relativo diploma non si conosca.

Contrariamente a questo forse si potrebbe obbiettare che l'aver messo i marchesi d'Incisa sui loro tirolini il nome di uno degli Ottoni fu in seguito ad ottenutone da essi il diritto, vedendosi generalmente usato di segnar le monete del nome del Cesare che ne concesse la battitura, e che se furono proibiti ne fu ragione l'essere desse inferiori nella bontà agli altri buoni. Ora circa questo osserverò che tali pezzi furono lavorati ottimamente, e che in quanto al diritto provenisse esso da uno degli Ottoni regnanti tra il 962 ed il 1000 o dal quarto dal 1209 al 1220, qualora realmente fosse esistito o se ne sarebbe trovato menzione, oppure qualche loro moneta battuta in tali anni si sarebbe scoperta, e poi perchè non proibire nel 1310 queste se legalmente emesse quanto quelle nella stessa epoca lavorate in Torino, Novara, Acqui, Vercelli, Tortona ed Alessandria, le quali in detta grida neppure sono nominate, inoltre come non se ne sarebbe fatto menzione nel diploma di Carlo IV del 1344, quando invece in esso l'imperatore concesse questo diritto come se mai ne avessero i nostri marchesi usato?

Queste ragioni mi provano che le monete dei ma chesi di Incisa, come le altre di quelli di Ponzone del Carretto di Cortemiglia, furono battute fra il 13 ed il 1310, anno in cui vennero bandite, ed appun tutte pel loro tipo e per la loro specie vedonsi appatenere a tale epoca, alla quale nessuna se ne conos anteriore, come alcuna posteriore non venne scopert prova che in seguito all'anzidetta grida subito cessaroi di lavorare.

# DEI GATTILUSI DI GENOVA GENEALOGIA

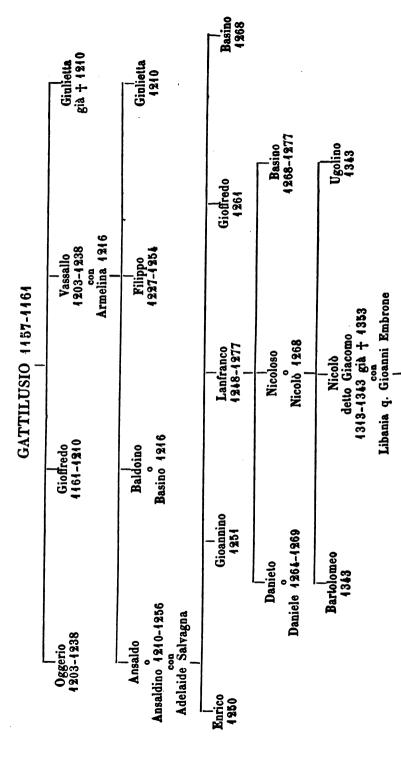

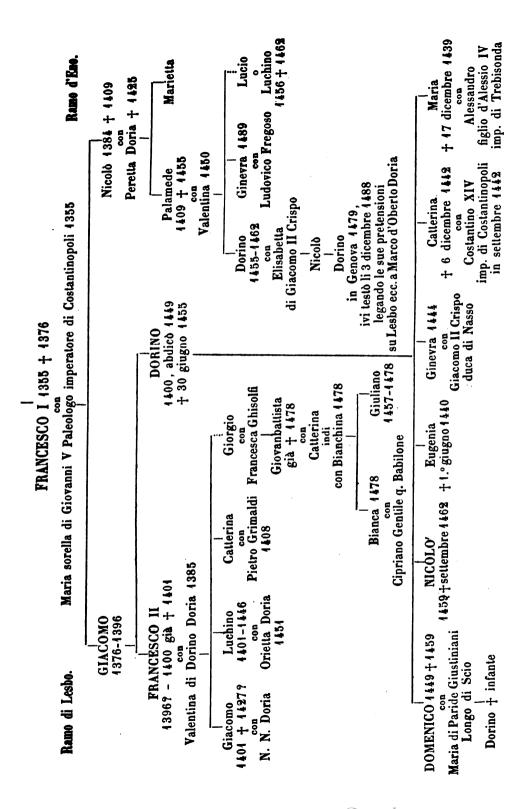

### METELINO.

Prima del corrente secolo non si conosceva alcuna oneta coniata da signori Latini nell'isola di Lesbo, ora etta Metelino, nell'Arcipelago greco, quando nel 1842 dotto nummografo berlinese signor Friedlaender (1) ci ede la descrizione di due monetine di bassa lega apartenenti a Dorino Gattilusio genovese, signore di uest'isola sulla metà del XV secolo, monete che per cattiva conservazione e per la novità loro non riuscì spiegare, e che dal vedervi lo stemma dei Paleologi uasi lasciò sospettare potessero appartenere a qualneduno dei marchesi di Monferrato discendenti da essi. ette anni dopo l'illustre barone di Koehne (9) diede il isegno di due di Giacomo padre dell'anzidetto facendolo recedere, come fosse dello stesso, da un'altra con una ola B nel campo da un lato, e dall'altro con una croce ccantonata da due anelli, e con due sole lettere legibili dal primo lato, che sono IE, creduti invece IA, nde le prese per iniziali di Iacopus; ma essa nulla ha i comune colle monete dei Gattilusi, anzi pare cosa edesca. Lo stesso dotto autore nell'anno susseguente (3) iede la descrizione di tre varietà di Dorino in aggiunta lle descritte dal Friedlaender. Questi poi nel 1851 (4), ltre le due di Giacomo del Koehne, ne pubblicò un'altra arietà, più una di Francesco II, quattro di Dorino ed

<sup>(1)</sup> Zeitschrift für munz-siegel und wappenkunde. V. 2.40 Berlin 1842, ag. 381.

<sup>(2)</sup> Mémoires de la Société d'Archéologie et de Numismatique de St-Pérsbourg. T. III. 1849. Tay. XIV, n. 5, 6.

<sup>(3)</sup> Idem. T. IV. 1850, pag. 110.

<sup>(4)</sup> Pinder und Friedländer. Beiträge zun älteren munzkunde. Berlin 351, pag. 29 e Tav. III, n. 1 a 8.

una di Domenico. Cinque anni dopo lo Schweitzer (1) ci diede l'impronto d'un ducato d'oro di Giacomo, che indi a qualche mese fu ripubblicato a Venezia (2).

Essendosi dopo quest'epoca in Levante scoperte altre monete dei Gattilusi, ed avendo potuto farne acquisto di varie pella collezione di S. M., ho creduto che sarebbe stato cosa utile, pubblicandole, completare la serie delle coniate dai membri di questo casato che ebbero signoria in quelle parti; prima però di venire a questo dirò alcuna cosa a maggiore schiarimento di quanto fu sinora scritto sopra questa famiglia.

Il più antico fra i suoi membri che trovansi nominati nelle carte di Genova è un Gatiluxius come faciente parte del consiglio generale della città nel 1157 (3); e questo casato nei primi anni del secolo XV col titolo di Albergo era ascritto alla Compagna di Borgo di detta città (4).

Sopra vari notulari ed altri documenti compilai indi la genealogia dei discendenti del suddetto sino ad un Nicolò, detto anche Giacomo, il quale trovai vivente tra il 1313 e il 1343, e che credo debba essere padre di Francesco I, concordando le date e vedendo i figliuoli di questo chiamarsi l'uno Giacomo e Nicolò l'altro, secondo l'uso di dare ai figli il nome del loro avo.

Francesco fu quegli che, trovandosi nei mari di Levante, con due sole navi restituì sul trono di Costantinopoli Giovanni V Paleologo, che n'era stato scacciato

<sup>(1)</sup> Notizie peregrine di numismatica e d'archeologia. Decade terza. Trieste 1856. Tav. I, n.º 2.

<sup>(2)</sup> Numismatica Veneta, o serie di monete e medaglie dei dogi di Venezia. 1856. Vol. I in sequito alle monete del doge Giovanni Dandolo.

<sup>(3)</sup> Atti della Società ligure di storia patria. Vol. I, pag. 296.

<sup>(4)</sup> Chartarium possessionum anni 1414. Archivio di S. Giorgio in Genova.

da Giovanni Cantacuzeno, in compenso del quale servizio nel 1355 ebbe da esso in moglie la propria sorella Maria coll'isola di Lesbo per dote (1), e probabilmente concedendogli, col diritto di zecca, di aggiungere al suo il nome e lo stemma del casato imperiale, con esso vedendo chiamati alcuni suoi discendenti e despoene le donne (2), e sempre tale stemma trovandosi improntato sulle loro monete d'argento. Francesco accompagnò quest'imperatore nel 1369 a Roma, dove recavasi per trattare dell'unione della chiesa greca colla latina, e per questo gli scrisse nel 1372 papa Gregorio XI.

Essendo egli mancato di vita nel 1376 (3), ebbe a successore nella signoria di Lesbo il primogenito Giacomo, dagli storici contemporanei lodato per la sua grande prudenza, ed appunto essendosi saputo mantenere in buona armonia non solamente coi Greci ma anche coi Turchi, facilmente da questi ottenne la liberazione di molti baroni francesi caduti prigioni alla battaglia di Nicopoli nel 1396; i quali poi, generosamente di tutto il necessario provvedendoli, sopra un suo proprio legno fece condurre a Venezia (4).

Contemporaneamente il suo fratello Nicolò ebbe la signoria di Eno, città marittima della Tracia, la quale si diede spontaneamente ai Gattilusi dopo averne cacciato il governatore greco, senza che si sappia se ciò avvenisse

<sup>(1)</sup> Michael Ducas. Corpus scriptorum historiæ byzantinæ. Bonnæ 1834, pag. 46.

<sup>(2)</sup> Georgius Franzes. Idem. Bonnæ 1838, pag. 191 e 192.

<sup>(3)</sup> Archivio dei notai di Genova. Notulario in atto di tale anno.

<sup>(4)</sup> Histoire de messire Jean de Boucicaut. Petitot. Collection des Mémoires relatives à l'histoire de France. 1.ère série. T. 6. Paris 1819, pag. 471 e 475.

Chronique de Jean Froissart.

Buchon. Chroniques nationales françaises. T. 13. Paris 1825, pag. 428. Bd altri autori.

prima della morte del padre o dopo (1); solamente consta che nel 1384 era già signore di detta città, e che morì nel 1400 (2). Tal possesso alla sua morte passò al figlio Palamede, il quale ebbe da Maometto II, mediante il tributo annuo di 2000 iperperi, l'isola d'Imbro (3), e prima da Giovanni VIII Paleologo imperatore greco in feudo quella di Samotracia (4). Essendo egli mancato ai vivi nel 1455, lasciò la signoria al suo figliuolo Dorino, il quale presto perdè lo stato, poichè sul principio del 1456 i Turchi gli tolsero Eno, indi l'isola di Samotracia, e così di tutto spogliato probabilmente vedendo prossima la ruina della sua famiglia, si ritirò in Genova dove un suo figlio di nome Nicolò procreò un altro Dorino (5), il quale trovandosi in fine di vita e senza prole, come ultimo legittimo erede del suo casato, con testamento delli 3 dicembre 1488 legò a Marco d'Oberto Doria, forse suo vicino parente, tutti i suoi diritti sugli stati che avevano posseduto i Gattilusi in Levante.

Al primogenito Giacomo nella signoria di Lesbo successe o sul finire del 1396 od in principio del susseguente anno il suo figliuolo Francesco II, il quale per breve tempo ne potè godere, essendo mancato ai vivi tra il 1400 ed il 1401 (6), lasciando dalla moglie Valentina Doria due maschi ed una femmina, che furono Giacomo,

(3) Pandette Richeriane. Archivio governativo di Genova.

(3) Michael Ducas, pag. 328.

<sup>(1)</sup> Laonicus Calcocondilas. Corpus scriptorum historiæ byzantinæ. Bonnæ 1843, pag. 520.

<sup>(4)</sup> Hopf. Griechische geschichte. Parte II.<sup>a</sup> Allgemeine encyklopädie. Leipzig 1868.

A questo dotto scrittore tedesco devo alcune notizie che non ho potuto ricavare altrove.

<sup>(5)</sup> Pandette Richeriane.

<sup>(6)</sup> Idem.

il quale morì circa il 1427 (1), e Luchino marito di quella Orietta Doria (2); la quale sì bene contro i Turchi difese Castel Mulgo nell'isola di Lesbo, che furono costretti a ritirarsi abbandonando l'impresa cominciata su tutta l'isola. La figlia poi Catterina trovasi che nel 1408 era moglie di un Pietro Grimaldi genovese (3). Ehbe egli inoltre un figlio naturale chiamato Giorgio, la cui discendenza, rimasta in Levante, nel secolo XVII esisteva ancora (4).

Essendo ancora minori d'età i suddetti due fratelli, prese la reggenza dello stato Nicolò signore d'Eno, sio del loro padre, che per esser mancato alcuni anni dopo passò a Dorino fratello di Francesco, il quale, ignorasi come ciò sia avvenuto, rimase, abbenchè viventi i nipoti. solo signore di Lesbo. Questi fu che nel 1413 andò a trovare Maometto I mentre assediava Smirne (5), e chb nel 1425 mandò ambasciatori ad Amurat II affine di confermare la pace ed alleanza che aveva col suo predecessore (6). Dorino, secondo il signor Hopf, prima d'aver la signoria di Lesbo, verosimilmente sul 1400 aveva ottenuto in enfiteusi dalla Maona di Scio la città di Foglia vecchia (l'antica Focea sulla costa dell'Asia minore), però leggendosi sopra due monetine di Francesco II, che conservansi nel medagliere di S. M., oltre il Dominus Metelini le lettere ET F, le quali altrimenti non possono spiegarsi che per et Folie, m'induce a credere che al fratello di Dorino tal enfiteusi venisse concessa quando

<sup>(1)</sup> Hopf, come sopra.

<sup>(2)</sup> Baptistæ Fulgiosi de dictis factisque memorabilibus. Mediolani 1509. Lib. III.

<sup>(3)</sup> Pandette Richeriane.

<sup>(4)</sup> Hopf, come sopra.

<sup>(5)</sup> Michael Ducas, pag. 108.

<sup>(6)</sup> Idem pag. 196.

i Maonesi riebbero detta città, che sugli ultimi anni del secolo XIV era stata loro tolta dai Veneziani; s'ignora però quale fosse il signore di Mitilene che nel 1401 (1) andovvi a ricevere un nipote del celebre Tamerlano, al quale per essa prestò omaggio.

Morì Dorino li 30 giugno 1455 (9), ed un mese dopo lo storico Duca venne mandato ad Adrianopoli da Don menico suo figliuolo e successore a portare al sultano l'annuo tributo convenuto per Lesbo in 3,000 iperperi e 2, 325 per Lemno, isola da Maometto statagli data mediante tale somma (3). Non ignorando la Porta che questo signore da sei anni era succeduto al padre Dorino, avendo questi abdicato nel 1440, il gran visir chiese che Domenico si avesse personalmente a presentare per farsi riconoscere come feudatario del sultano, onde dovette immantinente partire da Mitilene e recarsi al campo imperiale, che trovavasi ad Islate nella Bulgaria, dove venne graziosamente ricevuto; però il giorno dopo gli fu detto Maometto desiderare la cessione dell'isola di Taso, la quale ignorasi quando pervenisse ai Gattilusi. A tale desiderio appena erasi per timore egli arreso, che gli fu fatto conoscere essere stato raddoppiato il tributo, il quale però venne soltanto aumentato di mille iperperi, avendo risposto essergli impossibile di pagar la somma dimandata, pella quale potevano prendere la stessa Lesbo (4). Il sultano al momento finse di contentarsi di tal aumento, essendo però sua intenzione di spogliare i Gattilusi dei loro possessi nell'Arcipelago, non tralasciò di cogliere ogni più futile pretesto per giungere

<sup>(1)</sup> Michael Ducas, pag. 75.

<sup>(2)</sup> Idem pag. 328.

<sup>(3) 1</sup>dem pag. 328.

<sup>(4)</sup> Idem pag. 339 e 330.

a tale suo intento, ed appunto in questo tempo un'occasione se gli offrì, che quasi fu causa della totale perdita di questi signori.

Una nave della Maona era uscita dal porto di Scio portando a Mitilene la suocera di Domenico, guando incontrata da galere turchesche, sul dubbio che contenesse molte ricchezze, affine di farne loro preda, talmente le diedero la caccia che a stento potè rifugiarsi a Foglia vecchia. Il sultano pretendeva dover essere sua proprietà (1), ma per dimostrargli la verità della cosa fu mandato Michele Duca a Costantinopoli, il quale, affinchè non gli fosse tolta la suddetta nave, dovette pagare 10,000 iperperi; nel mentre però che stava per ritornare a Lesbo, una flotta turca li 24 dicembre 1455 si impadronì di Foglia vecchia (2), ed in principio del susseguente anno di Eno, nel mentre che il suo signore dimorava in Samotracia. Continuando l'Ottomano nel prefissosi scopo, fattigli ribellare gli abitanti di Lemno, ne prese il possesso, essendo stato forzato Nicolò fratello di Domenico, che era a custodia del castello, ad abbandonarlo e ritirarsi a Mitilene.

In mezzo a tanti disastri Domenico, grazie alla sua grande prudenza, conservava tuttavia il possesso di Lesbo, quando il fratello Nicolò, bramoso di presto succedergli nella signoria, e temendo che esso potesse ancora aver prole da Maria Giustiniani sua moglie dopo la morte del bambino Dorino, nel 1459 aiutato da Luchino, figlio naturale di Palamede, lo fece strangolare con una corda d'arco; però poco potè godere di sì male acquistata signoria, poichè nel settembre del 1462 (3)

<sup>(1)</sup> Michael Ducas, pag. 332.

<sup>(2)</sup> Idem pag. 335.

<sup>(3)</sup> Idem pag. 345 e 511.

Laonicus Calcocondilas, pag. 528.

Mehemet pascià con una numerosa flotta essendo sbarcato nell'isola ed avendo messo l'assedio alla città di Mitilene, per tradimento di quello stesso Luchino che gli era stato complice nell'assassinio del fratello, in breve trovossi Nicolò forzato ad arrendersi, ed avendo i Turchi preso possesso dell'isola, ambidue furono condotti prigioni a Costantinopoli, e quantunque per timore di perder la vita avessero abbracciato l'islamismo, tuttavia alcun tempo dopo furono fatti strangolare con una corda d'arco, come appunto ho detto aver esso fatto col fratello Domenico.

Tale fu il miserabile fine di questa potente famiglia in Levante, della quale nei primi anni del secolo XVI più nessun membro doveva esistere in Genova sua antica patria, poichè quando nel 1528, formandosi i ventotto alberghi tutte le famiglie genovesi vi vennero ascritte (1), quella dei Gattilusi non vi si vede nominata.

Avendo esposte le poche notizie che sui dinasti di Lesbo ho potuto raccogliere, affine di fissare gli anni nei quali i vari discendenti di Francesco I tennero il possesso di quest'isola, descriverò ora le monete da essi coniate, che reputo inedite e che conservansi nel medagliere di S. M.

Di Francesco primo di questi signori nessuna sinora se ne conosce, e le più antiche che si abbiano dei Gatatilusi spettano al suo figliuolo e successore Giacomo, del quale già se ne hanno edite tre, che sebbene alcun poco varie nei conii sono però tutte allo stesso tipo, cioè collo stemma dei Paleologi da un lato, ciò che fa credere che Francesco sia stato aggregato a questa famiglia, e dall'altro coll'agnello pasquale imitato dalle

<sup>(1)</sup> Fransone. Nobiltà di Genova. Ivi 1636.

monete di Rodi dei cavalieri gerosolimitani, le quali grandissimo corso avevano per tutto l'Oriente. Alle suddette ora ne aggiungo una nnova (T. II, n.º 13) avente da una parte nel campo accostata da due rosette una grande Y, iniziale del suo nome che intero leggesi attorno così + IACOBUS (stella) GATELVXE, cognome ora scritto così, ma in generale Gatelusius o Gatalusius o Gatilusius: dall'altra parte poi evvi lo stemma avantidetto della croce con quattro B addossate ed in giro + DOMINVS (stella) METELINI: nome dei tempi di mezzo dato all'isola di Lesbo, la sola che pare egli possedesse.

Questa monetuccia ben conservata pesa grani 28, e pare di bassa lega, onde la crederei spettare a quella specie di denari detti piecoli, e dei quali 304 in Cipro e Rodi abbisognavano per un fiorino d'oro (1).

Di Francesco II, figliuolo di Giacomo, sinora si conosce solamente quella del Friedlaender (3), ma siccome
il suo esemplare è motto mancante nella leggenda, così
ora io la do intiera, ed è + FRANCISCVS GATILVXIV
nel diritto e nel rovescio + DOMINVS METELINI,
ed in altro simile evvi ancora T F per et Foliae. Noterò
poi che lo stemma il quale trovasi nel rovescio è quello
del proprio casato, però incompleto forse per la ristrettezza del campo, ed è come meglio vedesi nel n.º 15
a squamme, onde dagli araldici detto squammoso (3),
e simile a quello dei Ceba pure antichissimi patrizi
genovesi aggregati nel 1528 all'albergo dei Grimaldi (4).
Di Dorino, fratello ed erede di Francesco II, il

<sup>(1)</sup> Balducci Pegolotti. Pratica della mercatura. *Nella* Decima Fiorentina. Lucca 1766, pag. 69 c 93.

<sup>(2)</sup> Pinder und Friedländer. Tav. III, n.º 8.

<sup>(3)</sup> Ginanni. L'arte del blasone. Venezia 1756. Tav. XXX, n.º 729.

<sup>(4)</sup> Fransone. Nobiltà di Genova. Ivi 1636. Tav. X.

nummografo berlinese pubblicò un prezioso ducato d'oro contraffatto a quelli di Venezia, e nel quale s'intitola soltanto Dominus Folie, dal che appare essere stato battuto in questa città, allora assai importante pel suo commercio. Simile affatto nel tipo al suddetto altro io ne ebbi, solamente che varia nella leggenda (T. II, n.º 14) avendo nel diritto DORINVS. GTA., abbreviazione di Gatilusius, D. METENI per Metelini, ed accostanti la bandiera le lettere DVX, disposte perpendicolarmente, affine di imitare meglio i veneziani, poichè i Gattilusi mai ebbero tal titolo, ma soltanto quello di Signori. Nel rovescio poi evvi SIT . T . RE (per XPE) DAT . QTV . REGIS . ITE . DVCAT. Questo ducato, che vedesi uscito dalla zecca di Mitilene, pesa denari 2. 15 e pare incirca a caratti 18, onde nella legge inferiore d'un quarto ai buoni.

Di Dorino credo di dover dare il disegno anche di una bassa moneta d'argento, abbenchè già pubblicata dal citato autore, per esser molto mancante l'impronto da lui dato, e che sebbene anonima, dal trovarsene altri esemplari affatto simili col suo nome, non dubito punto debba a lui appartenere. Essa ha (T. II, n.º 15) da una parte lo stemma Paleologo con attorno + DO-MINVS MET ...., e dall'altra una grande aquila bicipite, coll'ali aperte, coronata, tenente in petto lo scudo dei Gattilusi ed accostata dalle lettere D - M, iniziali della leggenda suddetta. Di questa specie di monete il distinto nummografo signor Kunz, autore delle annesse tavole, mi communicò qualche varietà nelle leggende dal lato del nome, ma sovente ripiene d'errori, onde scorgesi essere stato il formatore dei conii affatto ignaro della lingua che usava, ed in alcuna delle quali invece di D-M dal lato dell'aquila evvi D-R, la quale seconda

lettera, per la sua forma barbara, come in generale sono tutte quelle che vedonsi sulle monete de' Gattilusi, deve certamente essere stata posta per una F, iniziale di Folie, chè altrimenti non si troverebbe cosa possa indicare.

Di Domenico non tenendo conto di qualche varietà nelle leggende perchè di poca entità, non conosco alcuna moneta inedita, invece dell'ultimo Nicolò, del quale sinora ignoravasi se ne avesse coniate, ho un denaruccio, nel quale (T. II, n.° 16) da un lato evvi nel campo una grande N iniziale del suo nome, come si è veduto usato da Giacomo, Dorino e Domenico, ed attorno barbaramente scritto + NYDOLAOYS (rosetta) DO MY per Nicolaus dominus Mytileni, e dall'altro il solito stemma dei Paleologi con in giro ripetuta la stessa leggenda, però per errore invece di DO vi fu messo TO. Questo pezzo è assai scadente dai precedenti avendolo trovato di soli grani 15.

Dopo la descrizione di queste monete ho creduto di aggiungere una tessera di rame, la quale quantunque senza leggenda non vi è dubbio che spetti ai Gattilusi per avere (T. II, n.º 17) da un lato in un orlo di perle la croce coi quattro B dei Paleologi accostati da altrettante piccole rose con tre perlette caduna, e dall'altro il tempio carolingico della stessa forma di quello che vedesi sui tornesi d'Acaia, con cinque rose e varie piccole perle seminate nel campo.

Dico appartenere questo forse unico pezzo conosciuto ad uno di tali signori, essendochè la forma dello stemma è la stessa di quello che vedesi soltanto sulle loro monete, chè se l'arme dei Paleologi trovasi su quelle dei marchesi di Monferrato, essa è sempre unita allo stemma degli Aleramici; in fine a prova che non spetta a principe greco, oltre il genere di lavoro che nulla ha di comune con quello che vedesi sulle monete bizantine, si è il tempio franco in Levante esclusivamente proprio dei principi latini. In quanto all'epoca in cui fu coniata questa tessera, confrontandola con una già da me pubblicata come dei Giustiniani di Scio (1), scorgesi essere ambedue lavoro del secolo XV e dell'intagliatore che fece le stampe di questi Maonesi, ma ignorasi a qual uso fossero esse destinate.

### MIRANDOLA.

Il celebre genealogista italiano Pompeo Litta, trattando della famiglia Pico signori indi duchi della Mirandola, città della provincia di Modena (3), in due grandi tavole diede i disegni di tutte le loro monete che gli riuscì di conoscere, ma vi mancano quelle d'oro di Galeotto e dei due ultimi duchi Alessandro primo e secondo.

Di Galeotto però una altrove era già stata pubblicata (3) e degli altri due esistono inedite nel medagliere di S. M. Di Alessandro I succeduto al fratello Federico nel 1602, creato duca nel 1617 e morto nel 1637, conservasi uno di quei grossi pezzi che in quel secolo sovente usavano i principi di far battere servendosi dei conii degli scudi d'argento, ed appunto per questo pel diritto si adoprò il conio di un suo ducatone (Litta Tav. II,

<sup>(1)</sup> La zecca di Scio durante il dominio de' Genovesi. Torino 1865. Tav. IV, n.º 55.

<sup>(2)</sup> Famiglie celebri italiane. Milano. Famiglia Pico.

<sup>(3)</sup> Supplément au catalogue des monnaies en or du cabinet de Vienne. 1769, pag. 75.

a.º a) e pel rovescio quello d'un tallero (idem n.º 10), o questa grossa moneta fu battuta pel valore di dodici doppie d'Italia pesando oncie 2.13.14 e probabilmente a caratti 21.18.

Per essere già stati editi quei due scudi credo inutile di dar il disegno di tal doppione, onde mi restringo a quello della doppia d'Alessandro II succeduto al primo suo avolo, Galeotto suo padre essendo a questo premorto, e dopo avere per più di cinquant'anni retto tranquillamente il suo piccolo Stato, mancato ai vivi li 2 febbraio 1691.

Essa (T. II, n.º 18) ha nel diritto il busto corazzato con ampia parucca e figura volta a destra del duca, ed in giro ALEX: PIC: DVX: II: MIRAND:, e nel rovescio la figura di un santo prete con pianeta ginocchioni, colla testa volta al cielo e le braccia aperte in atto di pregare ed attorno FRANG: XAVE: INDIA': APOS: ossia Franciscus Xaverius Indiarum apostolus, già uno dei protettori in cielo dell'avolo (1), ed a cui onore il nipote nel 1687 fece innalzare un altare nella chiesa de' Gesuiti da esso fatta costrurre nella Mirandola (2).

# NOVARA.

of Sotto l'anonimo furono pubblicate dal De Lama nel volume quinto del Zanetti (3) le monete battute da

<sup>(</sup>i) Veronesi. Quadro storico della Mirandola e della Concerdia. Modena 1847, pag. 262.

<sup>(2)</sup> H. S. Pic..... Histoire de la ville et de la seigneurie de la Mirandele. Paris 1865, pag. 159.

<sup>(3)</sup> Nuova raccolta delle monete e zecche d'Italia. Bologna 1789.

Pier Luigi Farnese tra il 1538 ed il 1547 in Castro ed in Novara. Ora a completare la serie delle coniate in questa città mancano quelle d'oro, che invece in due esemplari diversi veggonsi nella prima. Il medagliere di S. M. essendosi arricchito di uno scudo d'oro della seconda, m'affretto a farlo di pubblica ragione. Ha esso (T. II, n.º 19) nel diritto uno scudo ornato di cartocci. sormontato da corona in forma di semplice cerchio lavorato a perle, e diviso in tre pali aventi il primo e terzo tre gigli sovrapposti l'uno all'altro, e nel secondo le chiavi papali decussate con sopra il padiglione, ed attorno il tutto P. LOY. F. DVX. P. C. P. NOVAR. M. I. cioè Petrus Loysius Farnesius dux Parmae et Placentiae Novariae marchio primus. Nel rovescio attorno ad una gran croce formata di due bastoni nodosi, preceduta da giglio evvi l'allusiva leggenda HINC. VERA . SALVS .

Il suo peso è di denari 2.15 come il comune degli scudi d'Italia, ed il titolo dovrebbe pure essere di caratti 22 quando lo zecchiere non l'abbia alterato formandone la lega. In quanto all'autore dei conii, scorgesi essere lo stesso che fece quelli per Castro, il quale in una lettera è detto essere stato un messer Alessandro che nel 1545 ne fu incaricato (1); ma siccome ne fu omesso il nome del casato si ignorerebbe chi fosse, non trovandosi però in questi anni alcun altro intagliatore di conii di tal nome al servizio dei Farnesi che Alessandro Cesari, detto il Grechetto (1), il quale allora per papa Paolo III, padre di Pier Luigi, lavorava nella zecca di Roma, e

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Nuova raccolta delle monete e zecche d'Italia, pag. 361. Bologna 1789.

<sup>(\*)</sup> Quando Emanuele Filiberto duca di Savoia nel 1561 riformò la sua moneta, chiamò a Torino per formarne le nuove stampe questo riputatissimo artista, che tutte le lavorò.

che fece alcune medaglie per la sua famiglia, vi è tutta probabilità per credere che essi siano anche opera sua.

Quando e perchè questo Farnese facesse lavorare in Novara le sue monete lo sappiamo dal succitato autore (1), il quale dice che ciò avvenne perchè il nuovo duca incontrò delle difficoltà circa quella di Piacenza, dove intendeva stabilire la zecca ducale, pella quale a maestro delle stampe aveva già nominato il celebre Leon Leoni aretino, ciò che però non potè aver effetto essendo questi nel 1547 stato assassinato in detta città da alcuni congiurati.

### PASSERANO.

Otto anni or sono appena conoscevasi aver esistito la zecca dei conti Radicati in Piemonte, ma da quell'epoca un bel numero di monete si pubblicò nei tre metalli da essi fatte coniare, e, meno alcune poche, tutte generalmente contraffatte su quelle di bassa lega delle maggiori zecche affine di poterle facilmente smerciare, bensì con grave danno del minuto commercio, ma con grosso guadagno per chi le emetteva.

Tra le tante specie che alterandone la legge si batterono nell'officina dei detti conti in Passerano, credo doversi comprendere un pezzo di bassissima lega e del peso di denari 2. 15, imitante intieramente il tipo di una moneta battuta in Avignone da papa Sisto V tra il 1585 ed il 1590, e dallo Scilla detta giulio (3), quando in verità per la sua bontà dovrebbe corrispondere al più alla sua metà. Ha esso (T. II, n.º 20) da un lato nel

<sup>(1)</sup> Nuova raccolta delle monete e zecche d'Italia. Bologna 1789, pag. 368.

<sup>(2)</sup> Breve notizia delle monete pontificie. Roma 1715, pag. 256.

campo una grande S, messa per imitare l'avignonese nel quale evvi l'iniziale di Sisto, e sopra, dove questo ha la tiara, nel nostro evvi la data 1589, ed in giro non vedesi che un numero di lettere distinte da punti, onde appaiono essere tutte iniziali, e sono D. P. P. C. R. C. P. B. A. M. P.... C. B. B. Dall'altro lato evvi una croce vuota con altrettanti gigli all'estremità delle quattro braccia, ed in giro + SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. come in altro consimile di Frinco edito dal dotto mio amico signor Morel Fatio (1).

Avendo paragonata questa moneta con altre consimili contraffazioni uscite dalle zecche di Desana e di Frinco dal sullodato autore riportate (9), vidi che ad esse non può spettare, poichè se fosse dei Tizzoni, vi dovrebbe essere una T e indi C. D. per Comes Decianæ, e se dei Mazzetti D. F. per Domini Frinci, quando le lettere T e F vi mancano, ed invece queste iniziali si adattano ottimamente al nome del rettore e capitano del consortile dei Radicati, il quale coniava le monete al solo suo nome, cioè Percivalle II Pallavicino vivente appunto nel 1580, che nel 1586 trattò a nome di tutto il casato col duca di Savoia Carlo Emanuele I riconoscendone l'alta sovranità sui numerosi loro feudi (3). Ecco l'unica interpretazione che trovo potersi dare a questa curiosa leggenda: Dominus Percivalius Pallavicinus Comes Radicate Coconati Passerani Broxoli Aramenghi Marmoriti Primelii . . . . . (forse Robellæ) Coconiti Bosignani Bussarenghi, terre tutte possedute da questi conti; interpretazione altrimenti impossibile qualora vogliasi

<sup>(1)</sup> Revue numismatique. 1865. Tav. X, n.º 12.

<sup>(3)</sup> Idem. Tav. III, n. 6, e Tav. X, n.i 11 e 12.

<sup>(3)</sup> Monete dei Radicati e dei Mazzetti. Torino 1860, pag. 19.

cercare se il pezzo fosse dei vari Gonzaga, dei Ferrero Fieschi o di altro di quei piccoli signori nell'alta Italia, che usavano contraffare le monete estere.

Inoltre si noti che se una moneta fu contraffatta da uno dei tre casati Mazzetti, Tizzoni o Radicati, quasi sempre si trova essere stata imitata anche dagli altri; e siccome di quella in questione abbiamo già esemplari usciti dalle due prime, così lo scoprirsene una nuova collo stesso tipo e col motto che sempre leggesi sulle imitazioni fatte nella zecca di Passerano delle monete di bassa lega francesi di grande diametro, è un nuovo argomento per credere che a questa officina si debba attribuire.

#### SIENA.

Quando nei primi mesi del corrente anno pubblicai le monete della repubblica di Siena, quattro sole, cioè quelle coi n. 83, 86, 89 e 90, ho potuto conoscere di quelle battutevi durante il famoso assedio messo a questa città dall'esercito imperiale nel 1553, e che ebbe termine colla sua caduta nell'aprile 1555. Esse sono tutte lavoro dell'insigne intagliatore Agnolo Fraschini, e la prima è una mezza parpagliuola colla lupa, la seconda uno scudo d'oro pure colla lupa, la terza un'altra mezza parpagliuola e la quarta un quattrino con una grande S. Descrivendole sospettai che altre ancora esistessero a me ignote, come mezzi scudi e giuli, in tali anni battute, però nessun indizio di esse avendo trovato passai oltre, ma ora con alcune altre preziose monete italiane essendomi stato offerto la metà dello scudo d'oro coniato in Siena nei suddetti anni, mi reco a premura di darne il disegno accrescendo così la serie di quelle d'oro di questa repubblica.

Ha esso (T. II, n.° 21) da un lato nel campo una S ornata e fogliata simile a quella già edita col n.° 93 battuta in Montalcino, ed attorno dopo una croce biforcata. SENA. VETVS. CIVITAS. VIRGINIS., e dall'altro una croce patente ornata e fiorita, più piccola ma uguale a quella che vedesi nel n.° 88, con in giro, dopo uno scudetto coll'A iniziale dell'anzidetto zecchiere, la solita leggenda ALPHA.ET. \( \Omega. \text{PRINCIP.ET.FIN.} \) \( \omega \) del peso di denari 1.7, cioè la metà dell'intero, e pare al titolo legale di caratti 22.

#### TINO.

Quando Venezia s'incaricò nel 1202, mediante la somma di 85,000 marchi d'argento, di portare in Oriente i crociati Franchi radunatisi per liberare la Palestina dalle mani dei Saraceni, suo scopo era di servirsi di essi per ricuperare la città di Zara che se le era ribellata, ed estendere nell'impero greco col suo commercio la propria influenza a danno dei Pisani e Genovesi. A questo fine cominciò per indurli a fermarsi sulle coste della Dalmazia per riacquistare detta città, indi invece di trasportarli direttamente a S. Giovanni d'Acri li indusse ad occupar Costantinopoli per restituire sul trono l'imperatore Alessio. Colta poi l'occasione che i Greci si rivoltavano contro il predominio straniero, crociati e Veneziani per conto proprio se ne impadronirono e proclamato imperatore Baldoino conte di Fiandra, la repubblica si riservò l'assoluto possesso di un quarto e mezzo del territorio dell'impero. Siccome però non aveva

forze sufficienti per conquistare tutte le isole dell'Arcipelago, le quali si era riservate, ma che tuttora erano in potere dei Greci, nel 1204 dichiarò che le avrebbe concedute in feudo a quei nobili veneziani che a proprie spese ne avessero fatta la conquista, coll'obbligo di riconoscere l'alta sovranità della madre patria e pagarle un annuo tributo.

In seguito a questo molti patrizi colle proprie galere conquistarono sui Greci la maggior parte di tali isole, e tra essi i fratelli Andrea e Geremia Ghisi, famiglia oriunda d'Aquileia (1), e venuti allora in Oriente col doge Enrico Dandolo s'impadronirono della metà delle isole Zea e Serfo, anticamente Ceos e Seriphos, l'altra metà essendo di Domenico Michiel e di Pietro Giustiniani, e indi di Micone, Morgo, Sciatta, Scopulo, Soro e Tino, cioè Myconos, Amorgos, Sciathos, Scopelos, Scyros e Tenos.

Essendo mancato Geremia senza eredi maschi, pel matrimonio di Isabetta sua figlia con Filippo suo nipote, la parte sua passò alla famiglia d'Andrea, il quale essendo morto nel 1259 gli successe Bartolomeo suo primogenito, e padre di Giorgio I signore di Tino sul 1302. Sposò questi in prime nozze una figlia di Guido della Tremouille signore di Calandriza nella Morea, e da Fiorenzo d'Annovia fu fatto capitano della castellania di Calamata, ed alla morte dello suocero gran contestabile (2); e dopo la morte della suddetta prese per moglie Alice figlia di Narzotto dalle Carceri, erede d'un terziere di Negroponte, e così venne a far parte dei dodici pari d'Acaia (3); però per tale terziere dovette

(3) Hopf, come sopra.

<sup>(1)</sup> Hopf. Ghisi familie. Allgemeine encyklopädie. Leipzig.

<sup>(2)</sup> Le livre de la conqueste de la princé de Morée. Buchon. Recherches historiques sur la principauté française de Morée. T. I. Paris 1845, pag. 364.

nel 1306 riconoscere l'alta sovranità di Venezia. Quasi nulla altro si conosce di lui ad eccezione che venne fatto prigione sul finire del secolo XIII dall'ammiraglio aragonese Ruggiero di Loria sbarcato nella Morea, e che il suo riscatto costò 10,000 iperperi (1). Mancato ai vivi nel 1310, lasciò sotto la tutela della moglie i figli Bartolomeo II e Marino col terziere di Negroponte ed i feudi della Morea al primo e l'isola di Tino al secondo, la quale, essendo egli morto dopo il 1349, passò a Giorgio II figlio di suo fratello. Questi poi, trapassato nel 1352, lasciò la sua eredità al figlio Bartolomeo III, cui nel 1383 successe Giorgio III mancato nel 1390, e che istituì suo erede la repubblica di Venezia (2).

Questi dinasti di Tino, come vari altri che ebbero signoria in Oriente, probabilmente di propria autorità usarono del diritto della zecca, ed una loro moneta conservasi nel medagliere di S. M.

Ha essa nel diritto (T. II, n.º 22) attorno ad una croce semplice + IORGIVS GISI, e nel rovescio, in giro ad un tempietto simile a quello che vedesi sopra le monete d'Acaia, + THINE CIVIS<sup>1</sup> per civitas, e dal suo impronto scorgesi appartenere a quella specie di monete dette torneselli, ossia tornesi piccoli, delle quali si cominciò a lavorare in Oriente da Guglielmo II di Villehardouin principe d'Acaia, che nel 1249 ne aveva avuto licenza da Ludovico IX re di Francia; moneta che, subito riconosciuta assai commoda per le piccole contrattazioni, venne imitata da vari signori latini che in quelle parti avevano possedimenti. Il nostro tornese poi dal nome che su di esso si legge vedesi

<sup>(1)</sup> Le livre de la conqueste, ecc., pag. 375.

<sup>(2)</sup> Hopf, come sopra.

spettare ad uno dei trè Giorgi che successivamente ebbero la signoria di Tino; ma siccome nei tempi di mezzo non era in uso di distinguere sulle monete con un numero d'ordine i vari principi dello stesso nome e casato che le coniavano, in conseguenza per conoscere a quale dei tre possa appartenere si deve cercare qualche estrinseca prova.

Ora esaminando questo pezzo, dal lato in cui evvi il nome dell'isola, in seguito alla parola civis vi si vede una piccola I posta dopo e superiormente alla S, e questa lettera in tal modo trovasi appunto sopra uno consimile con Thebe civis di Gulielmo della Roche duca d'Atene dal 1276 al 1285 (1); e siccome non vedesi più questa I sopra altri tornesi battuti posteriormente in Oriente, perciò il nostro deve essergli se non contemporaneo, almeno di poco posteriore, e tal epoca indica anche la forma stessa delle lettere. Siccome Giorgio I resse la suddetta signoria in anni ben prossimi ai predetti, cioè incirca dal 1302 al 1310, e che fu l'ultimo del suo casato a coprire altre dignità in quelle parti, pare che non vi possa esser dubbio per crederlo da lui coniato. E poi il secondo per soli incirca due anni possedè Tino, e quando visse il terzo era quasi affatto cessata in Oriente la battitura dei tornesi, ed i pochissimi che rimangono della sua epoca sono troppo barbari per facilmente distinguerli dal nostro.

(1) Saulcy. Numismatique des croisades. Paris 1847, pag. 161.



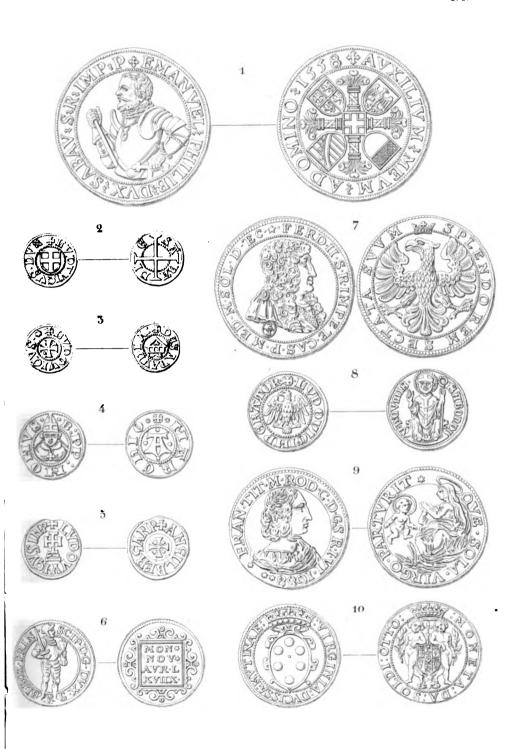



## TRE DOCUMENTI

RIGUARDANTI

## GIOFREDO BENSO DI SANTENA

MERCATANTE DI CHIERI NEL SECOLO XVI

PER

GIUSEPPE MANUEL DI S. GIOVANNI

### PREFAZIONE

~~~~~

Mi furono dati a leggere alquanti documenti antichi in carta pecora appartenenti al ramo estinto dei Bensi di Santena, i quali si conservano nell'archivio del signor Conte D. Nicola Galleani d'Agliano e di Caravonica, Consigliere della Corte di Cassazione in Torino; fra essi trovai i tre seguenti originali che mi parvero meritevoli di essere pubblicati come interessanti la storia del secolo XVI per i particolari che contengono intorno a certi fatti e negozi, a cui prese parte in qualche modo un Goffredo del detto casato dei Bensi, corredandoli di poche spiegazioni ed annotazioni per risparmiare fatica ai lettori di ricorrere ai libri nei quali si narrano le vicende degli anni e dei paesi a cui quei documenti si riferiscono.

Luca Fontanabona, Barnaba de Angelo e Giovanni de Corran, napolitani, si obbligano di restituire ducati d'oro 385 e <sup>3</sup>/<sub>4</sub> a Goffredo Bens, mercante piemontese, e ducati d'oro 37 ad Alberto Floccari, mercante messinese, i quali avevano questi spesi per redimerli dalla schiavitù dei Mori.

#### 1534, 28 marzo in Tunisi.

In nomine domini nostri Ihesu Christi amen. Anno a nativitate eius millesimo quingentesimo tricesimo quarto, vigesimo octavo mensis martii, pontificatus santissimi in Christo patris et domini nostri domini Clementis divina providentia pape septimi anno decimo. In Tunisio coram me Ferrando de Andrea apostolica auctoritate notario publico et iudice ordinario et testium infrascriptorum presentia, comparuerunt Lucas Fontanabona, filius Francisqueti Fontana neapolitani et Barnaba de Angelo, filius Ambrosii de Angelo etiam neapolitanus, et Iohannes de Corran, filius quondam Martini de Corran etiam neapolitanus, exponentes pro se et sibi pertinentibus ex una, et dominus dominus Gofredus Bens mercator pedemontanus subditus ducis Sabaudie, et dominus Albertus Floccari messanensis agentes pro se et suis heredibus ac successoribus ex parte altera. Exposuerunt ante dicti Lucas, Barnaba et Iohannes, qui paulo ante erant servi et in

durissima infidelium Maurorum servitute constituti nunc vero liberi et beneficio, opera et pecuniis dictorum dominorum Gofredi et Alberti creditorum sue pristine libertati in quam, antequam captivarentur, erant restituti, et ideo non vi coacti, nec metu compulsi, nec alia quavis causa inducti, sed gratuita, mera, libera ac spontanea voluntate sua confessi sunt se ex causa mutui habuisse et recepisse a dictis dominis, videlicet Lucas Fontanabona a dicto domino Gofredo centum octuaginta duos dacatos de auro in auro largos boni et iusti ponderis, Neapoli vel ubicumque locorum christianorum fideliter solvendos, et Barnaba de Angelo centum quinquaginta sex ducatos etiam de auro in auro et iusti ponderis, Neapoli vel ubicumque locorum christianorum, quo primo applicare contingat fideliter solvendos, et se obligant isti duo Lucas et Barnaba in solidum dicto domino Gofredo creditori. Iohannes vero de Corran confitetur se habuisse et recepisse realiter causa mutui, ut supra, sine aliquo interesse aut usura a dictis dominis Gofredo et Alberto creditoribus octuaginta quatuor ducatos de auro in auro largos cum dimidio, a domino Gofredo quadraginta septem cum tribus quartis, a domino Alberto triginta septem de auro in auro largos etiam boni et iusti ponderis, Neapoli vel ubicumque locorum christianorum quo primum applicare contigerit fideliter solvendos, et sit dictus Iohannes Corran et ambobus obligatus unicuique pro sua portione, Lucas et Barnaba se obligant in solidum ut supra dicto domino Gofredo creditori. Isti vero tres, videlicet Lucas, Barnaba et Iohannes, se obligaverunt in solidum predictis dominis Gofredo et Alberto creditoribus, modo quo supra, quam summam dicti dominus Gofredus et Albertus mercatores solverunt eorum patronis tam pro sua redemptione principali, quam exitu

de nave et aliis expensis pro eis per eos usque ad ascensum navis factis, quas pecunias dicti Lucas, Barnaba et Iohannes habuisse et recepisse confessi sunt causa mutui ut supra sine aliquo interesse aut usura, quos centum octuaginta duos ducatos largos dictus Lucas, et centum quinquaginta sex cum dimidio dictus Barnaba, et quadraginta septem cum tribus quartis dictus Iohannes Corran dicto domino Gofredo, et triginta septem dicto domino Alberto creditoribus ibidem presentibus, stipulantibus et recipientibus pro se et suis heredibus et successoribus dare, solvere, reddere ac restituere et realiter expedire promiserunt videlicet ad omnem ipsorum vel procuratoris eorum, vel alterius legitime ab eis constitute persone simplicem instantiam et requisitionem in pace et sine lite, omni exceptione remota, submittendo se dicti Lucas, Barnaba et Iohannes debitores in defectu huiusmodi solutionis non facte ut supra coertioni et compulsioni quarumcumque curiarum spiritualium et temporalium, per quas quidem curias et quamlibet earum voluerunt et expresse consenserunt ipsi Lucas, Barnaba et Iohannes debitores posse quocumque tempore feriato vel non feriato realiter et personaliter moneri, citari, conveniri, cogi, detineri, incarcerari et compelli, et bona sua quecumque capi, detineri, sequestrari, et more fiscalium debitorum deliberari et expediri ac vendi, et ubi conventi, detenti et incarcerati fuerint, et bona sua capta, detenta, sequestrata et deliberata fuerint modo quo supra, promiserunt se iuri parere et solutionem summe predicte facere et expensas sorte premissorum occasione faciendas una cum damnis et interesse persolvere sine strepitu fori vel iudicii, sed solo ipsorum dominorum Gofredi et Alberti creditorum vel procuratoris eorum, vel alterius legitime ab eis constitute persone auctoritate et voluntate,

que bona confessi sunt pro ipsis dominis Gofredo et Alberto creditoribus precario se tantum nomine possidere, obligantes etiam inter ipsa bona sua debita et debitorum nomina quorumcumque bonorum quocumque titulo vel causa sibi expectantium et pertinentium, presentium et futurorum, mobilium et stabilium seseque moventium etiam legalium hereditatum quomodocumque sibi pertinentium, et demum omnia bona sua compreensa in dicta obligatione in sua persona, quam possint retinere dicti domini Gofredus et Albertus creditores in carcere in terra vel in mari vel alio in loco ubi maluerint, et dictam quantitatem non solvendo quod possint accipere ad cambium et recambium ipsorum Luce, Barnabe et Iohannis debitorum per quascumque partes mundi ubi voluerint ad damnum et interesse ipsorum, ad quod ipsi se obligant et submittunt, et ulterius obligando et se submittendo dicti Lucas, Barnaba et Iohannes debitores in forma camere ad solutionem predictam simpliciter faciendam sub modis, formis, conditionibus, censuriis et omnibus clausulis in dicta obligatione, forma camere apponi consuetis, quam obligationem pro comprensa hic haberi volunt, a quibus absolvi non possit nisi prius facta totius debiti et expensarum integra solutione ut supra. Et si contingeret quod non intendit, quod aliquis aliquid pro eo vellet intentare contra predictam obligationem conventam et inter eos, ex pacto quod illud non possit aliquo modo directe vel indirecte contra presentem obligationem apponi nisi prius facta depositione predicte quantitatis debite in manibus prefatorum dominorum Gofredi et Alberti creditorum vel procuratoris eorum ab eis causam habentis, vel alterius legitime persone quam ipsi constituerint. Se obligant etiam dicti Lucas, Barnaba et Iohannes debitores ad

penam dupli dicte quantitatis pecunie, et intelligunt ac voluerunt et volunt ex nunc quod si a casu, quod Deus avertat, aliquid eis eveniret de sinistro vel morte, quod illud non sit in preiudicium ipsorum dominorum Gofredi et Alberti creditorum nec procuratoris eorum, sed quod habeant semper regressum ad predicta bona sua usque ad integram solutionem debiti et expensarum, et ita convenerunt inter eos eo pacto. Renuntiantes exceptioni iuris, fori privilegio, capitulis, statutis, privilegiis, feriis, mercatis, franchisiis, nundinis, privilegio suo giudaticis (sic) de verbo aut in scriptis habitis vel habendis quinquenalibus duo, annalibus, moratoriis dilationibus, probationibus extra marinis, bonorum cessionibus dicteque quantitatibus pecunie non numerate, non habite, non recepte, ac non debite seu debende, nec non litteris, salvis conductibus, indiciis tam impetratis quam impetrandis. Que omnia et singula supradicta et in presenti instrumento contenta, ac ad sancta quatuor Dei evangelia tactis corporaliter scripturis, in manibus mei infrascripti notarii iuraverunt et promiserunt dicti Lucas, Barnaba et Iohannes debitores grata, rata, valida et firma se semper habere et tenere, et non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa de iure vel de facto sub ypoteca et obligatione omnium bonorum suorum ut supra presentium et futurorum, cum refectione damnorum, expensarum et interesse litis et extra litem. Renuntiantes insuper exceptioni predictarum confessionis, obligationis, promissionis, submissionis, iuramenti, renuntiationis non sic vel aliter factarum, ac omnium et singulorum suprascriptorum, non sic vel aliter gestorum aut aliter fuisse factum quam dictum et scriptum, et e contra dolique mali vis metus in factum actioni, conditioni indebite sine vel ex iniuxta causa et omni alii iuris et legum

auxilio, quibus iuvari aut defendi possunt. Promittunt etiam et se obligant dicti Lucas, Barnaba et Iohannes debitores facere aliud instrumentum publicum et authenticum in partibus christianorum huius presentis instrumenti substantiam continens.

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium rogaverunt me Ferrandum notarium partes predicte ut de predictis omnibus et singulis instrumentum publicum et autenticum conficerem et stipularem, et ad perpetuam rei memoriam habendum, in actis meis annotarem presentibus ibidem testibus nobili Leonardo de Furnariis de potestate mercatore ianuensi, et domino Iheronimo Verdura etiam mercatore ianuensi, et domino Francisco Fillam Gallo et Philippo Pelicer messanensi ad premissa vocatis et rogatis die mense et anno quibus supra.

Ego Ferrandus de Andrea in hac civitate Tunisii apostolica auctoritate notarius publicus presens omnibus et singulis interfui, et ut aliena manu scriberontur una cum prenominatis testibus premisi, eaque sic facta vidi, audivi, legi ac publicavi, et in notas scripsi ex qua hoc presens publicum instrumentum fideliter scriptum abstraxi, signoque et nomine meis signavi in fidem et testimonium premissorum rogatus et requisitus.

Io Ieronimo Verdura facio fede como lo supradito Ferrando di Andrea è notaio apostolico qui in Tunisi, e fui testimonio a quanto di sopra segnatomi di mia propria mano. Ego Leonardus de Furnariis de potestate fidem facio qualiter fecit supra dominus Ieronimus de verbo ad verbum manu propria.

A tergo. Instrumentum Luce Fontanabona, Iohannis Barnaba et Iohannis de Corran obligatorum domino Go-fredo et domino Alberto creditoribus in summa infra contenta.

#### II.

Testimoniali di dichiarazione passata da certo Giacomo de Vegua di Marsiglia riguardo ai commerci da esso fatti in Barberia per conto di Gioffredo Benso con un galione carico di diverse merci, e la cattura del medesimo dalla squadra di Andrea Doria.

#### 1541 20 gennaio in Marsiglia.

Je Jacques de Vegua de Marseille certifie a tous ceux a qui apartiendra, come la verité est que l'année (1530) et du moys de novembre je sus accordé pour estre comandatary pour aler, vendre e contracter 4020 piesses de bordat et certaine quantité de sel et autres sortes de marchandises en Barbarie, les quelles surent chargées yci a Marseille sur le gualion de Bertolmy, du quel estoit patron au dict voyage messire Bastian de la Campano. Et icelles marchandises surent pour moy contractées au dict Barbarie a ung lieu appele Store au nom

et pour comission de Jehan Bernardin et Bernardiny Cenamy et compagnes, pour autant de bleds pour iceulx conduire a Ligorne, et alant au dict Ligorne environ 25 milles du dict Ligorne, fusmes prinses et amenés en Genes pour dix gualleres de Dorie (sic), a cause de quoy j'envoys a Luque aux dicts Cenamys quy envoyerent ung nommé Nicolo Bernardini, le quel Nicolo Bernardini me faist lestres de change de certaine somme pour certaine partie de bleds que je avoye audict galion pour mes portées, que me furent promises par messire Joffré Bens, quy macorda pour fere le dict voyage a 150 ecus dor sol et sing balles de bourdat pour mes pourtées, et me dit le dit messire Josse Bens quil avoit part en la dicte tramise, et aussi ay ouy dire a ung nommé Jehan Menoche qui vint vci a Marseille pour lexpedition du dit voyage, que le dict Joffre Bens y avoit part. Et tout ce que dessus est la verité, en foy de laquelle ay script et signe la presente a la requeste du sieur Louis Bens. Ici a Marseille ce xx.me jour de jainvier mille V. e xLI.

JACQUES DE VEGUA.

Alle surriferite testimoniali è annesso l'atto di ratifica per il Goffredo Bens mercante piemontese fattone dal Giovanni Bleiarde luogotenente generale dell'ammiragliato nei mari di Levante a Marsiglia il 25 gennaio dello stesso anno 1511, cominciato dal Natale di N. S.

Deposizioni giurate riguardanti la spedizione di una nave a Fernambuco nel Brasile sotto il comando del capitano Pietro Duperet e le vicende ed esito di esse.

#### 1549 1.º marzo a Lione.

In nomine Domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis sit notum atque manifestum, quod anno eiusdem Domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo a Paschate more gallico sumpto, inditione prima, die vero primo mensis martii. In mei Claudii Laguerre clerici civis Lugduni auctoritatibus apostolica et regia publici notarii subsignati et testium infrascriptorum presentia. Nobilis vir Ioannes Dorgemont scutifer parisiensis etatis viginti quatuor annorum, Ludovicus Verrier et Ioannes Dromart mercatores loci de Honnesleur quisque eorum etatis triginta annorum vel circa. Omnes simul et una voce scientes gratis et sponte certificaverunt et attestati fuerunt, certificantque et attestantur per presentes pro veritate ac eorum mediantibus iuramentis per eos et quemlibet ipsorum, tactis scripturis, prestitis, accepisse, audivisse, intelexisse et bene scivisse multoties ac reiteratis vicibus ab anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo primo et secundo citra. A magistro Allano diensi oriundo a dicto loco de Honnesleur tunc pilloto navis Pellegrine post declarate a Ioanne...... corroso.... nne Sauderet et Henrico Gumaire de Honnefleur etiam tunc marineriis dicte navis, et a timpanista cohortis et societatis eiusdem....corroso..., et a multis aliis personis fide dignis qui respective interfuerunt rebus infrascriptis. Videlicet quod in anno millesimo quingen tesimo trigesimo secundo vel circa, quedam navis nominata et nuncupata Pellegrina, cuius tunc vivens et postea defunctus dominus Petrus Duperet erat capitaneus et habebat onus, et provinciam appulit ad locum et castrum nuncupatum de Ferrambourg, quod rex Portugalie tenebat situm in loco du Bresil nuncupato. Et cum dicta navis appulisset in rada dicti Ferrambourg, dictus capitaneus Duperet fecit ponere foras et ancorare a dicta navi suos duos batellos, et eos fecit munire et equippare hominibus, armis et bombardis, sive artillieria, ad aggrediendum dictum castrum de Ferrambourg eo modo, quod dictus capitaneus Duperet cum suis armigeris et soldatis per mare et terram rapuerunt dictum castrum et intraverunt in illud, occideruntque plures homines ex iis qui erant intus parte dicti regis Portugalie custodientibus illud. Postea dicto capitaneo Duperet dominatore in eodem castro, cum dictis suis armigeris et soldatis invenerunt multa ligna nuncupata bresil, bombices et alias merces, bestias et aves que rapuerunt et de eis oneraverunt dictam navim Pellegrinam, qua onerata dictus capitaneus Duperet fecit eam pergere ad Galliam seu Franciam cum sua munitione et equippatione, que cum iter faceret ad Galliam se posuit et arrestavit in loco de Malgue (sic) et in districtu. Et ibidem invenit quandam cohortem Portugalie que rapuit dictam navim Pellegrinam oneratam dictis bresil, bombicibus et aliis mercibus et rebus, et conduxit eam sic oneratam ad locum Lisbone in potestatem dicti regis Portugalie. Interim et hoc pendente dictus capitaneus Perret cum sexaginta vel circa hominibus suis armigeris iverunt ad et super montem dicti Ferrambourg, et ibidem fecerunt et construxerunt quoddam castrum seu fortificationem, et pendente tempore

quo dictum castrum sive fortificatio construebatur, dictus capitaneus Duperet residebat in dicto castro de Ferrambourg. Et quando vidit dictam fortificationem super dictum montem quasi peractam, fecit conducere in ipsam fortificationem supra dictum montem bombardas seu artillieriam et arma que erant in dicto loco et castro de Ferramburg, tam illam quam illuc conduxerat in dicta navi Pellegrina, quam illam quam lucratus fuerat et rapuerat ab hostibus. Et continuo post fecit demolire et evellere dictum castrum de Ferrambourg. Et hoc peracto se retulit ad dictam fortificationem super dictum montem. Et cum illic esset et assidue faceret fortificare ipsum locum, inter ipsum capitaneum Duperet et quosdam suos armigeros et soldatos fuit mota altercatio, adeo quod dicti armigeri et soldati interfecerunt et occiderunt eundem Petrum Duperet eorum capitaneum. Et paulo post mortem dicti capitanei Duperet, cohors dicti regis Portugalie appulit ad dictum locum de Ferrambourg, que rapuit dictam fortificationem constructam super dictum montem una cum dictis armigeris et soldatis qui illic erant, quorum dictus rex Portugalie seu eius locumtenens maiorem partem suspendere et mori fecit. De quibus premissis dominus Aloisius Bens nomine Goffredi Bens eius consobrini mercatoris pedemontis ad hec presens petiit a me dicto notario sibi fieri publicum instrumentum eidem Goffredo Bens et aliis quorum intererit valiturum loco et tempore, quod eidem confeci sub hac forma. Actum et datum Lugduni in domo habitationis domini Petri Dorlen, anno, inditione et die predictis. Presentibus ibidem Petro du Boys clerico, Andrea Reverchon sellerio et Claudio Godon sutore calceario habitantibus Lugduni testibus ad premissa astantibus vocatis et rogatis.

Ego vero supranominatus Claudius Laguerre clericus civis Lugduni publicus apostolica et regia auctoritatibus notario, quia premissis omnibus et singulis una cum prenominatis testibus presens fui, eaque sic fieri vidi et audivi ac in notam sumpsi. Ideo hoc presens publicum instrumentum confeci et publicavi signoque et nomine meis solitis signavi et subscripsi in fidem et testimonium premissorum rogatus.

LAGUERRE.

Nos custos sigilli comunis regii ad contractus in matisconensi ballivia et lugdunensi senescallia constituti, notum facimus universis et singulis presentes literas inspecturis, visuris, lecturis et audituris attestamur, quod et qualiter supranominatus dominus Claudius Laguerre, qui suprascriptum certificationis et attestationis instrumentum recepit, signavit et expedivit, fuit et est verus publicus, legalis, autenticus et fide dignus auctoritatibus apostolica et regia notarius. Et ad eumdem Laguerre pro quibuscumque scripturis recipiendis et in publicam formam redigendis consuevit et solet haberi recursus. . . . corroso.... signatis et expeditis in iudicio et extra, adhibitus fuit et adhibetur plenaria et integra....corroso.... In quorum..... corroso..... et singulorum fidem et testimonium nos custos prefatus dictum sigillum comune regium literis presentibus duximus apponendum.

Datum Lugduni die secundo mensis martii anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo a pascate sumpto.

P. M. Dorlin.

Io Antonio Zoardi fo fede che il soprascritto Lagerre (sic) è notaio publigo et come per tale è reputato, et che alle sue scripture si presta ivi intiera fede. In Lione addì in di marzo 1542.

Io Gioan Antonio Carnesechi fiorentino, al presente in Lione, fo la medesima fede e atesto quanto di sopra a scritto Antonio Zoardi, e pero qui mi sono sottoscripto questo di v del detto mese e anno.

Sigillo pendente del regno di Francia.

Spiegazioni ed annotazioni ai tre surriferiti documenti.

Premetterò un breve cenno sul casato dei Bensi di Chieri a cui apparteneva il Gioffredo Benso in essi specialmente nominato.

Annovera esso qual suo più antico stipite un Uberto de domina Bencia, così menzionato in un atto del 19 febbraio 1184, con cui il vescovo di Torino Milone rivendicava il feudo di Santena contro certi uomini di Chieri fra i quali il detto Uberto. Lo stesso Uberto trovasi anche menzionato in istromenti delli 10 febbraio 1200 e 16 decembre 1210. Si questi che quello sono tratti dagli archivi chieresi, e furono dal ch. Cibrario riportati nella sua diligente ed erudita storia di Chieri; il primo fu inoltre prodotto e pubblicato nel sommario della lite agitatasi nella seconda metà del secolo scorso fra i marchesi Benso di Cavour ed altri pretendenti al feudo di Santena. E benchè nè dell'uno, nè degli altri si conoscano gli originali o copie antiche autentiche, pare però non se ne possa rivocar in dubbio la verità.

Dal suddetto Uberto, stando allo stesso sommario, sarebbe disceso un Matteo Bencio, signore nel 1260 di Baldisseto, Ponticelli e Santena, il quale sarebbe stato padre di Giacomo ed Enrico, progenitore il primo della linea dei Bensi di Ponticelli, poi marchesi di Cavour, il secondo di quella dei Bensi di Santena estinta nel 1748 nel conte Filiberto Benso.

Si è di quest'ultima e da un Giovanni signore di Santena, che era nato verso il principio del secolo decimosesto, il sunnominato Gioffredo Benso, il quale datosi alla mercatura, seguendo il costume di molti anche nobili delle repubbliche italiane del medio evo, aveva esteso i suoi commerci ai principali scali non solo d'Italia, ma anche della Francia e degli

Stati Barbareschi e di Levante, come appare da varii dei sunnominati documenti di questa famiglia.

Ora venendo ai tre qui riportati, riguardo al primo null'altro occorre far notare che il disinteresse del suddetto Goffredo Benso e del suo compagno il messinese Alberto Floccari, nel dare ad imprestito senza alcun lucro quelle somme di effettivi 385 e <sup>3</sup>/<sub>4</sub> ducati d'oro larghi, cioè buoni e di giusto peso l'uno, e 37 simili l'altro, agli ivi nominati tre napolitani Luca Fontanabona, Barnaba de Angelo e Giovanni de Corran per redimerli dalla schiavitù dei Mori in cui miseramente giacevano. Quest'atto è poi inoltre interessante per appartenere ad un genere di contrattazioni ora non più in uso in questi paesi per la soppressione della schiavitù.

Di maggior importanza per la storia è il secondo atto. Era stata il 5 agosto del 1529 segnata la pace di Cambray fra Carlo V e Francesco I. Ma in essa non erano stati nominatamente compresi i Genovesi, i quali nell'anno prima, incitati da Andrea Doria, erano passati dalla parte del re a quella dell'imperatore. A causa di tale omissione, e perchè piuttosto che nemici erano essi considerati come ribelli, era contro di loro continuato lo stato di guerra per parte della Francia e ne erano le robe e le navi prese e sequestrate, nè aveva potuto la repubblica far udire i suoi reclami a Parigi, ove il re Francesco aveva persino ricusato di riceverne gli ambasciatori. Pare quindi (benchè li suoi storici non lo dicano) e quest'atto ne sarebbe una prova, che siasi dessa allora appigliato al sistema delle rappresaglie, effetto di cui fu la cattura della nave marsigliese, benchè trafficante quasi totalmente per conto del piemontese Gofredo Benso, dalla squadra del Doria, a cui si deve ancora aggiungere la circostanza che, essendo la maggior parte del carico di essa composto di grano, veniva appunto all'uopo alla città stessa di Genova che allora ne pativa penuria (1).

Ancora più importante deve poi ravvisarsi il terzo documento. Narrano le storie del Brasile che circa l'anno 1530 un armatore di Marsiglia sbarcò a Fernambuco, ove era in quei primi tempi della conquista di quell'impero una fattoria portoghese, s'impadronì del luogo e vi lasciò settanta uomini in custodia, ma che essendone poi stata la nave catturata mentre se ne ritornava in Francia, la Corte di Lisbona aveva prese misure immediate per ricuperare, come realmente aveva fatto, la colonia (2). Ora tale narrazione collima perfettamente coll'anzidetto documento fino al numero degli uomini rimasti col capitano Duperret a Fernambuco per guardare la fatta conquista. E come in detta narrazione dicesi che quella nave era condotta da un armatore di Marsiglia, e le attestazioni contenute del detto documento vi si vedono prese dietro richiesta del Giofredo Bens, il quale si vide anche dal precedente documento che aveva sede di traffico nella detta città, niun dubbio vi può essere che non piccola parte e ferse principale egli avesse avuto nella spedizione di quella nave chiamata Pellegrina sulle coste del Brasile, benchè l'equipaggio e probabilmente

(2) BEAUCHAMP, Histoire du Brésil, tom. 1, lib. 1V.

<sup>(1)</sup> CASOMI, Annali della Repubblica di Genova, lib. IV. VARESE, Storia di Genova, lib. XVIII.

lo stesso capitano fossero della città di Honfleur da cui li avevano fatti venire come più capaci a condurre la nave per un sì lungo viaggio, essendo fin d'allora quale città della Normandia rinomata per i suoi esperti marinai.

Pare poi molto probabile che quando ebbero il capitano Pietro Duperret coi suoi compagni caricata la nave di ciò che poterono trovare di meglio nel luogo conquistato, che in quei primi tempi della scoperta dell'America consisteva principalmente in cose prima sconosciute all'Europa, quali diverse sorte di piante ed animali, e la nave nel suo viaggio in Europa venne poi catturata dalla forza del re di Portogallo nel luogo chiamato nel detto documento di Malgue, il quale io credo possa essere l'attuale porto di Algesur situato sulla costa occidentale del Portogallo poco sopra al Capo di S. Vincenzo e quasi all'imboccatura dello stretto di Gibilterra, per cui doveva passare la nave per ritornare a Marsiglia, essi rimasti a Fernambuco abbiano rivolto l'animo a raffermarsi per proprio conto nelle fatte conquiste, fabbricandovi un castello e munendolo dell'artiglieria che avevano tolto sia alla loro nave, sia sul luogo stesso dai Portoghesi, precedendo così ciò che nei successivi anni di quel secolo fecero altri loro connazionali partendo dallo stesso luogo di Honsleur, e specialmente il signor di Villegagnon nel 1556 coi Calvinisti francesi, di cui si può quindi dire che siano essi stati come i precursori.

# INDICE DEGLI SCRITTI CONTENUTI IN QUESTO VOLUME

#### ~~~~

| Statuta caligariorum et sartorum civitatis Laudae edita ab Antonio Coruti                                  | pag. | 4   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| ORFINUS — Poema de regimine et sapientia potestatis, editum ab Antonio Coruti                              | D    | 27  |
| MINUTI ANTONIO — Vita di Muzio Attendolo Sforza, edita da Giulio Porro Lambortonghi                        | D    | 95  |
| Statuti delle strade ed acque del contado di Milano fatti nel<br>4346, editi da Giulio Porro Lambortonghi. | >    | 307 |
| FLAMMA GALVANEUS — Chronicon extravagans et chronicon maius, editum ab Antonio Coruti                      | ø    | 439 |
| CERUTI ANTONIO — Notizia sulle antiche mura mi-<br>lanesi di Massimiano                                    | n    | 785 |
| PROMIS DOMENICO — Monete di secche italiane. Memoria seconda                                               | D    | 807 |
| Tre documenti riguardanti Gioffredo Benso di Santena, editi da Giusoppo Manuel di S. Giovanni.             | D    | 857 |

Digitized by Google

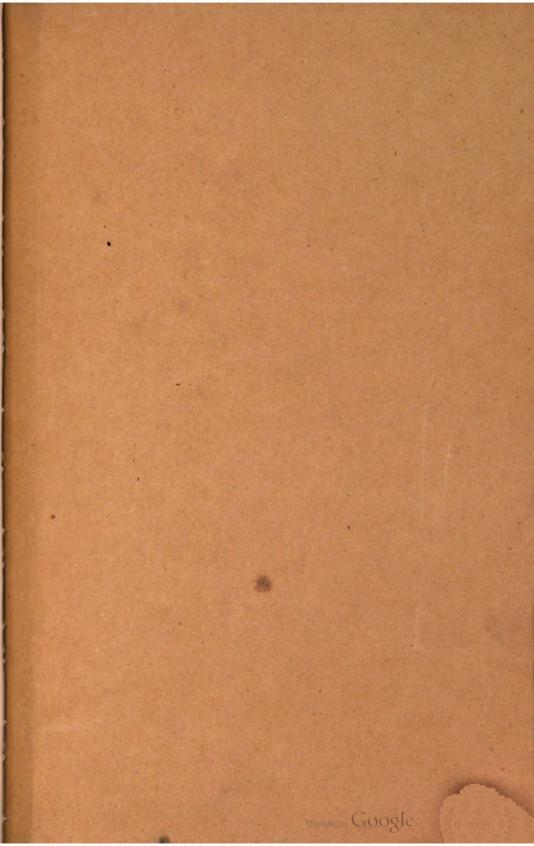

Digitized by Google



Digitized by Google

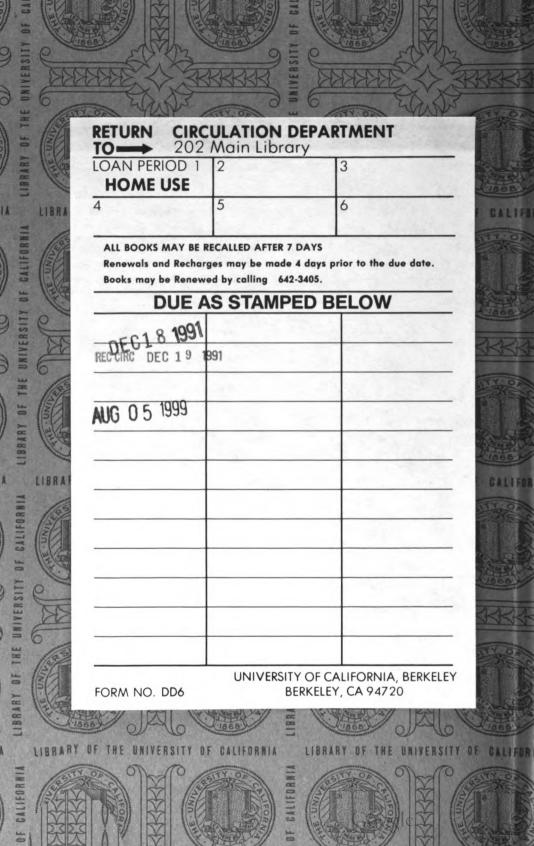



